



THE GETTY CENTER LIBRARY





### I COMMENTARI DIC GIVLIO

CESARE,

CON LE FIGVRE IN RAME DE GLI alloggiamenti, de fatti d'arme, delle circonuallationi delle città, & di molte altre cose notabili descritte in essi.

Fatte da ANDREA PALLADIO per facilitare a chi legge, la cognition dell'historia.

CON PRIVILEGI.



IN VENETIA,

APPRESSO PIETRO DE FRANCESCHI.

M. D. L' X X V.



# ALLILLVSTRISSIMO ETECCELLENTISS SIGIL SIGNOR GIACOMO BON COMPAGNO

Generale di Santa Chiesa.

V mioinstituto sempre Illustrissimo Signor mio di nolere, che i frutti delle mie fatiche fatte di continuo dalla mia giouentu per co noscere, Eridurre in luce molte delle più nobili memorie dell'antichità, fussero non à me solo per gio uare; ma à tutti quelli ancora, che di desiderio di simil cognitioni potessero essere accesi: & sallo il mondo, alquale ho dato parte di quanto con lunga osseruantia delle cose anti 😘 che haueua appreso. Dal qual costume non mi parendo conveniente in alcun tempo di partirmi, essendomi persorte questi passati mesi uenute alle mani buona parte delle sigure de i fatti d'arme, & d'altre operationi di C. Giulio Ce sare, dissegnati già conforme al resto de suoi Commentarij da due miei figliuoli da morte immatura toltimi questi an ni passati; ho uoluto in un tempo honorar la memoria loro, con publicar queste loro opere, non indegne à mio giudicio certamente di laude; & di pagar il debito, che ogn'uno ha

digiouar, doue possa altrui; ilqual tanto maggiore ho stimato di hauere in questa occasione, quanto più universale può essere il beneficio, che da questi dissegni è per trarne il mondo: per liquali sottoponendosi al senso quello, che dal solo intelletto era compreso , si facilita grandemente l'intelligentia de Commentarij di esso Giulio Cesare, si propone chiaramente la imitatione de suoi gran fatti, Essilascia più largo campo à gli studiosi di procurar l'utile, che nel re sto può dar loro questo si fruttuoso uolume. Et perche non esca senzail fauore di segnalato personaggio la descrittione delle cose di si grand'auttore, che operando, & scriuendo oscurò la fama de gl'altri, & la sua rese ueramente immor tale, à V. S. Illustrissima più tosto, che ad ogni altro, ho uoluto, che sia raccommandata: per ilche hauendo a' suoi luo ghi poste le sudette figure; hora insieme co' Commentarij istessi le mando in luce, sotto gl'auspicy, Eprotettione sua; Es à ciò mi hanno mosso più importantissime cagioni: primieramente perche l'animo suo non cede punto à quello di quell'inuitto, Eglorioso Imperatore: Poi perche, essendo essa studiosissima osseruatrice delle attioni di sigrande auttore, da lei specialmente, & sicuramente si aspetta la diffe (a, che à questo uolume potesse bisognare contra i mali gni, che cercassero di abbassarlo: Equello che importa più, perche,essendo meritamente carissima, Edigrandissima consideratione appresso Nostro Signore GREGORIO XIII.

capo dignissimo di tutta la Christianità, & perciò in ogni occasione, che per bene uniuersale mandasse il Signor Iddio di unirla insieme contra i suoi nemici: douendo essa hauere principalissimo carico; è molto ben conueniente, che le descrittioni delle imprese del maggior Capitano, che hab bia commandato al mondo , siano particolarmente honorate dal nome di quello, che sempre hauesse ad esser preferito ad ogni altro che per ogni altro Principe della Christianità tutta interuenisse. Resta solo che, quanto à me, sommamente io desideri,&ne preghi il Signor Iddio,che à V. S. Illustrissima siano grate queste deboli demostrationi dell'animo mio deuotissimo alla nobilissima sua persona, che al pari della uita propria mi sarebbe carissimo: Che quanto à lei non bramo altro, & di altro più caldamente non supplico la maiest à divina, che diveder il giorno, nel quale V.S. Illustri (sima habbia campo, & di seguir con gli effetti le pedate di si famoso Principe,& di agguagliarsi con la fama, & con la gloria a' trionsi di si felice Impera tore: ilche sarebbe senza alcun dubio consicurtà, Esquiete, di tutto il Christianesmo, & con degna ricompensa del grand'animo, Eualor suo.

Di V. S. Illustrissima.

Humiliss. & Deuotiss.

Seruitore Andrea Palladio.

cipo significia di suttala Civistianità Especcicio coni occasions of the production of the mandalited Server ld. die deurifelenfeere contra e fuor remier die ondoefand. regreting in all fusing carries a male o beaconveniente, che leste feriterions delke surprese del maggios Capitano, che hale beaconson endetand anardo. Especiar deslaramente honoraical denome diquelo, che fempre hanesse ad esse preferito ad ogni akrowles for ognialiro Principe della Chrifright dien amternaisse. Referholoche, quanto dime, V. Salles fristing since grave quelle develoritation mascheed paridella nitra impria mis surebbe cariformo: Che quanta electron brama elero, Es di elero piera de cente chefferri le pedate di fifamolo Principe. Edingenaliar. le con la farme, executardoire a reignfi desi letre Import tower who lamble force a down dubio conficenting of meto detacts il Christian foro, Et con legiou vicogopen fi act grand animo, Enalogiao.

DIV. S. Ellippiffine

Linmit G. & Domits.

Servicere Straires Tribadio.





#### PROEMIO

# D'ANDREA PALLADIO INTORNO A' DISEGNI ET ALLE FATICHE DALVI FATTE

PER FACILITAR LA LETTION de Commentari di Giulio Cefare.



AVENDOSI da molti secoli à dietro, sino a tempi nostri per l'esperienza, en per l'esito di non poche guerre veduto, che non si è trouato alcuna Città cosi munita, e for te, che l'essercito nemico, essendo stato con ueneuolmente gagliardo, non habbia potuto, dopò non molta satica, en lungo spa-

tio di tempo, farfene padrone; & essendo ciò à punto di quei luoghi duenuto, i quali dalla propria natura del sito (come d'inaccessibil' alpe, d'alta palude, ouero di periglioso mare) disesi poteuano
altrui parer sicuri, & inespugnabili; non è merauiglia, che già sia
nava opinione fra gli huomini, & quasi appresso molti confermata, essere impossibile, ch'alcuna Rocca, ò Fortezza si possa tenere,
& disendere contra l'impeto, & la forza de potenti nimici. Onde
considerando io in che modo si potessero questi tali sgannare, &
quello che più importa, i Regni, & le Città disendere; mi pare che
niuna altra cosà sia tanto bastante per ciò fare, quanto l'hauere
vn buonissimo, & ordinatissimo essercito, il qual sia atto à combattere con ogn' altro ben che più numeroso, pigliando in conferma
tione del mio parere l'essempio di Giulio Cesare, che con mediocre
numero de soldati superò, & vinse numerosissimi esserciti: il che
nacque non da altro, che dal buon' ordine, & disciplina militare:

cosa che può tanto ne gli huomini, che di timidi gli sa diuentare animosi, & di confusi ordinati gli rende. Et è vera senza dubio la sentenza d'Epaminonda, il quale (essendo opinione appresso gli huomini di quei tempi, che non nascessero soldati, se non fra gli Spartani) fece molto ben conofcere al mondo, che doue erano huomini, à quali non mancasse valoroso, & prudente Capitano; iui erano anco arditi, & franchi soldati. Habbiamo ben noi cagione di deplorare la misera conditione di questi nostri secoli; poi che non si vede alcun Principe che si pigli l'impresa di solleuare questa de pressa militia: Or pur si vede ne i soldati priuati, & ne i Capitani moderni quell'ardire medesimo, e quell'istessa brauura, che ne gli antichi essere stata si legge: nè mancano di quelli hoggi di che poco ò niente curano la morte; anzi si veggono molti, che arditi, Orisoluti vanno senza timore alcuno ad incontrarla; di maniera che quando appresso di noi si trouassero quegli ordini buoni, ch'era no appresso i Greci, & i Romani, senza dubbio noi vedremo l'imprese, & l'attion nostre della guerra hauer quella medesima riuscita, che le loro sortiuano. Et ben che molti di questi nostri sapi tani principali dicano no si poter gouernare gli esferciti co quell'or dine, Of destrezza de gli antichi, che noi desideriamo, rispetto all'artiglieria, & à gli archibugi; tuttauia in ciò almeno s'ing anna no, perche opererebbono assai meglio con l'ordine, che con la confusione. Dicono ancora che gli ordini antichi sono difficili, & impossibili à potersi ridurre all'uso de' nostri tempi : nella qual cosa ancora (come nell'altre fanno) pigliano errore: perche i soldati antichi erano huomini di Contado, & artigiani, & la piu parte rozi, & ignoranti; nè meno i Capitani loro erano Semidei, ma huomini come noi altri samo, Or gli ordini sono facili, e chiari d quelli, che intendono i principi, del che mi son io à pieno chiarito: imperoche ritrouandomi alla presenza d'alcuni gentil'huomini pratichi delle cose di guerra; feci fare (per compiacer loro) à certi galeotti, & guastatori, ch'erano quiui, tutti quei mouimenti & essercitij militari, che siano possibili à farsi, senza mai commettere disordine, à confusione alcuna; si che con minor difficoltà di quella, che molti pensano, si potrebbono introdurre ne gli esserciti no-Stri gli ordini, & le regole de gli antichi, & mediante quelli (aggiuntoui il valor de' soldati) conseruare gli stati, mantenere i Reeni, assicurar le Republiche, Et disender le Città, che così facilmente à tempi nostri si veggono perdere, Of venire in mano, & potere de nimici. Essendo io dunque di questo parere, & desiderando, per via dell'altrui giuditio, far proua, quanto egli sia buono, & saldo; ho piu volte fra me stesso pensato di voler communicare al mondo l'ordine, & disciplina dell'antica militia; della qua le (poi che io n'hebbi i principi dal Sig. Gio. Giorgio Trissino gentil'huomo dottissimo, e che alle molte discipline, di che egli era sicu ropossessore, haueua anco aggiunta la perfetta cognitione di questa, come si può dalla sua Italia liberata chiaramente comprendere) mi disposi di volerne hauere qualche maggior cognitione, & cosi mi diedi à leg gere tutti gli auttori, & historici antichi, i quali hanno di questa materia trattato, & hauendomi per molti, e molti anni continui intorno à cosi fatto studio affaticato; quando mi parue d'hauerne fatto quell'acquisto, ch'io desideraua; mi di-Sposi di volerui introdur anco Leonida, & Horatio miei carissimi figliuoli, & giouani (se ciò m'è lecito dire) & di costumi, & di lettere bellissime dotati: & cosi in non molto tempo diedi loro ad intendere le prime introduttioni; le quali non cosi tosto hebbero apprese, che si disposero di seguir le pedate, che io per la strada di questa scientia caminando, hauea loro mostrate; & ciò faceuano in guifa, che allettati dalla dolcczza di cosi bello, & curioso studio concordi, & vnanimi si posero à voler rappresentare tutti gli

alloggiamenti de gli efferciti; le circonuallationi delle Città; i fatti d'arme, & ogn' altra cosa c'habbia Cesare ne i suoi Commentarij descritta. Manon hebbero gratia di poter condurre al desiderato fine cosi lodato pensiero, perche interponendosi fra i loro disegni la morte, dell'humana contentezza, & gloria inuidiosa, con mio gravissimo & acerbissimo dolore nello spatio di due mesi, & mezo d'essi ambedue miei figliuoli priuo, e sconsolato mi lasciò. Et essendomi dopò la morte loro venuti alle mani certi fogli, ne iquali essi baucuano con parole, & disegni assai bene incaminata la fatica loro; io pensai che questa (ben ch'acerba, OT strana) mi potesse eßere occasione d'eßeguire il disegno aßai prima da me fatto; spingendomi anco à ciò fare l'affetto della paterna pietà:perche giudicai questo essere anco asai potente mezo di poter far conoscere almeno l'honorato desiderio della gloria, alla quale essi concordi aspi rauano: & cosi dando qualche poco di lume à quella parte di fatica, che per loro fatta ritrouai, O aggiungendoui quel tanto, che mi è paruto per suo compimento necessario; ho voluto finalmente lasciarla comparire nel cospetto de gli huomini; si per procurar qualche honorata memoria al nome de' figliuoli, come anco per seguire il mio natural costume, ch' è di giouare al mondo in ciò, che per me si posa:ne voglio negare che la fatica nostra non posa esere d'alcu no errore tasata, che tutti gl'huomini sono macchiati di qualche imperfettione, & io ancora, sotto questa medesima conditione son nato, ne piu de gli altri punto mi stimo: dico bene che se i falli de gli huomini sono degni di perdono ; lo meritano quelli de due giouanı, che forse prima d'ogni altro habbiano dato principio à così ho norata fatica; & quelli d'un'afflitto, & sconsolato padre, che battuto, Et vinto da quella piu graue, & noiosa passione, ch'altri sentir poßa nella perdita delle cose piu stimate, e care; non habbia potuto hauere tutti quelli auertimenti, che sarebbono stati di mestie-

#### PROEMIO

ro, per condurre à lodato, & perfet to termine vna cosi degna, & importante impresa. Non mancheranno per auentura di quelli, che da i nostri errori pigliando materia; suppliranno a i difetti del la ritrouata fatica, e faranno sì, ch'i Commentarij di Cesàre si lascieranno intendere da tutti: cosa, che non potrà essere se non di grandissimo giouamento al mondo. Incomincierò dunque dalla espeditione de gli Suizzeri, dapoi da quella di Ariouisto Re de Germani, seguitando la guerra de Belgi, e cosi le altre di mano in mano con gli ordini loro, senza mai partirmi dalle parole di esso Cesare come si potrà chiaramente vedere.



DELLE

#### DELLE

## LEGIONI, DELL'ARMI, ET DELL'ORDINANZE

DE' ROMANI.



OI CHE noi habbiamo à discorrere (secon do il proposito nostro) sopra gli esserciti de gli antichi; ci pare di volere incominciare dalle legioni, come da quella parte con la quale combattendo essi antichi, vinsero quanti ò essi volsero, ò la natura delle cose loro concesse. Dico dunque che la legio-

ne appresso di essi antichi, Et massime in quei primi tempi, dapoi che Roma hebbe cacciati i Re', per quello che dice Polibio, era di quattro mila, e ducento soldati à piedi, e trecento Caualieri. I soldati à piedi erano divisi in grave, Oleg giera armatura; Odi que sti gli armati grauemente erano ancora in tre parti diuisi : la prima de' quali si chiamaua gli hastati, & erano mille e ducento: la seconda Prencipi, ch' erano parimente mille e ducento: la terza Triary, i quali erano seicento: & tutti questi erano soldati Ve ter ani. Gli armati alla leggiera si chiamauano tutti Veliti ch'erano mille e ducento, (b) portauano Celate, Spade, Archi, Frombole, & Balestre, & ogni altra sorte d'armi da trare, & lanciare, senza hauere indosso per lor difesa altra arme che la celata. Gli armati grauemente, portauano indosso la corazza, con alcune fimbrie di coio à tre doppie, attaccate di sotto che arrivauano fino al ginocchio, Of ne haueuano anco alle spalle, ch' armauano fino al gomito, con la celata in testa coperta & adorna di molte pe ne, che dauano maggior presenza al soldato, e non mediocre orna-

mento gli aggiungeuano. Vogliono alcuni c'hauessero armate etiädio le gambe, & io ancora sono di questo parere: perche Gioseffo Hebreo parlando d'un soldato Romano, il quale correua per la piazza, ch'era auanti i portici del Tempio di Solomone lastricata di marmo, dice ch'egli s'drusci per hauer i piedi armati: onde cascò à terra, & fu morto da gli Hebrei che defendeuano detti portici, Of potrebbe essere ancora ch'eglino vsassero anco dell'altre armi di dosso: perche io ho veduto alcune schiniere di rame antichissime, & bellissime. Sauano ancora i soldati per lor difesa vno scudo di mediocre grandezza, il quale haueua nel mezo vna piastra di ferro di forma ouata, con altri due ferri: l'uno di sopra per riparar i colpi, che veniuano da alto: l'altro di sotto per difender lo scudo che non si rompesse cadendo in terra: portauano anco detto scudo coperto con vna pelle, il quale discopriuano solamente quando erano per combattere: 🗢 queste erano le armi da difesa. L'armi poi da offesa erano la spada lunga vn braccio, che sono due piedi, & la teniuano sopra il petto dal lato destro, con un pugnale al fianco sinistro, e portauano in mano due Veruti lunghi piedi otto l'uno, cioè, quattro l'asta & quattro il ferro: haueua il ferro l'orecchie inuolte intorno all'asta per difenderla acciò che non potesse esser tagliata, & la punta di esso ferro era come vn'hamo; di maniera che volendolo cauar della ferita, quella si faceua piu asspra, maggiore: Of quando i soldati veniuano alle mani co loro nimici; lanciauano prima l'uno di questi dardi, & l'altro riteneuano in mano combattendo con esso: En venuti ch'erano alle strette lasciauano cadere à terra l'arme d'asta, & metteuano mano alla spada: & queste surono l'armi con che i Romani soggiogarono il Mondo.

Hora hauendo fin qui à bastanza della fanteria ragionato per quanto all'ordine nostro s'appartiene ; passeremo à ragionar de

Caualli eri.

Caualieri. Erano dunque essi (auallieri trecento, come habbiam di sopra toccato, i quali combatteuano à cauallo senza vsare ne sella, ne staffe; vsando però quell'armi istesse che i pedoni, portauano; & oltra di ciò portauano alcuni dardi da lanciare di mano: alcuni vna zagaglia, & alcuni altri l'arco: & così hora da presso, hora da lontano combatteuano.Combatterono i Barbari sopra carri falcati, & menarono gli Elefanti nelle battaglie : ma perch'io intendo di parlar solamente de Romani & de Greci, & de gli ordini loro, co iquali superarono tutte le difficultà, che loro s'opponeuano, lasciati da canto i Barbari seguiremo il proposito nostro: Es per tornare alle legioni, dico, ch' al tempo di Cesare furono di maggior numero come egli medesimo dice nel primo libro de suoi Commentarij nelle espeditioni contra gli Suizzeri, affermando che la legio ne era di sei mila e cento fanti, e sette cento, e trenta caualli: la qual legione si divideua in Decurie semplici, e Decurie doppie, ò raddoppiate: OT poi in Ceturie & finalmëte in manipuli: ogni due manipuli faceuano una cohorte, & due cohorti il quinto d'una legione, laquale era diuisa in tre parti, ouero tre squadroni, come pur dice esso se sare. La prima squadra hauea due mila e quarant otto fanti, & questi si nominauano come habbiam detto ancora, eli Ha stati : la seconda n'haueua altre tanti , & la terza mille e venti quattro; il resto poi, che compiuano il numero de' sei mila e cento fanti, eran detti Veliti. I settecento, e trenta caualli erano diuisi in tante ali che faceuano trenta due cauallieri per ala.

Hauendo noi fin qui fatto vedere di quanti soldati constauano le legioni, come erano diuise, & la maniera dell'armi, che nelia guerra vsauano; ci resta à dire, in che modo si metteuano in ordinanza per combattere, e quanto spatio occupaua vna legione; co-si per lunghezza come per altezza. Lunghezza s'intende per File; altezza per verso; hassi dunque à sapere che quando l'essercito mar

chiaua;

chiaua, era talmëte ordinato ch' ogni foldato occupaua sei piedi. Et tutta la fronte della legione 1536 piedi: & gñ il Capitano moueua l'esercito contra il nimico; densaua i soldati di maniera che ciascheduno tre piedi occupana, & allhora la fronte era lunga 768. piedi: & à questo modo si poteua commodamente combattere; percioche i soldati in conueniente spatio si stauano:ma quando si stipa uano, & allhora il soldato occupana lo spatio d'un piede e mezo, Ttutta la fronte era lunga 384. piedi: anchora qualche uolta diui deuano i corpi delle battaglie, ele faceuano di quattro ordini per uerso: alcune uolte di dodici, & alcune di sedici soldati per uerso: 👉 cosi uariauano secondo i siti, & gli accidenti; come recita Poli bio nel primo libro della guerra Carthaginese, che uenendo à giornata Attilio Regolo Consolo Romano, con Xantippo Lacedemonio Capitano de Carthaginesi, & hauendo esso Xantippo nell'ordi nar l'essercito, messogli in fronte molti Elefanti, per romper l'esser cito de Romani; Attilio per rimediare à questo inconueniente; for tificò la parte di mezo del suo essercito, con molti ordini di soldati: Of per far questo strinse la fronte d'esso essercito.

Miresta à dire, che mai Cesare non sa métione, che fra le legio ni sossero spatij, che i secodi sossero riceuuti da primi, nè i terzi da secondi:ma ogni uolta che ordina l'essercito; lo diuide in tre battaglie. Nè meno egli nomina mai hastati, ò principi, ò triarij:ma potrebbe essere, ch' ei presupponga l'uno & l'altro, anchor ch' io no l'assermo, potria essere che sosse uniato il modo di mettere in battaglia: è in due luoghi de suoi (ometarij nel libro quinto quado l'iturio Sabino Legato di esso Cesare su persuaso da Francesi à douere abadonar i suoi alloggiamenti per unirsi co Labieno; su assatato per strada da essi Fracesi, & per disendersi si mise in battaglia ton da, & hauendolo i nimici circondato, alcune uolte usciuan suori del cerchio alcune squadre, & faceuano impeto ne nimici: iquali

trouando quel luogo uacuo; con l'armi da trarre, feriuano così quel li ch'erano usciti, come quelli ch'erano rimasti ne fianchi per ha-

uerli discoperti.

Nel primo fatto d'arme nel libro quinto della guerra Africana dopò che Cesare su passato in Africa; su assaltato da Labieno e
Peneio con caualleria numerosissima, or armati alla leggiera.
Cesare ordinò l'essercito con la fronte lunghissima, or uenne à
giornata co l'nimico: or perche usciuano alcune squadre suor dell'ordine, of faceuano impeto ne nimici, or erano feriti per sianco
da gli armati alla leggiera, così quelli ch'erano usciti, come quelli
ch'erano rimasti, per hauer (come ho detto di sopra) discoperti i sia
chi; Cesare per rimediare à questo disordine; mandò in bando per
tutto l'essercito, che niun soldato s'allontanasse dal suo luogo piu
di quattro braccia.

Et Vegetio al capitolo quartodecimo del terzo libro, ordina l'esfercito, & dice, che la fronte era continuata senza niuno spatio. Et nei libro secondo al capitolo settimo, oue forma la legione, di dieci cohorti, ne pone cinque innanzi, & dietro altre cinque; & fa solo due battaglie. E uero, che Polibio in quel luogo del libro decimo set timo, doue fa comparation dalla Falange Macedonica, alla legion Romana, & dall'armi dell'una à quelle dell'altra; pare che ui pon ga gli spatij, che un'ordine riceue se l'altro, dicendo, che la Falange haueua la fronte eguale, & le legioni ineguale. Dice anchora che la Falange haueua solo un tempo, & un luogo, & la legion piu

tempi (T piu luoghi.

Ho uoluto recitar questi essempi, che seruono all'uno & all'altro, iquali pare che facciano conoscere, che non ui erano spatij ne corpi delle legioni, & alcuni uogliono che ci ui fossero. Io nondimeno ho fatto questo disegno con gli spatij; accioche si possa ueder l'uno & l'altro, & accioche si conosca la uerità, & che i Lettori pos-

sano far giudicio. E uero che quando la legione combatteua; staua à fronte a nimici la prima battaglia, E poi entraua la seconda, foße ordinato l'eßercito à un modo, o all'altro, @ i Triary Stauano di dietro inginocchioni con l'haste in alto, fin che toccaua a loro farsi innanzi; & pareuano proprio un muro : & ui era un prouerbio, che quando toccaua combattere a Triarij; le cofe andauano ma le; perche le due prime battaglie erano consumate, & rotte. Quanto dette battaglie foßero distante l'una da l'altra, niuno lo pone; benche Cesare nel primo libro della guerra ciuile dice; che essendo ın Spagna co l'eßercito a l'incotro di Petreio, & Afranio, che gli allogiameti de li dui esercitij, erano distanti l'uno da l'altro piedi dui milia, & che le geti de tutti dui gli eserciti messi in battaglia, occupauano i due terzi del luoco, & l'altro terzo era fra un'esserci to, & l'altro; & cadaun spacio era piedi seicento, e se santasei e me zo, che sono a poto il terzo de piedi due mile; p questo essepio si uede che le battaglie erano asai distăti l'una da l'altra; ma Vegetio di ce, che le file erano distanti l'una da l'altra piedi sei, acciò che li sol dati quado tirauano li pilli, potessero correr innazi per mandarli con maggior forzasdi sorte, che se la battaglia era di otto huomini per uer/o, occupaua cinquanta piedi, & se di sedici occupaua nonanta piedi. Restami a dire che vi erano poi eli spatij fra l'una, T'altra legione per testa di esse legioni, iquali, secondo chel'occafioni, & gli accidenti portauano, hor piu grandi, hor piu piccioli si faceuano; si come fece Domitio Legato di Cesare in Asia: il quale venendo à giornata con Farnace Re di Ponto c'haueua ordinato l'effercito fra due trincee; Domitio Strinse quello spatio di mezo, acciò che le legioni potessero entrare fra le trincee per andare à trouare il nimico. Dice Polibio, che haueuano alcuni foldati cosi fanti come caualli, che se dimadauano fanti, & caualli straordinari, liquali erano ottocento, Et li caualli quattrocento, de

\*\* 2 liquali

liquali il generale se ne serviua per diversi accidenti; erano posti dietro l'essercito à l'incontro li spatij che era tra la legione, ui era vn'altra sorte de fanti e cavalli, e si chiamavano eletti, li fanti erano quattroceto & li cavalli ducento, e tutti questi erano persone di qualità, er il Capitano se ne serviua à diversi bisogni, & erano posti medesimamente dietro l'essercito, e qualche volta accompagnavano il Console.

AV ENDOSI di sopra detto à bastanza delle legioni, delle sorti d'armi, che s'usauano nelle battaglie, non farà forse hora fuor di proposito toccare, almeno in parte d'alcuni auertimenti intorno alli essercitij militari, ch' in tempo di pace, s'insegnauano da Capitani à soldati nouelli; ilche di quan ta importanza sia, lo dimostrano (per non andar piu loge) le molte vittorie hauute da Cesare, Et altri buoni Capitani antichi, liquali con pochissimi soldati tante volte vinsero, e superorno esferciti grossissimi; lo dimostrano chiaramete ancora a nostri tempi le buone, & honorate esercitationi, & fationi fatte da lo Illustre Caua liero, il S. Valerio Chieregato meritissimo Colonello di questa Sere niß. Rep. di Venetia, laquale hauendo conosciuto per molte proue il suo valore à li di passati gli ha dato carico di Gouernatore generale delle sue fanterie, de ordinanza di Candia; hauendo animo de introdurre, e mătenere in quel regno, una gagliarda e be ordinata, e disciplinata militia : onde co il mezo del suo sapere, e valore, se sa rano fauoriti da chi può, come meritano li suoi honorati pensieri si deue sperare l'antica disciplina militare essere per ridursi ancora à quella pfettione maggiore, che forse altre volte sia stata; & perche uslendo io dire à pieno di questo grã Caualiero, antico esempio de l'antico valore, troppo devierei dal mio proposito; però à questo passando, per piu nostra intelligenza, prima si banno da sapere al-

cuni termini, come sarebbe, che cosa si deue intendere per Decuria re, Gr per Condecuriare, & altri; Decuriare adunque non era al tro, che il far le squadre, ciascuna delle quali, alcune uolte erano di dodici, alcune di dieci, 🗢 alcune di otto, 🗢 alcuna di sedici huomi nisilche staua bene per esere sedici numero parimente pari, che si divide sempre equalmente sino ali unità. Decuriato lo essercito, ò voglian dire fatte le squadre, era de mestieri Condecuriarlo, ilche altro non vole inferire, che ponere le Decurie l'una à fianchi dell'altra, onde li Decurioni tutti teniuano primi la fronte, & dietro a loro li miglior soldati, di maniera che le prime si veniuano à esser fornite d'huomini migliori, & piu valorosi de gl'altri; & assigna uano il proprio suo loco à ciascuno de soldati, imponendoli espressamente che non mai l'uno occupasse quello dell'altro; Decuriato adunque, & Condecuriato l'effercito, & affignato, (come s'è detto ) ad ogn' uno il loco suo, incominciauano ad amaestrar li soldati in tutti quegli esfercitij militari, ch' erano per esfer loro bisogno; prima infegnandoli il voltarfi per la quarta parte del cerchio, o vo gliamo dal destro, ò dal sinistro sianco; il qual moto era chiamato declinatione, of poi la mutatione, che era ch'il soldato si voltasse per la metà del cerchio, voltando la fronte doue erano le spalle. Due altre specie de mutatione v'erano ancora, l'una che si faceua contra l'inimico, & allhora si voltaua il soldato su la parte sinistra, l'altra era partendosi dall'inimico, & voltauasi su la destra. Dopò seguiuano col darli ad intendere la conuersione, ilche era, ch'essendo ristretta l'ordinanza per file, & per versi, faceuano girare tutto il corpo della battaglia intorno al Decurione del lato de stro, ouero sinistro, voltando la fronte doue era il sianco; ilche fatto comandauano poi che (secondo però il bisogno) ritornassero come erano auanti che si facesse detta Conuersione, e ciò chiamauasi Di uersione: Oltre di questo li essercitauano circa l'inflessione, la quale era quando tutta la battaglia girando intorno al Decurione dalla parte de stra, ouero sinistra, la fronte di quella pasaua doue erano le spalle; Li essercitauano anco pur facendo girar tutta la battaglia, paßando sul destro, ouero sinistro sianco, ilqual moto nominauano Diflessione. Seguiuano poi insegnando le Euolutioni, Et di queste si serviuano quando l'inimico li assaltava dalle Spalle, volendo essi che li primi combattessero sempre primi, per esser quelli, (come s'è inteso) huomini piu valorosi de gl'alri, Of sifaceuano per altezza, & anco qualche volta per file, come larbbe far paßare il corno destro sù la parte sinistra, & il sini stro su la destra; Delle quali Euolutioni tre specie all'hora ne erano in voo appresso li Greci, l'una dimandata Persica, ouero Cretense, l'altra Macedonica, & l'ultima Laconica: La Persica, ò Cretense si faceua, tenedo la squadra tutta l'istesso suo loco, & entrado ciascuno de soldati l'uno nel loco dell'altro, di modo che quel lo del Retroguida veniua à esere occupato dal Decurione, & quel lo del Decurione veniua à esere occupato dal Retroguida, & cosi di mano in mano, (voltando poi fazza) la fronte de detta squadra ra contra l'inimico. La Macedonica poi si faceua passando il secondo dauanti al primo, & il terzo al secondo, & il quarto al terzo, e cosi ciascuno de gli altri soldati, sino à tanto che ıl Retroquida era primo della Decuria, & poi voltando ogn'uno la fronte doue erano le spalle, ueniua il Decurione ad esere egli il primo, & à tenire il suo solito loco; ma questa sorte d'Euolut ione, mostrando à un certo modo di suggire dall'inimico, oltre il perdere del terreno, non pareua molto lodeuole; Onde nella Laconica quasi in tutto procedeuano all'opposito, imperoche esendo l'inimico dalle spalle tutti uoltauano la faccia à quella parte, di modo che il Retroguida ueniua egli à eßere il primo, ma subito li passaua auanti il secondo poi il terzo, e medesima-

mente alquato di mano in mano fino à tato che il Decurione pass saua auanti à qualunque altro, hauendo il loco suo come prima, Et à questo modo acquistauano delterreno, dando animo a suoi, e leuandolo forse all'inimico. v'erano anco molti altri eserciti, che s'insegnauano medesimamente à soldati in tempo di pace, acciò, secondo l'occasione, in tempo di guerra se ne potessero servire; come eßendo la battaglia quadrangulare, ridurla in forma di Cuneo, ouero forfice, combattendosi commodamente in forma di Cuneo.Ridurla anco in un mezo cerchio come fece Epaminonda contra i Lacedemoni; ouero in forma d'un cerchio intiero, come si legge, che fece Cesare, ilquale essendo passato in Africa, assaltato da Labieno e Peneio con grandissimo numero de caualleria & armati alla leggiera, fu astretto, per defender si ponere i suoi in bat taglia rotonda. Insegnauano parimente à soldati à densarsi, à stir parsi, & à rarefarsi, sì per uersi, come per file, ilche di quanto giouamento foße à Cesare, mentre egli era in Francia contra i Belgi, si può da ciò giudicare, che esendo da quelli asaltato alla sprouista, ne possendo per la troppa prestezza de nimici far quelle cose, che si sogliono nelle giornate; dopò l'hauer messo animo, secondo il poco tempo, alla decima legione posta nel sinistro corno, passò presta mente nel destro, e ritrouando la duodecima legione priua de molti Centurioni, & altri soldati, & in modo ristretta, che non poteuano punto adoprare l'armi, e di già incominciauano ad esser circondati per fianco, Of finalmente esendo ogni cosa in ultima desperatione, subito iui giunto si mise nelle prime file, e commando à soldati che s'allargassero, e per uerso, e per sila occupando li spatij conuenienti, & oltre ciò diede ordine che la settima legione s'appressasse alla duodecima, e voltando la fronte à gl'inimici, acciò non fossero circondati, e valorosamete des sero dentro: tutte lequai cose essendo diligentissimamente mandate ad effetto, & con quella prestezza maggiore, ch'in vn tanto pericolo si richiedeua, vinse honoratamente la giornata; Et solo il tut to auenne per essere quei soldati essercitatissimi nell'attioni milita ri. Vi era anchora altre mutationi de gli ordini, come scriue Polibio, nel primo libro della guerra Africana, che essendo assaltato Amilchare padre di Annibale da dui esserciti nemici, uno dinanti, & l'altro di dietro, che lo haueuano tolto in mezo, con la mutatione che fece de gli ordini, che fu, a far che quelli dinanti passassero di dietro, & quelli di dietro dinati, ottenne una segnalatissima uittoria. Restano da dirsi molti, & infiniti altri eserciti, liqua li poi facilmente da per se aprendeua il diligente soldato, mosso dal l'essempio altrui, ò col tempo, ò in qualunque altro modo; non però possotrapasar con silentio quanto quegli Eccellentissimi Capitani fossero diligentissimi facendo essercitar li soldati in maneggiar tut te quelle sorti d'armi, ch' al loro bisogno erano couenienti, adopran dole e maggiori, e piu graui di quelle, ch'usauano nelle battaglie, sapendosi molto bene che, quelle armi ch' alcuno hauerà per sua difesa, non potendo, ò non sapendole adoperare, potranno, se non apportare à colui danno, & rouina. Questi adunque, & altri moti, 🖙 eßercitij militari (come s'è detto) s'insegnauano diligenteme te à soldati, onde non deue essere di molta meraviglia, se bene tante volte, & in poco numero vinfero groffissimi, & bellicosissimi efserciti; ne ponto è da dubitare che se ne medesimi esserciti, moti, Gauertimenti s'ammaestrassero da Capitani de nostri tempi i lo ro soldati; questi medesimamente non fossero per riuscire in quella perfettione ch' erano gli antichi; liquali non già furono piu che huo mini;Onde à perche non voglino, à forse non sapino, non si debbono poi altri merauigliare, se nelle loro imprese, così rare volte, (ben che con eßerciti numerosissimi) conseguiscano il desiderato fine.

### TAVOLA DITVTTE LE COSE NOTABILI

#### CONTENUTE NE COMMENTA

DEI CESARE.

A

| CVI di ede Celare il gouer                  |
|---------------------------------------------|
| no di Alessandria, e dell'Egit              |
| to. a car.324                               |
| A far passare il Rheno. 69                  |
| Abboccamento de' soldati dell'uno, &        |
| dell'altro campo                            |
| A Romani macauano le uettouaglie.60         |
| Attio. 199                                  |
| A Cesare faceua di bisogno di condursi      |
| ad Apollonia. 289                           |
| Accortezza di Cesare.                       |
| Accortezza di Afranio. 216                  |
| Achilla generale dell'essercito de gli A=   |
| lessandrini.                                |
| Achilla comada, che siano amazzari Dio      |
| scoride, e Serapione.                       |
| Achilla si s sorzò di preder la casa di Ce- |
| fare.                                       |
| Acqua dolcetrouatada' foldati di Cefa-      |
| re canando di suo ordine pozzi. 311         |
| Adcantuano firende.                         |
| Aduatici tornano nelle patrieloro, e tut    |
| ti si riducono i una terra fortissima.45    |
| Aduatici da cui sono discesi 11 45          |
| Aduatici assediati da Cesare. 46            |
| Aduatici parlano a Cefare. 46               |
| Aduatici si rendono. 47                     |
| Aduatici assa Irano Cesare. 47              |
| Astranio uà ad astrontare le due legioni    |
| di Fabio.                                   |
| Affronto de i legni di Cesare, co quei de'  |
| nemici.                                     |
| Agricoltura.                                |
| Aggrippinesi di Colonia. 66                 |
| Aguato di Labieno. 366                      |
| Albici in fauore de gli Massiliesi. 209     |
| Alci, e costume loro.                       |
|                                             |
|                                             |

| Alcuni de'So Idati si danno a Varre                         | . 252      |
|-------------------------------------------------------------|------------|
| Alessandrini a proposito per fare in                        | ganni      |
| e tradimenti.                                               | 310        |
| Alessandrini rassettano l'armata.                           | 313        |
| Alessandrini inteti a ucdere l'auue                         | nimé       |
| to della battaglia.                                         | 315        |
| Aletsandrini mandano ambasciad                              | ori a      |
| Cefare.                                                     | 319        |
| Alessandrini bugiardi, e falsi.                             | 319        |
| A lessandrini procurano di tor la ue                        | ttoua      |
| glia a Cefariani.                                           | 320        |
| Alessandr ini assaltano Mitridate.                          | 321        |
| Alessandrini si allegrano della uitto<br>Cesare.            |            |
|                                                             | 324        |
| Al estandrini industriosi, e di sottile                     | -          |
| Alessio presa.                                              | 309        |
| Alfier di Cesare ferito.                                    | 237<br>283 |
| Allegrezza de' Cesariani, e di che t                        |            |
| uano.                                                       | 401        |
| Allegrezza di Cesare.                                       | 344        |
| Allieno lasciato comissario da Cesa:                        | re.345     |
| Allieno procofolo quello, che oper                          |            |
| Altra rotta de gli Alessandrini.                            | 323        |
| Altri ripari.                                               | 161        |
| A mbascierie mandate per solleuar                           | ipo-       |
| poli nimici.                                                | 155        |
| Ambasciadori di Farnace uengono                             | innã-      |
| zia Cefare.                                                 | 341        |
| Ambasciadori a Cesare.                                      | 347        |
| Ambasciadori di Acilla a Cesare.                            | 359        |
| Ambasciadori di Tisdre uenuti a                             |            |
| re.                                                         | 361        |
| Ambasciatorià Cesare per la pace.<br>Ambasciatori a Cesare. | 108        |
| Ambasciatori di Vacca uenuti a                              |            |
| re.                                                         |            |
| 1 100                                                       | 377        |

| Ambasciatori tornati da Farnace. 325                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A Romani mancano le uettouaglie. 60    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Ambasciarori mandati a Crasso. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Arrogantia di Iuba. 369                |
| Ambasciatori della terra uenuti a Cesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Arfinoe fe ammazzare Achille. 309      |
| re. 396                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Asprenato Viceconsolo lasciato da Cesa |
| Ambasciatori d'Hispali a Cesare. 404                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | re in guardia del campo. 380           |
| Ambasciatori di Hedui, & di Treuiria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Assalto dato ad Alessia. 159           |
| Cefare. 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Assalto di Cosa. 265                   |
| Ambiorige. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Assedio di Cesare ad Adrumento. 346    |
| Ambiorige fugge. 126                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Asso fiume diuideua'l campo di Cesare  |
| Ambiorige, si salua. 120                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | da quello di Pompeo. 263               |
| Andamenti delle genti di Cesare, edi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Asturia di Sabura. 252                 |
| quelle di Pompeo. 221                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Astutia di Cesare. 349                 |
| Animo inuittodi Cesare. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Astutia di Domitio. 271                |
| Animo buono de' Soldati uerso di Cesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Atega città combattuta da Cesare. 390  |
| re. 198                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auantaggio a chi sta in ispiaggia. 167 |
| Animo de' Cefariani. 179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auedimento di Cefare. 370              |
| Animofità d'un Soldato di Cesare . 351                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Audientia di Cesare. 67                |
| Animolità de Soldati Cesariani. 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Auiso uano di Labieno. 373             |
| Animolità rien crata ne'Soldati di Cesa-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auiso prudentissimo di Cesare. 573     |
| re. 287                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Aulo Clodio.                           |
| Animofità de'Soldati Cesariani.220.277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A.Valgio.                              |
| 285.293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Autorità di Scipione 279               |
| Animolità di Pomp. figliuolo di Pop.272                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Auuerti la giustitia di Dio. 7         |
| Animosità di Cesare. 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Auuerti opinion Christianz. 8          |
| Animolità grandissima ne Soldati di Ce                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Auuerti prudenza di Cesare 10.371      |
| fare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Auuerti. 109.176.194.292.302.313.369.  |
| Animosità, e ualore de' Cesariani. 322                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Antioco Comageno. 256                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Antiftio Turpione 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Antonio 269                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Ant. uittorioso delle naui di Libone.265                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| Apparecchi di delitie, che si truouarono                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                        |
| ne gli alloggiamenti di Pomp. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13                                     |
| Apparecchio di Varrone. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Aquila della decima legione di Cef. 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| Aquinio ragiona con Saferna. 369                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                        |
| Aquitani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5                                      |
| Aquitaniinstruttissimi a farcaue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                        |
| Ardire, & valor de nímici.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                        |
| Arguetio con la caualleria di Cef. 39.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| Arianite fratello d'Ariobarzane. 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ha to the total                        |
| Ariouilto fece prender i mandati da C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| 1 A 1 O C 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                        |
| Ariouisto richiede'l parlamento con C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                        |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11. 01. 15. 101.                       |
| A Street Committee Street Committee  | 11: 0: : 6 : 1 5                       |
| Armata fatta da vatinio. 32<br>Armati alla leggiera si fermarono uicin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                        |
| k at nin ani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | illo il il anni a Cafe in              |
| la sil a Cara la cara nel cara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31                                     |
| The state of the s | 4 1 42                                 |

| Battaglia. 401                             | Brauura sciocca di Labieno. 263           |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Battaglia uguale. 179                      | Brauuta d'Ariouisto. 26                   |
| Battaglia tra Numidi, ei Rhemi. 36         | Bruto. 233                                |
| Battaglia tra Suizzeri, & i Soldati di Ce- | Bruto giouane, & Fabio. 167               |
| fare.                                      | TD                                        |
| Battaglia tra Cesare, & Vercingetorige.    | 1                                         |
|                                            | Buodognato capitano de'Neruii. 42         |
| 158.                                       | - 1 tolic 1-11 - 120 Cutant               |
| Battagliatra Cesare, e que' d'Alesia. 164  | Agione della rotta de' Cesariani.         |
| Battaglia tra Celare, e nimici. 167        | 287                                       |
| Battaglia tra l'armata di Cefare, e quella | Cagione dell'assediare. 276               |
| degli Alessandrini. 315                    | Cagione, che moueua Catone cotra Sci =    |
| Battaglia tra gl'Alessandrini, e Cesaria=  | pione. 195                                |
| nt. 317                                    | Cagione perche Cesare, e Pompeo s'af-     |
| Battaglia tra Domitio, e Farnace. 327      | frettauano. 290                           |
| Battaglia nauale tra Vattinio, & Ottavio   | Cagioni, che fecero uenir Cesare in Ita-  |
| 330                                        | lia.                                      |
| Battaglia tra Tedeschi, e Cesare. 30       | Cagioni, che moueuano Francesi a pren     |
| Battaglia tra Cefare, & i nimici. 350      | der l'armi.                               |
| Battaglia di Affranio. 228                 | C. Carpineio.                             |
| Battaglia nagale. 234                      | C.Fusio Caleno. 257.261                   |
| Battaglia tra le genti di Sabura,e di Cu-  |                                           |
|                                            |                                           |
| rione.                                     | C Caninio. 184.185                        |
| Battaglia fierishma. 98                    | C. Vergilio.                              |
| Battaglia nellaquale i Romani hanno la     | C. Vergilio si da in poter di Caninio Vi  |
| peggiore.                                  | ceconfolo. 386                            |
| Battaglia tra Crasso, e Vocontii, & Taru   | C. Crispo Salustio arriua a Cercinna. 348 |
| fatii. 60                                  | C. Voluseno Quadrato. 164. 180. 190. 281  |
| Bellissimi prouedimenti di Cesare. 148     | C.Trebonio. 173.232                       |
| Bellouaci quello che fecero per saluez     | C. Salustio Crispo. 359                   |
| zaloro. 177                                | C. Curione difensor della causa di Cesa   |
| Bellouaci, e gli altri Fracesi dopo la rot | re. 192                                   |
| ta delle genti loro chiamano'l confi-      | C.Curione. 195.243                        |
| glio.                                      | Camarlingi publici. 269                   |
| Belgi congiurano contra Romani. 32         | Camino di Scipione. 354                   |
| Belgi per la maggior parte discesi da Te-  | Camino di Cesare. 344 375                 |
| deschi.                                    | Campi Corneliani. 243                     |
| Beni di Litauico confiscati. 147           | Campo del Re preso da' Soldati di Ce-     |
|                                            |                                           |
| Beroni Soldati di Spagna. 333              |                                           |
| Bialimo.                                   | Camulogeno conforta i suoi . 155          |
| Bibulo inuesti le naui uote di Cesa. 257   | Caninio Robilio luogotenente. 206         |
| Bibolo molto astretto da Cesare. 261       | Caninio assalta quei, che portano'l gra   |
| Biscaglino Regno di Naccare. 61            | no. 185                                   |
| Biturigi non uoleuano abbrucciare una      | Capi delle genti Ftancesi. 163            |
| loro citrà.                                | Capi delle cose di Cesare dimandate ad    |
| Bogude Re. 337                             | Ariouisto. 19                             |
| Bogude si appresenta con l'essercito a ri  | Capitani cassi da Cesare. 368             |
| pari di Marcello. 338                      | Capitano Sceua 278                        |
| Borgognoni si contentano di dare a gli     | Cara herba. 276                           |
| Suizzeri il passo.                         | Carestia nel campo. 216                   |
| Bottini. 217                               | Carette armate di falci. 343              |
|                                            | ~ C1                                      |
|                                            | a 2 Cartuleno.                            |

| Carfuleno. 323                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Vtica. 383                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Carnuti si sparsero p le città uicine. 172                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cauallieri del Regno di Iuba uengono       |
| Carpineo, & Iunio. 91                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | a trouar Cesare. 386                       |
| Cassio si ferma in Corduba. 332                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celti.                                     |
| Cissio con l'armata in Sicilia. 300                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Celerità di Cefare. 257                    |
| Cassio uà a trouar l'armata di Sulpitio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Celio priuo del Senato. 3 8000 264         |
| 301                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ceppi. 161                                 |
| Callio ordina di far noue genti. 334                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cerui. 160                                 |
| Cassio fa la mostra dell'essercito. 335                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cesare assalta gli Suizzeri, e molti n'uc- |
| Cassigellauno 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | cide.                                      |
| Cassiuellauno in che guisa andaua mar-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cesare parla a Diuitiaco.                  |
| chiando. 87                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cesare riprende gl'impauriti. 22           |
| Cassiuellauno manda ambasciatori a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cesare rifiuta d'abboccarsi con Arioui-    |
| Cantio di Canterburi. 83                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | fto. 28                                    |
| Castigo. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cefare di nuouo ordina le genti. 30        |
| Catiuulco Re della metà de gli Eburo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cesare caualcò nella Lombardia. 31         |
| ni (120)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Cesare marchia l'essercito alla uolta de'  |
| Carone in Vrica. 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | nimici.                                    |
| Catone riprendeua il figliuolo di Pom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Cesare sa, che l'essercito passa il siume  |
| peo. 354                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Azona. 34                                  |
| Cauallaro mandato da que' di Pompeo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cesare soccorse Bribrate. 35               |
| a Cesare. 394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cesare assedia Nouioduno nel terreno       |
| Caualleria mandata da Iuba. 347                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | di Suestani.                               |
| Canalleria de Numidia, e de Getuli si                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cesare ua nel paese di Ambiani. 39         |
| moue.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cesare sa tagliare le selue.               |
| Caualleria mandata da Cesare. 220                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Cesare riduce l'essercito nel paese de gli |
| Canalleria di Cesare. 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Aulerci, & Leslobii. 62                    |
| Caualleria de Franceli. 232                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Cesare uà nel paese de Treuiri. 80         |
| Caualleria di Cefare uince. 288                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cefare alla uolta d'Inghilterra . 83       |
| Caualleria di Pompeo si moue contra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cesare arriua con l'armata in Inghilter-   |
| Cefare. 297                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ra. 83                                     |
| Càualleria Francese. 81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cesare perdette quaranta naui. 84          |
| Caualli Mori posti in fuga. 381                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cefare scriue a Labieno. 84                |
| Caualli mandati da Cefare. 148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cesare passa il Rheno. 70                  |
| Caualli di Cefare pattano il fiume e fi at                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cefare delibera d'andare in Inghilter-     |
| taccano co' nimici. 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Calcardinando officacio Monini             |
| Caualli di Numidia fuggono. 362                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Cefare dimanda oftaggi a Morini. 72        |
| Caualli di Cesare tagliati a pezzi. 390                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cefare s'appressa all'Inghilterra. 73      |
| Legioni di Pompeo.  Canalli adoperati da Germani.  63                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Cefare manda tre legioni fotto Trebo-      |
| Caualli leggieri Francesi animosi, e ualo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Cesare si riduce con l'essercito al mare.  |
| 1 406                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 89                                         |
| Caualli di Numidia assaltano Cesare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cesare divide le stanze del uerno. 89      |
| 375                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cesare spedisce M. Crasso 100              |
| Caualli di Numidia attorniano l'esserci                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cesare ua nel paese de' Neruii. 100        |
| to di Cefare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Cesare manda una lettera scritta in Gre    |
| Caualli di Curione assaltano i Barbari.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | de co a Cicerone.                          |
| 251                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Cesare fortifica il campo. 101             |
| Caualli di Q. Atrio uenuti a Cesare. 84                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cesare comanda a suoi, che fingano d'ha    |
| Canalli di Scipione fanno gran danno in                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | uer paura.                                 |
| - Control of the cont |                                            |

| Cesare parla a Soldati. 102 1                | P.Seruilio.                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Cesare fa fare un'altro ponte per passare    | Cefare a Brindesi. 255                    |
| il Rheno.                                    | Celare scioglie da Brandizzi a' quattro   |
| Cefare spedisce géti alle città uicine. 1 22 | di Genaio.                                |
| Cesare torna in Francia. 129                 | Cesare uerse Apollonia. 260               |
| Cesare lascia il gouerno dell'essercito a    | Cesare ferma'l suo campo uicino al fiu-   |
| Bruto giouanetto. 130                        | me Asso. 260                              |
| Cesare a Cenabo.                             | Cesare scriue a B-indesi. 266             |
| Cefare prende Cenabo. 132                    | Cefare arriua in Macedonia. 273           |
| Cesare fa due parti dell'essercito. 142      | Cefare a Durazzo. 273                     |
| Cesare fa un'aguato. 143                     | Cesare mette l'essercito in battaglia per |
| Cesare riprende i Soldati della troppa te    | combattere con Pompeo. 279                |
| merità loro.                                 | Cesare compare ancora egli. 283           |
| Cesare ua con l'essercito uerso gli He-      | Cesare prestamente si discosta dal cam    |
| dui. 151                                     | po. 288                                   |
| Cesare peruiene al fiume Ligeri. 153         | Cesare sa muouer l'essercito. 289         |
| Cesare ne' suoi Commentari elegar tissi      | Cesare scriue a L. Domitio. 289           |
| mo. 170                                      | Cesare si mette ad assaltar Larissa. 291  |
| Cesare scriue a Trebonio. 175                | Cesare sa uscir le genti fuor de'ripari p |
| Cesare ua alla uolta del paese di Ambio      | tentare se Pomp.hauesse animodico         |
| rige.                                        | battere. 293                              |
| Cesare sa tagliar le mani a prigioni. 188-   | Cesarericorda com'egli hauea cercato      |
| Cesare hauea proposto di mantenersi le       | di uenire alla pace. 296                  |
| città amiche.                                | Cesare non su ingannato del a sua opi-    |
| Cesare riceuuto, & honorato da tutte le      | nione. 297                                |
| colonie, e popoli.                           | Cesare comanda a' Soldati, che seguano    |
| Cesare doue si truouaua. 195                 | la uittoria.                              |
| Cesare da ordine di far genti. 199           | Cesare seguita i Soldati di Pompeo.299    |
| Cesare ad Ascoli della Marca. 201            | Cesare sa depor l'armi a' Soldati e loro  |
| Celare pone il campo a Corfinio. 201         | perdona. 299                              |
| Cesare lascia tutti partirsi liberi 204      | Cesare saluò i danari di Eseso. 303       |
| Cefare ua nella Puglia.                      | Cesare in Alessandria. 303                |
| Cesare sempre desideraua l'accordo 205       | Cesare uincirore se abbrucciare l'arma    |
| Cesare se n'andò a Roma, e racconta il       | ta. 306                                   |
| Senato l'ingiurie fattegli 208               | Celare prese il Faro. 306                 |
| Cesare si parti di Roma. 209                 | Cesare soccorre la naue Rhodiana. 312     |
| Cesare parla a' Massiliesi. 210              | Celare conduce le sue naui in Alessan=    |
| Cesare sa uenir sotto Massilia tre legio-    | dria. 313                                 |
| ni. 210                                      | Cesare propone di prender l'Isola. 316    |
| Cesare arriva nel campo con nuouecen-        | Cesare promette premi a chi fosse il pri  |
| to caualli.                                  | mo, che prendesse l'Isola. 316            |
| Cesare gagliardo nella caualleria. 219       | Cesare assalta la fortezza.               |
| Cesare sa passare a' suoi il siume Sicori.   | Cesare lascia il Re in libertà. 319       |
| 220                                          | Cesare sa parecchiar l'armata. 320        |
| Cesare mette l'essercito in battaglia. 2.3   | Cesare prende la forrezza del Re. 322     |
| Cesare riceuuto dall'impresa di Massi-       | Cesare entra uittorioso in Alessandria.   |
| glia. 239                                    | 323                                       |
| Cesare sa parlamento dentro di Cordo-        | Cefare per terra ua in Soria. 324         |
| ua. 241                                      | Cesare perseguita Gn. Pompeo. 328         |
| Cesare Dittatore è creato Consolo con        | Cesare quello che scrisse a Longino. 3,2  |

| The legioni della Soria.   339   Celare fa riuestire Deiotaro d'habito Reale.   344   Cefare per molte cagioni richiamato a Roma.   344   Cefare per molte cagioni richiamato a Roma.   344   Cefare in Italia.   344   Cefare fece porre il suo padiglione uici nissimo al mare.   345   Cefare alizida della uenuta de'nemici.   349   Cefare fa ritirare i nimici.   351   Cefare di nuono fa ritirare i nimici.   355   Cefare di moltra nuono   356   Cefare fa montifano nell'arte della gue ra.   368   Cefare fa priuard di Ruspina.   361   Cefare nua nuerfola città di Ruspina.   365   Cefare nua a Letti.   366   Cefare fa fortificare il capo fopra il colle da lui prefo.   366   Cefare fa priuard di uita P. Ligario.   377   Cefare nua a Letti.   378   Cefare nua a Cefare a ferire i nimici.   375   Cefare nua nuerfola città di Ruspina.   376   Cefare nua nuerfola città di Ruspina.   376   Cefare nua nuerfola città di Ruspina.   377   Cefare prende ce a ferire i nimici.   377   Cefare prinde nuono   378   Cefare prinde nuono   370   Cefare non perde piu, che so de'fuoi sol dati   | Cesare da a Sesto Cesare il gouerno del    | il Cesare usato di dare altrui le conditio-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cefare fa riueftire Detotaro d'habito Reale.  Reale.  Cefare per molte cagioni richiamato a Roma.  Cefare in Italia.  344 Cefare fin Italia.  344 Cefare fece porre il fuo padiglione uici niffimo al mare.  345 Cefare auifato della uenuta de'nemici. 349 Cetare fa ritirare i nimici.  351 Cefare di nuouo fa ritirare i nimici.  351 Cefare di nuouo fa ritirare i nimici.  351 Cefare di nuouo fa ritirare i nimici.  352 Cefare delibera d'affaltare i nimici.  353 Cefare delibera d'affaltare i nimici.  353 Cefare fi moftraua timorofo,e fauio-358 Cefare fi moftraua timorofo,e fauio-358 Cefare romanda, che i Soldati lo fegua- no uerfo la città di Rufpina.  361 Cefare fa fortificare il capo fopra il col- le da lui prefo.  262 Cefare na a Letti.  375 Cefare privar di uita P. Ligario.  376 Cefare fa prouifione di grano.  377 Cefare privar di uita P. Ligario.  379 Cefare privar di uita P. Separe di Col- le da lui prefo.  270 Comio Aquitio.  Comio Arebate refitiutio.  740 Comio Arebate refitiutio.  740 Comio Arebate | le legioni della Soria.                    | ni,e non di prenderle. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Reale. 344 Cefare per molte cagioni richiamato a Roma. 343 Cefare in Italia. 344 Cefare fece porre il fuo padiglione uici nissimo al mare. 345 Cefare auisato della uenuta de nemici. 349 Celare fa ritirare i nimici. 349 Cefare di nuouo fa ritirare i nimici. 351 Cefare di nuouo fa ritirare i nimici. 351 Cefare di diulga la sua uenuta. 355 Cefare diliuga la sua uenuta. 355 Cefare di diulga la sua uenuta. 355 Cefare di mostra di all'altare i nimici. 355 Cefare di mostra di all'altare i nimici. 355 Cefare di mostra di all'altare i nimici. 355 Cefare di mostra a timoro so, e fauio, 358 Cefare fi mostraua timoro so, e fauio, 358 Cefare comanda, che i Soldati lo seguano uerso la città di Ruspina. 361 Cefare fa fortificare il capo sopra il colled a lui preso. 366 Cefare fa fortificare il capo sopra il colled a lui preso. 367 Cefare na a Letti. 372 Cefare fa prouisone di grano. 374 Cefare fa prouisone di grano. 374 Cefare fa prouisone di grano. 375 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare più lento diuenuto. 370 Cefare p | Cesare sa riuestire Deiotaro d'habito      | Cesare ua uerso Cordoua. 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Cefare per molte cagioni richiamatoa Roma.  Cefare in Italia.  242 Cefare in Italia.  243 Cefare fece porre il fuo padiglione uici nissimo al mare.  345 Cefare auifato della uenuta de'nemici.  349 Cefare fa ritirare i nimici.  Cefare di nuouo fa ritirare i nimici.  251 Cefare fe fortificare il campo.  252 Cefare di delibera d'assilatare i nimici.  355 Cefare delibera d'assilatare i nimici.  356 Cefare delibera d'assilatare i nimici.  357 Cefare delibera d'assilatare i nimici.  358 Cefare fi mostraua timoroso, e sauio-358 Cefare esto montra de l'anno di lauorare.  266 Cefare esto montra o per la cima del monte.  266 Cefare fa fortificare il capo sopra il col- le da lui preso.  261 Cefare priuar di uita P. Ligario.  272 Cefare pa priuar di uita P. Ligario.  273 Cefare priu lento diuenuto.  374 Cefare priu roto diuenuto.  375 Cefare priu ar di uita P. Ligario.  377 Cefare prona il cauallo contra nimici.  381 Cefare sono perde piu, che 50. de'suo sol dati.  381 Cefare prona contra solo contra nimici.  381 Cefare qua a Viceta, & perdona a Q. Liga rio.  282 Cefare u a a Viceta, & perdona a Q. Liga rio.  384 Cefare qua na la cual a di Cordoua.  385 Cefare u a a la viceta se perdona a Q. Liga rio.  385 Cefare u a a la cual a di Cordoua.  386 Cefare u a a la cual di Cordoua.  387 Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re.  388 Cefare u a alla'uolta di Cordoua.  389 Cefare nos perde deliberio.  389 Cefare di accampa fotto a di Cordoua.  389 Cefare nos perde deliberio.  389 Cefare de a all'auolta di Cordoua.  389 Cefare nos perde deliberio.  380 Cefare nos perde deliberio.  380 Cefare nos perde deliberio.  380 Cefare de fortificare il capo forti di cefare a Soldati.  380 Cefare deliberio di delibe | Reale. 341                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Roma.  Cefare in Italia.  Cefare in Italia.  Cefare fece porre il fuo padiglione uici nissimo al mare.  345 Cefare auifato della uenuta de'nemici. 349 Celare fa ritirare i nimici. 349 Cefare di nuouo fa ritirare i nimici. 351 Cefare di nuouo fa ritirare i nimici. 351 Cefare fe fortificare il campo. 352 Cefare delibera d'affaltare i nimici. 355 Cefare pratichissimo nell'arte della guer ra. 358 Cefare omanda, che i Soldari lo fegua- no uero la città di Ruspina. 361 Cefare escomanda, che i Soldari lo fegua- no uero la città di Ruspina. 361 Cefare escomanda, che i Soldari lo fegua- no uero la città di Ruspina. 362 Cefare ua marchiando per la cima del monte. 363 Cefare ua marchiando per la cima del monte. 364 Cefare a fortificare il capo sopra il colle da lui preso. 365 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 375 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 375 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 375 Cefare ribatte i nimici. 375 Cefare conforta i suoi. 381 Cefare ono perde piu, che 50. de'fuoi sol dati, 381 Cefare non perde piu, che 50. de'fuoi sol dati, 381 Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re. 382 Cefare ua alla uolta di Cordoua. 383 Cefare ua alla uolta di Cordoua. 384 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare a fiume Beti. 388 Cefare ua alla uolta di Cordoua. 389 Cefare non servici di la del Pari 389 Cefare non servici di la del Pari 380 Cefare non servici di la del Pari 380 Cefare non servici di la del Pari 380 Cefare non servici di la del Pari 381 Cefare a fiume Beti. 389 Cefare non servici di la del Pari 380 Cefare qua alla u | Cesare per molte cagioni richiamato a      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare in Italia.  Cefare fece porre il fuo padiglione uici nissimo al mare.  344 Cefare fece porre il fuo padiglione uici nissimo al mare.  349 Cefare auisato della uenuta de'nemici.  349 Cefare di nuono fa ritirare i nimici.  351 Cefare fe fortificare il campo.  352 Cefare delibera d'assaltane i nimici.  353 Cefare delibera d'assaltane i nimici.  355 Cefare pratichissimo nell'arte della guer ra.  358 Cefare fi mostraua timoroso, e sauio 388 Cefare comanda, che i Soldati lo seguano uerso la citta di Ruspina.  361 Cefare estortificare il campo di lauorare.  362 Cefare un marchiando per la cima del monte.  363 Cefare fa fortificare il capo sopra il colle da lui preso.  261 Cefare fa priuar di uita P. Ligario.  362 Cefare ana Letti.  363 Cefare fa priuar di uita P. Ligario.  364 Cefare più lento diuenuto.  365 Cefare più lento diuenuto.  366 Cefare più lento diuenuto.  366 Cefare prona il cauallo contra nimici.  381 Cefare prona il cauallo contra nimici.  381 Cefare qui a Viceta, & perdona a Q. Ligario.  382 Cefare ua al Viceta, & perdona a Q. Ligario.  383 Cefare ua al Viceta, & perdona a Q. Ligario.  384 Cefare gionto a Roma.  385 Cefare ua alla uolta di Cordoua.  386 Cefare ua alla uolta di Cordoua.  387 Cefare ua alla uolta di Cordoua.  388 Cefare ua alla uolta di Cordoua.  389 Cefare non speriti si lui del Pari.  389 Cefarani si partono.  293 Cefare di nuono fa ritirare i nimici.  397 Cicerone feriue lettere a Cefare.  96 Cicerone di debolissima complessimo.  297 Cicerone feriue debolissima complessimo.  297 Cicerone feriue a Cefare.  105 Cicerone feriue a Cefare.  107 Cicrone feriu |                                            | Cesariani prendono tre campi de' nimi-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Cefare fece porre il fuo padiglione utci nissimo al mare.  347 Cefare ausifato della uenuta de'nemici.  349 Cefare fa ritirare i nimici.  351 Cefare di nuouo fa ritirare i nimici. 351 Cefare di nuouo fa ritirare i nimici. 351 Cefare di nuouo fa ritirare i nimici. 352 Cefare di uulga la fua uenuta. 355 Cefare diuulga la fua uenuta. 355 Cefare delibera d'affaltare i nimici. 355 Cefare delibera d'affaltare i nimici. 355 Cefare delibera d'affaltare i nimici. 355 Cefare fi mostraua timoroso, e fauvio; 388 Cefare comanda, che i Soldati lo feguano uerso la città di Ruspina. 361 Cefare estorta i Soldati , che non restino di lauorare. 362 Cefare fa fortificare il capo fopra il cole da lui preso. 367 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 372 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 373 Cefare fa prousisone di grano. 374 Cefare fa prousisone di grano. 374 Cefare prousisone di grano. 374 Cefare prousisone di grano. 375 Cefare prousisone di grano. 376 Cefare ni accampa sotto Tasso. 379 Cefare prona il cauallo contra nimici. 381 Cefare non perde piu, che 50. de'fuo i sol dati. 381 Cefare non perde piu, che 50. de'fuo i sol dati. 382 Cefare ua al Viceta, & perdona a Q. Liga rio. 384 Cefare condinato la quarta uolta Dittato re . 388 Cefare ua alla uolta di Cordoua. 389 Cefare an alla uolta di Cordoua. 389 Cefare no alla uorono. 293 Consino di Cefere consorta di contra nimici. 370 Comio Atrebate restituito . 70 Comio Atrebate restituito di Cefare a Soldati. 311 Conditione dell'esfercito di Cefare. 277 Con forti di Ce | Cefare in Italia. 344                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| nissimo al mare.  Cefare auistato della uenuta de'nemici.  349  Cefare di nuouo sa ritrirare i nimici.  Cefare fe ritirare i nimici.  Cefare fe fortificare il campo.  Cefare di nuouo sa ritrirare i nimici.  Cefare fe fortificare il campo.  Sociare campatichissimo nell'arte della guerra.  Sociare pratichissimo nell'arte della guerra.  Sociare comanda, che i Soldati lo seguano uerfo la città di Ruspina.  Cefare estora il soldati, che non resimo di lauorare.  Cefare estorati Soldati, che non resimo di lauorare.  Cefare fa fortificare il capo sopra il colle da lui preso.  Cefare fa priuar di uita P. Ligario.  Sociare a priuar di uita P. Ligario.  Sociare priuar di uita P. Ligario.  Sociare sociare quello, che rispóde a nimici. 57 citradini richiamati da Cefare.  Cicrtna presa de P. Sitio.  Sociare delibera d'estala guerra.  Citrta presa da P. Sitio.  Sociare delibera d'estala guerra.  Sociare delibera d'estala guerra del Cefare.  Sociare d'estala guerri d'estala guerri d'estala guerri d'estala d'esta | Cesare sece porre il suo padiglione uici   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Celare fa ritirare i nimici.  Celare fa ritirare i nimici.  Celare fe fortificare il campo.  Cefare di nuono fa ritirare i nimici. 357 Cefare di nuono fa ritirare i nimici. 357 Cefare delibera d'affaltare i nimici. 357 Cefare delibera d'affaltare i nimici. 357 Cefare pratichiffimo nell'arte della guer ra.  358 Cefare fi mostraua timoroso, e fauio 358 Cefare comanda, che i Soldati lo seguano uerso la città di Ruspina.  361 Cefare estimate inimici.  362 Cefare camanda, che i Soldati no seguano uerso la città di Ruspina.  363 Cefare ua marchiando per la cima del monte.  364 Cefare ua marchiando per la cima del monte.  365 Cefare da lui preso.  Cefare non perso con scipione.  375 Cefare ua a Letti.  375 Cefare a privar di vita P. Ligario.  375 Cefare a privar di vita P. Ligario.  376 Cefare più lento diuenuto.  376 Cefare più lento diuenuto.  376 Cefare più lento diuenuto.  376 Cefare non perde piu, che so de'suoi sol dati.  381 Cefare non perde piu, che so de'suoi sol dati.  382 Cefare ua a Vsceta, & perdona a Q. Ligario.  384 Cefare qua a Vsceta, & perdona a Q. Ligario.  385 Cefare ua a la volta di Cordoua.  386 Cefare ua alla volta di Cordoua.  387 Cefare a di debolissima complessione.  371 Cicrone di debolissima complessione.  375 Cicrone quello, che rispóde a nimici. 375 Città, che fauoriuano la parte di Castio.  375 Città, che fauoriuano la parte di Castio.  337 Cittadini richiamati da Cefare a l'ole lio.  260 Celare castio da Cefare.  270 Colodio mandato da Cefare a negotiare  con Scipione.  279 Colodio Aquitio.  398 Conorti Colonice.  241 Cohorti casti alla guardia d'Orico.  272 Cohorti lasciati alla guardia d'Orico.  272 Conorti lasciati alla guardia d'Orico.  272 Comino atrebate.  77 Comino atrebate.  77 Comio aparlamento con Volusenio.  74 Comio aparlamento con Volusenio.  75 Comio aparlamento con Volusenio.  76 Comio aparlamento con Volusenio.  76 Comio aparlamento con Volusenio.  77 Comio di Cefare a Soldati.  78 Conditione dell'essercito di Cefare.  27 Conditione dell'essercito di Cefare.  27 Conditio | nissimo al mare. 345                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare fa ritirare i nimici. Cefare di nuouo fa ritirare i nimici. Cefare di nuouo fa ritirare i nimici. Cefare di nuouo fa ritirare i nimici. Cefare de fibera d'affaltare i nimici. Cefare delibera d'affaltare i nimici. Cefare pratichiffimo nell'arte della guer ra. Cefare pratichiffimo nell'arte della guer ra. Cefare fi mostraua timoroso, es fauio. 358 Cefare comanda, che i Soldati lo segua- no uerso la città di Ruspina. 361 Cefare estorificare il capo sopra il col- le da lui preso. Cefare na marchiando per la cima del monte. 366 Cefare fa fortificare il capo sopra il col- le da lui preso. Cefare priuar di uita P. Ligario. 277 Cefare ammaestraua i Soldati nella gui fa, che hauessero a ferire i nimici. 378 Cefare sono perde piu, che so. de'suoi sol dati. 381 Cefare non perde piu, che so. de'suoi sol dati. 382 Cefare qua a Vecta, & perdona a Q. Liga rio. Cefare non perde piu, che so. de'suoi sol dati. 382 Cefare gionto a Roma. 384 Cefare gionto a Roma. 385 Cefare qua alla uolta di Cordoua. 386 Cefare al fiume Beri. 387 Cefare al fiume Beri. 388 Cefare and fi di la del Bra: 389 Cefare and fi di la del Bra: 389 Cefare and fi di la del Bra: 380 Cefare and fi di la del Bra: 380 Cefare and fi di la del Bra: 380 Cefare and fi di la del Bra: 381 Coniura di quei di Munda. 404 Cefare non finati di la del Bra: 382 Cefare delibera d'affaltare i nimici. 384 Cefare and filla del Bra: 385 Cefare delibera d'affaltare i nimici. 386 Cefare and filla del Bra: 386 Cefare delibera d'affaltare i nimici. 387 Cefare qua de l'esi. 387 Cefare pratichiffimo nell'arte della guer 387 Citta presa da P. Sitio. Cirta presa da  | Cesare auisato della uenuta de'nemici.     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare di nuouo fa ritirare i nimici. 35 1 Cefare fe fortificare il campo. 372 Cefare delibera d'affaltare i nimici. 355 Cefare delibera d'affaltare i nimici. 355 Cefare pratichiffimo nell'arte della guer ra. 358 Cefare fi mostraua timoroso, e fauio. 358 Cefare fi mostraua timoroso, e fauio. 358 Cefare comanda, che i Soldati lo seguano uersola città di Ruspina. 361 Cefare estorta i Soldati , che non restino di lauorare. 362 Cefare u marchiando per la cima del monte. 366 Cefare fa fortificare il capo sopra il colle da lui preso. 367 Cefare u aa Letti. 372 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 373 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 373 Cefare fa prouisione di grano. 374 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare prona il cauallo contra nimici. 381 Cefare non perde piu, che 50. de'suoi sol dati. 381 Cefare u a a Vfeeta, & perdona a Q. Ligario. 381 Cefare u a a Vfeeta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a a la viceta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a a la viceta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a la viceta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a la viceta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a la viceta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a la viceta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a la viceta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a la viceta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a la viceta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a la viceta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a la viceta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a la viceta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a la viceta, & perdona a Q. Ligario. 382 Cefare u a la viceta di Cera de la viceta de l |                                            | Cicerone di debolissima complessione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cefare de libera d'affaltare i nimici. Cefare delibera d'affaltare i nimici. Cefare pratichissimo nell'arte della guer ra. 358 Cefare pratichissimo nell'arte della guer ra. 358 Cefare fi mostraua timoroso, e sauio. 358 Cefare estità di Russima. 361 Cefare estoria i Soldati lo segua- no uersola città di Russima. 362 Cefare amarchiando per la cima del monte. 363 Cefare ua marchiando per la cima del monte. 366 Cefare fa fortificare il capo sopra il col- le da lui preso. 367 Cefare ua a Letti. 378 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 377 Cefare amarchiando i grano. 374 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare più lento diuenuto. 381 Cefare ua a Vsceta,& perdona a Q. Liga rio. 382 Cefare ua a Vsceta,& perdona a Q. Liga rio. 383 Cefare ua a preside di la del Peri Comisioni mandate a Cefare. 389 Cefare ua figuri di del Peri Comisioni mandate a Cefare. 295 Comisioni mandate a Cefare. 296 Comio Atrebate: 297 Comio a parlamento con Volusenio. 81 Comio tornato con Volusenio. 81 Comio tornato con Volusenio. 82 Comisioni mandate a Cefare. 215 Comio a parlamento con Volusenio. 81 Comio con parlamento con Volusenio. 82 Comisioni mandate a Cefare. 215 Como forti di Cefare a Soldati. 216 Comio a parlamento con Volusenio. 81 Comio con parlamento con Volusenio. 82 Comonifioni mandate a Cefare. 215 Como forti di Cefare a Soldati. 216 Comio a parlamento con Volusenio la contra i suo dell'esfercito di Cefare. 217 Conditione dell'esfercito di Cefare. 218 Conditione dell'esfercito di Cefare. 229 Conditione dell'esfercito | Celare fa ritirare i nimici. 351           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare diuulga la lua uenuta.  Cefare diuulga la lua uenuta.  Cefare delibera d'affaltare i nimici. 355 Cefare pratichissimo nell'arte della guer ra.  Cefare pratichissimo nell'arte della guer ra.  Cefare comanda, che i Soldati lo seguano uerso la città di Ruspina.  Gefare comanda, che i Soldati lo seguano uerso la città di Ruspina.  Gefare esso di auorare.  362 Cefare esso di soldati, che non ressimo di lauorare.  363 Cefare sa marchiando per la cima del monte.  366 Cefare fa fortificare il capo sopra il colle da lui preso.  187 Cefare ua a Letti.  372 Cefare fa priuar di uita P. Ligario.  373 Cefare fa priuar di uita P. Ligario.  374 Cefare ribatte i nimici.  375 Cefare ammaestraua i Soldati nella gui sa, che hauestero a ferire i nimici.  375 Cefare ammaestraua i Soldati nella gui sa, che hauestero a ferire i nimici.  376 Cefare si accampa sotto Tasso.  381 Cefare non perde piu, che 50. de'fuoi sol dati.  381 Cefare prende 64. Elefanti.  382 Cefare ua a V Vecta, & perdona a Q. Ligario.  384 Cefare gionto a Roma.  387 Cefare conforta i solo.  388 Cefare ua alla uolta di Cordoua.  389 Cefare an sonta soldati nella gui rio.  380 Cefare an sonta soldati nella gui salo di cesta consociamento di Cefare.  295 Comino Arrebate.  Comio Arrebate restituiro.  74 Comio a parlamento con Volusenio. 181 Comio a parlamento con Volusenio. 181 Comio in mandate a Cefare.  295 Commune partita di essere riori.  Comio a parlamento con Volusenio. 182 Comio in mandate a Cefare.  295 Comio a parlamento con Volusenio. 182 Comio in andate a Cefare.  296 Comio a parlamento con Volusenio. 182 Comio a parlamento con Volusenio. 183 Comio con a parlamento con Volusenio. 183 Comio con sa  | Cesare di nuono sa ritirare i nimici. 35 I |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare diuulga la fua uenuta. 355 Cefare delibera d'affaltare i nimici. 355 Cefare pratichifimo nell'arte della guer ra. 358 Cefare fi mostraua timoroso, e sauio 358 Cefare comanda, che i Soldati lo seguano uersola città di Ruspina. 361 Cefare estorta i Soldati , che non restino di lauorare. 362 Cefare ua marchiando per la cima del monte. 366 Cefare fa fortificare il capo sopra il colle da lui preso. 367 Cefare ua a Letti. 372 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 373 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 375 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare più len | Cesare sè fortificare il campo. 352        | Cicerone scriue a Celare. 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Cefare delibera d'affaltare i nimici. 357 Cefare pratichissimo nell'arte della guer ra.  358 Cefare si mostraua timoroso, es savio. 358 Cefare comanda, che i Soldati lo seguano uerso la città di Ruspina. 361 Cefare comanda, che i Soldati lo seguano uerso la città di Ruspina. 361 Cefare essorta i Soldati , che non restino di lauorare. 362 Cefare ua marchiando per la cima del monte. 366 Cefare sa marchiando per la cima del monte. 366 Cefare sa fortificare il capo sopra il colle da lui preso. 367 Cefare na a Letti. 372 Cefare sa priuar di uita P. Ligario. 373 Cefare sa prousisone di grano. 374 Cefare ribatte i nimici. 375 Cefare ammaesse sua i Soldati nella gui fa, che hauessero a ferire i nimici. 375 Cefare si accampa sotto Tasso. 379 Cefare sonon perde piu, che 50. de'ssuoi sol dati. 381 Cefare prona il cauallo contra nimici. 381 Cefare prende 64. Elefanti. 382 Cefare ua a Vscera, & perdona a Q. Ligario. 384 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare ua alla uolta di Cordoua. 389 Cefare au alla uolta di Cordoua. 389 Cefare al silume Beri. 389 Cefare passo di da de Pari. 389 Cefare passo di Ruspina. 361 Città, che fauoriuano la parte di Cassio. 337 Celemenza di Cefare. 45 Clemenza di Cefare. 45 Cledio mandato da Cefare a negotiare con Scipione. 279 Cohorti colonice. 200 Cohorti colonice. 225 Cohorti lascati alla guardia d'Orico. 272 Comandamento di Cefare. 226 Comino Atrebate. 226 Comio Atrebate restituito. 74 Comio tornato con la caualleria. 175 Comio tornato con la caualleria. 175 Comio a parlamento con Volusenio. 181 Comio forti di Cefare a Soldati. 215 Comio forti di Cefare a Soldati. 215 Con forti di Cefare a Soldati. 311 Conditione dell'esse con forta di Quei di Munda. 201 Conio a parlamento con Volusenio. 310 Comio filo di parto di Cesare a Sold | Cefare diuniga la sua nenuta. 355          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare pratichissimo nell'arte della guer ra.  Cefare si mostraua timoroso, e sauio 358 Cesare comanda, che i Soldati lo seguano uerso la città di Ruspina.  Cesare cesto la città di Ruspina.  361 Cesare estorta i Soldati , che non restino di lauorare.  362 Cesare ua marchiando per la cima del monte.  363 Cesare sa fortificare il capo sopra il colle da lui preso.  Cesare sa prousisone di grano.  Cesare sa prousisone di grano.  374 Cesare ra prousisone di grano.  375 Cesare passo di cesare soldati.  381 Cesare si accampa sotto Tasso.  381 Cesare prona il cauallo contra nimici.  382 Cesare gionto a Roma.  384 Cesare gionto a Roma.  385 Cesare ana alla uolta di Cordoua.  387 Cesare ana alla uolta di Cordoua.  389 Cesariani si partono.  293 Cesare passo di Ruspina.  361 Clittà, che fauoriuano la parte di Callio.  337 Cittadini richiamati da Cesare dall'essi.  Clemenza si Cesare.  45 Clemenza si Cesare.  21 Clodio mandato da Cesare a negotiare con Scipione.  279 Cohorti Colonice.  241 Cohorti; capi de gli auuersari uanno a trouar Cesare.  225 Cohorti lasciati alla guardia d'Orico.  272 Cohorti lasciati alla guardia d'Orico.  272 Cohorti numero trentatre.  284 Cominciamento di Cesare.  225 Cominciamento della battaglia.  227 Comio Atrebate.  77 Comio Atrebate restituito.  74 Comio Atrebate restituito.  74 Comio Atrebate restituito.  75 Comio a parlamento con Volusenio. 18 Comissione dell'essero di Cesare.  279 Comio a parlamento con Volusenio. 18 Comissione dell'essero di Cesare.  270 Comio a parlamento con Volusenio. 18 Comio con dell'essero dell'essero dell'essero di Cesare.  270 Comio a parlamento con Volusenio. 18 Comio con dell'essero di Cesare.  270 Comio a parlamento con Volusenio. 18 Comio con dell'essero de | Cesare delibera d'assaltare i nimici. 355  | Cirtha presa da P.Sitio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ra. Cefare fi mostraua timoroso, e sauio. 358 Cefare comanda, che i Soldati lo seguano uerso la città di Ruspina. 361 Cefare essorta i Soldati , che non restino di lauorare. 362 Cefare ua marchiando per la cima del monte. 366 Cefare fa fortificare il capo sopra il colle da lui preso. 377 Cefare ua a Letti. 372 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 373 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 373 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 373 Cefare fa prouissone di grano. 374 Cefare prouissone di grano. 375 Cefare pri il lento diuenuto. 376 Cefare si accampa sotto Tasso. 376 Cefare si accampa sotto Tasso. 376 Cefare sono perde piu, che so de'suoi sol dati. 381 Cefare prona il cauallo contra nimici. 381 Cefare prona il cauallo contra nimici. 382 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare dall'essorta di Cefare. 45 Clemenza di Cefare. 81 Clodio mandato da Cefare a negotiare con Scipione. 2241 Cohorti, capi de gli auuersari uanno a trouar celare. 225 Cohorti lasciati alla guardia d'Orico. 272 Cohorti lasciati alla guardia d'Orico. 272 Comandamento di Cefare a Soldati. 223 Comio Atrebate: 77 Comio a parlamento con Volusenio. 181 Comio a parlamento con Volusenio. 181 Comissioni mandate a Cefare. 199 Como a parlamento con Volusenio. 181 Comissioni mandate a Cefare. 199 Como a parlamento con Volusenio. 181 Comio a parlamento con Volusenio. 215 Conditione dell'esser. 270 Conditione dell'esser. 270 Comio a parlamento con Volusenio. 181 Comio in parti di esser. 270 Comio a parlamento con Volusenio. 289 Cefare ua alla uolta di Cordoua. 389 Cefa |                                            | Città, che fauoriuano la parte di Callio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Cefare comanda, che i Soldati lo feguano uerfo la città di Ruípina. 361 Cefare efforta i Soldati, che non reftino di lauorare. 366 Cefare ua marchiando per la cima del monte. 366 Cefare fa fortificare il capo fopra il colle da lui prefo. 367 Cefare ua a Letti. 372 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 373 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 373 Cefare fa prouifione di grano. 374 Cefare ammaestraua i Soldati nella gui fa, che hauessera i minici. 375 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare fi accampa sotto Tasso. 379 Cefare fi prona il cauallo contra nimici. 381 Cefare prende 64. Elefanti. 382 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re. 388 Cefare al flume Beti. 389 Cefariani si pattono. 938                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | -0                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare comanda, che i Soldati lo fegua- no uerfo la città di Rufpina. 361 Cefare efforta i Soldati, che non reftino di lauorare. 362 Cefare ua marchiando per la cima del monte. 366 Cefare fa fortificare il capo fopra il col- le da lui prefo. 367 Cefare ua a Letti. 372 Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 373 Cefare fa prouifione di grano. 374 Cefare ammaestrana i Soldati nella gui fa, che hauesfero a ferire i nimici. 375 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare fi accampa fotto Taffo. 379 Cefare conforta i fuoi. 370 Cefare prona il cauallo contra nimici. 381 Cefare non perde piu, che 50 de'fuoi sol dati. 381 Cefare non perde piu, che 50 de'fuoi sol dati. 382 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re . 388 Cefare ua alla uolta di Cordoua. 389 Cefare al fiume Beti. 389 Cefariani fi patalo. 380 Cefariani fi patalo. 381 Cefare nella di la Rail. 382 Cefariani fi patalo. 383                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Cesare si mostraua timoroso, e sauio.358   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare efforta i Soldati, che non restino di lauorare.  Cefare ua marchiando per la cima del monte.  Cefare fa fortificare il capo sopra il colle da lui preso.  Cefare ua a Letti.  Cefare ua a Letti.  Cefare fa priuar di uita P. Ligario.  Cefare fa prouisione di grano.  Cefare ammaestraua i Soldati nella gui fa, che hauessero a ferire i nimici.  Cefare più lento diuenuto.  Cefare più lento diuenuto.  Cefare porona il cauallo contra nimici.  381  Cefare prona il cauallo contra nimici.  381  Cefare prende 64. Elefanti.  Cefare prende 64. Elefanti.  Cefare qua a Vsceta, & perdona a Q. Liga rio.  Cefare gionto a Roma.  Cefare gionto a Roma.  Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re.  382  Cefare ua alla uolta di Cordoua.  383  Cefare ua alla uolta di Cordoua.  384  Cefare and silunda di Cordoua.  385  Cefare passa di la del Pasi  Coniura di quei di Munda.  Cossidio mandato da Cesare a negotiare con Scipione.  279  Clodio Aquitio.  398  Cohorti Colonice.  241  Cohorti, e capi de gli auuersari uanno a trouar Cesare.  225  Cohorti lasciati alla guardia d'Orico.  272  Cohorti numero trentatre.  284  Comandamento di Cesare a Soldati.  295  Comio Atrebate restituito.  74  Comio Atrebate restituito.  74  Comio a parlamento con Volussenio. 181  Comissioni mandate a Cesare.  199  Comio di Cesare a Soldati.  215  Comio a parlamento con Volussenio. 181  Comissioni mandate a Cesare.  226  Comio aparlamento con Volussenio. 181  Comissioni mandate a Cesare.  227  Comio aparlamento con Volussenio. 181  Comissioni mandate a Cesare.  296  Comio di Cesare a Soldati.  217  Comio aparlamento con Volussenio. 181  Comissioni mandate a Cesare.  207  Comio aparlamento con Volussenio. 181  Comissioni mandate a Cesare.  208  Comio aparlamento con Volussenio. 181  Comissioni mandate a Cesare.  209  Comio aparlamento con Volussenio. 181  Comio aparl | Cefare comanda, che i Soldari lo fegua-    | The second secon |
| Cefare ua marchiando per la cima del monte.  Cefare ua marchiando per la cima del monte.  Cefare fa fortificare il capo fopra il colle da lui prefo.  Cefare ua a Letti.  Cefare ua a Letti.  Cefare fa priuar di uita P. Ligario.  373 Cefare fa prouifione di grano.  Cefare fa prouifione di grano.  374 Cefare ammaestraua i Soldati nella gui fa, che hauesfero a ferire i nimici.  375 Cefare più lento diuenuto.  376 Cefare più lento diuenuto.  376 Cefare fi accampa fotto Tasso.  379 Cefare forona il cauallo contra nimici.  381 Cefare non perde piu, che 50. de'suoi sol dati.  382 Cefare prende 64. Elefanti.  382 Cefare gionto a Roma.  384 Cefare gionto a Roma.  387 Cefare ua alla uolta di Cordoua.  389 Cefare ua alla uolta di Cordoua.  389 Cefare al fiume Beri.  389 Cefare nassoli di la del Pari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | no uerso la città di Ruspina. 361          | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cefare ua marchiando per la cima del monte.  366 Cefare fa fortificare il căpo fopra il colle da lui prefo. 367 Cefare ua a Letti. 372 Cefare ua a Letti. 373 Cefare fa prouifione di grano. 374 Cefare ribattei nimici. 375 Cefare ammaestraua i Soldati nella gui fa,che hauessero a ferire i nimici. 376 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare fi accampa sotto Tasso. 379 Cefare forona il cauallo contra nimici. 381 Cefare non perde piu,che 50 de'suoi sol dati. 381 Cefare non perde piu,che 50 de'suoi sol dati. 382 Cefare ua a Viceta,& perdona a Q. Liga rio. 384 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare ua alla uolta di Cordoua. 389 Cefare al fiume Beri. 389 Cefare al fiume Beri. 389 Cefare nosse di da da Rosi 389 Cefare nosse di la da la Rosi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cesare essorta i Soldati, che non restino  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare fa fortificare il capo fopra il colle da lui prefo.  Cefare ua a Letti.  Cefare ua a Letti.  Cefare fa priuar di uita P. Ligario.  Cefare fa prouifione di grano.  Cefare fa prouifione di grano.  Cefare ribatte i nimici.  375  Cefare ammaestraua i Soldati nella gui fa, che hauestero a ferire i nimici.  376  Cefare più lento diuenuto.  Cefare più lento diuenuto.  Cefare fi accampa sotto Tasso.  Cefare softorta i suoi.  381  Cefare non perde piu, che so de'suoi sol dati.  Cefare prende 64. Elefanti.  382  Cefare ua a Vsceta, & perdona a Q. Ligario.  384  Cefare gionto a Roma.  Cefare gionto a Roma.  Cefare ad fiume Beti.  389  Cefare al fiume Beti.  389  Cefare al fiume Beti.  389  Cefare nossila di la del Pari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            | Clodio mandato da Cesare a negotiare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Cefare fa fortificare il capo fopra il colle da lui prefo.  Cefare ua a Letti.  Cefare ua a Letti.  Cefare fa priuar di uita P. Ligario.  Cefare fa prouifione di grano.  Cefare fa prouifione di grano.  Cefare ribatte i nimici.  375  Cefare ammaestraua i Soldati nella gui fa, che hauestero a ferire i nimici.  376  Cefare più lento diuenuto.  Cefare più lento diuenuto.  Cefare fi accampa sotto Tasso.  Cefare softorta i suoi.  381  Cefare non perde piu, che so de'suoi sol dati.  Cefare prende 64. Elefanti.  382  Cefare ua a Vsceta, & perdona a Q. Ligario.  384  Cefare gionto a Roma.  Cefare gionto a Roma.  Cefare ad fiume Beti.  389  Cefare al fiume Beti.  389  Cefare al fiume Beti.  389  Cefare nossila di la del Pari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cesare ua marchiando per la cima del       | I I may be a second of the sec |
| le da lui preso.  Cesare ua a Letti.  Cesare ua a Letti.  Cesare fa priuar di uita P. Ligario.  Cesare fa prouisione di grano.  Cesare fa prouisione di grano.  Cesare ribatte i nimici.  375  Cesare ammaestraua i Soldati nella gui fa, che hauessero a ferire i nimici.  375  Cesare più lento diuenuto.  Cesare si accampa sotto Tasso.  Cesare sos forta i suoi.  380  Cesare sos forta i suoi.  381  Cesare prende 64. Elesanti.  382  Cesare ua a Vsceta, & perdona a Q. Ligario.  384  Cesare gionto a Roma.  387  Cesare ua alla uolta di Cordoua.  388  Cesare al fiume Beti.  389  Cesare al fume Beti.  389  Cesare nos parto di la del Pari  Colle incontro alla terra.  135.143  Cohorti, e capi de gli auuersari uanno a trouar Cesare.  225  Cohorti lasciati alla guardia d'Orico.  272  Cohorti numero trentatre.  284  Comandamento di Cesare a Soldati.  295  Comandamento di Cesare.  226  Cominciamento della battaglia.  227  Comio Atrebate.  77  Comio Atrebate restituito.  74  Comio a parlamento con Volusenio. 181  Comio a parlamento con Volusenio. 181  Comioni mandate a Cesare.  199  Commune partira di effere stati superiori.  Conditione dell'essercito di Cesare.  277  Conditione dell'essercito di Cesare.  284  Commondamento di Cesare.  295  Commondamento di Cesare.  206  Comio Atrebate:  Comio Atrebate restituito.  74  Comio a parlamento con Volusenio. 181  Comioni mandate a Cesare.  199  Commune partira di effere stati superiori.  Conditione dell'essercito di Cesare.  277  Conditione dell'essercito di Cesare.  215  Conditione dell'essercito di Cesare.  215  Conditione dell'essercito di Cesare.  215  Conditione dell'essercito di Cesare.  216  Conditione dell'essercito di Cesare.  217  Conditione dell'essercito di Cesare.  218  Conditione dell'essercito di Cesare.  219  Conditione dell'essercito di Cesare.  210  Conditione dell'essercito di Cesare.  210  Conditione dell'essercito di Cesare.  210  Conditio | monte. 366                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare ua a Letti.  Cefare fa priuar di uita P. Ligario.  Cefare fa prouisione di grano.  Cefare fa prouisione di grano.  Cefare ribatte i nimici.  375  Cefare ammaestrana i Soldati nella gui fa, che hauessero a ferire i nimici. 375  Cefare più lento diuenuto.  Cefare più lento diuenuto.  Cefare sonforta i suoi.  380  Cefare fa prona il cauallo contra nimici.  381  Cefare prona il cauallo contra nimici.  381  Cefare prende 64. Elefanti.  Cefare non perde piu, che so. de'ssuoi sol dati.  Cefare ua a Vsceta, & perdona a Q. Ligario.  Cefare gionto a Roma.  Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re.  382  Cefare al fiume Beti.  383  Cefare al fiume Beti.  384  Cefare ansse di la del Pari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                            | The second secon |
| Cefare fa priuar di uita P. Ligario. 373 Cefare fa prouifione di grano. 374 Cefare fa prouifione di grano. 375 Cefare ribatte i nimici. 375 Cefare ammaestraua i Soldati nella gui fa,che hauessero a ferire i nimici. 375 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare conforta i suoi. 380 Cefare conforta i suoi. 380 Cefare forona il cauallo contra nimici. 381 Cefare non perde piu,che 50. de'ssuoi sol dati. 381 Cefare non perde piu,che 50. de'ssuoi sol dati. 382 Cefare ua a Vsceta,& perdona a Q. Ligario. 384 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re. 388 Cefare al fiume Beti. 389 Cefare al fiume Beti. 389 Cefare al fiume Beti. 389 Cefare nosse parte di la del Pari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | le da lui preso. 367                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare fa prouifione di grano. Cefare ribatte i nimici. 375 Cefare ammaestraua i Soldati nella gui fa, che hauessero a ferire i nimici. 375 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare i accampa sotto Tasso. Cefare si accampa sotto Tasso. Cefare forona il cauallo contra nimici. 381 Cefare non perde piu, che 50. de'ssuoi sol dati. 381 Cefare non perde piu, che 50. de'ssuoi sol dati. 382 Cefare prende 64. Elefanti. 382 Cefare ua a Vsceta, & perdona a Q. Liga rio. 384 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re. 388 Cefare al fiume Beti. 389 Cefare al fiume Beti. 389 Cefare nosse parto di la del Pari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare ammaestraua i Soldati nella gui fa, che hauessera a ferire i nimici. 375 Cefare ammaestraua i Soldati nella gui fa, che hauessera a ferire i nimici. 375 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare i accampa sotto Tasso. 379 Cefare conforta i suoi. 380 Cefare forona il cauallo contra nimici. 381 Cefare non perde piu, che 50. de'ssuoi sol dati. 381 Cesare prende 64. Elefanti. 382 Cesare ua a Vsceta, & perdona a Q. Ligario. 384 Cesare gionto a Roma. 387 Cesare ordinato la quarta uolta Dittato re. 388 Cesare al suuolta di Cordoua. 389 Cesare al suuolta di Cordoua. 389 Cesare al suuolta di Cordoua. 389 Cesare al suuolta di Partono. 93 Cesare nassa di la del Pari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare ammaestraua i Soldati nella gui fa, che hauessero a ferire i nimici. 375 Cefare più lento diuenuto. 376 Cefare si accampa sotto Tasso. 379 Cefare conforta i suoi. 380 Cefare sprona il cauallo contra nimici. 381 Cefare non perde piu, che 50. de'ssuoi sol dati. 382 Cesare prende 64. Elefanti. 382 Cesare ua a Vsceta, & perdona a Q. Ligario. 384 Cesare ua a Vsceta, & perdona a Q. Ligario. 384 Cesare ordinato la quarta uolta Dittato re. 388 Cesare al fiume Beti. 389 Cesare al fiume Beti. 389 Cesare al fiume Beti. 389 Cesare an stadi da del Pori. 389 Cesare an stadi la del Pori. 389 Cesare an stadi la del Pori. 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| fa, che hauesser a ferire i nimici. 375 Cesare più lento diuenuto. 376 Cesare si accampa sotto Tasso. 379 Cesare conforta i suoi. 380 Cesare sprona il cauallo contra nimici. 381 Cesare non perde piu, che so de'ssuoi sol dati. 382 Cesare prende 64. Elesanti. 382 Cesare ua a Vsceta, & perdona a Q. Ligario. 384 Cesare gionto a Roma. 387 Cesare gionto a Roma. 387 Cesare ordinato la quarta uolta Dittato re. 388 Cesare al siune Beti. 389 Cesare al siune Beti. 389 Cesare nosse partono. 93 Cesare nosse partono. 93 Cesare nosse partono. 93 Cesare nosse partono. 93 Cesare nosse di la del Resi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Celareribatte i nimici. 375                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare più lento diuenuto. Cefare fi accampa fotto Taffo. Cefare fi accampa fotto Taffo. Cefare conforta i fuoi. 300 Cefare forona il cauallo contra nimici. 381 Cefare non perde piu, che 50 de'fuoi sol dati. Cefare prende 64. Elefanti. 382 Cefare ua a Víceta, & perdona a Q. Ligario. Cefare gionto a Roma. 384 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re. 388 Cefare al fiume Beti. 389 Cefare al fiume Beti. 389 Cefare noffo di la del Pori                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Celare ammaeitraua i Soldati nella gui     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare fi accampa fotto Taffo. Cefare conforta i fuoi. 380 Cefare forona il cauallo contra nimici. 381 Cefare non perde piu, che so, de'fuoi sol dati. 382 Cefare prende 64. Elefanti. 382 Cefare ua a Víceta, & perdona a Q. Liga rio. 384 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re. 388 Cefare al fiume Beri. 389 Cefare al fiume Beri. 389 Cefare al fiume Beri. 389 Cefare naffa di la dal Pari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0 0 11 11                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare conforta i fuoi . 380 Cefare forona il cauallo contra nimici . 381 Cefare non perde piu, che 50 de'fuoi sol dati. 382 Cefare prende 64 Elefanti. 382 Cefare ua a Víceta, & perdona a Q. Liga rio. 384 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re . 388 Cefare ua alla uolta di Cordoua . 389 Cefare al fiume Beti. 389 Cefare al fiume Beti. 389 Cefare an fin di la del Pari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 000000000000000000000000000000000000000    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare fprona il cauallo contra nimici. 381 Cefare non perde piu, che 50 de'fuoi sol dati. Cefare prende 64. Elefanti. Cefare prende 64. Elefanti. Cefare ua a Víceta, & perdona a Q. Liga rio. 384 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re. 388 Cefare ua alla uolta di Cordoua. 389 Cefare al fiume Beti. 389 Cefare al fiume Beti. 389 Cefare al fiume Beti. 389 Cefare noffa di la del Pari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 06 6                                       | 110                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cefare non perde piu, che 50. de'suoi sol dati.  Cefare prende 64. Elefanti.  Cefare prende 64. Elefanti.  Cefare ua a Vsceta, & perdona a Q. Ligario.  Cefare gionto a Roma.  Cefare ordinato la quarta uolta Dittatore.  Cefare ua alla uolta di Cordoua.  389  Cefare al fiume Beti.  Cefare al fiume Beti.  Cefare al fiume Beti.  Cefare nassa di la del Pari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare non perde piu, che 50 de'fuoi sol dati.  Cefare prende 64. Elefanti.  Cefare prende 64. Elefanti.  Cefare ua a Víceta, & perdona a Q. Liga rio.  Cefare gionto a Roma.  Cefare gionto a Roma.  Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re.  388  Cefare ua alla uolta di Cordoua.  389  Cefare al fiume Beti.  Cefare al fiume Beti.  389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| dati, Cefare prende 64. Elefanti. Cefare ua a Víceta, & perdona a Q. Liga rio. Cefare gionto a Roma. Cefare gionto a Roma. Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re. 388 Cefare ua alla uolta di Cordoua. 389 Cefare al fiume Beti. Cefare al fiume Beti. Cefare naffa di la del Pari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                            | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Cefare prende 64 Elefanti.  Cefare ua a Víceta, & perdona a Q. Ligario.  Cefare gionto a Roma.  Cefare gionto a Roma.  Cefare ordinato la quarta uolta Dittatore.  Cefare ua alla uolta di Cordoua.  Segue Cefare al fiume Beti.  Cefare al fiume Beti.  Cefare and find del Rosi.  Cefare prende 64 Elefanti.  384  Comio tornato con la caualleria.  175  Comio a parlamento con Volufenio. 181  Comifioni mandate a Cefare.  215  Comditione dell'effercito di Cefare.277  Con forti di Cefare a Soldati.  311  Coniura di quei di Munda.  404  Cofidio fi parte dall'affedio di Acilla.363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            | 10 . 4. 1 . 01 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Cefare ua a Víceta, & perdona a Q. Liga rio.  384 Cefare gionto a Roma. 387 Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re. 388 Cefare ua alla uolta di Cordoua. 389 Cefare al fiume Beti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00 1 4 11 0                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cesare al sume Beri. 389 Cesare al sume Beri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare gionto a Roma.  Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re.  388 Cefare ua alla uolta di Cordoua.  389 Cefare al fiume Beri.  Cefare al fiume Beri.  Cefare al fiume Beri.  Cefare al fiume Beri.  389 Cefare al fiume Beri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare ordinato la quarta uolta Dittato re. 388 Cefare ua alla uolta di Cordoua. 389 Cefare al fiume Beri. 389 Cefariani si partono. 215 Conditione dell'effercito di Cefare.277 Con forti di Cefare a Soldati. 311 Coniura di quei di Munda. 404 Cossidio si parte dall'affedio di Acilla.363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0.6.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| re. 388 Cefare ua alla uolta di Cordoua. 389 Cefare al fiume Beri. 389 Conditione dell'effercito di Cefare.277 Con forti di Cefare a Soldati. 311 Coniura di quei di Munda. 404 Conditione dell'effercito di Cefare.277 Con forti di Cefare a Soldati. 311 Conditione dell'effercito di Cefare.277 Con forti di Cefare a Soldati. 311 Conditione dell'effercito di Cefare.277 Con forti di Cefare a Soldati. 311 Conditione dell'effercito di Cefare.277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Cesare ordinato la cuatto de la 387        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Cefare ua alla uolta di Cordoua. 389 Cefare al fiume Beti. 389 Cefariani fi partono. 93 Cefare paffa di la del Posi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Cefare al fiume Beti.  Cefariani si partono.  Cefare possi di la del Posi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                            | 110 6 : 1:06 6 11 :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cefariani si partono.  93   Cósidio si parte dall'assedio di Acilla.363                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | C C - 1 C D                                | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Cefare paffa di la del Pari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Coloniani G namon-                         | Carlin Granno dell'a Cadia di Cit                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 359   Connaio Longo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Cefare passa di la del Beri                | II Company                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 390                                        | Treatment Longo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Configli di S.Baculo.                    | dore. 244                                  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Configlio dannoso a Soldati. 94          | Curione, colto all'improuiso. 233          |
| Configlio di quei d'Alesia 163           | District District Control of               |
| Contesa tra Lentulo, e Domitio sopra'l   | Anni fatti a diuerfi.                      |
| facerdotio di Cesare. 292                | Danno, che faceua l'essercito di Ce        |
| Contese in Roma, per le leggi fatte da   | fare. 126                                  |
| Cefare. 264                              | Danno di Labieno. 375                      |
| Contrarietà de'Cesariani. 138            | Debito. 247                                |
| Conuittolitane. 142                      | D.Bruto capo delle naui di Cefare. 218     |
| Corbeo assalta le uicine squadre di Ce-  | D.Lelio. 272                               |
| fare. 178                                | Decurioni quello dicono ad Accio.199       |
| Cordouesi mandano ambasciatori a Ce      | Dei:                                       |
| fare.                                    | Deiotaro. 340                              |
| Cornificio Questore di Cesare. 328       | Deiotaro in habito humile uiene dinan      |
| Corpi di Francesi morti. 382             | zia Cesare. 340                            |
| Corrieri di Domitio presi da Farnace.    | Deiotaro. 324                              |
| 326                                      | Del Ducato d'Holfatia. 22                  |
| Cortesia ne'forestieri. 117              | Deliberatione di Cesare. 339               |
| Cosa biasimeuole a Germani. 116          | Deliberation, che Cesare lasciasse l'esser |
| Costume dell'effercito Alessandrino.305  | cito.                                      |
| Costume de'nemici di percuoter le ar-    | Deliberationi grauissime contra la po-     |
| mi. 137                                  | tenza di Cefare. 196                       |
| Costume de Francia. 149                  | Discrettione della città d'Alessadr. 309   |
| Costume de Francesi nel porre i campi.   | Detto arguto. 163                          |
| 185                                      | Detto di Ennio. 397                        |
| Costume de Francesi. 65                  | Didio. 405                                 |
| Costume de'popoli della Germania. 66     | Dieta de Francesi ordinata a Bibrate.155   |
| Costume de Capitani Romani. 59           | Dieta de Francesi. 161                     |
| Costume de gl'Ingless                    | Difficultà nel cobattere dell'armata di    |
| Costume di buon Capitano. 80             | Cesare con quella de' nemici. 55           |
| Costume di cauallieri. 114               | Difficultà, nelle quai si trouaua Cesare.  |
| Costume nel prender mogli. 115           | 130                                        |
| Costume delle fattioni de'caualli ne gli | Difficultà nella quale erano i Soldati di  |
| esferciti. 393                           | Cesare. 99                                 |
| Costumi della Francia, e della Germa-    | Diligenza di Cefare. 203                   |
| nia.                                     | Diligenza di Cotta. 94                     |
| Costumi, & edifici d'Inglesi. 85         | Dimande di Cesare. 262                     |
| Cotta cede a Sabino. 93                  | Disagio nel campo di Pompeo. 280           |
| Cotta ucciso. 128                        | Disauantaggio de' Cesariani. 322           |
| Cotuano, e Conetoduno capitani de car    | Disauantaggio de' nimici.                  |
| nuti. 128                                | Disciplina.                                |
| Crasso morto da Parthi. 268              | Discorso, e prouedimento di cesare. 142    |
| Crastino soldato di Cesare. 596          | Disegno di cesare 147.273:308              |
| Critognato, e ragionaméto del detto.102  | Disegno di cesare conosciuto. 349          |
| Crudeltà con auaritia. 334               | Disegno di Domitio.                        |
| Crudeltà.                                | Difegno di Scipione. 370                   |
| Crudeltà di Bibulo. 261                  | Disegno fatto da corbeo capitano de        |
| Cura, e prudenza di cesare. 353          | Bellouaci. 178                             |
| Curione da Cesare a Tigno. 199           | Difegno di Pompeo. 282                     |
| Curione dall'esfercito chiamato Impera   | Il Disegno di Labieno. 366                 |
|                                          |                                            |

Difegno

| Disegno di Curione di menar la guerra    | uico a Cesare.                                               |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| in lungo.                                | Eporederice, e Veridomaro amazzano                           |
| Disordine de' Cesariani. 285             | le guardie di Nouioduno.                                     |
| Disputa fra Petreio, & Afranio. 222      | Esequie in Francia.                                          |
| Diuerse attioni di Cesare. 287           | Effercito di Farnace uincitore nel de                        |
| Diuitiaco na a Roma.                     | ftro corno. 32                                               |
| Dinersi pareri nel campo de' Cesariani.  | Essercito di Cesare ordinato a guisa d                       |
| 246                                      | Luna. 380                                                    |
| Diuersità de' pareri.                    | Essercito.                                                   |
| Dinico ambasciatore de gli Suizzeria     | Eufranore Rodiano. 320                                       |
| Cefare 7                                 | Eufranore Capitano dell'armata de' Re                        |
| Diuina prudenza di Cesare. 212           | diani.                                                       |
| Diuitiaco Heduo parla a Cesare. 17       | F                                                            |
|                                          | T Abio Peligno. 24                                           |
|                                          | Fabio tagliato a pezzi. 24                                   |
| Domitio. 324                             | Fabio di ordine di Cesare torna alle sta                     |
| Domitio fugge. 242                       |                                                              |
| Domitio ua alla uolta dell'Armenia. 325  | Ze. 10<br>  Falange Tedesca. 30                              |
| Domitio fa uscir fuori l'essercito. 327  | Fanti Cesariani si pongono a suggire.4                       |
| Domitio Caluino. 270                     | Fama della uenuta di Cefare.                                 |
| Domitio ua ad incotrare Cesare ad Egi    |                                                              |
| nio. 290                                 |                                                              |
| Domitio procura di fuggirsi. 202         | Fama, che Pompeo era assediato da Ce                         |
| Doni dati da Cesare alla compagnia di    | lare. 27.                                                    |
| Cassio.                                  | Farnace religioso. 34                                        |
| Donne Francesi dimandano perdono.        | Farnace discende al fatto d'arme. 34                         |
| 149                                      | Farnace. 32.                                                 |
| Done Pompeo, e gli auuersari di Cesare   | Farnace fatornare i luoi al campo. 320                       |
| primieramente fecer capo. 200            | Farnace uittoriofo crudelissimo. 325<br>Fatti di Dumnaco. 18 |
| Doue è il paese de Carnuti. 114          |                                                              |
| Duca o di Guienne.                       | Fattioni di Galba.                                           |
| Drapete e Luterio. 184                   | Fere che si truouano nella selua Hirci                       |
| Duello di Q. Pompeo Nero e di Anti-      | nia.                                                         |
| stio Turpione.                           | Fausto Silla.                                                |
| Due sorti d'huomini riputati nella Fran  | Fede giurata a Pompeo. 260                                   |
| cia Druidi, e cauallieri.                | Fedeltà di Cesare.                                           |
| Due città mandano ostaggi a Cesare. 78   | Figliuole di due mogli di Ariouisto. 31                      |
| Dumnace intesa la uenuta di Fabio si     | Figliuola minore del Re Tolomeo ua                           |
| parti.                                   | trouare Achilla.                                             |
| Dumnorige, 3                             | Fiaccole di fuoco tirate sopra le muni                       |
| Dumnorige scoperto.                      | tioni de' Cefariani.                                         |
| Dumnorige cagion della fuga de' Roma     | Figliuoli del Re Galba dati per ostagg                       |
| n1. 10                                   | a Celare.                                                    |
| Dura, e difficile battaglia. 214         | Fiume difficile da passare.                                  |
| Dumnorige sollecita i Francesi. 82       | Forma de Inghilterra.                                        |
| E E                                      | Forte de Franceit. 148                                       |
| Ditto di Pompeo in Amphipoli.301         | Fonte uolta in altra parte. 188                              |
| Egefareto partiale della parte di Pó     | Forte del campo di Cesare. 175                               |
| peo. 270                                 | Forte fatto da Pompeo di la dal fiume                        |
| Eporedorice giouane Heduo. 145           | Salfo.                                                       |
| Eporedorice discorre il disegno di Lita- | Forte latto da Cesare. 391                                   |
|                                          | Forter72                                                     |

| Fortezza fatta da Cefare.                                | Gaio Voluseno. 71                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Forti fatti da cesare. 240.308.361                       | Galba fa chiamare'l parlamento. 50                                |
| Forti fatti da gli Alessandrini. 309                     | Galba torna nella prouenza.                                       |
| Forti di cesare 274.281                                  | Galea presa dall'armata di Varo. 364                              |
| Forti fatti da Farnace.                                  | Garbino. 83                                                       |
| Fortuna ha molto potere nelle cose del                   | Galca presa da Vatinio. 331                                       |
| la guerra. 259.329                                       | Galee. 306                                                        |
| Fortuna ha di gran potere in tutte le co-                | Galee che hauea cesare. 314                                       |
| fe. 120.285                                              | Galli.                                                            |
| Fortuna maritima. 75                                     | Ganimede procura di torre a cesare l'ac                           |
| Fortuna nimica a Scipione. 371                           | qua.                                                              |
| Forza delle parole di Cesare. 23                         | Ganimede conforta gli Alessandrini del                            |
| Fotino haueua'l gouerno del regno d'=                    | la perdita delle naui. 313                                        |
| Alessandria. 304                                         | Gatti hoggi Testugine. 84                                         |
| Fossi. 160                                               | Garonna.                                                          |
| Fotino fatto da cesare morir. 307                        | Geneua ultima città del Delphinato . 4                            |
| Francesi nouellamente inclinati a cercar                 | Genti ribellate a Inba. 369                                       |
| cose nuoue.                                              | Genti di Scipione abbrucciano i terraz.                           |
| Francesi passano'l siume.                                | zani di Parada. 383                                               |
| Francesi religiosi. 114                                  | Genti di Iuba rotte. 244                                          |
| Francesi affermano d'esser discesi da Plu                | Genti de Germani passano'l Rheno. 63                              |
| tone.                                                    | Genti di Tasco escono fuori. 38                                   |
| Francesi auanzauano gia di ualore i Te-                  | Genti di Scipione fuggono. 381                                    |
| deschi.                                                  | Genti, che si truouauano con Labieno.                             |
| Francesi mossi per uenir contra ces. 103                 | 352                                                               |
| Francesi fuggono. 168                                    | Genti fatte da Pompeo. 256                                        |
| Francesi si mettono in battaglia. 174                    | Genti del Re allaltano'l forte di Marcel                          |
| Francesi instabili.                                      | lo. 338                                                           |
| Francesi sollecitauano Tedeschi, che si                  | Germani diuenuti amici di Ambiorige                               |
| partissero del Rheno. 65                                 | 109                                                               |
| Francesi assaltano i Romani. 67                          | Germani. 116                                                      |
| Francesi smontano, a piedi. 67                           | Germani non usano selle ne altri forni-                           |
| Francesi si leuano dall'assedio 96                       | menti da cauallo. 64                                              |
| Francesi & Tedeschi tagliati a pezzi. 362                | G. tuli passano nel campo di cesare. 369                          |
| Fuga di Pompeo. 301                                      | Giornata.                                                         |
| Fuga de gli Elefanti 381                                 | Giorno da combattere bellissimo. 401                              |
| Fuga di Labieno.                                         | Giorno determinato al parlamento. 24                              |
| Fuga di Farnace. 344                                     | Giouani Spagnuoli presi da Virgilio.357                           |
| Fuggita delle genti di Curione. 253                      | Giouani Spagnuoli fatti morire. 357                               |
| Fuggita del Re, e morte sua. 323                         | Giuba Re amico di Pompeo. 244                                     |
| Fusio caleno.                                            | Giuramenti di Labieno. 294                                        |
| Fuggitiuo, quello, di che auiso ces. 302                 | Gluramento. 22                                                    |
| Fuoco messo nelle naui di Poponio. 301                   | Gli Suizzeri fanno ricirare i Romani. 8                           |
| Abinia arrivata nella Illinias                           | Gli huomini di Apollonio riceuono ce-                             |
| Abinio arriuato nello Illirico. 328                      | fare. 260                                                         |
| T Gabinio ritirato a Solona. 329                         | Gli huomini fogliono sempre ragionar in lode delle cose loro. 251 |
| G Antiftio Regino. 166                                   | Gn. Domitio conforta curione a faluar                             |
| Ga. Fabio luogotenente di cefare. 145<br>G caluifio. 270 | fi. 253                                                           |
|                                                          | Gn. Magio Cremona capo de maestri di                              |
| Ga. Trebonio. 172                                        | ou pissio etchiona cabo de macini di                              |

| Cefare rimandato a Pompeo có alcu-            | Ingegno prudenza,& industria di Cesa-                |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ne comissioni 204                             | re. 380                                              |
| Gn. Pompeo proconsolo di Roma. 107            | Inghilterra gira due mila miglia. 85                 |
| Gratitudine de' Romani.                       | Inglesi mandano ambasciatori a Ces.71                |
| Grauezze di uarie sorti. 269                  | Inglesi astaltano i Romani. 77                       |
| Grida mandata da nimici. 94                   | Insegne presentate a Cesare. 300                     |
| Guturnato.                                    | Insegne tolte 2 gli auuersari. 402                   |
| Halfytanie jaste H                            | Insolenza d'Arsouisto                                |
| T Edui sopragiungono per siaco. 150           | Intention de gli Hedui.                              |
| Hedui fi danno a Cesare. 146                  | Intentione di Cesare. 227                            |
| Hedui ritornano a Cefare. male 83             | Intento di Cefare. 358.367                           |
| Honeste conditioni di Cesare. 198             | Intento di Dumnorige. 1947 10                        |
| Huomini d'Vtica fanno a Catone hono           | Iuba si mone contra Cesare. 35;                      |
| reuole sepoltura. 384                         | Iuba ritorna indietro 355                            |
| I                                             | luba manda in soccorso di Sabura due                 |
| T Caualli di Cesare passano'l fiume, &        | mila caualli. 251                                    |
| s'attaccano co' nimici 40                     | Iuba non è riceuuto nella sua città. 385             |
| Iccio Remenseauisa Cefare della città         | Iuba superbissimo, & ignoratissimo: 370              |
| che non si poteua difendere. 35               | Iuba ua a trouar Scipione. 365                       |
| I Cesariani si partono.                       | Iuba Scipione, e Labieno affrontano le               |
| I Consoli usciro della città suor d'ogni      | legioni di Cefare.                                   |
| essempio.                                     | Iura, hoggidi. S. Claudio, e Iuraffo hog-            |
| I nimici si pengono in fuga. 102              | gi lago di Gineura.                                  |
| I nimici uano ad affrontar Cesare ilqua-      | W A Paris Italian                                    |
| le affronto rifiutana Cesare per due ca       | T A Francia diuisa in tre parti                      |
| gioni.                                        | La piena della Luna causa nell'Oce                   |
| Inostri superiori di uirtu, e di ualore.      | no grandissime inondationi. 75                       |
| Tanasantia di calava che flavono nell'        | Labieno. 83<br>Labieno manda nuoui caualli a foccor- |
| Ignorantia di coloro che stauano nell'aguato. | l anni Cari annalli                                  |
|                                               | Labieno mandato a Cesare a ueder la ci               |
| Il fuggire a Cesare incommodo, & diffi        | ma del monte                                         |
| Il paese della Francia no è da comparar       | 7 1 11 1 7                                           |
| fi con quello della Germania.                 | Labieno, e Vatinio contendono della pa               |
| Il Rheno terminaua l'Imperio del popo         | ce. 263                                              |
| lo Romano.                                    | Labieno mandato da Cesare a soccorre-                |
| Imbuscata di Fausto, & Affranio. 386          | re i suoi.                                           |
| Imboscata di Farnace. 326                     | Labieno edificò Cingolo città. 200                   |
| In che si considaua i nimici. 379             | Labieno essorta i suoi.                              |
| Incommodi de soldati di Cesare. 365           | Labieno seguita il dire di Pompeo. 294               |
| Incommodicà de' nostri. 124                   | Labieno capitano de' nimici.                         |
| Indegnità grandissima. 239                    | Labieno fa portare i feriti ad Adrumen-              |
| Indicii di Minatio. 334                       | to. 25 2                                             |
| Indo Re, preso, & morto. 392                  | Labieno ua per combattere la città di                |
| Induciomauro. 80.90.103                       | Letti.                                               |
| Induciomauro discorre sotto'l campo di        | Labieno mandato da Cesare nel paese                  |
| Labieno. 105                                  | di Treuiri.                                          |
| Ingegni di Cesare. 217                        | Laterese chiamato pretore.                           |
| Ingegni stupendistimi. 236                    | La uenuta di Cesare ingagliardisce i Ro              |
| Ingegno di Cesare. 277                        | mani. 77                                             |
|                                               |                                                      |

| Le cose contrarie scemano riputatione, 1  | L Silla introdusse l'opporsi. 196                |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| & grandezza a gl'Imperadori. 141          | L. Titio.                                        |
| Legge in Francia. 116                     | L.Torquato. 259                                  |
| Leggieri scaramuccie. 175                 | L. Torquaro da nelle mani di Cesare Ori          |
| Legioni uenute a Cefare. 368              | co 260                                           |
| Lentulo Marcellino. 282                   | L. Valerio Preconio. 58                          |
| Lentulo si fuggi di Roma per tema di      | L'uno e l'altro campo ua marciando per           |
| Cesare. 200                               | uenir a battaglia. 207.222                       |
| Lentulo Spintere. 203                     | Luogo, oue si fermè S. Pompeo. 405               |
| Lentulo parla a Cefare. 203               | Luogo prefo da Farnace. 342                      |
| Lepido arriuato a Lulla. 338              | Luogo doue i soldati di Sabino haucano           |
| Lepido, e Marcello uanno alla uoltadi     | fermati gli alloggiamenti. 57                    |
| Corduba. 338                              | Luogo in Francia consagrato. 114                 |
| Lettere di Gn. Pompeo. 399                | Luterio.                                         |
| Lettere mandate da Cesare nell'Isola di   | M                                                |
| Sardegna. 348                             | Agistrati. 116<br>Maluagità del Re Ganimede. 319 |
| Lettere scritte in Greco ritrouate nel ca | Maluagità del Re Ganimede. 319                   |
| po da gli Suizzeri presentate a Cesa-     | Mandati del Re Giuba in aiuto di Var.            |
| re. 15                                    | 10.                                              |
| Lettere di Cesare con fatica lette nel Se | Mandubii uano a ripari de Romani. 164            |
| nato. 154                                 | Maniera del combattere. 213                      |
| Libone s'abocca con Cesare 262            | Maniera usatá da Tedeschi nel combat-            |
| Libone ua alla uolta di Brandizzi . 265   | tere.                                            |
| Lisco scuopre'l trattato a Cesare. 9      | M. Antonio, e C. Trebonio Luogotenen             |
| Litauico. 144                             | ti di Celare.                                    |
| Lode de' Commentari scritti da Cesa-      | M. Antonio riman con Cesare co la duo            |
| re. 170                                   | decima legione. 181                              |
| Longino alla uolta di Vlla. 337           | M.Catone le operationi, che faceua. 360          |
| L. Aurunculeio.                           | M. Crispo Cohorte.                               |
| L. Caninio Regulo. 166                    | M.Opimio.                                        |
| L. Cassio Longino. 270                    | M. Titio trouato, & appresentato a Cefa          |
| L. Cesare giouanetto a Cesare. 198        | re. 31                                           |
| L. Decidio Sasso. 221                     | M.Russo commissario di Curione. 253              |
| L. Cesare ua ad incontrar Cesare. 348     | M. Valerio procillo.                             |
| L. Domitio, & Appio Consoli. 79           | M. Varrone.                                      |
| L.Fabio. 149                              | Marcello mandato a Corduba. 335                  |
| L.Lentulo.                                | Marcello piu potente nelle fanterie. 337         |
| L. Hirrio mandato da Pompeo contra        | Marcello rifiuta il fatto d'arme. 337            |
| Parthi. 292                               | Marsi si uogliono dare a Cesare. 203             |
| L.Iunio Pattico. 389                      | Massiliani si uogliono rendere. 242              |
| L. Lentulo fatto morire in prigione.      | Massiliesi si rendono. 242                       |
| 303                                       | Matrona.                                         |
| L.Licinio Squillo.                        | Mercurio honorato da Francesi piu, che           |
| L.Merginio Squillo. 334                   | altro Dio.                                       |
| L. Nassidio.                              | Messala in Vtica. 384                            |
| L Paolo, e C. Marcello Consoli . 191      | Milone. 265                                      |
| L.Pisone, & Aulo Gabinio Consoli. 4       | Minutio Sillo.                                   |
| L.Planco.                                 | Munatio Flacco.                                  |
| L.Flanco ua a Cesare. 346                 | Mitridate pergameno creato da Cesare             |
| L.Fuppio.                                 | Redi Bosforo. 344                                |
|                                           | b 2 Mitri-                                       |

|                                                       | Naue di D.Bruto. 234                     |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                       | Naui de Massiliesi che perirono. 234     |
|                                                       | Naui lunghe fatte fabricare da cel. 52   |
|                                                       | Naui de' Pompeani prese. 19 301          |
|                                                       | Nauische portauano uettouaglia. 276      |
|                                                       | Naui Francesi detti Ponioni. 267         |
|                                                       | Naui lunghe fatte a Massilia. 218        |
|                                                       | Naus Venets. 54                          |
|                                                       | Naui presi da Ottauio. 328               |
|                                                       | Nebbia.                                  |
|                                                       | Necessità de' soldati di cesare.         |
|                                                       | Nel territorio d'Alessandria non u'è fon |
| Morini assaltano Romani. 78                           | tana ueruna.                             |
|                                                       | Neruii non hauer mai forza nella caual-  |
| fare.                                                 | leria. 40                                |
| Moste d'Indutiomauro. 105                             | Neruii si rendono a cesare. 108          |
|                                                       | Nimici assaltano'l campo de'Rom. 97      |
|                                                       | Nimici accendono'l foco ne' tetti delle  |
| Morte d'Orgetorige.                                   | case de'Romani.                          |
| Morte di Q. Lucanio. 95                               | Nimici fuggono.                          |
|                                                       | Nimici supplicano i Cesariani. 237       |
| Morte di P. clodio intesa da cesare. 127              | Nimici huomini senza fede. 238           |
| Morte di certo Francese. 138                          | Nimici mettono'l fuoco nel lauoro de'    |
| Morte di Sedulio. 168                                 | Cefariani. 238                           |
| Morte di Q. Fulginio. 214                             | Nouioduno d'Autun. 152                   |
| Morte di Bibulo. 262                                  | Nome, e grandezza di cesare. 358         |
| Morte di Fausto e d'Afranio. 387                      | Nome di cesare non molto conosciuto      |
| Morte di Milone. 265                                  | fra Barbari celtiberi 219                |
| Morte di celio. 265                                   | Nona legione di cesare. 275              |
| Morte di Pompeo.                                      | Noue anni cesare guereggiò felicemen-    |
| Morte di alcuni cauallieri Romani. 327                | te. r97                                  |
| Morte di Gabinio. 329                                 | Numeo, & Verodottio ambasciatori a       |
| Morte di cornelio Scipione. 378                       | gli Suizzeri.                            |
| Morte di Tullio Russo. 382                            | Numero dell'essercito sceso in terra di  |
| Morte di catone. 384                                  | celare.                                  |
| Morte di Scipione. 387                                | Numero de foldati di cesare morti. 318   |
| Morte di S. Pompeo. 406                               | Numero di quegli, che morirono nel fat   |
| Morte di Didio 406                                    | to d'arme. 402                           |
| Mosta di Antonio. 283                                 | Numero de di Saizzari che rime Cala      |
| Munatio Flacco.  Mura delle terre della Francia.  133 | Numero de gli Snizzeri, che rimase dop   |
|                                                       | polarottaloro. 16                        |
|                                                       | Nuoua guerra nella Francia. 52           |
| Mutamento di fortuna.                                 | Nuoua congiura di Francefi. 127          |
| With the distribution 200                             | Nuoue hauute da celare. 135.146          |
| TAtura, & costumi d'Ambiani. 39                       | Nuoue uenute a nimici. 154               |
|                                                       | Cookone Henuta a Colo                    |
| Naue mandata da Allieno finarrita. 364                | Ccasione porta a Cefare. 223             |
| Naue Rhodiana nel defro corno di ce-                  | Officio di buon Capitano                 |
| 1                                                     | Officio di buon Capitano.                |
| 1 lare. 312                                           | Openion di Pitagora. 114                 |

| The same of the sa |                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Opérationi di cesare. 20 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | cefare. 72                               |
| Operationi di Pompeo contra Cel. 195                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Parlamento di Litauico. 144              |
| Ordination di cesare. 255                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parlamento di Affranio a cesare. 229     |
| Ordine delle genti di cesare nel marcia-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Parlamento tra l'un campo, e l'altro.369 |
| re. 40.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Parlamento di cesare a suoi. 287         |
| Ordine di cesare.135.159.221.177. 188                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Parlamento di cesare a soldati. 368      |
| 295.349                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Parole di cesare.                        |
| Ordine di Trebonio. 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Parole di Cesare a soldati. 293          |
| Ordine della battaglia di Pompeo. 295                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Parole di Pompeo. 263.194                |
| Ordine della barraglia di Scipione. 370                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Parole di confidio con un prigione di    |
| Ordine della battaglia di cefare. 371                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | cefare. 346                              |
| Ordine dell'essercito di cesare. 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Paroledi Labieno a foldati di ces. 350   |
| Ordine di Pompeo. 293                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Parole di Sabino 9;                      |
| Ordine di amazzar Pompeo. 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Parole di curione. 246.25 I              |
| Ordine dell'armata di Celare. 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Parole de' Getuli a cesare. 360          |
| Ordine dell'armata de gli Alessandrini.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Parole di Varo. 364                      |
| 314                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Parole de' nemici. 122                   |
| Ordine de' soldati di cesare. 350                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Parole di Lentulo confolo. 194           |
| Ordine di Vercingetorige. 160                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Parele di Scipione.                      |
| Orgetorige capo de gli Suizzeri. 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Parole del capitano dell'armata de'Rho   |
| Orgetorige preso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | diani a cefare.                          |
| Oscurità di tempo. 389                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Parole di Vercingetorige. 136            |
| Ottacilio. 267                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Parole di Labieno a i soldati. 110       |
| Ostaggi dati a cesare. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Parole di Pompeo. 263                    |
| Ottauto cinge Solona con cinque cam-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Parte della Torre caduta. 236            |
| pi. 258                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Partiti di cesare, e di Pompeo. 268      |
| Oue Cesare sermò il campo 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Partiti de Francess subiti e suriosi. 52 |
| Que si fermò il Red'Alessandria. 321                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Partito preso da' cesariani. 41          |
| Oue i Bellouaci fermarono'l capo. 178                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Partito de Bellouaci. 177                |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Partita de nimici. 178                   |
| D'Acidio fa dissegno di torre in mezo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Partito di Ambiorige. 94                 |
| le squadre mandate da cesare.378                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Partito preso da Francesi. 139           |
| Pacidio ferito. 379                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Partito giudicato migliore. 125          |
| Paese di Borgognoni 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Partito preso da Vercingetorige 159      |
| Paese de celti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Partito preso da cesare. 404             |
| Paese di chartres. 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Passata de'foldati di la dal fume. 217   |
| Palla tirata nel campo cesariano. 393                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Paura entrata nel campo di cesare. 123   |
| Palma'nel tempo della uittoria. 303                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Pena de' congiurati. 334                 |
| Palude tra'l campo de nimici, e de' Ro-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pensiero di cesare. 293                  |
| mani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pensiero di cicerone. 123                |
| Palude. 175                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Pensiero di cassio. 338                  |
| Palude fra l'uno, e l'altro campo 177                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pensiero, e giuditio di Cesare. 363      |
| Parere di M. Marcello. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Penuria di acque. 407                    |
| Parere di M. calidio a lui. 194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Penuria di zolle.                        |
| Parere di cesare non era lodato da mol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penuria di fargenti. 255                 |
| ti. 224                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Penuria di grano.                        |
| Parere di critognato. 163                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Perche Cesare perdonasse a Farnace l'in  |
| Parlameto di Vercingetorige a suoi. 157                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | giurie fatte a cittadini Romani. 341     |
| Parlamento di cefare a foldati. 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Perche Pompeo menaua la guerra in lu     |
| Parlamento dell'essercito, e delle naui di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | go 391                                   |
| T attached                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perche                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Perche                                   |

| Perche le città di Spagna difficilmente                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Pompeo ferito in una spalla. 405            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| si possono pigliare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Pompeo combatte la città di Vlla. 389       |
| Percherons Cornouaglia di Lisicux. 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Pompeo chiama il fratello. 389              |
| Pericolo di Cefare. 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Ponente maestro. 82                         |
| Petreio assalta i Cesariani. 225                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Popoli di la dal Rheno mandarono am         |
| Derreio primo a giurare. 226                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | basciatoria Cesare. 48                      |
| Pellelo Dillilo a giarate                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Popoli di campagna, & di Abruzo. 245        |
| Piano fra l'un campo e l'altro di cinque                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Popoli dello Abruzo. 248                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Porto de' Brindeli, a forti quiui fatti.205 |
| Pianura doue erano Petreio, & Astranio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| 219                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                             |
| Pietà di Cefare. 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Preparamento di Cesare per uictare'l        |
| Pioggia, è grandine de sassi nel campo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | pallo agli Suizzeri.                        |
| di Cefare. 365                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Presa di Pompeo. 274                        |
| Poggio. 166                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Presa del Faro.                             |
| Pompeani fuggono alle montagne. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Prestezza di Cesare. 143                    |
| Pompeani molestauano con le saette i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prestezza con che Cesare prese la città.    |
| soldati di Cesare. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 291                                         |
| Pompeani insolenti, & arditi. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prestezzapropria di Cesare.                 |
| Compeani assaltano i soldati di Ces. 277                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prigioni fatti da Cefare.                   |
| Pompeani affaltorno i Cefariani ne' for=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Prigioni nimici.                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Prigioni priuati della uita. 364            |
| Pompeo Russo sa'uato da Cesare. 382                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Principio de Francesi di muouer guerra.     |
| Pompeo Runo la nato da Sciarci 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 104                                         |
| Pompeo giouane entra nel regno di Bo-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D. 1 1: D. 10                               |
| gude.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | D. J. 11 VZ.                                |
| Compeo procurò per la partita. 206                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Prodezza di Vareno.                         |
| Pompeo scioglie dal lido. 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prodezze nauali di Varo. 372                |
| Pompeo figliuolo di Pompeo hauea'l go                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prodezze di Cefare. 373                     |
| uerno delle nani dell'Egitto. 257                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Prodezze di Pompeo Magno. 354               |
| Pompeo si ferma uicino a Durazzo.260                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Promessa di Cesare a' soldati. 172          |
| Pompeo non uoleua, che alcuno in gran                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Promesse di Labieno. 352                    |
| dezza gli fusie uguale. 196                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Prontezza di Lelio.                         |
| Pompeo ie ne ua alla uolta di Antonio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | proprietà dell'ingegno di Cesare. 170       |
| 268                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | prouedimenti di Cesare. 9.76.228.119.       |
| Pompeo molto potente nella caualle-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 154.157 274.308 347.365                     |
| ria. 274                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | prouedimenti di pompeo. 388                 |
| Pompco si ritirò sopra un colle. 278                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | prouedimenti di Cesare nel mandar in        |
| pompeo fa fabricar nuoue forcezze. 279                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Inghilterra'.                               |
| Pompeo quando è chiamato Imperado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | provedimento di Cesare per la nuoua         |
| 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | guerra 32                                   |
| Pompeo marciaua a gran giornate. 290                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Prouedimento di Cefare.                     |
| Pompeo disse, chel'ellercito di Cesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                             |
| farebbe rotto. 294                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1: 1: 0                                   |
| Darcobe ibico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1:0'0                                       |
| Pompeo siritira dentro a ripari del cam                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                             |
| po. 298                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | prouifioni, e forti di pompeo. 206          |
| Pompeo a cauallo si fuggi uerso Larissa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prudentissima attion di Cesare.             |
| d'indis'imbarcò in mare. 299                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | prudenza di Cesare. 9.37.151.281.350.       |
| Pompeo arriua a Pelusio. 302                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 377.382                                     |
| Pompeo assalta il forte di Cesare. 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | prudentia diuina di Cesare. 374             |
| Pompeo sece amazzar 74. huomini . 397                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Prudenza di Curione. 246                    |
| Pompeo portato a Carthea. 403                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Prudenza de Aldari di Cesare. 297           |
| AND THE PROPERTY OF THE PROPER | P.Confi-                                    |

| 616                                       | L C C: -0:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| p. Consilio mandato a far la scoperta. 12 | si facesse.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| p.Crasso giouanetto. 52                   | Quello, che Cesare hauea confignato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| P.Lentulo. 302                            | a Longino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| P. Sestio mandato a G. Questore. 325      | Quello, che popeo hauea imposto a sol-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| p.Sestio Baculo.                          | dari. z.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| p. Sellio morto. 43                       | Quello, che mancò alla fortuna di Cesa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | re. 74                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           | Quello, che su fauoreuole a Cesare. 285                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| P.Sitio.                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| P.Sitio entra ne'cofini della numidia. 36 | Quello, che hauea inteso Labieno. 352                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| p.Sulpitio Ruffo luogotenete di Cef. 72   | Quello che machinò Celio. 264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| p. Vatinio parla per la pace. 263         | Quello di che è cagione la ostinatione, e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| p. Vestrio, & p. Ligario, prigioni. 373   | l'arroganza. 230                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| pugna nauale. 218                         | Quello, che impose Cesare. 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| punte delle hasti de'soldati di Cesare ar | Quinta legione de' soldati di Cesare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fero. 365                                 | 345                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0                                         | Q.Caffio Longino.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Vale uirtil è stimata da Germani          | Q. Aquila mandato in Adrumento. 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | 0 0 C m 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quati de nimici furono taglia             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ti a pezzi. 183                           | Quinto Caleno luogotenente con due                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Quanti furono de' nimici morti. 398       | legioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quanto gioui la speranza d'ottener la uit | Q. Martio passa nell'essercito di Cesare e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| toria. 61                                 | C. Fundano Cauallier Romano. 392                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quanto possano le parole de Capitani 24   | Q.pompeo Nero. 399                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Quanto gioua il ualore dell'animo. 267    | Q. Titatio Varo Capitano della caua di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quanto importasse la caualleria. 129      | Cefa:e. 182                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Quanto importailerole Torri fatte da      | Q.Varo. 271                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Cefariani. 239                            | Q.Atrio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quanto possa la fortuna nelle cose della  | R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| guerra. 122                               | Agioni potentissime. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quanto possa il terrore.                  | Rebillo luogorenente di Ces. 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quanto numero de' foldati di pompeo       | Relatione di pompeo contra Ces. 197                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           | Rhemi mandano ambasciatoria Ces. 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quanto importa la presenza de' Capi.      | Rimedio trouato da Cefare contra gli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 44                                        | Elefanti. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Quarta schiera di Cesare rompe la ca-     | Riparamenti di Cesare a tutti i casi 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ualleria di Pompeo. 297                   | Ripari facti da Cesare, perche i nimici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Quei di Solona assaltano'l piu uicino ca  | non lo potellero togliere in mezo. 36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| po di Ottauio. 258                        | Ripari del minor campo. 284                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Que' di Zama mandano ambasciatori a       | Ripari di Cesare e di Scipione. 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Cesare, 385                               | Ripari de' Cesariani sono abbandonati.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Quei del Faro fuggono. 316                | 318                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Quei di Autun mandano a Cesare am-        | Riparo come gatto. 235                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| basciatori. 6                             | Riprensioni graui di Cesare. 407                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Quello che Cesare impose a i uinti. 15    | Risolutione del Senato di mandar gli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Quello, che comandò Cefare. 357           | ambasciadori. 209                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Quello, che comanda Cesare.               | Risposta di Cesare. 204 229.319                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quello, che far si doueua.                | Risposta di Cesare alle iscuse di pom-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Quello che trauagliasse Cesare. 356       | peo. 158                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Quello è che bisognava, che da Cesare     | Risposta di cesare a gli ambasciatori 180                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                           | Rtipoita                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                           | The state of the s |

| Risposta di Cesare a gli Suizzeri. 8       | ni. 348                                     |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Risposta di Divico a Cesare. 8             | Scipione ripreso da Fauonio. 280            |
| Risposta d'Arionisto a Cesare 20           | Scipione fu cagione della saluezza de'da    |
| Risposta di Cesare. 46                     | nari di Efeso. 269                          |
| Risposta d'Arionisto. 25                   | Scipione si moue in soccorso di Fauo-       |
|                                            | nio. 271                                    |
| i S                                        | 0::                                         |
| Romani uincitori.                          | 10:11                                       |
| Romani che erano nella terra: 204          | Scipione feguita Cefare. 374                |
| Romori sentiti in Antiochia, e in Tolo-    | Scipione ueniua per congiungersi con        |
| maide.                                     | Labieno.                                    |
| Roscillo, & Ego nella canalleria di Ce-    | Scipione fece ammaestrare gli Elefanti.     |
| fare.                                      | 356                                         |
| Roscillo, & Ego passano nel campo di       | Scipione come gouernaua le sue genti.       |
| Pompeo. 281                                | 357                                         |
| Roscio pretore a Cesare. 198               | Scritti gettati nel campo di Cesare. 396    |
| Rotta de gli Snizzeri, cioè, quei di Bauie | Seditioni, ed iscordie in Roma. 319         |
| ra,e di Stulinge.                          | Senoni uolsero amazzar Cauarino. 103        |
| Rotta de Neruii. 85                        | Seruilio Consolo. 264                       |
| Rotta de Tedeschi 30.68                    | Seruio Galba. 49                            |
| Rotta delle naui di Ottauio . 330          | Sesta legione di cesare. 340                |
| Rotta de Francesi. 132                     | Sesto Pompeo fratello di Pompeo tene-       |
| Rotta delle genti di Curione. 252          | ua cordoua. 383                             |
| Rotta delle naui Rodiane. 267              | Sesto Quintilio 245                         |
| Rotta dell'armata de gli Alessandrini.     | Si abbrucciano molte città. 133             |
| 316                                        | Siti delle terre. 54                        |
| Rotta de gli Alessandrini. 322             | Siti di Sion. 49                            |
| Rotta de' nemici. \$6.57.58                | Sito del luogo dou'era fermato'l campo      |
| Rotta de i Sontiati. 58                    | di cefare 40                                |
| Rotta delle naui de' Massiliesi. 218       | Sito del campo. 249                         |
| Rotra delle genti di Giuba. 244            | Sito del campo di Pompeo. 284               |
| Rotta de' foldat i di Accio. 249           | Sito, e forma della città di Massilia. 232  |
| Ruspina città doue si accampò Ces. 347     | Sito di Lerida.                             |
| 1 33 -11 - 7                               | Soccorso giunto a' nimici.                  |
| Rutillo Lupo.                              | Soccorfo giunto a cefare. 360               |
| CAbino è ingannato, & morto da nimi        | Sofferenza, & accortezza de'soldati di ce   |
|                                            |                                             |
| 0 .0                                       | 0 13 . 11 0                                 |
| 101                                        |                                             |
|                                            | Soldati di Scipione tutti prinati della cit |
| Sarfura città, doue Scipione tenenala      | tà.                                         |
| guardia de' Numidi. 377<br>Saferna, 248    | Soldari infermi. 123                        |
| 1 01 1: 11 00 : 11 4 1:11                  | Soldati della, settima legione di Cesare.   |
| Sbanditi nell'effercito di Achilla. 305    | 84                                          |
| Scampo nella prestezza. 92                 | Soldati di Pompeo appresso il Re. 302       |
| Scapola comanda ai suoi, che l'amazzi-     | Soldati di Achilla.                         |
| no. 403                                    | Soldati di Cefare amazzati. 318             |
| Scaramuccie, e battaglie fatte per tene-   | Soldati Romani, che difficultà haueua-      |
| re il ponte del fiume Beti. 390            | no 166                                      |
| Scaramuccie. 367                           | Soldati dell'ottaua, e nona legione di Ce   |
| Sceleratezza fatta nella città. 394        | fare di singolar uirtù. 174                 |
| Sciocchezza d'alcuni cittadini Roma-       | Il Soldati Alarii. 30                       |
|                                            | Soldati                                     |

| Soldati della legion Veterana. 267         | Surzzeri dimandano à Cesare licenza     |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Soldati della nona legione di Cesare.276   | di fare una dieta.                      |
| Soldati di Pompeo morti in tre fattioni.   | Suizzeri fortissimi.                    |
| 278                                        | Suizzeri impediti da Cefare.            |
| Soldati del finistro fianco. 285           | Suizzeri mandauo ambasciatorià Do-      |
| Soldati di Cesare quanti morirono. 286     | norige.                                 |
| Soldati della seconda legione. 334         | Suizzeri passarono Arar. 6              |
| Soldati di Turio portauano il nome di      | Suizzeri mandano ambasciatori a Ce-     |
| Gn. Pompeo scritto sopra le rotelle.336    | fare.                                   |
| Soldati di Marcello. 336                   | Suro Heduo nobilissimo fatto prigione   |
| Soldari, che suggiuano dal campo di Sci    | 189                                     |
| pione.                                     | Sulmonesi aprono le porte a Cesare. 201 |
| Soldari Getuli mandati nel campo di        | Sulpitio Vatinio. 348                   |
| Celare. 360                                | Superstition de Tedeschi. 29            |
| Soldati di Cesare ripigliano ardire. 365   | Superititione. 124                      |
| Soldati fuggono da Scipione. 367           | T                                       |
| Soldati dell'ottaua legione uengono à      | T Afgetio de Carnuti 90<br>Teatro. 307  |
| treuar Cefare. 202                         | Teatro. 307                             |
| Soldati di Affranio. 222                   | Taglia mella da Cefare. 385             |
| Soldati di Cesare trouati nel campo de'    | Tallo arbore uelenoso. 120              |
| nimici fatti morire. 226                   | Tedeschi uanno à trouar Cesare. 68      |
| Soldati delle legioni. 235                 | Tegea rerra di qua dal capo di Scipio-  |
| Soldati di Curione affaliti da paura. 245  | ne. 378                                 |
| Soldato preso da Pompec. 400               | Temerità uitio naturale de Fracesi. 146 |
| Soldurii. 59                               | Tedeschi perdono la speranza d'hauere   |
| Sollecitudine de gli Alessandrini. 308     | i nostri alloggiamenti. 125             |
| Sorti, e pericoli della guerra ester comu- | Temerità di alcuna parte della caualle- |
| ni. 286                                    | ria di Cesare. 371                      |
| Sospetto ne' Cesariani. 125                | Tempio di Cappadocia dedicato alla      |
| Sospetto entrato nell'esercito di Pom-     | Dea Bellona. 340                        |
| peo. 260                                   | Tempo contrario à Cesare. 139           |
| Spagnuoli ottengono'l luogo comadato       | Testamento di Tolomeo. 304              |
| da Celare.                                 | Testudine di sessanta piedi. 232        |
| Spatio tra'l campo di Cesare e'quello d'   | Tiberio taglia una mano a Gn. Antonio   |
| Ariouisto. 25                              | Schiauo.                                |
| spauento à Cesariani. 343                  | Ticurio Sabino. 57                      |
| Spedimento di Cesare. 109                  | Timore ne'soldati di Cesare. 310        |
| Speranza di Cesare. 224                    | Tito Labieno.                           |
| Speranza di Farnace. 342                   | Tito Pulione. 184                       |
| Sperienza di tutte le cose maestra. 235    | Tito Pulsio e L. Vareno.                |
| Spie mandate alla città di Ategua. 397     | Tito Allieno, M. Tirone, e C. Clusiano. |
| Squadra fatta da Cesariani. 124            | 368                                     |
| Stoie di funi. 235                         | Tico Baluentio ferito. 95               |
| Subita uenuta di Cesare. 171               | Tito Labieno posto da Cesare al gouer   |
| Sueui bellicosi, e costumi loro. 63        | no della Lombardia. 192                 |
| Sueui si mettono in ordine contra Ce-      | Tito Labieno manda à soccorrere il ca   |
| fare. 71                                   | po de Romani. 44                        |
| Suizzeri naturalmete disiderosi di com-    | Tito Sestio luogotenente. 150           |
| battere 2                                  | Titurio. 92.93                          |
| Suizzeri si muouono de'loro paesi. 3       | Tolomeo Re. 256                         |
|                                            | c Tolomeo                               |

# T. A. V., O. L. A.

| Tolomeo Re fanciullo. 302                                           | Valor di due Capitani della quinta legio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tolosa, e Narbona città uicine alla Pro-                            | ne. 398                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| uenza. 58                                                           | Valore. 247                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Torna alle cose sotto Ilerda. 219                                   | Valore de'foldati Romani. 315                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Torri di legno Cefariane ruinano. 396                               | Valore de'Celariani. 367.392.394                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Torti fatti à Cesare. 259                                           | Valore di Ottanio. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trattati de Franceti di rompere un'altra                            | Valore de i soldati di Cesare. 376                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| u clra la guerra.                                                   | V na credenza de gli auuersari. 401                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Trattato di occider Longino. 332                                    | Vanità de' Pompeani. 292                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Travaglio, e confutione nell'effercito di                           | Vanità di Scipione. 359                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Cefare. 71                                                          | Vantaggio delle naui Cesariane. 218                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Traui di pari lunghezza. 236                                        | Vanti di Pompeo. 275                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tre legioni, e di cui fossero. 341                                  | Varietà de Pompeani. 286                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Trebonio tirato giu del tribunale. 264                              | Varo. 244                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Tregua fatta tra Cefare, e nimici. 237                              | Varo moue la fua armata. 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Tregna tra Cesare, e Pompeani. 261                                  | Varo fugge sopragiunto dalla persona di                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Trentatre Cohorte 284                                               | Cefare. 372                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Trentesimasettima legione di Pompeo                                 | Varo riduce l'effercito dentro dell'Vtica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| gionta a'liti di Africa.                                            | 249                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Treueri, cioè, di sommo ualore. 43                                  | Varrone orò contra Cesare. 240                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Treuiri sollecitano l'altre città. 104                              | Vatinio a Brindefi. 329                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Treuiri per la morte d'Indutiomauro                                 | Vacinio libera Ragufia dall'affedio. 330                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| non lasciano di sollecitar le città. 107                            | Vatinio con pochi legni ito alla uolta del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Treuiri attaltano Labieno. 109<br>Treuiri nanno à trouar Cefare. 80 | Vbij mandano ad incontrar Cesare. 111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Trinobanti madano ambasciatori à Ce-                                | Vecchi de Neruii si diedero à Cesare. 45                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| fare.                                                               | Venetisi confidauano nella qualità del                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Trombetta di Cesare senza sua licenza                               | fito 53                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| fona all'arme. 381                                                  | Veneti haueuano gran forza nelle cofe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Tuberone in Africa. 208                                             | di mare.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tullio luogotenente parla a Cesare. 394                             | Veneti tutti si danno a Cesare con le co-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Turio conduce a Corduba le legioni 335                              | feloro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Turio odiana Cefare.                                                | Venti detti Etesie. 304                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Tutte le città nimiche si rendono a Titu                            | Ventidue galee, & altri legni fatti da gli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| rio. 58                                                             | Alesfandrini. 313                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Tutte le città della Tessaglia denno obe-                           | Venuta di Cesare ingagliardisce i Roma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| dienza a Celare. 291                                                | ni. 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| V                                                                   | Vercingetorige parla a suoi 128.13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7 Alerio nella Sardegna. 207                                        | Vereingetorige segue Cesare. 134                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Valle per cui era bisogno, che Ce-                                  | Vereingetorige imputato di tradimento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| fare passalle. 366                                                  | 135                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valie tra il campo de'nimici, e quello                              | Vercingetorige in che guisa alloggiasse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| di Cefare. 342                                                      | Tar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Valore', & animobtà di Cefare. 44                                   | Vercingetorige quello, che comanda al                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valore d'un soldato ucterano della quin                             | le città.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ta legione.                                                         | Vercingetorige. 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Valor-de' Massiliesi. 234                                           | Vercingetorige fa raunare il cossiglio.168                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Valor de'soldati della decima legione.                              | Vergobretto magistrato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 402                                                                 | Vertico Neruio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Valor, & ingeeni de Francesi. 137                                   | Vernacula legione di Varrone. 241                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1                                                                   | The second secon |

| Vertico uccifo. Verumandii rotti da Cefare. Vefontio forte.  Vertico uccifo.  Verumandii rotti da Cefare.  Vefontio forte.  Verumandii rotti da Cefare.  Verumandii rotti da Cefare.  Verumandii rotti da Cefare.  Verumandii rotti da Cefare. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vertisco ucciso. 176 Viuere & uestire. 11<br>Verumandii rotti da Cesare. 42 Vn Francese mandato da Sabiuo ua ne                                                                                                                                |
| Verumandii rotti da Cefare. 42   Vn Francese mandato da Sabino na ne                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                |
| Vinciali di diuerse qualità. 269 Un'altro bassione.                                                                                                                                                                                            |
| Vicio del luogotenente. 278 Vocontile Tarufatii, cioè Vafateli Tur                                                                                                                                                                             |
| Viaggio di Pompeo. 204   feli fanno co'popoli d'intorno cogin                                                                                                                                                                                  |
| Vibullio Russo mandato nella Marca da re-                                                                                                                                                                                                      |
| Pompeo. 201 Volcatio Tullo. 27                                                                                                                                                                                                                 |
| Vibulio truoua Pompeo. 250   Volonti di Cefare di stare all'assedio 12                                                                                                                                                                         |
| Villa molto grande. 62 Voluseno Tribuno de soldari.                                                                                                                                                                                            |
| Viltà d'alcum Romani, che erano nel ca   Vrhigeno cantone de gli Suizzeri                                                                                                                                                                      |
| po di Cefare.                                                                                                                                                                                                                                  |
| Virgino Petronio. 356   Vianza nell'Africa. 37                                                                                                                                                                                                 |
| Viridouix capo de gli Vnelli. 56 Vzita città tenuta da Scipione.                                                                                                                                                                               |
| Vittù di Caffio.                                                                                                                                                                                                                               |
| Vittoria de Cesariani. 344 Ama città oue il Re Iuba haueu                                                                                                                                                                                      |
| Vittoria di Cefare.                                                                                                                                                                                                                            |
| Vittoria di Ambiorige. o6 Zelta prefa da Cefare.                                                                                                                                                                                               |
| Vittoria di Cefare.                                                                                                                                                                                                                            |
| 1/9 / Zena terra in pointo.                                                                                                                                                                                                                    |

Il fine della tauola delle cose notabili.

C 2 TAVOLA

# TAVOLA DE NOMI

## ANTICHI E MODERNI

Delle Prouincie, Città, Luoghi, e Fiumi, che nell'operasi contengono.

A

| CAIA. Grecia.                         | 256 1 |  |
|---------------------------------------|-------|--|
| Acarnania parte de l'A                | Alba- |  |
| nia.                                  | 279   |  |
| A cilla.                              | 359   |  |
| Adrumento Maometta oue è la           |       |  |
| d'Africa.                             | 243   |  |
| Aduatici di Bosseduch                 | 39.45 |  |
| Agar città.                           | 374   |  |
| Agendico Sens.de Prouins              | 128   |  |
| Alba. Albano.                         | ZOI   |  |
| Alduasbe.Ledoux.                      | 21    |  |
| Alessia.Lusseu.                       | 158   |  |
| Albici.                               | 210   |  |
| Aleilandria in Egito.                 | 210   |  |
| Allobrogi. Del Delfinato e Seuoi      | ni. 4 |  |
| Ambarii.di Semar & Montar.            | 6     |  |
| Ambiani d'Ambiens.                    | 34    |  |
| Ambibareti di Burges.                 | 162   |  |
| Ambiliati d'Aurenca                   | 53    |  |
| Amatini.                              | 260   |  |
| Amagetobria.                          | 17    |  |
| Ambracia. Larta.                      | 270   |  |
| Ambiuariti di Brabantia.              | 66    |  |
| Andi, d'Angiò.                        | 5 2   |  |
| Ana fiume.                            | 201   |  |
| Ancona.                               | 199   |  |
| Anden.d'Angio.                        | 48    |  |
| Antuati di San Mauritio               | 49    |  |
| Aponiana Isola. Paconia ò Pantalarea. |       |  |
| 345                                   |       |  |
| Apollonia.                            | 259   |  |
| Aquitani. Guasconi.                   | - (   |  |
| Aritia La Riccia                      | 199   |  |
| Armenia minore.                       | 325   |  |
| Aquilaria.                            | 243   |  |
| Aquilea città.                        | 6     |  |
| Arar. La Sona.                        | 6     |  |
| Artomici.d'Armignac.                  | 130   |  |
| 5                                     |       |  |

| Aruerni d'Aluernia.                                           | 27    |
|---------------------------------------------------------------|-------|
| Armorice, Brettagna.                                          | 103   |
| Arelate Arli.                                                 | 210   |
| Atene.                                                        | 156   |
| Arimino.                                                      | 199   |
| Asso fiume.                                                   | 260   |
| Assona fiume.La Disne-                                        | 34    |
| A spauia castello.                                            | 398   |
| Asparago.                                                     | 288   |
| Ategua                                                        | 390   |
| Atrebati.d'Arras in Piccardia.                                | 42    |
|                                                               | 4.140 |
| Aulerci, di Roan nella Valle di M                             |       |
|                                                               | 47.55 |
| Ancaliti-                                                     | 88    |
| Ascuro.                                                       | 35 4  |
| Ascoli de'la Marca-                                           | 201   |
| Anarti                                                        | 118   |
| Ausci. Auscitani.                                             | 61    |
| Auserani.                                                     | 219   |
| Aufimo. Ofimo.                                                | 199   |
| Ardenna felua.                                                | 119   |
| B Minarian                                                    |       |
| RAleari Maiorica e Minorica                                   | 35    |
| Bajoceli.                                                     | 162   |
| Bataui.d'Olanda.                                              | 164   |
|                                                               |       |
| Belgio di Beauuois 33.90<br>Belgi. Fiandra Piccardia Ducato d | 0.193 |
| enne & altri luoghi uicini.                                   | r Oni |
| Bellidesi.                                                    | 260   |
| Bellouaci.di Beauuoi.                                         | 33    |
|                                                               | 6.398 |
| Beturia città.                                                | £397  |
| Bibratte. Beaulne.                                            | 152   |
| Bigerrioni di Bigorra.                                        | 61    |
| Birtinia. Burha.                                              | 256   |
| Bibroci.                                                      | - 88  |
| Ribra                                                         |       |

| The state of the s | -         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Bibiax Brainella Contea di F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Retel. 35 | Cimbri.di Zelandia, & del Duca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | to d'Ol              |
| Biturigi di Burges.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 129       | fatia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19.163               |
| Bellocafi. Baiocefi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 161       | Cinga. Ringa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 215                  |
| Biblide.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 272       | Calidone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 270                  |
| Boi. di Bauiera, o di Borbone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.4       | Cingolo.città.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 200                  |
| Beotia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 256       | Cirtha.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 355                  |
| Bostoro. stretto di Costantino                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | poli. 344 | Clupea Coros.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 243                  |
| Brannouii.oue di Blano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 161       | Condruss d'Aix.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 34                   |
| Brataspantio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | . 38      | Corcira Corfu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 256                  |
| Britannia Inghilterra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 34        | Cicladi Isole. Arcipelago.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256                  |
| Brundusio.Brindisi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 207       | Cherusci. Misnia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 112                  |
| Brannouici.di Moriana.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 161       | Corduba.Cordoua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 240                  |
| Brutii. Calabresi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 207       | Coresi e Pemani Leodiesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 34                   |
| Burfauolesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 397       | Cofa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 265                  |
| Burfia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 256       | Corfinio Pentina d Monte nero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201                  |
| Butroto.Butrinto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 361       | Creta Can dia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 256                  |
| C                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | Curiosoliti di Cornouaglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 54.47                |
| Adurci di Caors.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 128       | D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |
| Calaritani.di Caglieri in S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Sardigna. | Aci.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 118                  |
| 207                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Damiata Pelusio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 320                  |
| Calaguritani                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 219       | Delfo.Sdiles.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 279                  |
| Caleti.di Cales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 34        | Delta luogo d'Alessandria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 321                  |
| Campania terra di Lauoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 200       | Diablintri.di Leondoul.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 53                   |
| Carruca.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 400       | Dirachio.Durazzo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 257                  |
| Canopo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 320       | Durocorto.Reins in campagna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 126                  |
| Cantabri. Biscaglini                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 61.211    | The state of the s | man t                |
| Cantio.Canterburi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 85        | E Buroni.da Liege.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 34                   |
| Caralli. Caglieri in Sardigna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 267       | Eburonici di Eureux.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 56                   |
| Carnuti.di Cartres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 48.       | Efeso. Figena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 269                  |
| Campi Corneliani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 243       | Eginio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 290                  |
| Canusio. Canosa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 204       | Egitto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 257                  |
| Capua.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 200.286   | Egimuro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 353                  |
| Caltulona. Castiglia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 211       | Elaueri. Allier fiume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 142                  |
| Candauia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 259       | Epidauro Ragugia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 330                  |
| Cartea. Tariffa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 404       | Epiro. Albania.  Essui di Retlois.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 256                  |
| Cafilino. Castelluccio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 264       | Etolia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 89                   |
| Cauillone. Chialon fu la Sona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 146       | Etolia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 270                  |
| Cappadocia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3 2 5     | To Kun Ifala Fariana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1                    |
| Campo Postumiano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 391       | Faro Isola Farione.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 306                  |
| Centroni. Tarantesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6         | Ferençani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 256                  |
| Ceraunia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | Farfalia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 204                  |
| Cabillone.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 257       | Flustati.da Flusso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 257<br>61            |
| Cenomani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 161       | Fano.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| Celtiberi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 220       | G.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 199                  |
| Carmonesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 11        | Allo Grecia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 240                  |
| Cerefi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 241       | Gariti Lettorasi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 340                  |
| Cercina Isola.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34        | Garona fiume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12                   |
| Cherroneso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 340       | Garocelli.di Sauoia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6                    |
| Cilicia.Caramania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 256       | Garunni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 61                   |
| - Car amama                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 4)01      | DAMES A CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERT |                      |
| Gabali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | The same of the same |

| Gabali d'Arli.                          | Leuci. Tullesi in Loreno.             |
|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Gade. 242                               | Liburnia . Schiauonia e contado di Za |
| Getuli. 355                             | ra. 8 25'                             |
| Gebenna Monte d'Aluernia. 130           | Ligeri fiume Loire.                   |
| Genabo Orliens. 128                     | Lilibeo. Capo Bocco. 34               |
| Geneua Gineura. 4                       | Lingoni.di Langres. 14.6              |
| Genuso fiume. 288                       | Lisso. Alessio porto. 260             |
| Gergobia Chiaramonte. 128               | Lombardia. 79                         |
| Germani. Tedeschi.                      | Lucani Basilicata. 207                |
| Goidi.di Louam. 96                      | Lusitania. Portogallo.                |
| Gonfi.in Tessaglia. 290                 | Luceria. 204                          |
| Gorduni.di Gantes 96                    | Luteria Parigi.                       |
| H                                       | M                                     |
| T T Aliacmone fiume. 270                | Acedonia. 210.259                     |
| Hasta. Xerez. 399.404                   | Marsi e Peligni. Popoli dello A-      |
| Harudi di Costanza. 17.30               | bruzzo. 201                           |
| Hedni d'Autun.                          | Mauritania.Barberia. 211              |
| Heleuteri. 161                          | Mantinea. 272                         |
| Heluetii Suizzeri. 66                   | Massilia. Marsilia. 232               |
| Heluii d'Albigeis. 156                  | Matrona fiume Marne.                  |
| Herminio monte.                         | Mandubii.di Borgogna. 158             |
| Heraclea Sentica. 290                   | Marucini dello Abruzzo. 204 249       |
| Hispali Siuiglia. 240                   | Mazzaca01 Ma parent 4 340             |
| Hista. 258                              | Mediomatrici di Metz. 66              |
| Hippona. Buona. 387                     | Meldi di Maaulx, o Mellefi. 81        |
| Hiadertini. Zaratini. 328               | Meloduno.Melon. 153                   |
|                                         | Messina.                              |
| I Bero fiume Ebro. 220                  | Mitilene. Metellino. 301              |
| Ibernia.Irlanda. 85                     | Menapii. Ducato di Ghelleri e di Cle- |
| Iccio porto Cales.                      | ues. 34.64                            |
| Ilerda Lerida. 211                      | Mes città in Lissa.                   |
| Ilirico. Schiauonia. 79                 | Meuse Mosa. 66                        |
| Irlanda Isola. 85                       | Misnia prouincia.                     |
| Italica Vtrera                          | Mona Ifola.                           |
| Iura. monte di San Claudio e Iurasso.   | Monte Amano. 268                      |
| 2 701 700                               | Monti Pirenei.                        |
| Ista Istola Lista.                      | Monte Baceno. Selua nera.             |
|                                         | Monuiedro Saguntini. 392              |
| Acetani. 219                            | Morini di Terouana.                   |
| Larinati. 204                           | Munda. N 400                          |
| Larissa. Romania. 299                   | Abatei. 308                           |
| Lago Lemano. Lago di Ceuena. 49         | Nanneti di Nantes. 53                 |
| Latobrigi Laussanesi.                   | Naupatto. Lepanto. 270                |
| Lessobii di Lisieus. 54                 | Nemeti di Spira. 30.118               |
| Lepti.                                  | Nemetocerna. 189                      |
| Lemouici, di Limofins. 129              | Narbona 58                            |
| Lepontii della montagna di S. Gottardo. | Neruii di Tornai.                     |
| * ** * C * *** * 1*                     | Nicopoli. 326                         |
| * 11 x x 111                            | Nittiobrigi di Mompolier.             |
| Leuaci.di Malifens. 96                  | Ninfeo porto. 266                     |
|                                         | Notici.                               |

| a company of the same of the s |          |                                  |        | _ |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------|--------|---|
| Norici di Norimberg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | Segouia.                         | 335    | 1 |
| Nouioduno Noion                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38.152   | Selicese, fiume.                 | 331    | 1 |
| Nantuati di Vaud.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 66       | Selua Ardenna.                   | 119    | 1 |
| 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Sena fiume.                      | 1.153  | ı |
| Collo Dundoscella.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6        | Selua Castulonese.               | 211    | ı |
| Oscesi d'Ossea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 219      | Segontiaci.                      | 88     | ı |
| Ofisint di Landriger.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 47       | Segni.                           | 120    | ı |
| Ottogefa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 220      | Selua nera.                      | 112    | ı |
| Orico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 258      | Selua Hircinia.                  | 118    | 1 |
| Ottodoro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 49       | Senoni di Sens.                  | 32     | ı |
| P                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Sens. o Prouins.                 | 126    | П |
| Arada città.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 383      | Sequani.Borgognoni               | 1      |   |
| Parisii di Parigi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 128      | Soritia.                         | 400    |   |
| Partini La Preula.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 259      | Sesuuii. Esisni.                 | 47     |   |
| Pelusio. Damiata.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 302      | Sicambri. Gheldresi o di Cleues. | 122    |   |
| Pergamo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 303      | Sicori il Segro.                 | 211    |   |
| Pefaro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 199      | Siria Soria.                     | 256    |   |
| Petrocorii. Perrigenfii.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 161      | Soldurii.                        | 59     |   |
| Piceno Marca d'Ancona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 207      | Soricaria.                       | 398    |   |
| Paretonio, porto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3 1      | Suessoni. Di Campagna in Fracia, | di Soi |   |
| Paconia Isola Pantalarea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 345      | fons.                            | 33     |   |
| Pirufti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 79       | Sueui.                           | 62     |   |
| Pittoni di Pontieri.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54       | Sibuzzati.                       | 61     |   |
| Pleumosi di Flandrois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 96       | Sulmonesi.                       | 201    |   |
| Porto Iccio porto di Cales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 18       | Sontiati.                        | 58     |   |
| Porto Ninfeo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 266      | T                                | . 1    |   |
| Porto di Brindesi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 206      | Arbelli.                         | 61     |   |
| Portogallo Lusitania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 211      | Tamigi.                          | 87     |   |
| Preciani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 61       | Tarraconeli Aragoneli.           | 219    |   |
| Prouincia. Prouenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4        | Tasso.                           | 356    |   |
| R                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 11     | Tarusfati. Turseli.              | 59     |   |
| Auraci.Basilea.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3.118    | Tarfo.                           | 340    |   |
| Rhedoni di Reins in Bret                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | tagna.47 | Taurenta. Tolona.                | 233 1  |   |
| Reno fiume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2        | Tegea.                           | 378    |   |
| Rhemi.di Rains.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 33       | Tenteri.d'Assia.                 | 63     |   |
| Rodano fiume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2        | Tergestini di Trieste.           | 181    |   |
| Ruspina.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 343      | Teslaglia.                       | 256    |   |
| Ruteni di Rodes.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 27.216   | Tettosasi di Languedoc.          | 1.8    |   |
| S                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | Thabena città.                   | 378    |   |
| C Abi fume. Sambre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 39       | Thamesi.siume Tamigi.            | 87     |   |
| Sagontini. Monuiedro.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4 392    | Tebe                             | 279    |   |
| Sardigna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 207      | Tigno. Santa Maria in Giorgio.   | 199    |   |
| Solcitani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 38;      | Tiguri hoggi Turich.             | 7      |   |
| Salona.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 258      | Tildre città.                    | 351    |   |
| Salso fiume.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | - 390    | Tauride Isola.                   | 330 }  |   |
| Samarobrina Cambrai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 89       | Tolofa.                          | 58     |   |
| Santoni. di Santonge.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 54       | Toulba.                          | 36     |   |
| Sebufiani Bellicefi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 6        | Tolomaide.                       | 303    |   |
| Sedusii, di Sion.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 30.45    | Tralli.                          | 303    |   |
| Segufiani.da Brefsè.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 156      | Tracia.Romania.                  | 256    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          | Ti                               | e".    |   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                                  | -      | - |

|                                      |        |                                 | -    |
|--------------------------------------|--------|---------------------------------|------|
| Treuiri. di Triers.                  | . 20   | Vesontio.Bezanson.              | 21   |
| Triboci di Strasburgh.               | 30     | Vangioni. Vormatesi.            | 30   |
| Tulingi. Loteringi. ò di Stulingens. | 3      | Vettoni Castiglia nuoua.        | 211  |
| Tullefi Lotteringi.                  | 23     | Vienna.del Delfinato.           | 130  |
| Trinobanti di Nortanton.             | 87     | Volsci Auignonesi.              | 130  |
| Tursesi da Turse.                    | 59     | Vocatii.Valateli.               | 61   |
| Turoni.da Tours.                     | 48     | Vila.Lulla.                     | 338  |
| V                                    |        | Vuelli.di Percherons.           | 47   |
| TAcca.                               | 377    | Vocontii. Vafatesi.             | 6    |
| V Vangioni. Vormatesi.               | 30     | Vogefo.di Voge.                 | 66   |
|                                      | 21.123 | Volgi.Paese d'Auignoni.         | 156  |
| Vbii di Colonia, o Agrippinesi.      | 64     | Vrbigeno. Cantone di Suizzeri.  | . 15 |
| Veubi, città.                        | 386    | Vsipeti.di Francfort.           | 63   |
| Vellanii.                            | 161    | Vrica portofarina.              | 243  |
| Vellaunoduno. Villanuoua             | 133    | Vtica Biserta.                  | 2.43 |
| Veneti di Vannes.                    | 47     | Vsfelloduno. Cadenac in Querci. | 184  |
| Venetia. Vannes.                     | 52     | Vzita                           | 732  |
| Ventisponte.                         | 400    | Z                               | 13-  |
| Vellocassi. Castletesi in Fiandra.   | 34     | Ama città.                      | 385  |
| Veragri di San Mauritio.             | 49     | Zaratini.                       | 328  |
| Veromandui.di Vermandois.            | 34     | Zella terra in Ponto.           | -    |
| Versaone.                            | 400    | Zetta città in Africa.          | 342  |
| -                                    | 700    |                                 | 374  |
|                                      |        |                                 |      |

### IL FINE

sero per la Prouincia, & in questa guisa mouesse guerra a tutta la Francia. Alla cui impresa il Senato gli assegnò cinque anni, e dapoi altretanti. Cesare adunque, si come quello, che hauca lunga esperienza di qualunque cosa, e da fanciul lo haueua appreso nobilmente la cognitione delle dottrine, descrisse meglio c più diligentemente di ciascun'altro, il sito di tutta la Francia, i costumi, e leggi, e la forma del uiuere de' Francesi, e fece essa Francia nota a' Romani, che prima non uen'haucuano cotezza, raccogliendo in questi Commentari le cose da lui fatte. Onde egli la divise in tre parti, come si legge nel principio, prendendo la diuisione, come da lui giudicata più acconcia, della distintion de fiumi. Et in questa diuisione lasciò suori la Prouincia, per cagione, che allhora era signoreggiata da' Romani. Ma dapoi Augusto, dottustimo ne gli studi dell'arti liberali, fece un'altro partimento, prima applicando alla Francia la Proueza, dapoi le ua do uia il nome de' Celti per esser comune a tutti i Francesi: & appresso amplian do l'Aquitania, laquale a paragon dell'altre parti della Francia uedeua troppo ristretta; aggiugnendoui alcune terre, che erano fra questi due fiumi, Garonna, e Ligeri, detto hoggidi da Francesi Loire. Cosi diuise la Francia in quattro parti: dico quella, che a noi è Citeriore. La Belgica, oue si contiene la Fiandra, e l'Aquitania, hoggi Guascogna, ritennero il nome antico. V'introdusse anco Leo ne, e Narbona, città abondenoli enobile per la mercatura, chiamando Francia Lugdunese, e Narbonese. La medesima divisione, come di tutte migliore, su poscia seguita fra Greci da Strabone, e Tolemeo: e fra Latini da Plinio. Nelle età seguenti essendo il mondo sotto il gouerno di uari Imperadori, tutto il paese della Francia su diuiso in assai piu prouincie. Onde Amiano Marcellino, e Se sto Russo scrissero, che la istessa fu partita in 18. essendoui stata aggiunta la Isola d'Inghilterra. E di ciò basti hauer detto questo poco: che uolendonescriuere a bastanza, sarebbe mestiero di farne un uolume intiero.

NOMI





## DELLA DIVISION DELLA FRANCIA.

ESARE nel principio di questi suoi Commentari diuide la Francia in tre parti: laqual division non essendo del tutto piena, sia bene à utile di chi legge sopra ciò discotrere alquanto. El dunque da sapere, che ne' tempi di Tarquino Prilco, quinto Re de Romani, quanti la presa di Roma intorno a dugento anni, i Francesi, ch'erano accresciuti in tan to numero, che a pena dentro a' loro termini potetiano capere, per hauer più a giata habitatione passarono le Alpi, e quasi la metà della Italia occuparono. La onde i Romani fecero due Gallie, cioè Francie; l'una Cisalpina, che su quella, doue i Francesi erano uenuti: e l'altra Transalpina; che su quell'altra della quale essi si dipartirono. Ma Cesare, che studiana alla politezza del dire, per lo traporuisi delle Alpi, con più bella uoce, Vlteriore e Citeriore l'una e l'altra di que ste due parte nomino. E perche il Pò divideva la Cisalpina, questa ancora i Romani partirono; e la parte uolta uerso l'Appennino Cispadana dissero, laquale fu tenuta da Boi; che secondo alcuni: sono quei di Borbone: l'altra, che si stède alle Alpi, Transpadana appellarono. Dapoi la presa di Roma, i Francesi con usri fuccedimenti di guerra combatterono co Romani per lo spacio di ottata anni Nel qual tempo i Romani, hauendo ueduta la diuerfa maniera usata da France si nel uestire, quelli, che uennero in Italia, dell'habito simile alle ueste, che portauano essi Romani, Togati nomarono: & il paese da loro habitato Francia To gata. Quelli altri, che uicini erano al mar Mediterraneo, da i panni loro, che por tauano allai corti: i quali nel lor linguaggio sono detti Brache, Bracati chiamarono: e quel terreno similmente Francia Bracata. Tutto il rimanete poi de Francesi, posti di lontano uerso l'Oceano, de' quali per ancora niuna contezza haueuano, tutti un solo nome dalle chiome che a bello studio si lasciauano crescere oltre modo lunghe: comati furon da lor detti. Ora poi che i Romani trionfando di molte nationi straniere, accrebbero le forze el'Imperio, passando le Alpi, de' conuicini luoghi s'impadronirono, in tanto che Arle e Narbona furono fat te colonie del popolo Romano, città della Francia Bracata. Il perche tutto quel tratto, che si stende da Gineura a i monti Pirenei, Prouincia nominarono, essen dosi usi di cosi nomare tutti i luoghi, che acquistauano con le atmi. Onde anco ra hoggidìla parte maritima è detta Prouenza; laquale fu tanto fertile, che da Plinio è chiamata seconda Italia. Tutto il resto della Francia il nome di Citerio re e di Togata, di Viteriore e di Comata ritenne. Indi à non molto tempo li Suiz zeri, parendo loro per rispetto della moltitudine, e della gloria, che haucuano acquistata nelle armi, di hauer picciolo paese, si misero in animo di codursi nel terreno de' Santoni, popoli dell'Aquitania uicini al mare Oceano, hoggi Guasconi. Cesare ottenne in Roma di esser mandato a vietar, che costoro non passas

fero

# NOMI ANTICHI EMODERNI DI ALCVNE CITTAL L VOGHI, E

FIVMI DI SPAGNA.



NAS FIVME, ASTVRES, BETICA, BARCINON,

BARCINON. BETIFIVME, BALEARI, CESAREA AVGVSTA. CASTVLON, CALPE, CINGA FIVME. CARTHEIA, CORDVBA, CARPENTANI MONTI, CALLECI, DERTHOSA, DVRIA FIVME, EMPORIE, EBVSO, GIR VNDA, HIBERO FIVME HISPALI, ILERDA, MALACA, NVMANTIA, NERIO Promontorio, OSCENSI, OLISIPPO, OFIVSA POMPEIOPOLI, RHODA ... SAGVNTO, SICORIFIVME, SETABO, SACRO Promontorio: TAGO FIVME, TVRDETANL

VALENTIA,

GVADIANA. ESTVRIA. Il Regno di GRANATA. BARCELONA. GVADACHIBIR. MAIORICA e Minorica. SARAGOSA. CASTIGLIA. Lo stretto di ZIBELTARO. RINGA. TARIFFA. CORDOVA. I Monti di SEGOBIA. GALICIA. TORTOSA. IL DVERO. EMPVRIE. EVIZA. GIRONA. HEBRO. SIVIGLIA. LERIDA. MALGA. SORA. S.MARIA di fin di Terra. HVESCA. LISBONA. FRVMENTERA. Pampalona in Nauarra. ROSES. MONTEVETRO. LESEGRO. SATIVA. Il capo di S. Vincenzo. IL TAGO. ANDALVSIA. VALENCIA.





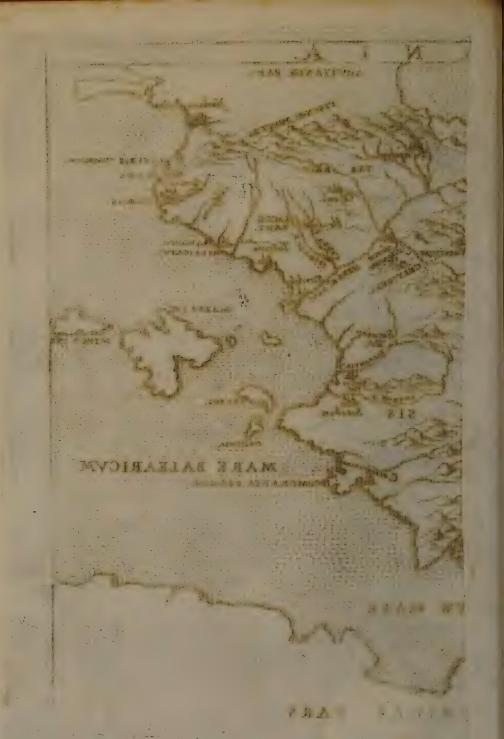

A Corno destro.

B Corno sinistro.

C Astarièprima battaglia.

D Principi è seconda battaglia.

E Triariterzabattaglia.

F Caualleriane l'uno e ne l'altro corno.

G Armati a la leggiera.

H Cauallistraordinari nume. 200. per parte.

I Fantistraordinari numero 400. per parte.

K Caualli eletti nume. 200. per parte.

L Fanti eletti nume 200 per parte.

M Falange Macedonica.

N Corno destro de la Falange.

O Cornosinistrode la dita.

P Caualleria de la Falange.

Q Armati à la leggiera pur di essa.

R Cente posta in agiuto.







Q Triarij delle sudette legioni.

R Canalli delle legioni.

S Strada, doue s'essercitauano i soldati, detta Quintana.

T Porte della piazza passeggiauano i soldati.

V Margine dell'argine a gli alloggiamenti.

X Luogo doue stauano li uiandieri & altri.

Y Fosso che andaua attorno li alloggiamenti.

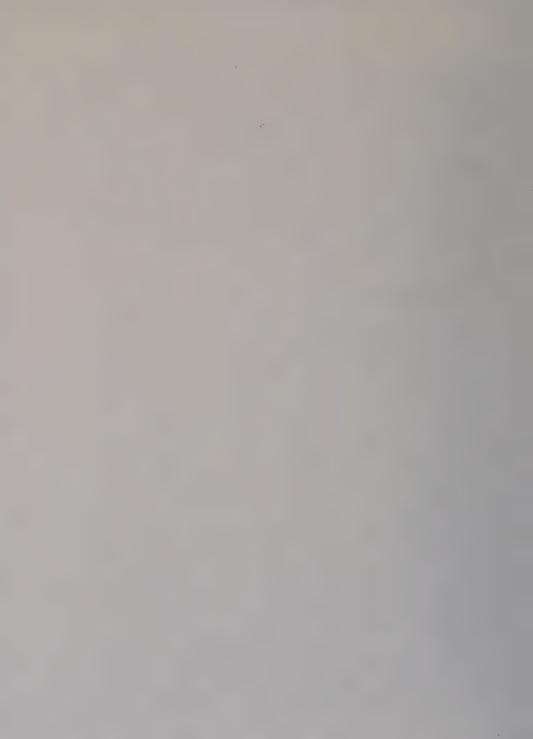



A Pretorio.

B Porta Pretoria.

C Porta Decumana, doue si menauano i rei a far morire.

D Alloggiamenti de' Tribuni, ch'eran capi delle le gioni.

E Alloggiamenti de Prefetti, ch'eran capi de con-

federati.

F Caualli eletti, ch'eran tutti huomini di segnalato ualore & eran numero dugento

G Fanti numero quattrocento, & erano huomini

ualenti, eletti per il Consolo.

H Caualli straordinarij, che faceuano diuerse attioni secondo il parer del consolo, & eran numero quattrocento.

I Fantistraordinarij, Geran numero ottocento: iquali ubidiuano al Consolo, Geran posti come

gli altri di sopra dietro all'essercito.

K Foro questorio, done si paganano i soldati.

L Foro pretorio, doue il Consolo teneua ragione.

M Fanteria de confederati.

N Caualleria de confederati.

O Hastarij delle legioni Romane.

P Principi di dette legioni.



# DE COMMENTARI DIC GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE.

LIBRO PRIMO.



LAGALL tA tutta diuisa in tre parti: l'una delle quali è habitata da que' popoli, che si chiamano Bel gi: da gli Aquitani l'altra: la terza poscia da quella natione, laquale nella lor lingua si dicono Celti, & nella Romana Galli. Questi popoli tutti son tra loro nel parlare, ne' modi & costumi del uiuere, & nelle leggi loro differenti. Il siume Garona parte il paese de Galli da quello de gli Aquitani, E

la Matrona, e la Senna da quello de Belgi. Fra tutte queste nationi, i Belgi nella fortezza auanzano di granlunga tutti gli altri: percioche essi non usano quel modo di uinere, ch'è usato da gli altri, anzi sono in ciò molto contrary, & la uitaloro non somiglia punto quella de gli altri huomini di questo pac se: ne tra loro uanno spesso mercatanti, iquali portino di quelle cose, per le quali gli animi loro ne possano piu teneri diuenire & piu delicati. Et son molto uicini à quei popoli della Germania, che habitano di la dal Rheno, & fanno guerra continuamente con essi. La onde anco gli Heluctij per questa mede sima cagione, che si trouano quasi tutto'l giorno alle mani con gli Alamani, o qualhora eglino s'oppongon loro per uietargli il passo, che non entrino nel paese loro; o quando essi entrando in quello de Germani fanno loro guerra; auangano tutti gli altri popoli di questa parte della Francia nelle uirti, gnel ualore dell'animo. V na parte di quel paese, ilquale, come già detto habbiamo, è posseduto da Galli, ha il suo cominciamento al fiume Rhodano, & si sten de per fino al fiume Garona & al mare Oceano, & uà fino a confino de Belgi; tocca etiandio il fiume Rheno dalla parte de Sequani & de gli Heluetii, &

La Frácia diuifa in tre parti. Aquitani Celti. Gal li Garóna Matrona. Senna. Hoggi Ducato di Guiéne, e di Gua-fcogna.

Suizzeri fortissimi

Paele de Celti. Hoggi
Borgognoni.
Aquitania.
Orgetori
ge capo
de gli
Suizzeri.

Rheno.

Iura.
Hoggi di
S. Claudio, e Iuralfo.
Hoggi La
go di Gineura.
Suizzeri
naturalmente de
fiderofi di
combatte
re.

Castico.

uolta uerfo Scttentrionc . I popoli detti Eelgi hanno il cominciamento loro ne gli estremi termini della Francia, si distendono per fino alla piu bassa parte del Rheno, ucltano uer so Settentrione, & uerso Leuante anchora. L'Aquitania cominciando al fiume Garona si distende sino a' monti Pirenei, & fra Ponente & Settentrione è uolta uerso quella parte del mare Oceano, che si distende nella Spagna. Era tra gli Heluety Orgetorige huomo nobilissimo, & ricchissimo sopra tutti gli altri di quella natione. Questi mosso dal desiderio, che hauea di regnare, nel tempo, che in Roma erano consoli M. Messala, 3 Lucio Pisone, ordinò una conginra insieme con tutti i nobili della città: quindi persuadette à tutto'l popolo, che ragunati insieme tutti, douesse ro con l'armi uscir de lor confini, perche loro sarebbe stato ageuolissimo (poi che erano nella uirtà, & nel ualore à tutti gli altri popoli superiori) il sottomettere all'Imperio loro tutta la Gallia. Gli fu anche uie piu ageuole à persuaderlo per questo, che gli Heluetii habitano in un paese, che per la natura del luogo è d'ogni intorno ben guardato ;onde gli fa sicuri ssimi ; perche da una parte corre il Rheno fiume larghissimo, & con acque profondissime; il qual parte il paese de gli Heluetij da quello de' Germani: da un'altra banda ui ha il mon te detto Iura, monte in uero altissimo, ilquale è posto fra i Borgognoni, & gli Suizzeri:dall'altra poscia hanno il lago Lemano,& il Rhodano,che parte la Prouenza da terra di Suizzeri. Ora queste cose che detto habbiamo erano cagione, che eglino non s'andassero allargando, & che sosse loro piu malageuole il far guerra co' loro uicini. La onde, perche naturalmente sono huomini molto desiderosi di combattere, n'haueano grandissimo dolore. Giudicaua no anchora di hauere un paese molto stretto, rispetto al numero grande, che erano, & alla gloria, che haueano nelle cose della guerra: perche il paese loro si stendea per lunghezza dugento quaranta miglia, & non più: & per larghez za solamente cento ottanta. Mossi dunque da queste cagioni, & dall'autorità d'Orgetorige, deliberarono fra loro di mettere in punto tutte quelle cose, che facessero loro per tale impresa di mestiero. Mandaron comparando per tutti i luoghi grandissimo numero di bestie da soma, & di carri:ordinarono che si seminassero ne' terreni grandissima quantità di biadi:assine, che poscia s'hauesse tanto grano che fosse basteuole à uiaggi loro. Fecero con tutte le uicine città pace & amicitia; fermando firetta lega tra loro: & à mettere à effetto queste cose tutte, giudicarono, che lo spatio di due anni fosse basteuole. Fermaron poscia per legge che dopò tre anni si douessero partire. Fu dato il carico à Orgetorige di questa impresa. Egli tosto si mise à ire in persona ambasciatore à diuerse città. Persuadette in questo uiaggio à Castigo figliuolo di Catamantalede Borgognone (il cui padre era già stato molt'anni Signore della Borgogna, Gera chiamato amico dal Senato & Popol Romano) che uedesse di farsi Prin cipe della sua città, si come per l'adietro era stato suo padre. Consigliò mede-

simamente

simamente Demnorige Heduo, fratello di Divitiaco (ilquale era in quel tempo il primo huomo della sua città, & era sopra modo amato dalla plebe) che fa cesse ogni sforzo di fare anch'egli il medesimo: & gli diede per moglie sua figliuola; & mostrò loro con molte ragioni, come facilissima cosa era il metter quest'impresa ad effetto:percioche egli era per farsi Prencipe della sua città: oltra ciò affermaua loro per certo, come gli Suizzeri erano piu possenti, che tutti gli altri popoli della Francia, che egli uerrebbe loro in fauore con le sue genti, & con l'essercito: & farebbe sì, che que popoli gli tornerebbono amici, & beneuoli. Mossi dunque dal parlare di costui, si danno tra loro scambieuol mente la fede: F teneuano speranza, che essendosi in tal quisa fatti Signori di tre nationi potentissime, & gagliardissime, potranno anche insignorirsi di tut ti gli altri paesi della Francia. Ora gli Heluetii hauendo per alcuni inditii hauuto contezza di questa cosa, fatto prendere Orgetorige, uolsero (si come era lor costume) che in prigione la sua causa diffendesse. Et facea di mestiero, che qualhora uno era condennato, s'essequisse la sentenza & il gastigo, era che colui fosse in fuoco fatto morire. Ora Orgetorige quel giorno, che era ordinato, che egli diffendesse la sua causa, & fosse condoito in giudicio, fè ragunar quiui tutta la sua famiglia, che era il numero di forse dieci mila persone. Ordinò medesimamente, che si presentassero quini tutti i suoi seruitori & seguaci, & coloro altresi, che gli erano debitori di alcuna somma di danari, de quali in ue ro il numero era molt o grande. Onde col fauore di cosi fatte brigate si liberò dal douersi condurre nel giudicio à diffendere la sua causa. Ora il popolo mos so da queste cose, essendozli forza di prender l'armi per mettere à effetto qua to si conueniua per mantenere la loro giuriditione; & per tal cagione i Magi strati comandando gli huomini delle uille, Orgetorige si morì. Et ui su opinione per quanto si stimaua tra gli Heluetij, che egli s'ammazzasse da se stesso. Dopò la costui morte non perciò restauano gli Heluety di seguire, quanto haueano già deliberato traloro intorno al monersi con le genti de' paesiloro. E co me prima essi giudicarono d'esser in ordine d'ogni cosa, misero il fuoco intutte le lor città, che furono il numero di dodici; & arscro, intorno à quattrocento uille, & tutti gli altri edificii prinati: appresso nolsero, che s'ardessero tutti i grani & biadi, riferbandosi quella quantità solamente, la quale essi ne uolean portare con esso loro affine, che essendo leuata à ciascuno la speranza di poter tornare à casa fussero tutti piu pronti à mettersi à ogni pericolo. Comandarono altresi à ciascuno, che portasse seco nel partire appunto provisione da uiuere, quanta fosse basteucle per tre mesi & non piu. Eglino oltre à ciò cerca rono di persuadere à Rauraci à Tulingi & à Latobrigi lor uicini, che preso quel medesimo partito, c'haueano già preso essi, mettessero anch'essiil fuoco nelle lor terre, & nelle uille loro, & insieme con essi uolessero trouarsiall'impresa già da loro ordinata. Riccuettero medesimamente in lega i 2 Boy, iquali

Dumnorige. Di quelli di Autun.

Orgetori e Preso.

Morte di Orgetori ge.

Suizzeri si mouono de loro paesi.

Hoggi quei di Ba filea, fecó do alcuni i Loteringhi,e fecó do alcri quei di Stulingé. a Hoggi

Lausanesi o quei di Valefia.

Hoggi quei di Borbone o di Bauiera.

Hoggi Norimberga. Proueza. Hoggi del Delhnato & di Sauo ia. Geneua ultima cit tà del Del

finato.

Lucio Pifone & Aulo Ga= binio Cő foli. Preparamento di Cesare p uietare il passo a gli Suizzeri. Numeo. & Verodottio Ambasci: torià gli Suizzeri

s'erano già messi ad habitare di là dal Rheno, & erano passati nel paese di No rici, & haueano assediata & combattuta la città di Norica. Ora per uscire de' paesi loro haueano due strade. L'una delle quali era per lo paese de Borgogno ni, laquale era molto stretta, & difficile fra'l monte Iurasso, & il Rhodano, per laquale a pena potea passar un carro; & era sopra fatta da un monte altissimo, si che sarebbe stato ageuole à pochissimi il uietar loro il passo: l'altra poscia per la Prouenza, la quale era molto più facile, & più spedita: percioche là doue il paese de gli Heluety confina con quello de gli Allobrogi, i quai popoli poco auanti haucano fermata la pace col popol Romano, passa il Rhodano, & è quiui tale, che si può in certi luoghi guazzare. Geneua è l'ultima città del Del finato & è nicina a' confini di Terra di Suizzeri, là done giace un ponte, che si stende da questa città fin dentro a termini del paese de gli Heluety. Giudica uano costoro di potere persuadere à que popoli del Delfinato, perche non si pa reua, che fossero ancora di molto buon'animo uerso il popol Romano, che gli dessero il passo pe' luoghi loro; o almeno usando contra loro la forza di poterlosi fare per lor medesimi. Hauendo dunque già in ordine tutte quelle cose, che per cosi fatta loro impresa facea loro di mestiero; terminarono il giorno, nel quale doueano tutti trouarsi alla riua del Rhodano. E fu questo giorno alli XXVIII.di Marzo nel tempo, che in Roma erano Consoli L. Pisone, & Aulo Gabinio. Ora poi che la nuoua fu uenuta à Cesare, come queste genti tentauano d'hauere il passo per la Prouenza; egli quanto più tosto pote si sforzò di partirsi di Roma, & à grandissime giornate caualcò alla uolta della Francia, e fra poco tempo fu in Geneua. Comandò tosto per tutte le terre della Prouenza quel maggior numero di soldati, che fu possibile. Ora nel paese del la Fracia di là da monti si trouaua allhora una legione di foldati. Fè poscia ta gliare quel ponte, ch'era uicino à Gencua. Gli Heluety tosto, che fu la nuoua tra loro, come Cesare cra gia uenuto, gli mandarono loro Ambasciatori de'più nobili, che fussero traloro; & tra questi erano i principali Numeio & Verodottio; imponendo loro, che facessero intendere à Cesare, come l'animoloro era di hauere il passo per la Prouenza: & che non farebbono alcun danno ne dispiacere à persona ueruna: & che non poteano fare altra strada, che questa: & che strettamente lo pregassero, che uolesse contentarsi di conceder loro tal cosa. Cesare, il quale ancor molto bene si ricordana, come gli Heluetij haueano già altra uolta morto Lucio Cassio Consolo; & hauean rotto, & incalciato l'effercito Romano; & fatto paffare i Soldati fotto l gio go; non giudico, che fusse bene di lasciargli passare; nè stimaua che questi popoli, che nell'animo loro erano nimici de'Romani, se hauessero il passo per la Prouenza, fossero per ritenersi di non far dispiacere & danno à gli buomini & a'luoghi del paese. Volendo nondimeno framettere tanto tempo, che potessero arriuare i soldati, i quali egli hauea già comandati; rispose à gli Am-

basciatori







Nu. 5

A 2.

A Gineura

B Ponte, che ruppe Cesare, che passaua il Rodano

C SuiZzeri, ch'erano alloggiati sula ripa del Rodano

D Muro, che fece Cesare per leuare il passo a gli Suizzeri fin per mezo il Monte Iura

E Lago Lemano

F Monte Iura

basciatori, come e'uolea tempo à pensarui, & risoluersi à quanto uolea fare intorno àciò: e che se uoleano alcuna cosa da lui, tornassero à parlargli alli XIII. d'Aprile. Egli in tanto con quella legion, che seco hauea, & con que'sol dati, ch'erano uenuti già dalla Prouenza, diede ordine di fare un muro; cominciando dal lago di Geneua, là doue mette nel Rhodano, per fino al monte Iurasso, che parte i confini de gli Helucti da quelli de' Borgognoni, di lunghez za di miglia x 1 x. & d'altezza di sedici piedi, con un fosso lungo'l muro. Quin di poi, che fu finita tal opra Cesare ordinò le guardie, & attese à fortificare i luoghi, doue i soldati si douean fermare à combattere: accioche se eglino hauesser uoluto passar per forza, fosse stato à suoi più ageuole l'impedir loro il passo. Ora poi che fu uenuto il giorno, che era già fermato con gl' Ambasciadori, eccoti, che essi tornano di nuouo à parlargli. Cesare hauendogli uditi, rispose, che considerato il costume del popol Romano, & mosso dall'essempiolo ro non potea concedere in alcun modo à persona ueruna il passo per la Prouenza: & appresso mostrò loro, come se pure ess uolessero passar per forza, egli era per uietarlo loro. A Gli Heluetij trouandosi ingannati della speranza, che haueano, giungendo insieme le naui, & più barche, tentarono shesse wolte cosi di notte, come di giorno in più luoghi di passare il Rodano, & alcuni tentarono di guazzarlo là doue era manco profondo; ma finalmente ributtati indietro, si perche Cesare hauca per tutto fatto fortificare & guardare; si anche da'foldati, che correuano à impedire là, doue facea dibisogno, & dall'armi lequali eran loro lanciate contra; si tirarono in dietro, & si tolsero dall'impresa. Haueano dunque una sola uia che era pel paese de'Borgognoni: ma perche tal sentiero era stretto er disficile, non potcuan quindi passare, contra la uoglia de paesani. E non hauendo potuto con pregargli far si, ch'essi dessero loro il passo, mandarono Ambasciatori à Dumnorige Heduo affine di potere ottenere da' Borgognoni per sua mezanità quanto dimandauano loro. Potea Dumnorige molto appresso i Borgognoni; si perche u haueua gran fauore, & era loro grato, & si anche perche egli era huomo liberale.era appresso amico à gli Heluety, perche hauea già preso per donna la figliuola d'Orgetorige, laquale era nata nella città loro: E dal desiderio che haueua di regnare indotto, haueua riuolto l'animo à cose nuoue, & uolea farsi obligate molte città con far beneficio à gli huomini di quelle. Egli dunque prese sopra di se tale impresa, & operò si, che ottene da Sequani che lasciassero passar gli Heluetii pel paese loro, & sè, che questi popoli si dessero l'uno, all'altro scambieuolmete gli Ostaggi:assine, che i Sequani non impedissero gli Helueti in quel uiaggio, & che gli Heluety non facessero passando alcun danno, o dispiacere nel paese de Borgognoni. Venne la nuoua à Cesare, si come gli Heluety haueuano in animo di passare pel paese de Sequani, & de gli Hedui, & entrare ne'confini de' Santoni, iquali no son molto lontani da' Tolosati, la città

Fortezza fatta da Cefare. Accortez za di Cefare.

Suizzeri mpediti dia Cesare.

A 1.82.

Paese de Borgogno ni.

Suizzeri mandano ambascia tori a Dűnorige.

> Borgognoni si contentano di dare a gli Suizzeri il passo.

Hoggidi quei di Santonge,

Tito Labřeno.

Hoggi Ta renteli Ga rocelli, e Caturingi della Sauoia.

Hoggi Dundo scella.

Hoggi Belliefi. Quei di Autun mandano a Cefare Ambascia tori.

a Hoggi di Semar, e Motar, e ecodo al uni quei Ji Borboe, oi Nu iernesi. Sauoini.

Ararhoggi la Sona

Suizzeri affarono vrar.

de quali è dentro nella Prouenza, & conosceua egli benissimo, che se ciò fusse. ne seguirebbe grandissimo pericolo ne la Prouenza: se cosi fatti popoli natu ralmente feroci e bellicosi, & nemici del popolo Romano diuentassero uici ni di que'luoghi larghi, & abondeuoli nelle semente delle biadi. Mosso dunque da queste cagioni diede la cura di guardare quel muro, & fosso già da lore fabricato à Tito Labieno; & egli caualcando con quella maggior prestezza, che potè, se n'andò alla uolta d'Italia, & quiui ragunò due legioni di Soldati, quindi nè leuò tre altre, che per lo uerno sauano alle stanze d'intorno alla cit tà d'Aquileia: quindi presa la strada per l'Alpi da quella banda che il camino era più breue; con queste cinque legioni se n'andò alla uolta della Francia di la da'monti. Intanto i Centroni i Garoceli, & i Caturigi bauendo preso l'altezze di que'monti, faceano forza di vietare il passo all'essercito di Cesare; ma ributtati in dietro in più uolte che con l'essercito s'affrontarono, in spatio di sette giorni partendo da Ocello, arrivò ne confini de Vocontii che è nel fine della Prouenza più bassa; quindi condusse l'essercito nel paese de Sauoini, & della Sauoia, nel paese de Sebusiani. Questi sono i primi popoli che si trouino di là dalla Prouenza passato il Rhodano. Gli Heluety intanto cran già con gli esserciti loro passati lo stretto de Seguani, & eran fuori de lor paesi, & erano arriuati nel paese de gl'Hedui, & haueuano già cominciato à dare il quasto al paese. Ora gli Hedui conoscendosi male atti à poter difendere se, & le cose loro da queste nationi: spediron tosto loro Ambasciadori à Cesare, pregandolo che egli uolesse dar loro soccorso, facendogli intendere come s'eran sempre portati di si fatta maniera in ognitempo col popol Romano, che non era conueneuole, che in presenza quasi del nostro essercito fusse dato il guasto al paese loro: che i lor figliuoli andassero in seruitù, & che le terre loro fussero in tal guisa combattute. Ora in quel tempo istesso, che gl'Hedui uennero à Cesare, gli a Ambarri ancora amici de gl'Hedui & parenti altresi, fanno intendere à Cesare, che predato il paese loro malagenolmente potenano difendere le lor terre dalle forze & impeti de nimici. Oltra questi gli Allobrogi ancora che haueuano le lor uille, & le possessioni di là dal Rhodano, quindi fuggendo si presentarono auanti à Cesare; mostrandogli come non era restato loro alcun'altra cosa, che'l terreno solamente spogliato di tutte le cose. La onde Cosare mosso da si fatte cagioni giudicò fra se, che non fosse bene d'indugiar tanto, che consumati interamente i beni di que popoli, che gli erano amici, gli Helueti passassero nel paese de' Santo-Hauui un fiume detto Arar, ilquale, passando fra confini de Borgognoni, di que d' Autun, mette nel Rhodano correndo tanto queto & soauemente, che non si può quasi, guardando l'corso di quell'acque conoscere, ne giudicare uerso doue sia dritto il corso loro. Gli Heluety hauendo attaccate insieme alcune barchette, & nauili fatti di tronchi d'alberi cauati, passauano il fiume.



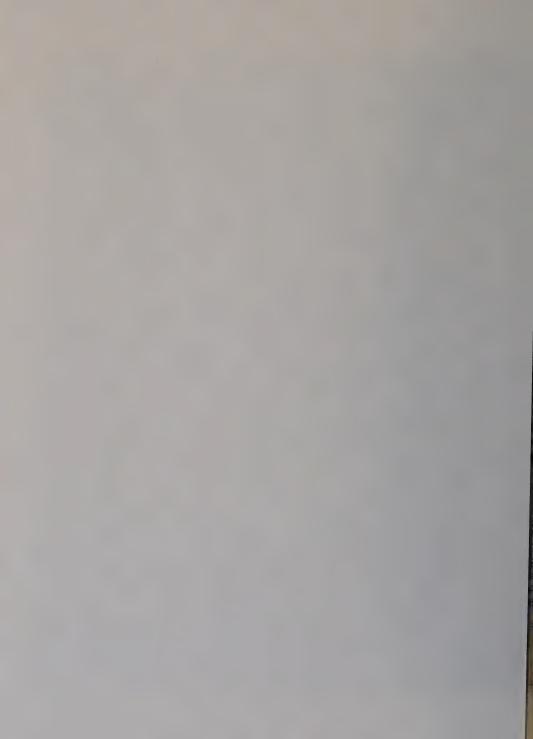



Nu. 7

A Ararfiume, boggi detto la Sona

B Letre parti de gli SuiZzeri, ch'eran passatila Sona C Letre legioni di Cesare, ch'assaltano la quarta par te de gli SuiZzeri, che passauano la Sona

me . Doue poi che Cesare hebbe inteso dalle spie come già tre parti dell'essercito de gli Heluetij eran passate di qua dal fiume; & che la quarta parte era rimafa lungo la riua della Sona; menando seco tre legioni si parti di campo dopò meza notte, & arriuò, là doue era quella parte del campo de gli Heluetij che non era passata, ancora di qua dal fiume . B Onde sopragiungendo costoro cosi impediti, & che non pensauano punto intal cosa, & con impeto assaltandogli, ne mise la maggior parte à fil di spada, & gli altri tutti si diedero à fuggire, nascondendosi per le uicine selue. Questa parte di Suizzeri erano del cantone detto Tigurino: percioche tutte le città de gli Heluety son partite in quattro Cantoni. Et altre uolte uscendo del lor paese i popoli di questo Cantone al tempo de padri nostri haueuano ammazzato L. Casso Consolo, & haueuan messo l'essercito Romano sotto l giogo. Ecco adunque come, ò per fortuna, ò che pure cosi fosse uolere de gl'immortali Dei, quella parte della natione Heluetia, la quale haueuafatto a' Romani cosi grande, e si notabil danno; fu la prima, che pagasse la pena di quanto hauea già commesso. Onde Cesare in questa fattione, se non solamente uendetta dell'ingiurie publiche, ma delle priuate ancora:perche i Tigurini in quell'istessa battaglia, che tolsero la uita a L. Cassio, ferono anche morire L. Pisone Luogotenente de Romani, auolo di L. Pisone suocero di Cesare. Dopò questa fattione Cesare per poter seguire l'altro resto delle genti Heluetie diede tosto ordine, che nella Sona si fabricasse un ponte, & intal guisa fe passar l'essercito. uetij spauentati da la subita uenuta di Cesare, uedendo come egli in un sol gior no hauea fatto quello, che eglino haueano à gran fatica fornito in uenti giorni, di passare con le genti quel fiume, spedirono à Cesare loro Ambasciatori; tra quali Ambasciatori su eletto Diusco come principale & capo de gli altri,ilquale crastato già Capitano de gli Heluety nella guerra fatta co' Romani sot= to L. Cassio. Questi trattò con Cesare di si fatta maniera, che se i Romani uoleano far pace co gli Heluetii; che gli Heluetii si drizzarebbono uerso quella parte, & si fermerebbono là, doue à esso Cesare fosse piaciuto, & doue hauesse uoluto, che si fermassero. Done se pure e uolea seguitare di far guerra con esso loro, che si ricordasse un poco de passati danni del Romano essercito, & della solita uirth, & nalor de gli Helnetij. E che se bene egli n'hanea assaltato a l'improviso una parte allhora; che quegli altri iquali haueano già passato il fiume, non poteano in alcun modo soccorrere i loro, non perciò uolesse à troppo attribuire alla uirtu sua, & al suo ualore, à ueramente troppo spregiare gli Heluetu, & di loro far niun conto. E che essi haueano da loro passati apparato di più tosto nelle loro fattioni oprare la uirtù e'l ualore, che l'astutie & gli inganni. La onde e'non douea per alcun modo uoler esser cagione, che quel luogo, doue essi s'eran fermati, douesse prendere il nome dalla calamità & danni del popol Romano, & dalla ruina dell'essercito loro,

Cefare af salta gli Suizzeri, e ne uccide molti. Hoggidi Turich.

Auuerti la giustitia di Dio.

Divico ambasciatore de gli Suizzeri a Cesare.

Risposta di Cesare a gli Suizzeri.

Auuerti opinion Christia-

Risposta di Divico a Cesare.

Gli Suizzeri fanno ritirare 1 Romani. & che di ciò reservasse continua memoria. Cesare rispose toro in tal quisa: Che tanto manco sospetto gli arretaua, quanto quelle cose che gl' Ambasciatori Helueti ricordauano, egli l'haueua nella memoria; & che tanto più gli parea grave ciò sopportare, quanto tutto ciò era avenuto a'soldati Romani contra quello che essi meritanano: perche se i Romani hauessero conosciuto d'hauer fatto loro mai alcun dispiacere ò ingiuria neruna, ageuolmente, eg senza una fatica si sarebbon potuti guardare. Doue essi erano per questo restati ingannati, che sapeano certamente di non hauer mai fatto loro cofa ueruna, per laquale eclino hauessero douuto guardarsi: ne giudicanano di douere senza alcuna cazione haner sospetto. E se pure egli hauesse uoluto scordarsi l'ingiuria antica domandaua loro, se fuse possibile, che se gli togliessero dalla memoria l'ingiurie fattegli hora di fresco; come era d'hauer essi tentato di farsi per forza contra la uoglia sua il passo per la Prouenza; & appresso d'hauer con l'armi ingiuriati gl'Hedui, gli Ambari, e gli Allobro gi anchora? E che se eglino con tanta insolenza s'insuperbiuano, & si gloriauano di quella uittoria, & se si maranigliauano ancora, che le fatte ingiurie erano state si lungo tempo sopportate senza uendetta, o pena ueruna, era per la medesima cagione: percioche gl'immortali Dei qualhora uogliono più grauemente punire gli huomini di qualche scelerato fatto, che commesso habbiano, sogliono conceder loro bene spesso, che le cose felicemente succedinloro, e che la cosa passi lungo tempo senza gastigo: assine, che eglino, per mutarsi poscia lo stato delle cose loro in contrario, ne receuano passione più grave & maggior dolore. Orache stando le cose in questi termini se essi nondimeno gli uoleano dare ostaggi per assicurarlo, che essi sossero per fare tutto quello, che prometteano: & appresso se uoleano rifare à gl'Hedui & a' confederati loro e à gli Allobrogi, & anche à gli amici & confederati loro tut ti i danni & l'ingiurie, che haueuano già fatto loro, che egli in ogni modo uo lea far pace con essoloro. Divico allhora rispose, che gli Heluetii haueano imparato da loro maggiori di più tosto prender gli Ostaggi da gli altri, che dargli ad altri; & che i Romani poteano far di ciò testimonio. Et hauendo in tal guisarispondendo parlato, si tolse subito quindi. Il sequente giorno poscia mossero il campo del luogo, doue erano. Et anche Cesare se il somigliante; & mandò auanti tutta la caualleria, ch' erano d'intorno à quattro milla, i quali egli hauea ragunati di tutta la Prouenza de' popoli d' Autun, & da lo ro confederati: affine, che essi andassero uedendo uerso doue l'essercito nimico prendesse la strada. Onde seguitando la coda della battaglia de'nimici troppo uolonterosi, uĕnero co'caualli de gli Heluetii in un luogo molto sinistro alle mani; onde al quanti de nostri, ui restaron morti. Gli Heluetij insuperbiti di questa fattione, poi che cinquecento caualli solamente hauean fatto ritirare tanto numero de nostri, ne diuennero arditi di sorte, che aspettauano

i nostri, & tal uolta uscendo della battaglia, uemano, ad assaltare i nostri, scaramucciando ualorosamente con ess. Cesare non permetteua che i suoi uscissero à combattere, & per allhora gli bastana di nietare al nimico di far preda, & dare il guafto pel paese: & cosi per ispatio di forse quindici giorni i campi andaron in tal guisa marciando; che la retroguardia della battaglia de nimici, & la testa di quella de nostri non erano l'una lontana dall'altra, che cinque ò sei miglia, & non più. Cesare in tanto andaua ogni giorno solecitando gl Hedui, che mandassero quella quantità di grano, laquale essi haueano publicamente promesso, percioche i biadi che erano allhora in terra, rispetto a gran freddi, che erano, (perche la Francia, come habbiamo detto auanti, è posta sotto Settentrione) non solamente non erano ancora maturi, ma non ui hauca anchora tanta copia di pasture, che fosse a'lor caualli basteuole. Non potea oltre à ciò ualersi di que'grani, iquali egli hauca fatto con le naui condurre per la Sona:per questa cagione, che gli Heluety haueano uolto in altra parte il uiaggio loro lontano da esso siume, & egli non uolea per niente torsi dal seguitargli. Et gli Hedui andauano trattenendo la cosa, o menandola di giorno in giorno, conscriuere come haueano ordinato di mandarlo, che siragunaua di mano in mano, che già ueniua, & che tosto l'harebbe hauuto. Onde Cesare tosto che si fu aueduto, come costoro lo tratteneuano con parole, & che quel giorno, nel quale si doueua misurare il grano à soldati, era già uicino; chiamati à se tutti i principali di quella natione, de quali n'hauea gran numero nel campo, & tra costoro Divitiaco & Lisco, iquali eran amendue del primo & maggior magistrato loro (che appresso loro si chiama Vergobreto & ogn'anno si crea, & ha potestà nella uita & nella morte de suoi.) riprese loro con graui parole imputandogli; che poi che il grano non si potea trouare da comprare, nè meno si potea prendere ancora de campi: eglino in un tempo, che n'hauea cost dibisogno, & hauendo l'essercito nimico cost uicino non l'aiutino di nulla: & massimamente, che più per essere stato stretto da lor preghi, che per altra cagione hauea preso l'impresa di far questa guerra: & appresso si lamentò anche più grauemente, che susse in tal caso stato abandonato da loro. Mosso finalmente Lisco dalle parole usate da Cesare uolle pure scoprire quello, che hauea per fino allhora taciuto; come u'haueano alcuni, che nella città loro possono molto appresso il popol tutto: & che sono di nie maggiore autorità, ancor che prinati, che non è esso magistrato: & che questi tali con le parole loro feditiose & maligne, tutt'hora arrecano spauento al popolo, che non uogliano portare in campo i grani; percioche affermano essere molto meglio: poi che non possono esse esere della Gallia tutta Signori, di essere sotto l'Imperio d'altri popoli Galli, che de i Romani; & che nonstiano punto in dub bio, che se auerrà, che i Romani uincano gli Heluety, non siano per leuare à essi Hedui insieme con tutti gli altri popoli della Francia la libertà loro: & B

Prouedimeati di Cesare.

Prudenza. di Cesare

Vergobre to magistro.

Lisco sco pre il trat tato a Ce fare.

Auuerti prudenza di Cesare.

Dumnori ge scouerto.

Que di Burges.

Intéto di Dumnori ge.

Dumnori ge cagion

che questi oltre à ciò danno contezza a'nimici di tutto quello che ordiniamo, & di quelle cose altresi, che si fanno nel campo; & che egli no era tale, che ba stasse à tener costoro, che non facessero tai cose: anzi che conoscea molto bene in che gran pericolo s'era messo per bauere scoperto à Cesare quasi per forza tal cosa cosi necessaria à sapersi da lui, & di tale importanza: & che per que sta cagione hauea indugiato à scoprirla, quanto più lungamente egli hauea po tuto. Ora Cefare conoscea molto bene, che Lisco uolea dire di Dumnorige fratello di Diuitiaco; ma perche e'non uolea che si trattasse tal cosa più à den tro in presenza di tante genti, diede tosto licenza à gli huomini chiama ti al parlamento: fè bene restar quiui Lisco solo, & in secreto lo dimandò minutamente di tutte quelle cose, lequali egli hauea detto poco auanti in presenza di tutti; onde egli uie più liberamente & con maggiore ardire raccontò ogni co sa. Cesare in tanto secretamente cercando d'intender queste cose anche da altri, troud tutto effer uero, come esso Dumuorige, essendo huomo audacissimo ri spetto alla liberalità, che usaua era molto amato dalla plebe, & che egli era huomo desideroso molto di cose nuoue, & che giàmolti anni passati hauea con picciol prezzo hauuto le gabelle, daty, & entrate tutte di quel paese, per questo, che niuno u'hauea hauuto mai tra loro, che hauesse preso ardire di mostrarsi contrario à lui nelle cose, che esso uolea, & offerendo egli, di offerire. Et che egli in tal guisa facendo n'era diuenuto ricco, & hauea messo insieme grandissime facultà da poter donare à gli huomini; che solea tenere à sue hese gran numero di caualli, che, sempre gli erano appresso & d'intorno: & che le forze sue si stendeuano oltra la terra sua etiandio nelle terre uicine: & che per cagione di farsi in tal guisa potente egli hauea meritato sua madre à un'huomo nobilissimo et potentissimo tra i Biturigi: & che la moglie sua era di natione Heluetia: & hauea maritato una sua sorella da canto di ma dre, & altre sue parenti in altre città. Onde per lo parentado, che tenea con gli Heluety, rispetto alla sua donna, era loro fauoreuole, & disiderana, che ottenessero la uittoria. Che medesimamente egli uolea male à Cesare in particolare per sua eagione, & hauea in esso grande odio, & anche in tutti i Romani: perche per la uenuta loro era diuenuta minore la potenza sua, & Diuitiaco suo fratello era tornato fauorito & honorato, si come era stato per adietro. Onde se fuse auenuto a' Romani qualche contrarietà, entraua in grande speranza di douer farsi signore della sua città col fauore de gli Heluetu:doue se i Romani d'altra parte restauano superiori, non solamente era fuor di speranza di regnare, ma tenea per certo di douer perdere tutto quel fauore, ilquale egli hauca. Cesare ricercando più adentro queste cose, troud anche, che Dumnorige co suoi caualli era stato cagione & principio in quella batta: glia, che s'era fatta pochi giorni auanti con difauantaggio de Romani, del uol gersi in fuga, percioche Dumnorige era capitano di que caualli, che gli He-

della fuga de Roma ni.

dui haueano mandato per aiuto nel campo di Cesare, & che l'essersi essi uolti à fuggire, hauea impaurito tutto il rimanente della caualleria. Ora poi che Cesare hebbe saputo queste cose tutte, & aggiungedosi à questi sospetti al tre cose certissime, come era, che egli hauea fatto passare gli Heluety pe'costi ni de Sequani, ch'egli hauca preso cura di fare, che tra loro si dessero gli ostag gi, & che egli hauesse fatto queste cose tutte non solamente senza hauerne hauuto commissione da Cefare, e senza che i cittadini della patria sua gliè l'ha uessero comesso, ma ancora senza che essi ne sapessero cosa ueruna; onde perche il magistrato della sua città era quello, che l'imputaua, giudicò d'hauer ca gione, che fusse basteuole, ò che egli per innanzi tenesse cura di tutto quello, che esso facesse, ò che ordinasse, che la città ne tenesse cura ella. Era poscia una cosa che ostana à tutte queste, che era che egli hauea conosciuto sempre, che l'amor di Diuitiaco suo fratello erastato grandissimo uerso i Romani, che egli era stato amoreuolissimo & partiale di Cesare, era stato fedelissimo sopra modo, giustissimo, & di eccessiua temperanza. Si che temena, che con gastigar co stui harebbe forse offeso l'animo di Diuitiaco. La onde auanti, che egli uolesse usare alcun'atto uerso costui, uolle, che sosse chiamato Divitiaco, che uenisse a parlargli: o fatti quindi partire tutti coloro, de quali si solea seruire giornalmente per interpreti: hauendo solamente ritenuto quiui C. Valerio Procil lo che tra' Galli era de' principali suo familiare, & del quale egli sopra modo si confidaua in tutte le cose, e di lui per interprete seruendosi parlò a Diui tiaco: & glirecò auanti pri ma le cose, che in sua presenza erano state dette po co auanti nel parlamento di esso Dumnorige; & appresso gli mostrò tutto quel lo che gli era stato detto di lui da ciascuno separatamente: quindi lo pregò & confortò, ò che egli bauendo essaminato bene prima la causa sua senza che l'animo suo ne restasse offeso, lo sententiasse per se stesso, ò ueramente commettesse a' suoi cittadini; che essi fussero quelli, che dessero il giudicio sopra ciò. Dinitiaco allhora piangendo abbracció Cesare, quindi cominció à pregarlo, che non uolesse procedere contra suo fratello à cosa alcuna graue, & che molto ben sapea effer uero tutto quello, che esso dicea: & egli ne prendea maggior dolore, che altr'huomo uiuo: percioche quando egli pel gran fauore, che hauea, potea molto non solo nella sua patria, ma per tutta la Francia anchora, done che egli essendo giouanetto ui era poco stimato; era stato cagione di farlo diuenir grande: & egli poscia s'era ualuto contra lui di quelle ricchezze forze & fauori non solamente per iscemargli la gratia, che hauea appò ciascuno, ma etiandio à riducere quasi à nulla le cose sue; & esser cagione di ruinarlo; che nondimeno egli si mouea à fare hora quest'officio per l'amore, che portana al fratello, & ancho pel giudicio, che ne farebbe il nolgo. Perche se suo fratello riceuesse da Cesare dispiacere alcuno, sapendo ognuno in che grado ei si truoui d'amicitia appresso Cesare; non u'hauerebbe alcuno; che non

Prudentif sima attion di Ce

Cefare parla a Di uitiaco.

B

Pietà di Cesare. giudicasse, che tiò non fosse auenuto per ordine & uolotà sua. La onde ne nascerebbe poscia, che gli animi di tutti i popoli della Gallia da lui si uerrebbono à alienare. Ora pregando egli Cesare con molte parole, or tutta uolta piangendo, che douesse concedergli questa gratia; Cesare prendendolo per ladestra mano lo confortò pregandolo, che di ciò non parli piu auanti; mostrandogli, che egli era di si fatta maniera nella sua gratia, che egli era contentissimo di rimettere in lui l'ingiuria fatta alla Republica, & il dolore altresi, ch'esso ne prendea. Quindi fe chiamare à se Dumnorige, & uolle, che suo fratello fosse presente, & conle parole sue gli mostrò tutte quelle cose, nelle quali egli lo riprendeua, o quiui gli raccontò partitamente, quanto haueua di lui inteso, & quello, di che si lamenta di lui la città. Lo ammonì poscia, che ei non uolesse per innanzi far cosa, per laquale ei desse sospetto di se . & gli disse come egli rimettea liberamente tutte le cose già passate nel fratello suo Divitiaco. Ordinò poscia alcune guardie, che tenessero diligente cura di tutto quello, che esso facesse, & concui ei parlasse affine di potere il tutto sapere. Hauendo intanto quel giorno medesimo inteso da coloro, iquali haueua mandati à rico: noscere il paese; come l'essercito nimico s'era fermato sotto certe montagne otto miglia lontane dal suo campo, mandò tosto alcuni, che uedessero qual fosse la natura del monte, o qual fosse nel giro di esso la strada da salirui sopra. Et intese da costoro, come ageuolmente ui si poteua salire. Onde passata la mezza notte fè mouer del campo T. Labieno con duc legioni, dandogli per iscorte quei duo soldati, iquali egli hauea prima mandati à riconoscere il mon te, et gli impose, che egli co prestezza uedesse di preder la cima del mote, scopredogli, quato egli hauca de segnato di fare. Egli in tato poco auanti al giorno mosso il capo per quella medesima strada; per la quale erano andati prima i ni mici, andò alla uolta dell'essercito nimico, madando auati tutta la caualleria. Fu anche madato auati P. Cosidio, il quale era tenuto buonissimo soldato, or di grade sperieza & ingegno, nelle cose della guerra, & era già stato nel capo di L. Silla, et dipoi in quello di M. Crasso, co buon numero di soldati a riconoscere il paese. Ora nell'apparir del giorno hauedo già T. Labieno co le sue copagnie sopra la cima del mote occupato: et Cesare essendosi auicinato al campo de nimici a un miglio & mezzo & no più; et no hauedo anchora i nimici inteso nul la, per quello che egli seppe poscia da prigioni, ne della uenuta sua, ne meno di Labieno, Considio pronando il cauallo corse colà doue era Cesare, & arriuato a lui disse come i nimici teneano quel monte, ilqual e'nolea, che Labieno prendesse, & che egli hauea ciò all'armi & all'insegne Francesi conosciuto. Cefare riduse i suoi soldati in un colle quini uicino, & quini gli mise in battaglia. Labieno si come gli era stato da Cesare imposto che non si mettesse a com batter co'nimici fino a tanto che non uedea Cefare con le sue genti nicino al campo nemico: accioche in un tempo medesimo da tutte le bande si desse den-

Labieno mandato da Cefare a prender la cima del mote.

P. Cósidio mandato a far la scoperia.







A Essercito di Cesare di quattro Legioni

B Bagaglie dell'essercito di Cesare

C Le due Legioni de' soldati nouelli, messi da Cesare a guardia delle bagaglie

D Soldati uenuti in aiuto a Cefare

E Battaglione grandissimo di SuiZzeri, che assalta l'essercito di Cesare

F Retroguardia di SuiZZeri, ch'erano Tulingi, & Boi

G Bagaglie dell'essercito de gli Suizzeri

H Gli Suizzeri, che siritirano Esfanno testa

I Prima & seconda battaglia de Romani, che si oppo ne a gli Suizzeri, che fanno testa

K Terza battaglia de Romani, che s'oppone a'Tulin gi, & Boi, ch'assaltano i Romani per fianco

L' Tulingi & Boi, che uogliono circonuenire i Romani

tro: hauendo preso quel monte attendeua che i nostri arrivassero, nè volea ve nire alle mani co'nemici. Essendo poscia passata buona parte del giorno intese da coloro, iquali erano stati mandati a far la scoperta, come i nostri teneuano il monte, & che'l campo de gli Heluetii s'era mosso, & che Considio spauentato dalla paura gli haueua fatto intendere d'hauer ueduto quelle cose, le quali ei non hauea ueduto. Egli per quel giorno andò seguitando l'essercito nemico lontano da loro quello spatio, che era usato di prima; quindi fermò il campo appunto tre miglia lontano dal campo de nemici. Il seguente giorno poi non ui restando più tempo che di due di a douer distribuire il grano a soldati, & trouandosi lontano da Bibratte terra de gli Hedui lo spatio di miglia diciotto & non più, la qual terra era grandissima & abondeuolissima sopra tutte l'altre del paese, giudicò, che sosse bene di prender cura delle uittouaglie. Onde lasciando di seguitare il campo de gli Heluety presela uolta di Bibratte. Fu questa cosa rapportata a nemici da alcuni, che si fuggiuano da L. Emilio capo di squadra de caualli Francesi. Gli Heluety, ò che stimassero, che i Romani impauriti di loro gli fuggissero, & tanto maggiormente, che'l giorno dauanti hauendo preso il uantaggio de'luoghi più alti, non perciò haueano uoluto uenire alle mani con esso loro: ò uero per questo, che eglino teneuano per certo di poter fare, che non hauessero uittouaglia: mutato proposito, & riuoltandosi in dietro cominciarono a seguitare i nostri, & a offendere la retroguardia della nostra battaglia. Cesare tosto, che si su aueduto di tal cosa ridusse l'essercito in un colle uicino, & mandò auanti la caualleria a ritenere l'impeto de' nemici. Egli intanto ordinò nel mezo del colle le genti, facendo tre parti di quattro legioni di Soldati ueterani: di maniera, che egli haueua fatto andare ne la sommità del colle poco sopra se due legioni, lequali egli bauea fatto già in Lombardia con tutti gli altri soldati uenuti in aiuto, & hauearipieno il monte tutto d'huomini: comandò in tanto, che tutti i cariaggi, & bagaglie fossero ridotte insieme in un luogo solo, & alla guardia loro mise tutti que' soldati, i quali erano nello squadron di sopra. Gli Heluety hauendo seguitato costoro con tutti i loro cariaggi ridussero tutte le bagaglie insieme: & eglino ristreiti in battaglia, hauendo ributtati indietro i nostri caualli ristretti in uno squadrone affrontarono l'antiguardia della nostra battaglia. Cefare hauendo fatto menar uia prima il suo, & poscia di tutti gli altri i caualli, affine che trouandosi tutti egualmente in pericolo, fosse a ciascuno tolta la speranza del saluarsi fuggento, & hauendo prima messo animo a' suoi, subito diede dentso. c I soldati, che haueano il uantaggio del luogo, tirando corra nimicil'armi dette Pili, senza molta fatica ruppero lo squadro ne de nimici, & hauendo rotti costoro impugnandosi le spade ualorosamente diedero dentro. Erano i soldati nimici molto impediti nel cobattere per questo, che molti de gli scudi loro essedo stati passati da colpi dell'armi tirate loro con

Battaglia tra Suizze ri & i foldati di Ce fare.



Rotta de gli Suizze ri cioè quei di Bauiera e de Stulinge.

tra, et insieme giunti, percioche il ferro s'era ripiegato, onde non ne lo poteano trarre ne meno essendo loro impedita la man maca, poteano co alcuna loro co modità combattere: di maniera, che molti hauendo buona pezza dimenato il braccio cercauano di gittar uia lo scudo, & di combatter senz'esso:ma stanchi finalmente per le riceuute ferite, cominciarono a ritirarsi: & perche ui era un monte lontano da loro d'intorno a un miglio, tutti a quiui ridursi. Hauendo estigià preso il monte & i nostri tutta uolta seguitandogli, i Boi & Tulingi, i quali erano un numero di ferse x v.mila persone, che serrauano la batta glia de nimici, & erano in soccorso alla retroguardia, assaltarono i nostri per fianco, cercando di torsegli in mezo. Gli Helueti, i quali s'erano ricirati nel monte, hauendo ueduto tal cofa, scesero di nuouo a combattere, & cominciaro no ad appiccare co' nostri nuoua battaglia. IR omani uoltando l'insegne fece ro due parti di loro, & ordinarono, che il primo squadrone & il secondo s'opponesse ai già uinti, & a coloro, che haueano già uolti in suga: & il terzo, che ritenesse queste genti, che nuouamente ueniano lor contra. Et in tal guisa durò buona pezza la battaglia, senza, che ui si conoscesse uantaggio di alcund delle parti, ciascuna ualorosamente, & crudelmente combattendo, si che dubbio era il fine. Ma poi che i nimici no hebbero forza di più potere stare a nostri a pet to, una parte di loro si ridusse nel monte, doue prima h aueano cominciato a ri tirarfi, or gli altri siritirarono là, doue ha ueano fermato i carriaggi loro or le bagaglie. Conciofosse cosa, che in tutto quel tempo, che quella fattione era durata, niuna delle parti hauesse potuto nedere che'l nimico noltasse le spalle; anchor che si fosse combattuto dalle sette hore per sino alla sera uenente. segui tò poscia di combattersi nicino alle bagaglie de nimici buona parte della notte:percioche i nemici s'haueuano fatto bastione de' lor carri, & stando in luogo più alto tutta uolta ueniano tirando a' nostri l'armi loro da lanciare, quando essi ueniano per affrontargli, e alcuni di loro metteuano fra i carri & le ro te certe loro armi inhastate dette Mazzare, & altre armi da tirare, & con essi feriano i nostri soldati. Era durata già molto quiui la battaglia; ma pure i no-Ari al fine restarono uincenti & sforzarono i nimici si, che tolsero loro i carri, & presero il campo loro, doue furon fatti prigioni la figliuola di Orgetorige, & uno de figliuoli. Si saluarono in questa giornata del campo de' nimici d'intorno a cento trenta mila persone quali non si fermaron mai per tutta quella notte, ma sempre caminarono, senza mai punto posarsi, & il quarto giorno do pò il di della giornata arrivarono ne' confini de' Lingoni che i nostri è per le fe rite de soldati, e per dare a' morti sepoltura, fermandosi tre giorni non gli po terono altrimenti seguire. Ce sare in tanto spedi corrieri a' Lingoni con lettere, per lequali facea loro intendere, che non douessero in alcun modo souvenir costoro ne di uittouaglia ne d'alcun'altra cosa; minacciando loro che se aueniua, che essi aiutassero ò fauorissero costoro in cosa alcuna, che egli terrebbe loro, in

Armiin hastate dette Mazzate. I Romani mincitori.

Hoggi quei di Langies. quel medesimo luogo, che tenea gli Heluetij. Egli intanto passati que' tre giorni mosso quindi l'essercito, si mise a seguitargli: Gl'Heluety hauendo mancame to di tutte le cose mandarono Ambasciatori a Cesare per fargli intendere come eglino si uoleano darc a lui. Et hauendolo trouato per lo uiaggio, si presentarono auanti a esso, & gettandosegli auanti a' piedi, è supplicheuolmente par lando tutt'hora piangendo chiedeuano la pace. Egli commandò loro, che eglino douessero attendere la uensta sua in quel medesimo luogo, doue essi allhora si trouauano, & essi uolsero ubidire. Ora poi che Cesare su giunto quiui, doman dò loro primierament e gli ostaggi, & che gli dessero l'armi & rendessero tut ti quei serui, iquali s'erano fuggiti nel campo loro. Mentre si trattauano queste cose, poi che su uenuta la notte, messissimpleme d'intorno a sei mila persone del popolo di quella parte ò Cantone, che uogliam dire de gli Heluety, il cui nome e Vrbigeno, ò che hauessero sospetto, che hauendo date l'armi a Romani essi poscia gli facessero morire; ò che si mouessero con speranza di saluarsi giudicando, che il lor fuggirsi fratanto numero di persone, che si dauano a Romani, ò si potesse fare di nascoso, ò che almeno non se ne sapesse nulla, nel comin ciar della notte partendo dal campo de gli Heluety prescro la nolta del Rheno, & indirizzaronsi uerso i confini della Alamagna. Doue poi che Cesare heb be risaputo tal cosa, fè tosto comandamento a coloro pel paese de quali essiera no passati, che uolendo no essere imputati appresso lui douessero tosto cercar di costoro, Fricondurgli al campo; Fgli tenne poi che furon ricondotti per suoi nemici. Et riceuette tutti gli altri che si resero, poi che hebbero date l'armi gli ostaggi, & renduti i serui, che s'eran fuggiti a loro da Romani. Comandò poscia a gli Heluety, a' Tulinghi, & a' Latobringhi, che douessero tornarsene ne paesi loro, d'onde s'erano partiti: F perche hauendo perduti tutti i biadi, ne lo ro paesi non haurebbon potuto uiuere per la fame, comandò a gli Allobrogi, che souenissero costoro di grani, & appresso comandò loro, che rifacessero tutte quelle città, castella, & uille, lequali haueano già bruciate nella partita loro. Si mosse Cesare sopra tutto a far questo, che non uolle, che quel paese d'onde gli Heluetij s'erano gid partiti restasse uoto d'habitatori: onde, i Germani, iquali babitano di là dal Rheno, mossi dalla bontà del paese passassero da luo ghi loro ad habitare nel paese de gli Heluety, & uenissero in tal guisa a farsi uicini alla Prouenza, & a gli Allobrogi. Quindi richiesto da gl'Hedui concesse a Boi, per hauergli conosciuti huomini di granualore, che si fermassero nel paese loro:onde esti consignarono loro de' terreni, & oltre acciò gli riceuettero nel medesimo & uguale stato di giuriditione & di libertà, nel quale essi si trouauano. Furon trouate nel campo de gli Heluetij certe leitere scritte in Greco, lequali furon tosto presentate a Cesare. Era scritto in queste lettere nominatamente & per ordine il numero delle genti, che erano quando uscirono del paese loro, quanti sossero gli huomini da portare arme; & da costoro po-

Suizzeri mandano ambascia tori a Ce. sare.

Vrbigeno Cantone de gliSuiz zeri.

Quello che Cesare impose a' uinti.

Lettere feritte in Greco ritrouate nel capo

de gliSuiz zeri prefentate a Cefare. Cioè di que Stulin gé di Valesia e di Basilea.

Il nume ro de gli Suizzeri, che rimafe dopò la rotta loro.

Suizzeri dimandano a Cefa re licenza di fare una dieta. scia era scritto in disparte il numero de' fanciulli, de' uecchi, e delle donne, la somma delle quai genti tutte facea in tutto il numero di ducento sessanta tre mila persone della natione de gli Heluety, di trenta sei mila Tulingi; di quattordeci mila Latobrigi; di uentitre mila Rauraci; & di trentadue mila de i Boi.Le genti da portar arme fra tutti questi faceano il numero di nouantadue mila. Il numero di tutte queste nationi era di trecento sessant'otto mila persone. Essendosi poscia per comandamento di Cesare fatta la rassegna, et raccol to il numero di quelle genti, che tornarono a casa loro, si trouò, che non erano più che ceto diecimila persone. Poi che fu finita la guerra de gli Heluety, uen nero a congratularsi con Cesare Ambasciadori di quasi tutta la Gallia, & ui uennero i principali & più nobili huomini delle città; iquali tra l'altre cose dissero a Cesare che esh conosceuano molto bene, che auenga che i Romani per l'ingiurie anticamente fatte loro da gli Heluetij, hauessero hora con la guerra contraloro fatta dato loro il gastigo, che era per i loro errori conueneuole; la cosa nondimeno era tornata non meno utile a tutti i popoli della Gallia, che al popolo Romano: percioche gli Heluetij s'erano partiti dalle cafe loro, doue stauano benissimo, et haueano lasciato i loro paesi, per cagione di muouer quer ra a tutta la Gallia, & di farsi di essa signori, & affine di fermarsi ad habitare nel più accomodato & fruttifero luogo di tanti, che ue ne sono, che fosse da loro giudicato tale, & farsi tributarie tutte l'altre città. Domandaron poscia, che Cesare concedesse loro di potere ordinare una dieta o parlamento di tutti i primi huomini della Gallia per un giorno diterminato, & che Cefare si uolesse di ciò contentare; dicendogli come haueano da trattare insieme alcune cose, lequalt con commune consentimento di tutti doueano ad esso domandare: & hauendo ciò da Cesare ottenuto, diterminarono il giorno di tal dieta, & fra loro con scambieuoli giuramenti si promisero, che niuno u'haurebbe, che scoprisse quanto s'ordinaua, se non colui solamente, a chi ne fosse dato commissione dal commune consentimento di tutti. Licentiato poscia il parlamento, que'medesimi principali delle città, iquali erano stati poco auanti a parlare a Cesare, gli tornarono auanti, richiedendolo di potere con esso in secreto & senza che ui si trouasse nessuno presente, trattare cose, che fossero a salute sua & universalmente di tutti: & hauendo ciò ottenuto, piangendo se gli gettarono a' piedi; con dirgli, che non meno strettamente lo pregauano, & af. fatticauano, che fossero loro tenute secrete le cose, che dir uoleano; & che quanto essi uoleano domandare, fosse loro da esso conceduto: conciò fosse cosa chese quanto diceano fosse scoperto, conosceano di douere incorrere per tal cagione in grandissimi trauagli & pericoli. Et Dinitiaco Heduo parlò in nome di tutti per queste cose, & disse come intutta la Gallia erano due fattioni; che d'una di queste erano capo gli Hedui, & dell'altra gli Aruerni. Onde essendo già per ispatio di tanti anni stata tra costoro lite, & contesa, per cagione

del principato, n'era seguito, che i popoli Aruerni e i Sequani haucano in lor fauore al lor soldo chiamati i Germani, & che da prima d'intorno a xv. mila soldati di questa natione hauean passato il Rheno, che poi questi barbari e fieri huomini haucano cominciato a ponere amore a campi de Francesi aloro co stumi & all abondanza delle cose, che produce il loro paese, & che hauendone poscia fatti passare de gli altri assai, se ne trouauano hora nella Gallia intorno al numero di cento uentimilia:e che gli Hedui & i loro confederati & seguaci eran uenuti più uolte alle mani : & hauendone hauuto il peggio, rotti da loro erano stati molto mal trattati, & haueano con essi combattendo per-'duto tutti i nobili, tutto'l Senato, & tutta la caualleria loro. La onde trouandosi bora per cosi fatte guerre, & per tai danni quegli huomini, iquali per lo ualor loro, & per hauere ami heuolmente riceuuti i Romani erano uenuti molto potenti nella Gallia abassati & auiliti, era conuenuto loro per forza di dare a' Sequani i piu nobili delle città per ostaggi, con giuramento, che mai non domandarebbono, che fossero renduti loro, er meno domandarebbono aiuto a Romani: & anche che mai non cercherebbono di farsi, che non fossero sem pre sottoposti alla signoria & giurisditione loro. Et che egli solamente & non alcun'altro era restato di tutte le terre del suo paese, che non haueua uoluto ciò giurare, nè dare a Sequani i suoi figliuoli per ostaggi: onde perciò s'era fug gito dalla sua patria, & era ito a Roma a domandare aiuto al Senato per tal cagione, percioche egli solo non era obligato ne al giuramento, ne haueua dato gli ostaggi. Ma che a essi Sequani uincitori era poscia ancho molto peggio che a gl'Hedui auuenuto, percioche Ariouisto Re de Germani essendosi fermato nel paese de Sequani, o hauendo preso la terza parte del paese per esser paese buonissimo sopra tutti gli altri della Francia, comandaua hora a i Sequani, che douessero partirsi dell'altra terza parte, percioche pochi mesi auanti erano uenuti a trouarlo uentiquattro mila persone della natione de gli Harudi: onde faceua di mestiero che per costoro si trouassero i luoghi, doue potessero fermarsi ad habitare; & the fra poshi anni hauerebbe, the sarebbon anche caccciati di tutti i confini della Gallia, & che tutti i popoli della Germania passarebbono ad habitare i paesi di quà dal Rheno. Perche per dire il uero il paese della Francia non ha con quello della Germania comparatione,nè meno si dee assomigliare il modo del uiuere de popoli Francesi, con quello de i Germani. Doue Ariouisto poi che nella guerra fatta con Francesi hebbe una uolta rotto l'essercito loro, allhora che uicino alla terra detta Amagetobria, fu tra questi popoli la battaglia; era nel signoreggiare diuenuto superbo & crudele; domandaua per ostaggi tutti i figliuoli de primi gentilhuomini, & de più nobili di quella natione, & ogni hora, che a ogni suo cenno non si faceua amodo suo tutto quello, che esso nolea; usana contra quei gionani ostaggi per più dispregio ogni sorte di tormento & di stratu; & che costui era un'huo-

110-

Diuitiaco Heduo parla a Ce fare.

Hoggi quei d'Aluernia.

Di Costă za.

Il paese della Francia non è da compa rarsi a silo della Germania.

Ariouisto superbo,

mo barbaro crudele, sdegnoso, superbo. & temerario di sorte, che non era possibile, che si potesse molto lungamente sopportare d'esser sotto la signoria di costui. Ese Cesare & i Romani non prendeano l'impresa di fauorir costoro, & aiutargli intorno a ciò, che tutti i popoli della Gallia eran forzati a fare quel medesimo, che poco auanti haueano fatto gli Heluetii, cioè abbandonare i paesiloro, & andare cercando di procacciarsi per loro habitare altri paesi lontani da Germani, & di tentar la sorte, auengane loro quel che si sia. Doue se auenisse, che queste cose uenissero in alcun modo all'orecchie d'Arionisto, era certo, che tutti gli ostaggi, che egli hauea seco, erano per patirne grauissimamente. Che bene Cesare harebbe potuto ò con l'auttorità di se stesso; dell'esfercito, il quale hauea seco, o per la uittoria poco auanti ottenuto, ò per il nome del popolo Romano spauentar costoro, si che non ne passarebbe maggior quantità di qua dal Rheno, & potrebbe difendere dall'ingiurie di Arionisto tutti i paesi della Gallia. Ora poi che Dinitiaco hebbe cosi parlato ananti a Cesare, tutti quegli che quiui si trouauano presenti, cominciarono fortemente piangendo a domandare aiuto a Cesare. S'accorse in tanto Cesare come tra quelle genti soli i Sequani non faccuano alcuna di quelle cose, che gli attri faceano: ma si stauano là di mala uoglia col capo basso mirando la terra; onde prendendo di ciò marauiglia, domandò loro, qual fosse di ciò la cagione. I Sequani non risposero nulla, anzi taciti si restarono così addolorati, come erano di prima. Et Cesare tornando pure sesse fiate a domandar loro della cagione di ciò, ne potendo far sì, che rispondessero pure una parola solamente; l'istesso Diuitiaco Heduo rispose per loro, che in ciò si poteua molto ben conoscere quan to la fortuna de Sequani fosse peggiore & più graue di quella de gli altri: poi che essi solamente non haueano ardire di domandare aiuto, non che altrimenti, in secreto, ne meno di lamentarsi: & che la crudeltà d'Arionisto così assente arreccaua loro spauento, non altrimenti in uero che se fosse presente: percioche solamente gli altri si poteuano suggire per campare dalle mani di lui, doue i Sequani perche haueuan riceuuto Ariouisto ne paesi loro, & haueua in suo potere tutte le lor terre, erano per riceuerne tutti glistratif & tormenti. Cesare poi che hebbe da costoro inteso tutte queste cose si sforzò di confortare i Francesicon parole; & promise loro, che per inanzi prenderebbe gran cura di tal cosa, & che egli era di buona speranza, che Ariouisto mosso dal proprio beneficio, e dall'auttorità di Cesare si rimarrebbe di più fare ingiuria a costoro. Et hauendo intal guisa parlato, licentiò il consiglio; quindi discorrendo fra se stesso sopra le cose ragionate, ui hauea molte ragioni che lo moueano a pensarui sopra, o a prendere sopra di se tale impresa. Primieramente perche egli uedeua essere stati da' Germani ridotti sotto'l giogo della serui tù gli Hedui, iquali erano stati bene spesso dal Senato, & popolo Romano chia mati fratelli & parenti; & che gli ostaggi loro si trouauano nelle mani di

Borgogno ni.

Diuitiaco risponde per i Se. quani.

d'Autun.

Ariouisto: & appresso i Sequani altresi; onde giudicaua egli, che tal cosa, essendo il Romano Imperio cosi grande & potente, arrecasse grandissimo uituperio a se, & alla sua Republica. Vedeua d'altra parte, che l'auezzarsi i Germani a poco a poco a passare il Rheno, & ragunandosi in grannumero uenirsene nella Francia, apportaua grandissimo pericolo a Romani. Et oltre a ciò giudicaua, che questi cosi fatti popoli Barbari & feroci non harebono poscia uoluto ad esso ubidire: anzi, che ogn'hora, che si fossero impadroniti di tutti i paesi della Francia nella quisa, che auanti a loro hauean fatto i Cimbri Teutoni popoli della Germania, passarebbono nella Prouenza; & quin di in Italia: o massimamente, che la Prouenza, o paese de Sequani sono spar tite l'una dall'altra dal Rhodano: onde giudicaua che fosse bene di prouedere, quanto piu prestamente si potea, a tutte queste cose. Et esso Arionisto bauea preso tanto d'ardire, & era diuenuto tanto arrogante, che a Cesare non pareua, che si douesse più lungamente sopportare. La onde deliberò di mandare Ambasciatori ad Arionisto, con commissione, che lo ricercassero, che egli uolesse eleggere un luogo accommodato ad amendue, doue potesse con es. fo parlare, perche uoleua trattar seco delle cose della Republica, & molto importanti all'una e all'altra parte. Arionisto hauendo udito gli Ambasciadori di Cesare, rispose loro, che se hauesse uoluto da Cesare cosa ueruna, egli in persona sarebbe andato a trouarlo: che se dunque Cesare uolea niente da lui, bisognaua che anch' egli andasse a trouarlo nel luogo, doue era: & che egli oltre a ciò non s'arrischiaua di uenire a Cesare in que'luoghi della Gallia che erano in poter di Cesare, senza l'essercito; & che non potea condurre l'essercito in un luogo senza gran copia di uittouaglia e senza grande spesa : & appresso che molto si marauigliana, che Cesare ò i Romani hauessero da fare alcuna cosa ne suoi paesi della Francia, iquali egli per forza di guerra haueua già fatto suoi. Tornati che furono gli Ambasciadori a Cesare con la risposta d'Ariouisto, Cesare nolle nouamente mandare ad Ariouisto Ambasciadori, con fargli intendere, come poi che egli, ilquale in cambio d'hauere riceuuto da lui & dal popolo Romano cosi gran beneficio, che nel tempo che Cesare era Confolo era stato chiamato Re & amico del popol Romano, gliene rendeua que sta gratia, che richiesto da lui di condursi seco a parlamento, non hauea uoluto degnarsi di uenirui. E non hauea uoluto uenire a trattare nel parlamento di cose importanti a ciascun di loro; che le cose, le quali esso uolea da lui erano queste. Che primieramente e non facesse passare il Rheno a maggior numero di gente, che per fino allhora l'haueano passate per uenire nella Gallia; che egli oltre a ciò douesse rendere a gli Hedui quelli ostaggi, iquali essi gli haueano dati nelle mani; & che facesse, che i Sequani anchora potessero con sua licentia restituir quelli, iquali erano stati dati loro: che gli Hedui non douessero da indi inanzi riceuere alcun danno da lui, & che

Borgogno

Di Horsa cia o di Dacia. Tedeschi.

Infolenza di Arioui sto.

Capi delle cose da Cesare di mandate ad Arioui sto. d'Autun. D'Autun. Risposta d'Ariouisto a Cesa re. non mouesse per l'auenire loro guerra, nè meno a que' popoli ancora, che fossero in lega con esso loro. Doue se auenisse, che egli tutte queste cose facesse, che sarebbe sempre in gratia & amicitia di lui particolarmente, & del popolo Romano. Che se pure esso non ottenesse da lui queste cose che egli, per hauere il Senato al tempo, che erano Confoli M. Messalla & L. Pisone deliberato, che co lui, a cui fosse dato il gouerno del paese della Gallia, douesse, in quanto si potes se fare senza scommodità del popolo Romano, auffendere gli Hedui, er tutti gli altri popoli amici de Romani;non erano per passar di leggiero le ingiurie & danni fatti a gli Hedui. Atutto questo Arionisto rispose in questa guisa. Che la ragione della guerra uolea, che quegli, che combattendo restauano uin citori, poressero comandare a' uinti in quella maniera, che più piacesse loro; et appresso, che i Romani erano usati di comandare a' uinti secondo, che pareua loro, & non secondo che lor fosse stato ordinato da altri. La onde, se egli non da ua a' Romani alcuno ordine ò legge intorno al commadare a' fudditi loro; che non facea medesimamente di mestiero, che eglino cercassero d'impedir lui nel le sue ragioni. E che gli Hedui per hauer uoluto tentare con esso lui la sorte nel combattere, & esser uenuti alle mani con l'essercito suo, erano restati superati da lui, o perciò erano diuenuti suoi tributary. Si che riceuea da Cesare una ingiuria ueramente grande, perche egli con la uenuta sua uolea scemargli le sue entrate. Che non era mai per rendere a costoro gli ostaggi: ne meno era per far loro ne a gli altri amici & confederati loro alcuna ingiuria ò danno, con far loro guerra, se essi uoleano star forti alle conuentioni già fermate tra loro, & pagare ogni anno quel tributo, ilquale gli haueano già promesso. Done se pure e' non uolessero far questo, che no era per giouar loro niente il nome d'es ser chiamati fratelli del popol Romano. Quanto a quello, che Cesare gli facea intendere, che non era per passar di leggiero l'ingiurie e' danni de gl'Hedui, che non u hauea hauuto alcuno, che hauesse hauuto a far seco, che non sosse pas sato con suo danno; che uenisse pure a suo piacere, che egli l'attendeua per uenire alle mani con lui. Che forse conoscerebbe quanta fosse la uirtù e'l ualore de gli inuitti popoli della Germania esfercitatissimi nel mestiero dell'armi, i quali, erano già x 1 1 + 1. anni in campagna, fenza mai ricouerarfi sotto alcun tetto. Ora, metre gli Ambasciadori erano dauanti a Cesare, er riferinano que ste cose, comparsero quiui gli Ambasciatori de gli Hedui, & de Treuiri. Et gl'Hedui ueniuano a lamentarsia Cesare, che gli Harudi, iquali erano poco auanti passati ne' paesi della Francia, erano entrati nel paese loro, & haueano quiui cominciato a scorrere, predare, o dare il guasto: o che auenga, che hauessero giàdati gli ostaggi ad Ariouisto, non perciò staua, che non fossero dan neggiati, & non otteneuano la pace. I Triuerest d'altra parte diceuano come erano comparsi nelle riue del Rheno cento compagnie di Sueui E che cercauano con ogni sforzo di passare il Rheno, & che Nasua & Cimberio amendue

Ambasciadori di He dui e di Triuiri a Cesare. D'Autun, di Triers, il cui Arci uescouo è de gli elet tori dello Imperio.

fratelli erano capi di queste genti. Cesare tutto trauagliato da questi auisi, giu | dicò che fosse daspedirsi con prestezza, acciò che se un nuouo essercito di così fatte nationi si unisse con l'essercito di Ariouisto, non gli fosse poi fatica di po tere star loro à petto. Poi che dunque egli con quella maggior prestezza, che pote, hebbe messo insieme la uettouaglia, che era il bisogno, sollecitò d'andare col campo contra di Ariouisto a gran giornate. Era appunto andato auanti tre giorni, che gli uenne nuoua, come Ariouisto con tutto l'essercito hausa preso la uolta uerfo Vefontio (che è una terra de Sequani molto grande) & che s'era discostato col campo da' primi alloggiameti tre giornate. Cesare facea gran conto di questa cosa, giudicando di douer fare ogni opera, che tal cosa non seguisse, percioche quella terra era malissimo fornita di tutte le cose per la guer ra necessarie. Et era questa terra cosi ben guardata & forte, rispetto alla natura del luogo, che Cesare poteua ageuolmente con essa mantener la guerra: pche d'interno la cinge col corso delle sue acque quasi tutta il siume Alduasbe, & quel rimanente, doue non bagna il fiume, che non è di maggior misura, che di sei cento piedi, è guardato da un monte altissimo, di maniera, che le riue del fiume da tutte due le parti toccano le radici del monte. Et un muro, che lo cinge, fa del monte una fortezza, & congiugnelo con la terra. Cefare con quella maggior prestezza, che potè, non si posando mai ne di ne notte, si sforzò d'arriuar quiui, & entrato nella terra, ui mise subito buona quardia. Ora mentre, che egli s'era fermato in Vesontio per alquanti giorni per sar prouisione di biadi, & di uettouaglia, per domandarne i nostri, & per quello, che si ragionaua tra Francesi, & tra mercatanti, iquali andauano dicendo, che que' popoli della Germania erano huomini di statura grandissima, & di marauigliosa forza & molto nell'armi essercitati, & che essendo pesse uolte uenuti alle mani con esso loro; non haucuano appena potuto sopportare di guardargli nel uolto, & nel guardar loro terribile & pauenteuole, entrò subito in tutto l'essercito una paura cosi grande, che ueramente daua non piccioli trauagli a tutti i folda i di Cesare nelle menti & ne gli animi loro. Hebbe questa paura principio da Cohorte et da Capitani de foldati, et da altri huomini, iquali erano uenuti da Roma per far compagnia a Cefare per l'amicitia, che essi haueano se co, iquali non essendo molto pratichi nelle cose della guerra, mostrauano non picciol dolore di trouarsi in tal pericolo, che in uero non era punto grande: & chiedeuano licenza a Cefare di partirfi con sua buona gratia, allegando chi una cagione, & chi altra; che gli stringeua a douersi quindi partire. Et alcuni uergognandost, & temendo non si dicesse, che per paura si partissero, si rimaneuano in campo. Questi non poteuano finger si, che non si conoscesse l'animo loro, ne poteuano tenersi tal volta di piangere, e standosi ne loro alloggiamenti ò si doleuano della cattiua lor sorte; ò insieme co'loro amici si lamentauano di trouarsi in un commune pericolo; o quasi per tutto'l campo si faceuano te-

Prestezza propria di Cesare.

Befanzon. Bergogno ni.

Vesontio

Ledoux i linguaFrã cese.

Befanzon.

Viltà di al cuni Romani, ch'e rano nel campo di Cesare. stamenti tra i soldati. Questi romori cosi fatti, & questa paura cominciarono

Cefare ri= prende gli impauriti. a poco a poco a dar trauaglio a que foldati anchora, che erano molto pratichi nella querra, & a'Capitani, & a'capi della caualleria. Quelli poscia, che noleano esfer tenuti manco timorosi de gli altri, usauano d'andar dicendo, che essi non haueuano alcuna paura de nimici: ma che daua ben loro spauento le difficultà del niaggio, la grandezza delle selue che erano fra loro & Arionisto; ò che sarebbe malagenole il potere banere quella uittonaglia, che fosse basteuole. Et alcuni anchora ui haueua tra gli altri, i quali diceuano a Cefare che ogn'hora che egli desse ordine, che l'campo si mouesse, & che si spiegassero l'in (egne, che i soldati non crano per ubidire a coloro, che comandassero loro, & che per la paura, ch' era loro entrata adosso, non porterebbono l'insegne. Cesare poi, che si fu accorto di queste cose, hauendo fatto ragunare il consiglio, et chia mato a parlamento i Capitani di tutti gli ordini, cominciò con aspre parole a riprendergli, primieramente per questo, che e'uolessero pigliare est il pensiero di considerare uerso che luogo, & con qual ordine douessero esser condotti. E che mentre esso era Consolo, Ariouisto era stato sopra modo disideroso di farsiamico del popol Romano; perche dunque alcuno si trouaua, che giudicasse, che hora costui uolesse cosi scioccamente mancare del debito suo? E che si persuadeua, ch'ogni hora, che egli hauesse inteso bene quanto si domandaua, & che hauesse ueduto quanto fosse giusta la coditione della sua domanda, e'non barebbe uoluto in alcun modo torsi dalla gratia sua, nè de'Romani & farsi loro inimico. Doue se pure guidato dalla pazzia & dal furore hauesse uoluto far guerra, di che cosa douessero così hauere finalmente paura? Et quello, che loro inducesse a non tenere speranza nel sapere & ualor suo, & nella solita sua diligenza? E che i Romani haueano già altre uolte al tempo de padri loro prouato, quanto ualessero in guerra questi popoli nimici allbora, che hauen do C.Mario rotti & uolti in fuga i Tedeschi, & i Cimbri, si pareua, che non bauesse in tale impresa guadagnato minor lode l'essercito, che'l Capitano, che lo guidaua. Et oltre a ciò gli haueano un'altra uolta prouati non ha molto in Italia nel tumulto fatto da serui; anchor che questitali fossero solleuati da qualche uso & modo di uiuere, che appresso noi uiuendo haueano appreso. Onde si poteua facilmente far giudicio di quanto ualesse ne gli huomini lo star forte, percioche que' medesimi, de' quali era stato già tempo che haueano hauuto paura, benche disarmati, & senza alcuna cagione, erano stati poscia superati da loro armati & uincitori. E che questi in somma erano que medesimi popoli di Germania, iquali essendo bene spesso nenuti alle mani con gli Suiz zeri, erano stati superati da loro non solamente in alcuni luoghi di terra di Suizzeri;ma etiandio ne i paesi loro il più delle nolte: co nondimeno essi Suiz zeri non haueano potuto stare a petto all'effercito nostro. Se pure alcuni ui hauessero, a cui desse trauaglio nella mente l'hauere i Francesi bauuto il peggio

Del Duca to di Holfatia. nella battaglia, & l'effersi uolti a fuggire; se questi anderanno discorrendo la cosa, potranno per auentura trouare, che essendo i Francesi già stracchi per la lunghezza di si gran guerra. Arionisto essendosimolti mesistato senza nolere uscir del campo & di certe paludi; & non hauendo mai uoluto mostrarsi nelle fattioni, assaltò costoro allbora, che essi non hauendo più alcuna speranza, di combattere, andauano sparsi quà e là senz'alcun' ordine, onde gli uinse; & dital sua uittoria su più tosto cazione il modo tenuto da lui, & l'ordine preso, che la uirtù e'l ualore suo & de' suoi soldati: ma tal suo ordine sarebbe ualuto solamente hauendo a fare con huomini barbari, & poco pratichi, ma hora eran certi, che egli era fuor di speranza di potere ingannare con modi cosi fatti gli esserciti nostri. Che quelli poscia, che fingcuano di temere rispetto alle uittouaglie, & alle dificultà del maggio, si portauano da huomini ueramente arroganti, poi che prendeuano ardire ò di non tener fidaza, che'l lor Capitano si gouernasse, si come esso douea, o di volere a esso dar legge. & che ezli tenea ben cura di tutte queste cose, & che i Sequani, i Leuci, & i Lingoni, faceano provisione di quelle vittouaglie, che fossero bastevoli a tutto l'essercito; oltra, che già i biadi erano maturi ne campi. Che fra poco tempo essi doueuano gudicare qual fosse il uiaggio. A quanto diceano poscia, che i Coldati non farebbono quello, che fosse comandato loro, & che non uorrebbono spiegar l'insegne, dicea egli, che ciò non gli daua trauaglio alcuno, percioche molto ben sapez, che qualbora l'essercito non hauea uoluto ubidire al Capitano quando comandaua, era auenuto ò perche per effersi mal zouernato, la sorte gli era stata contraria; ò pure essendosi scoperto qualche suo tratros eratrousto, come l'auaritia sua erastata cagione che mancasse del debito tel sao ustrio. Done che egli di ciò fosse innocente s'era potuto dal suo consinuo procedere conoscere, e la sua buona sorte s'era nella guerra con gl'He dui conosciuta. La onde era riuolto di far pruoua bora di quello, che hauea He znato già di ritardare in altro tempo più lungo, & che la seguente notte, aell apparir dell'alba uolea muouere il campo, per poter tosto conoscere se appo loro hauea maggior forza la uergogna, el debito loro, ò pure la paura. Doue se auenisse poi che e'non sosse seguitato daniuno, egli in ogni modo era per andare auanti con la decima legione solamente, della quale era certo di non louere bauere alcun dubbio, & che gli huomin di quella farebbono ad esso come guardia della sua persona. Hauca Cesare riconosciuti sopra tutti gli altri i soldati di questa legione con far loro grandissimi piaceri, & per la loro uirtu & ualore ficonfid.ua molto in loro. Poi che Cesare hebbe cosi parlato a' soldati, siriuoltarono in uno istante gli animi di tutti marauigliosamente, or tut ti si ui dero divenuti molto allegri, Faceesi di sommo disiderio d'andare a com battere. E la decima Legione fu la prima; che mandando i Cohorte a Cefare lo ferono sommament e ringratiare, che egli hauesse hauuto cosi buona openione

Borgógno ni. Tullesi di Lotteringia. Di La gres

Forza delle parole di Cefare, di loro, affermando d'esser prontissimi d'andare a combattere. Dopò questa l'altre Legioni ancora mandarono i loro Cohorte & Capitani delle prime com pagnie a Cesare, con fargli sapere per sua sodisfattione, come anch'essi non era no mai stati con alcun dubbio ò paura : & che non haueuano mai giudicato, che s'appartenesse loro la cura della guerra, ma bene al Signore & capo loro. Cesare poi che su sodissatto di quanto gli haueano satto intendere i soldati, & hauendo mandato auanti Divitiaco, nel quale egli più si cosidana, che in quale altro si uoglia della nation Francese, che douesse considerare & riconoscere i luoghi, doue doueano passare; nel finire della seguente notte, si come egli haue ua già detto, fe muouere il campo, per condurlo in certe campagne aperte di più di'cinquanta miglia di circoito. E seguitando tutta uolta d'andare auanti, il settimo giorno fu auisato da coloro che hauea mandato a riconoscere, come il campo d'Ariouisto non era più lontano dal nostro, che lo spatio di uentiquattro miglia. Ora poi che Ariouisto hebbe nuoua della uenuta di Cesare, ishedi subito Ambasciadori, con fargli intendere, che per hauerlo Cesare richiesto di uenire seco a parlamento egli era pronto, per essersi Cesare condotto si uicino, di trouarsi seco, & chestimana di potere ciò fare senz'alcun pericolo. Cesare non uolle per niente rifiutare l'offerta, & fra se giudicaua, che costui già cominciasse à tornare in ceruello, poi che egli per se stesso si muoueua a offerire quello, che poco auanti richiestone, non haueua uoluto fare: & hauea conceputo grandissima speranza nell'animo suo, che Ariouisto per tanti et cost gran benefici riceuuti da lui, & dal popol R omano, poi che hauesse co nosciuto quanto ragioneuoli sossero le domande di Cesare, no uorrebbe stare più lungamente duro & offinato. Fu tra loro determinato, che'l giorno, nel quale si doueua uenire a parlamento, fosse il quinto giorno dopò quello, che era allhora. Ora mentre le cose stauano in questo termine, & andando ogni dì dall'una parte all'altra scambieuolmente gli Ambasciadori, Ariouistori. cercò Cesare, che si contentasse di non condurre con esso lui uenendo a parlamento alcun fante a piede: perche egli dubitaua, che non se gli ordinasse contra qualche inganno: onde poscia fosse tolto in mezo & tradito : si che uolea, che ciascuno si conducesse al luogo diputato con la compagnia de caualli; 29 doue Cesare uolesse fare altramente, che egli non era per uenirui. Cesare ilquale non uolena, che per alcuna cagione, che nascesse, mancasse, che'l parlamento tra loro ordinato non seguisse, & non ardina d'altra parte di rimettere la sua salute ne caualli Francesi; giudicò, che sosse benissimo fatto, di fare smontare tutti i Francesi de'loro caualli, & farui salir su tanti soldati della decima legione, ne quali egli hauea grandissima fede, & or dinare, che doue ad esso facesse dibisogno, egli hauesse seco una buonissima et fidatissima guardia. Mentre si facea quanto Cesare hauea in ciò ordinato; un foldato della decima legione arrecò rifo a ogn'uno, che l'udì, dicendo somiolia

Ariouisto richiede il parlamen to conCe fare.

Giorno di terminato al parla mento.

ti parole. Cesare sà molto più che non ha promesso; perch'egli ha promesso di torre la decima legione in luogo della guardia della persona sua, & hora gli fa montare a cauallo. Era tra l'un campo & l'altro una pianura larghissima, nel mezo della quale ui haueua un monticello afsai grande . Era que lo luogo posto quasinel mezo fra l'uno & l'altro campo, y quiuinel modo che s'era di terminato fra loro, uennero i due Signori a parlamento. Cefare fe fermar i sol dati, i quali egli hauea condotti seco a cauallo, per un quinto di miglio lontano al luogo diputato. Et i caualli ancora, ch'erano uenuti in compagnia d'Ariouisto, si fermarono altretanto di spatio lontano dal medesimo luogo. Doman dò ancho Ariouisto, che'l parlamento loro si douesse fare a cauallo, & che cia scun di loro oltra la persona sua potesse condurre in sua compagnia dieci a ca uallo al parlamento. Ora poi che questi due Prencipi si furono abboccati inste me, cominciò primieramente Cesare a ricordare i benesici, che . Arionisto hauea giàriceunti dalui, & dal popolo Romano: come il Senato l'hanca chiamato Re, & amico: & oltre a ciò gli bauea mandato honoratissimi presenti; mostrandog li poscia, che pochi altri huomini haueuano hauuto tal cosa, & che i Romani eran usati di donare a gli buomini per qualche grandissimo usficio usato uerso loro, & non altrimenti. Done egli auenga, che non ubauesse uia ne cagione di poter ciò domandare, che conueneuole & giusta fossc: crassato nondimeno presentato & premiato, rispetto al beneficio & liberalità usata uerfo lui da esso Cesare, & dal Senato altresi. Gli mostrana poscia quante giuste cagioni, & quanto uecchie fossero quelle della stretta amicitia, ch'era tra Romani, e gli Hedui: quante deliberationi appresso, & quante uolte, & con quanti bonori si fossero fatte nel Senato in fauore & beneficio loro:come que sti popoli hauessero sempre tenuto il principato di tutti gli altri popoli della Francia, anchora auanti, che essi disiderassero di entrare nell'amicitia nostra. Et che i Romani sono usati di non solamente volere, che i loro confederati 37 amici non perdino alcuna cosa del loro: ma che eglino ogni giorno accreschino & si facciano maggiorine' fauori, nelle grandezze, o ne gli honori. Onde quale huomo sarebbe stato, che hauesse potuto comportare, che sosse tolto a co storo quello, che essi si trouauano d'hauere in quel tempo, che tra loro & i Ro mani fu fermata l'amicitia? Egli oltre acciò domadò ad Arionisto tutto quel lo, che egli hauea poco auanti fatto domandare a gli Ambasciadori, che non uolesse con la guerra molestare gli Hedui, ò i loro amici & confederati: che d'Autun. douesse render loro gli ostaggi; & se pure è non poteua rimadare alcuna par te di quelle genti a paesi loro, che almeno non nolesse lasciarne passar de gli altri di quà dal Rheno. Arionisto poi che Cesarc hebbe in tal guisa parlato, breuemente rispose a quanto egli hauca detto: lodò primieramente con molte parole le uirtu sue, e che non s'era mosso di sua propria fantasia a passare il Rheno, ma u'era stato chiamato da Francesi, & pregatone molto; & che non

Spatio tra il căpo di. Cefare, c quello ci Ariouille

d'Autun.

Risposta di Arioui fto.

D

bauea lasciato la sua patria, & i suoi senza grande speranza & senza gran premy. Che s'era fermato nella Francia, in que' luoghi, che da que' popoli gli erano stati conceduti; & essi di lor uolontà propria, bauergli dato gli ostaggi, & che gli paganano queltributo, che i uincitori sogliono far pagarsi da uinti, come richiede la ragione della guerra. Che non erastato egli quello, che ha uea mosso guerra a Francesi:ma i Francesi erano stati i primi a muouer quer ra a lui : Fi potoli di tutte le città della Francia esser uenuti contra lui per superarlo: & haueua hauuto contra gli esserciti loro; ma tutte quelle genti essere state da lui rotte & uinte in una sola fattione. Doue se pure e' noleuano un'altra uolta far pruoua di loro con esso lui, che egli era pronto di uenir con esti alle mani, se pure e' uoleuan più tosto star in vace con esto, che egli era disconuencuole & fuor del giusto di non voler dargli quel tributo, che essi in quel tempo per loro medesimi haueuano offerto di voler pagare. E che facea di mestiero, che l'amicitia de' Romani gli arrecasse piu tosto grandezza, lode, & aiu to, che gli fosse in alcuna cosa cagion di danno; & che con tale speranza hauea egli ricercato i Romani di farsiloro amico. Doue se i Romani fossero cagione dileuargli quel cributo, & di torre dalla sua Signoria que' popoli, che se gli erano fatti sudditi, che egli non manco volentieri si torrebbe dall'amicitia de' Romani, che hauesse già con disiderio cercato d'acquistarla. E che se faceua passare più numero di soldati di Germania in Francia, ciò non faceua per predere in essa più paesi; ma più tosto per guardarsi: T che di tal cosa ne facea te stimonio questo, che egli non u'era uenuto, se non pregato & chiamato, & che non hauea rotto egli la guerra, ma s'era più tosto difeso: e che era uenuto prima egli nella Francia, che i Romani; perche i Romani, per fino a quel tepo non erano mai con gli esferciti passatii confini della Prouenza Quello dunque, che dir uolesse, che egli hora cosi entraua nelle cose tenute da lui? & che cosi come questa regione di Prouenza era nostra, cost all'incontro la Francia era bora sua. E come, che non si doueua a lui comportare, qualbora uolesse fare scorrerie & prede ne paesi nostri, così noi altresi essere fuor de termini della ragion & del douere, cercando d'impedirlo nelle sue giurisditioni. A quello poscia, che dicea, che gli Hedui per legge fatta nel Senato crano chiamati amici del popol Romano, rispose, che eglinon era cosi barbaro & ignorante, che molto ben non sapesse, che gli Hedui non haueano dato alcuno aiuto ò fauore a' Romani nella guerra fatta poco auanti cotra gli Alobrogi: & che essi altresi nelle guerre fatte pur dianzi seco, & co' Sequani, non baueano bauuto da'Romani alcun fauore, nè aiuto ueruno; là onde e' douea ragioneuolmente dubita re che l'amicitia, laquale egli hanea con Cefare, fosse finta; & che l'essercito. che egli hauea condotto seco in Francia, uc l'hauesse solo per cagione di offen dere & atterrare lui. Onde se tosto non si partisse quindi, & leuasse l'esserci to di que' paesi, che e' non era più per tenerlo in luogo d'amico, ma per trattarlo

d'Autun.

Di Sauoia Borgogno ni.

Brauura di Arioni fto.

più tosto da nimico. E che sapea, che se e facesse morir Cesare, farebbe piacer grandissimo a molti de' più nobili & primi gentilhuomi et Cittadini Romani: & che egli hauea ciò saputo da loro medesimi, perche già glie n'haueano per loro messe più nolte mandato lettere:onde con la morte di lui haurebbe potuto guadagnarsi il fauore et l'amicitia di tutti costoro. Doue se pure egli aunenisse, che esso uolesse quindi partirsi, & lasciargli liberamente possedere i luo ghi della Francia, iquali esso tenea, che egli era per rendergliene non picciolo guiderdone: & che appresso era per darespeditione a tutte quelle guerre, le quali egli hauesse uoluto, che si facessero senz'alcuna sua fatica o pericolo. Cesare d'altra parte alle gò molte ragioni per mostrargli, come egli non potea torsi in alcun modo da cosi fatta impresa; & che ne i Romani erano usati mai di sofferire che i loro confederati, iquali s'erano portati così bene uerso i Romani, fossero da loro abbandonati ne loro bisogni: e che per quanto e giudicaua, la Francia non era meno de Romani, che si fosse di Ariouisto: che già Quinto Fabbio Massimo facendo pe' Romani guerra in que' paesi, hauca superati per forza d'arme gli Aruerni & i Ruteni, & che i Romani haueano uoluto portarsi humanissimamente con questi popoli, perche non haueano uoluto ridurgli sotto nome di Provincia, ne meno fargli tributary. Che oltre a ciò se si douena h.uer risguardo a'tempi passati, & a'già passati di moltissimi anni, i Romani molto ragioneuolmente erano padroni & signori de paesi della Francia. E se si doueua mantenere quanto hauea giudicato il Senato, i popoli della Francia doueano in ogni modo esser liberi : perche uinti da Romani, i Romani haueano uoluto conceder loro, che uiuessero sotto l'usate loro leg gi. Ora mentre nel parlamento loro si trattauano queste cose, su fatto intendere a Cefare, come i caualli di Ariovisto si ueniano tutta volta accostando al monticello, doue egli cra, & ueniano correndo contra i nostri, & haueano cominciato a tirar loro de' sasse, & dell'armi da lanciare. Cesare se tosto fine al ragionamento, & ritirossi uerso i suoi, comandando loro, che niuno u'hauesse, che fosse ardito di tirare a'nimici alcun'arme. Percioche anchor che egli molto ben conoscesse di poter uenire alle mani co'caualli nimici senz' alcun pericolo de soldati eletti della legione, e'non giudicaua nondimeno, che fosse bene di fare hor a quella fattione: perche non uoleua, che se inimici n'ha uessero il peggio, & ui fossero rotti si potesse poscia dire, che eglino sotto la fe de data nel parlamento fossero stati ingannati. Poi che si su risaputo fra i sol dati del campo di Cesare universalmente, con quanta arroganza si fosse mostrato Ariouisto nel parlamento, & come egli hauesse uoluto uietare a'Romani tutti i paesi della Gallia, & come appresso i caualli nimici fossero uenu ti con impeto ad affrontar i nostri, & che ciò era stato cagione di far partire il cominciato parlamento, diuennero tutti più pronti, y intutto l'essercito uen ne un maggior disiderio di combatter co'nimici. Arionisto intanto due gior-

Gratitudi ne de' Ro mani.

d'Aluernia. Di Rodes

Fedeltà di Cefare.

D

Cefare rifiuta di ab boccarfi con Ario uilto.

Arionifo ece pron dereimi datida Celare.

Maniera isara da' el cobar tere.

ni dipoi mandò di nuono fuoi Ambafciadori a Cefare; con fargli intendere, come egli harebbe uoluto di nuouo trouarsi con esso per trattare di quelle cose, lequali egli haueano già cominciato a negociare insieme, & l'haueano poi lasciate impersette: che dunque è uolesse hora di nuouo deputare un giorno, nel quale si douessero abboccare insteme a ragionare. Doue se pure e'non uolea ciò fare, che egli almeno mandafse a lui qualch' uno de' suoi Luogotenenti. Cesare non giudicò, che sosse bene di condussi un'altra uolta a parlare con Ariouifo: com massimamente per questa cagione che i Germani il giorno dauanti non s'erano potuti ritenere, che non uenissero a tirare a'nostri dell'armi. Stimaua poscia che se e mandaua alcan de suoi, ne lo manderebbe col gran pe ricolo, & lo darebbe nelle mani di basmini feroci & bestiali. Giudicò poi, che fosse molto a proposito per mandare M. Valerio Procillo figliuolo di C. Va lerio Caburio, giouane dotato di molte uirth, & molto humano & piaceuole, il cui padre era stato già fatto cittadino da C.Valerio Flacco: si perche egli lo hauea trouato molto fedele, & si ancho, perche hauea buonissima lingua Francese, nella quale Arionisto usana molto di parlare per la lunga pratica, che già tanto tempo haueux hauuta in que paesi: & perche i Germani non ha rebbono alcuna cagione di fargli dispiacere; & insieme con esso Marco Titio, ilquale altre nolte era stato in casa di Arionisto. Commise Cesare a costoro, che donessero intendere, quanto Ariquisto uolea dire, & che lo donessero po. scia a lui referire. Ora poi che Arionisto hebbe ueduto nel suo campo costoro arrivargli davanti, in presenza dell'essercito suo cominciò con alte voci a gri dare quello, che essi andassero cercando, & qual cagione gli sacesse ir quiui, & se u'erano per ispiare qualche cosa. Euolendo estri pondere & esponere l'ambusciata, su nictato loro, & tosto gli se prendere & cacciare in prigione: In quel ziorno medesimo se muouer quindi il campo, & auicinatosi a sei mi glia al campo di Cefare, si fermò sotto quel monte. Il seguente giorno poi sè passar tutto l'essercito auanti il campo di Cesare, & accampossi due miglia di là da quello, con intentione & proposito di chiudere la strada, che nel cam po di Cefare no potesse uenir più uittouaglia del paese de Sequani, e de gl'He dui. Cesure dur d'einque giorni contiaus dopd quel giorno di sar mettere in battaglia tutto l'effercito, & farlo girare lungo i ripari del campo affine, che se Arionisto hauesse noluto combattere, lo trouasse in ordine di quanto gli fa cea di mestiero. Arionisto non nolle, che le sue genti in que di uscissero mai fuor del campo. E' ben uero, che i caualli ogni giorno saltaron fuori, & fecero molte zuffe. V fauano questa maniera di combattere i Germani, nella quale eglino eranmolto essercitati. Erano sei mila canalli & altretanti fantia piedi huomini uelocissimi & di gran ualore, i quali erano stati eletti di tutto l'essercito, ciascuno, da uno di quelli per cagione della propria sua salute, e co costoro uemuano a combattere: & al bisogno si ritirauano da costoro, & egli-



Manager Manage



Nu.29.

D

A Alloggiamento di Cesare

B Alloggiamento d'Arionisto

C Prima & seconda battaglia di Cesare

D'Alloggiamento minore di Cesare, munito dalla ter za battaglia

E Fanti sedici mila con tutta la caualleria, Egli armati alla leggiera dell'essercito d'Arionisto.

no ognibora, che la cosa sosse stata di maggiore importanza, correuan tosto in lor fauore. & se per auenturane fosse stato grauemente ferito alcuno, & che fosse perciò caduto del cauallo, gli facean subito cerchio intorno. E se fosse stato di bisogno d'andere in qualche luogo troppo lontano, o pure di ritirarsi con maggior prestezza, erano in tal guisa essercitati nella uelocità, che attaccandosi con le mani a crini de caualli, correuano al pari di essi caua'li. Cesare poi che uide che Ariouistonon noleun uscire delle trincee, non no Edo, che egli impedisse più le uittouaglie, che non potessero uenire in campo, elesse un luogo per fermare l'essercito di là dal campo de Germani, molto a proposito, lontano dal luogo, done s'era prima fermato, d'intorno a due terz i di miglio: & hauendo ordinate le genti in tre battaglie, passò là, doue hauea disegnato di fermarsi: giunto quiui, impose a due di quelle battaglie, che douessero stare in arme, & laterza uolle, che attendesse a fortificare il cam. po di quanto bi sognava. D Era questo luogo (come habbiamo detto) lontano dal campo de nimici intorno a due terzi di miglio : & Ariouifo mandò subito alla nolta di costoro uno squadron di forse sedecimila soldati senz'alcuno impedimento con tutta la caualleria, per arrecare con quelle genti spauen to a nostri, & leuargli dall'opera del fortificare il campo. Cesare nondimeno si come prima baueua dato l'ordine à suoi comando alli due primi squadroni, che ributtassero i nimici, & il terzo seguitasse l'opera già cominciata. Poi che'l campo fu fortificato, & fornito di tutto quello, che facea di bisozno, ui mise due legioni alla guardia con buona parte di quelle genti, le quali gli era no state mandate per soccorso, & l'altre quattro legioni uolle, che si ritirasserone gli alloggiamenti del campo maggiore, Il seguente giorno Cesare, si come era suo costune, bauendo messo l'essercito in battaglia, lo se uscire d'amé due i campi; & discostatosi alquanto dal campo maggiore ordinà le squadre, & diede commodità à nimici d'affrontarsi seco. Quindi hauendo ueduto, che nè meno allbora haueano curato d'uscire a combattere, sè tornar tutto l'essercito dentro s'ripari d'intorno al mezo del giorno. Et allbora finalmente, Ario uisto se saltar suor del campo una parte dell'essercito, & nolle, che andassero ad affaltare il campo minore di Cefare. Quini i foldati dell'una & deil'altra parte ualorosamente combattendo per fino alla sera si fecero uedere bonora tamente: & Arionisto nel tramotar del Sole hanendo i suoi soldati date molte ferite, et molte altresi riceuutene, gli fe tutti ritirare a gli allo zgiameti. Cesa re uoledo intedere da prigioni, qual fosse la cagione per la quale Arionisto no uolesse uscire a cobattere; troud esser questa, che i Germani erano usati anticamete, che le donne, che erano madri di famiglia, gettando certe lor forti, et facedo alcuni loro incanti diceuano loro, se era buono di douere asfrotarsi co' ni mici o nò. E che hora esse diceuano, che i Tedeschi non potrebbon uincere i Ro mani, se ueni sero al fatto d'arme con loro auanti, che ueni se la nuoua Luna.

Ordine dell'effercito di Ca fare.

D

Superstition de Te

Cesare di nuouo or dina le gé SoldatiA . larii.

6

Creinuista

Harudi Hoggi di Costanza Marcomã ni di Morauia. Triboci di Strasburg. Vangioni Vormate Nemeti, Di spira. Sedulii, Di Sion. Bettaglia tra' Tede schie Ce fare.

> Falange Tedesca.

Rottide Tedetchi.

Cesare il seguente giorno ordinò alla guardia d'amendue i suoi campi quel nu mero di soldati, che esso giudicò, che fosse basteuole. Mise poscia cosi auanti à ripari del più picciolo campo a fronte all'essercito nimico tutti i soldati detti Alaru, che erano quegli, che a guisa d'ala distendendosi ueniano per stanco ad affrontare la nimica battaglia: percioche trouandosi inferiore a' nimici di numero di soldati legionari, rispetto al numero grande de' soldati nimici, uolea seruirsi di quegli, come per una certa dimostratione. E Egli intanto bauendo di tutie le sue genti fatto tre parti, si condusse con essi fin sotto le trincee del campo de' nimici.Onde pure allbora i Germani furono a forza costretti di saltar fuori del campo, & erano ordinati in battaglia natione per natione, con uguale distantia. Gli Harudi, i Marcomanni, i Triboci, i Vangioni, i Nemeti, i Sedusu, & i Sucui: cinfer o poscia tutta la battaglia intorno intorno con carret te & carri, affine, che a ciascuno di loro fosse affatto leuata la speraza del fug gire; & sopra est misero tutte le donne, le quali mentre s'andaua auanti per af frontarsi co' nimici, con le braccia in croce amaramente piangendo pregauano supplicheuolmente i soldati, che non le uolessero lasciare diuenir seruce schiaue de' Romani Ordinò Cesare, che ciascuna legione hauesse un Capitano, o Generale, & un Luogotenente, accioche fossero testimoni a ciascun soldato, che mostrasse la uirtù sua, & facesse il suo ualore nella battaglia uedere. Egli uolle affrontare la battaglia nimica dal destro corno, perche haueua conosciuto, che da quella parte ell'era nie più debole, che dall'altre. Ora i nostri, poi che fu dato il segno del dar dentro, si mossero ualorosamente, & uennero con impeto contra i nimici. Et i nimici d'altra parte con subita preslezza si fecero loro incontra correndo, affine, che i nostri non hauessero tempo di tirar loro contra l'armi chiamate pile: onde hauendo gettate giù l'armi inhastate, s'assronta rono animosamente con le spade in mano, poi che si furono cosi insieme appres sati. I Germani intanto, si come era loro antico costume, hauendo con prestezza messo insieme un grosso squadrone, da loro chiamato falange, sostenero ani mosamente la furia delle spade Romane. Ma nell'essercito nostro ui hebbero molti braui soldati, iquali saltando con animo inuitto dentro lo squadrone de nemici, leuauano a forza gli scudi loro di mano, & intal guisa ueniano a dargli delle ferite dalla parte di sopra. Ora cominciando la battaglia de' nimici a piegare di uerso il corno sinistro, & a uoltare a' nostri le spalle per fuggire; di uerso il corno destro stringeuano i nostri gagliardamente, rispetto al numero grande de soldati, che erano da quella banda. Onde essendosi di ciò aueduto Publio Crasso ualoroso giouane, ilquale era capo della cauelleria, perche egli era uie più spedito, che non erano gli altri, che si trouauano dentro della battaglia; mandò tosto il terzo squadrone in soccorso di quella parte del nostro esser cito, che più n'hauea di bisogno. Et in tal guisa i nostri riprendendo forza rico minciarono a combattere; & i nimici cominciarono a fuggire: ne prima si ri tennero

E

A Soldati Alari, ch'eran nel destro corno

B Corno destro di Cesare

C Corno sinistro dell'essercito di Cesare

D Caualleria di Cesare del corno sinistro & destro

E Armati alla leggiera del corno destro Essinistro

F Alloggiamento minore di Cesare

G Caualleria & armati alla leggiera d'Ariouisto, ch'era in tutti due i corni dell'essercito

H Carri & bagaglie dell'essercito d'Ariouisto, co quali haueua fasciato tutto l'essercito dalle spalle & da fianchi.







tennero fuggendo di correre, che fossero giunti al fiume Rheno, ilquale era lontano dal luogo si facea il fatto d'arme d'intorno a cinque miglia. Doue poi alcuni confidatisi nelle lor forze, simisero a passar di là: & alcuni hauendo tro uate quiui certe picciole barchette cercarono di saluarsi. Fu tra costoro Ariouisto, ilquale essendosi abbattuto a una picciola nauicella, ch'era legata quiui alla riua del fiume, salitoui sopra si uenne a fuggire. Gli altri tutti seguitati da' nostri caualli furon morti. Eranui due mogli di Ariouisto, una per natione di Suenia, laquale egli da casa sua bauea condotta seco: & l'altra nata tra' Norici, sorella del Re Vocione, laquale egli hauea presa nella Francia manda tagli quini da suo fratello, Queste si morirono amendue in questa fuga. Di due sigliuole poscia di esse l'una fumorta, & l'altra su fatta prigione. Mentre cer ti de' nimici fuggendo si tirauano dietro M. Valerio Procillo incatenato con tre catene, che erano quelli a i quali era stato dato in guardia, si diedero per auentura cosi fuggendo in Cesare, ilquale era dietro al perseguitare i caualli de' nimici, che si fuggiuano. Non fu ueramente a Cesare manco piacere l'hauer cosi hora trouato costui, che fosse stata la riceunta uittoria: poi che uide d'hauer riscattato delle mani de' nimici un giouane di nation Francese modestissimo, suo famigliare & amico, & la fortuna con i danni di costui non hauea scemato punto di cosi gran piacere & felicità di Cesare. Ragionando questi co Cesare disse, come tre uolte in presenza sua s'erano gettate le sorti, se egli si douea far morire gettandolo nel fúoco, ò se pure si douea indugiare a far tal cosa in altro tempo: T che pure la sorte gli erastata in ciò tanto fauoreuole, che egli n'era anchora uiuo & sano. Fu medesimamente trouato M. Titio & presentato a Cesare. Poi che la nuoua di questa fattione fuudita di là dal Rheno, i Sueui, iquali s'eran condotti fino al Rheno, & quiui fermatifi, cominciarono a prender la uolta di casa loro: onde que' popoli, iquali habitano uicino al Rheno hauendo presentito quanto costoro fossero spauentati, si leuaron contra loro; & messes a perseguitargli n'amazzarono un gran numero. Cesare ha uendo in una sola state fatto due grandissimi fatti d'arme, condusse tutte le sue genti alle stanze per quella uernata, nel paese de Borgognoni, alquanto più to sto che non richiedeua il tempo dell'anno. Et del gouerno loro diede la cura a Labieno: & egli caualcò alla uolta della Lombardia, per fermarsi quiui ad amministrare ragione a que' popoli.

IL FINE DEL PRIMO LIBRO.

Juga de Ario i seto cosasi soldati

Figlie di due mogli d'Ariouis flo. MarcoVa lerio Pro cillo.

Marco Ti tio trouato, & appresentato a Cesa re.

> Cesare caualcò nella Lőbardia.

## DE COMMENTARI DIC GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE.

LIBRO SECONDO.



ROVANDOSI Cefare, si come habbiamo già detto poco auanti, alle stanze nella Lombardia, gli ueniano spesse nuoue delle cose della Gallia. Intendeua medesimamente per le lettere di Labieno, come tutti i popoli Belgi, che, come habbiamo detto, sono la terza parte de popoli della Gallia, congiurauano insieme contra i Romani, & che tutti si dauano fra

Ro

loro gli Ostaggi. & che le cagioni, che induceuano costoro a cosi congiurare, erano queste, Primieramente perche esti temeuano, che poi, che tutto il rimanente de'popoli Galli fossero in pace, l'essercito nostro non passesse ne'paesi loro: perche appresso alcuni altri popoli Francesi gli sollecitauano molto a così fatta impresa: perche si come non haueuano uoluto per niente più lungamente sopportare, che i popoli della Germania stessero più ne paesi loro; cosi pareua loro molto graue, che l'effercito Romano si suernasse, & stesse cosilungo tëponella Francia; & parte perche essi per essere naturalmente d'animo leggie ri & poco fermo, tuti hora erano intenti a mutamenti de glistati & delle signorie. Erano etiandio alcuni, che moueuano queste genti a queste cose, perche molti huomini potenti nella Francia, & che hanno il modo di mettere insteme huomini assai, s'impadroniuano delle terre, & di quasi tutti gli sta ti del paese; i quali metre il gouerno & la signoria di que popoli sosse stata no stra, non poteuano ciò fare cosi ageuolmente. Cesare in tanto mosso da questi anisi & dalle lettere di costni, raccolse di nuono nella Lobardia due legioni di soldati: & nel cominciare della state mandò Quinto Pedio per suo Luo gotenente & capo di quelle genti nella Francia di là dall'Alpi: & egli tosto, che si uidero i paschi essere abondeuoli, caualcò alla uolta dell'essercito. Impose po scia a Senoni, & a gli altri Fracesi, che habitauano uicino a'luoghi de' Belgi, che douessero tener cura co diligeza di tutto quello che tra costoro si facesse & trattasse, & che di tutto lo douessero tenere auisato. Onde tutti questi popoli fecero intendere a Cesare, come i nimici ragunauano tutt bora soldati, & che in un solo luogo si facena la massa di tutto l'essercito. Cesare non istimò, che fosse da stare in dubbio; se douesse andare alla nolta de nimici, o nò. Hauendo dunque prima fatta buona provisione di vittouaglie, sè muovere il campo; &

Prouedimento di Cefare p la nuoua guerra.

Di Sens.

essendo già l'essercito marciato quindici giorni continui, arriuò là, doue il pac se de Belgi ha il suo cominciamento. Doue poi che su giunto all'improuiso, & troppo più tosto, che non si stimaua i Rhemi, iquali tra popoli Belgi sono i più uicini alla Francia, mandarono Iccio & Antebrogio; che erano due de primi buomini della lor città Ambasciatori a Cesare, acciò gli facessero intendere, come essi erano di animo di rimettersi nella fede del popol Romano & sotto le forze loro, con tutto quello, che essi haueano; & che eglino non haueano uoluto in questa impresa entrare in lega con gli altri popoli Belgi; & che in somma non s'erano mai trouati nella congiura fatta contra'l popol Romano: & erano prestissimi di dare a'Romani gli Ostaggi; di fare quel tanto, che fosse loro comandato; & di riceuergli nelle terre loro: di dargli etiandio uittouaglia, & ogni altra cosa, che loro facesse di mestiero. Dissero appresso, come gli altri popoli Belgi haueano tutti presol'armi, & che i Germani altresi, che habitano lungo le riue del Rheno, hauean fatto lega con essi; e che il furore di tutte queste genti era cosi grande, che essi non haueano mai potuto far si, con dar terrore a Suessionisi quali erano quasiloro fratelli et loro parenti, et usa no quelle istesse leggi, & quella ragione & giustitia medesima) che essi, che sono in un stato & sotto un medesimo dominio, & hanno quegli istessi magistrati; che non entrassero in lega con quegli altri popoli. Ora domandando Cefare a costoro, quai fossero & quante le città, che erano in arme, & quali & quante fossero le forzeloro; trouò, come quasila maggior parte de popoli Belgi erano discesi da' Germani, & che hauendo già anticamete passato il Rhe no, & hauendo trouati que'luoghi molto fertili, s'erano quiui fermati ad habitare; hauendone prima cacciati que Francesi, che quiui habitauano: & che questi popoli solamete erano stati quelli, che al tempo de' padri nostri essendo tutta la Gallia da Teutoni & da Cimbri trauagliata, haueano a queste due na tioni uictato d'entrare nel paese loro. La onde per questa cagione questi popoli, rispetto alla memoria di cotai cose, haueano preso gran nome & animo grande nelle cose della guerra. Affermauano etiandio essi R heni hauere hauuto contezza del numero di quelle genti, percioche essendo per uicinanza, & per parentela congiunti con esso loro, sapean molto bene quanto gran nume ro di gente ciascuno hauesse offerto allhora, che nel commune consiglio & parlamento di tutti i popoli Belgi si determinò questa guerra. Che fra gli altri fono stimati molto, rispetto alla uirtù, al ualor loro et alla grandezza, & all'es i uois. sere molti in numero i Bellouaci, e che questi posson mettere insieme centomila foldati da portar arme, & hauere offerto di darne per questa guerra sessanta mila de'migliori, & che questi domandauano, che si concedesse loro il ma neggio di tutta questa guerra. Che nicino a costor son poscia i Suessioni, iquali hanno un paese larghissimo, & sopra modo fertile, & abondeuole nel produrre tutte le cose. Che tra costoro erastato già Rene'tempi nostri Dini-

Ce are marchia l'effercito alla nolta de' nimici di Rains Vescouado Remê

Rhemi mandano Ambasci : dori a Ca fare.

Di capagna í Frácia di Soifons.

Belgi per la maggior parte discess da Tedeschi.

Di Beau-

Di Soifons o di cam. pagna.

Inghilter ra.

Di Tor= nai.

D'Arras, in Picardia. d'Amiens di Terouinna Gheldrefi. Di Cales porto di mare. Casleteli in Fiadra. Veroman dui. Di Ver.

dois in Piccardia

Cabiaci di Douai Condruli di Aix. Eburoni, da Liege Co reli & Pemani Leo diesi. a d'Autun d'Autun. Di Boa. uuois.

che l'eiser cito paila La Difne.

fatto fare da Cefa-

DiRane. Cefare fa il fiame Azona. Baftione

tiaco huomo potentissimo sopra tutti gli altri huomini della Francia, il quale bauea già ottenuto il dominio di gran parte di questi paesi, & appresso della Britannia, & hora esser Re di questi luoghi Galba. E che tutti di commune parere & uoglia haueuano dato a costui per essere huomo di gran giustitia & prudenza il gouerno di tutta questa guerra. Come egli hauea dodici città sotto di lui, o offeriua per quest'impresa cinquantamila soldati . I Neruy medesimamente, prometteuano di darne altretanti, iquali son tenuti buomini molto feroci & bestiali tra gli altri di que paesi, & habitano in luoghi mol to lontani. Gli Atrebati ne metteano quindeci mila. Gli Ambiani diecimila. I Morini quindicimila. Sette mila i Menapy, diecimila i Caleti. Altritanti i Verocassi & i Veromandui. I Catuaci uentinoue mila, I Condrusi poscia, gli Eburoni, i Cerefie Pemani, iquali tutti con un medesimo nome son chiamati Germani, ne dauano per quanto essi stimauano intorno a quaranta mila. Cesare bauendo confortato questi popoli, & con lungo ragionare benignamente loro risposto, impose loro, che douessero fare, che tutti gli huomini del Senato si presentassero a lui, & che gli dessero per Ostaggi i figliuoli de Cittadini principali delle città. St eglino tutto misero a effetto a conueneuole tempo conmolta diligenza. Egli intanto hauendo chiamato a se Diuitiaco Heduo, & bauendogli ragionato a lungo, gli dimostrò di quanto grande importanza fol fe alla Republica, & per la sulute commune di tenere, che i nemici non si potessero accozzare insieme, accioche douendost far la giornata, non fosse loro convenuto di combattere cotra un numero così grande di genti nimiche. F.che ciò si potrebbe fare, ogn'hora che gli Hedui mandassero l'essercito loro nel pae se de Bellouaci, & che quiui cominciassero a fare scorrerie & dare il guasto. E hauendogli dato cosi fatte commissioni lo licentiò. Ora poi che Cesare uide tutte le genti de'Belgi ridotte in un sol luogo uenir uer so lui, & che hebbe inteso da coloro i quali hauea mandato auanti a riconoscere i luozhi, et da i Rhe mi hebbe inteso come il fiume Assona non era molto lontano, il quale passa ne gl'ultimi confini de Rhemi, usò quella prestezza, che pote in fare, che l'esserci to passasse il siume, & quini uolle che'l campo si fermasse. La onde l'una banda del campo nenius a esser forte & ben guardato dalla riua del fiume; & tut to quello, che era dopo'l fiume, ueniua ad effer assicurato da'nimici; & era ol tre a ciò l'hauer preso questo partito cagione, che da'Rhemi & da tutte l'altre città potessero portare al campo le uittouaglie senza pericolo alcuno. Era sopra questo siume un ponte, onde Cesare ui mise tosto la guardia: se poscia resta re di là dal fiume nell'altra riua Quinto Titurio Sabino con sei compagnie. Quindi comandò a' foldati, che per fortificare il campo si facesse un bastione d'altezza di dodici piedi, con un fosso largo diciotto. Era lontani da gli allog giamenti del nostro campo otto miglia una terra de' Rhemi detta Bribrax, l'es sercito de Belgi poi che marciando l'hebbero ueduta, cominciarono con impetuosi assalti a combatter, là onde que di dentro con gran difficultà quel gior no la difesero. Che i popoli Belgi usauano nel combatter le terre quell'istesfamaniera, che gli altri Francesi. Questi hauendolo d'ogn' intorno cinto con gran numero di soldati, cominciarono intorno intorno alle mura a tirar sassi: onde fu a coloro, che le difendeuano, forza di lasciarle senz'alcuna difesa: on de i nimici hauendo fatto un di quelli strumenti da combattere che si dice testudine: si uennero con esso accostando alle porte, & attendeuano a ruinare le mure con batterle sotto; laqual cosa era in quel tempo loro molto ageuole: per che i soldati erano tanti a tirar sassi, & altre armi, che non n'hauea alcuno tra que' di dentro, che si potesse fermare sopra le mura per difendere la terra con tra costoro. Poi che su uenuta la notte, la quale su cagione di far ritirare i nimici dall'assalto, Iccio di natione Rhemense, ilquale era tra suoi huomo nobilissimo, & molto fauorito, & era allhora al gouerno della terra, & poco auanti erastato un di quelli, che erano stati Ambasciatori a Cesare, spacciò tosto alcuni mandati a Cesare, facendogli sapere, come se egli non mandasse tosto gente a soccorrer la terra; che non gli daua l'animo di più poterla difendere. Cesare cosi su la meza notte mandò in soccorso de gli huomini della terra, i balestrieri di Numidia, & di Creta & i Frombolatori dell'Isole Baleari, dando loro per guide que medesimi, iquali erano stati mandati per Ambascia dori da Iccio. Nell'arrivare, che fecero costoro nella terra, entrò subito in tutti que'cittadini insieme con la speranza del douersi difendere una uoglia grandissima di combattere; doue i nimici d'altra parte uennero a perdere la speranza, che haueano di poter prendere la terra. Fermatisi dunque alguanto vicino alla terra, & havendo scorso & predato il contado & dato per tutto il guasto, & messo a sacco & fuoco tutte quelle contrade, borghi, uille, & edi fici, doue essi poterono arrivare; ragunato insieme tutto l'essercito presero la uolta del campo di Ce sare; accampandosi lontano da esso manco di due miglia. Teneuano essi campi, per quanto si poteua pel sumo & pe' suochi congietturare, un giro di paese, che era otto miglia di larghezza. Cesare da prima diliberò di sopra sedere il uenire alle mani co'nimici, si per lo numero grande che erano, & si ancho pche era openione, che fossero huomini ualorosi & possenti. Egli è bene il uero, che facendo ogni giorno uscire i canalli leggieria scaramucciare, & affrontando i nimici uenia attastando, quanto fosse il ualore loro; & quanto altresi l'ardire de nostri soldati. Doue poi che Cesare conobbe che i nostri non erano a'nimici inferiori, hauendo per metter l'essercito in bat taglia eletto un luogo molto nel uero a proposito, & atto a tal cosa rispetto al la natura del luogo, perche il monticello, doue era alloggiato il campo, era alquanto rileuato dal piano, & era appunto di tanta larghezza, quanta ne potea prender l'essercito messo in battaglia; & appresso da tutte due le bande baueale ripe alte & dirupate, & nel fronte suo a poco a poco scendendo, ue-

Brai in Ia. Contea di Rhetel.

IccioRhe mense aui sa Cesare della cirtà, che no si potena difendere

Maiorica & Minori

Cefare foccorfe Bribrate.

Moltitudi ne di nimi ci: ti da Cefa re, perche i nemici non lo po tellero to gliere in mezo.

F E Palude tra il cam po di nimici e de Romani.

La Difne.

Battaglia tra Numi die i Rhe mi.

Ripari sat Iniua a fersinguale al piano: Egli se fare dall'uno & dall'altro lato del colle per trauerso un fosso di lunghezza di forse quattrocento piedi, e nell'estremità del fosso, alcune trincee, & quiui fe mettere gl'instrumenti da combatte re, affine, che i nimici poi che egli hauesse messo le sue genti in battaglia, essen do per lo numero grande cosi possenti, non potessero affrontando i nostri dalle bande torgli in mezo. Hauendo poscia lasciato alla guardia delli alloggiamenti quelle due legioni, lequali egli hauea poco auanti condotte in campo, acciò se fosse bisogno di soccorrere in alcun luogo, le potesse quiui condurre; tutte l'altre legioni, lequali erano sei, se uscir fuori de ripari del campo, & & quiui dauanti a'ripari gli mise tutti in battaglia. F Inemioi ancora al l'incontro essendo già fuori de gli alloggiamenti, si misero in battaglia. Era fra'l nostro campo & quello de'nimici una palude, laquale non era molto gran de. I nimici stauano attendendo se i nostri passassero di là dalla palude: & i nostri d'altra parte aspettauano, se i nimici hauessero cominciato a passarla, & eran presti con l'armi loro d'assaltare coloro, che nel passare sossero impedi ti.I caualli in tanto dell'uno de dell'altro essercito s'erano ualorosamente affrontati. Cesare poi, che niuno de gli esserciti uolea essere il primo a passare la palude, & hauendo i nostri caualli il uantaggio della battaglia, seriti rare i soldati tutti alli alloggiamenti . I nimici subito leuarono il campo loro del luogo, doue s'erano prima fermati, & presero la nolta del fiume Axo na, ilquale si come s'è detto poco auanti, era appunto dopo' lnostro campo. Et hauendo quiui trouati i uadi, tentarono di passare una parte dell'essercito, con questo proposito di prendere, se potessero, il bastione, che si come detto habbiamo, era guardato da Quinto Titurio Luogotenente di Cesare, & di tagliare il ponte. G Doue se pure tal cosa loro non riuscisse, di dare il guasto nel paese de'Rhemi; perche que popoli arrecauano a'nostri un'utile molto grande in questa impresa, & teneuano i nostri di uittouaglia proueduti. Cesare hauendo inteso per auuiso di Titurio la cosa, sè tosto passare il ponte a tut ta la caualleria, & appresso mandò con esso loro i Numidi armati alla tezgiera, & tutti i balestrieri, & frombolatori, & uenne con tutti costoro contra i nimici. Fu fatta quiui nell'affrontarsi delle parti una battaglia ueramente crudele; & inostri assaltando i nimici, che erano impediti nel passare il fiume, ne amazzarono un numero grande; quindi ributtarono con l'armi inhastate gli altri, che faceano forza di passare sopra i corpi de morti; & i primi iquali erano già passati, tolti in mezo da caualli furon tutti morti. Ora poi, che i nimici nidero, come eran stati ingannati nella speranza, che baueano & di prendere la terra, & di passare il fiume, & che uidero come i nostri non uoleano uscire a combattere in luogo doue bauessero disauantaggio, essen dosi fermati in luoghi commodi & atti a combattere, & che cominciò a mancar loro la uittouaglia, ragunatisia parlamento, su tra loro conchiuso, Nu. 36.

6

- A Belgi, che andauano a passare il fiume per leuar le uettouaglie a Cesare, Edare il guasto al paese di Treuiri
- B Caualleria & armati alla leggiera, mandati da Cesare per il ponte : co quali egli si oppone a nimi ci,&gli ribatte.







F

A Fiume Axona

B Alloggiamento di Cesare sopra un colle

C Ponte fatto da Cesare & fortificato

D Trincee fatte da Cesare per la campagna per non esser circonuenuto da' Belgi

E Essercito di Cesare

F Essercito de' Belgi

G Battaglia fra la caualleria di tutti due gli esferciti

H Palude fra l'uno essercito Estaltro.







che fusse ottimo partito, che ciascuna di quelle nationi douesse tornarsene nel paese d'onde s'era partita; con questa conuentione tra loro fermata, che tutti douessero uenire in soccorso, là doue prima i Romani entrassero a molestare con l'essercito loro, per difender da loro i luoghi, che essi molestassero: affine di combattere più tosto dentro a paesi loro, che in quelli d'altri popoli, & di ualersi delle loro stesse uittouaglie, & non dell'altrui. Oltra l'altre cagioni, che loro mosse a prendere così fatto partito, su anche questa, che già haueuano inteso come Divitiaco, col campo delle genti de gli Hedui si veniva accostan do al paese de Bellouaci, ne si poteua persuadere a Bellouaci, che restassero più lungamente in campo, & che non andassero a dare aiuto a iloro. Ora poi che tra loro si fu conchiusa la cosa, come detto habbiamo, nella seconda muta della sentinella di quella notte constrepito et romori grandi uscirono de'riparidel campo senza ordine alcuno, & senza guida d'alcuno che loro comandasse; perche ciascuno sisforzana d'essere il primo a marciare ananti per tor narsene a casa quanto più tosto poteua; onde più tosto la partita loro si potea giudicare un fuggirsi : che partirsi . Non furon primamossi, che tal cosa fu fatta intendere a Cefare dalli stracorritori; ilquale perche non sapeua ancho ra qual fuse la cagione che mouesse hora i nimici a cost fattamente partirsi, dubitò di qualche inganno: & perciò non uolle, che ne le fanterie ne i caualli uscissero de ripari del campo. Et essendogli poscia nell'apparire del giorno da coloro che faceuan la scoperta confermato il medesimo, mandò subito auanti la caualleria, acciò che assaltando la retro guardia delle genti nimiche, la uenisse a trattenere, dando il gouerno di tutti a Quinto Pedio & a Lucio Aurunculeo Cotta, Luogotenenti suoi; quindi commise a Tito Labiena, che douesse con tre legioni seguitar costoro. Questi hauendo assaltato i nimici alla coda della battaglia, & hauendogli cosi seguitati molte miglia, ne tagliarono a perzi un numero grande di quelli, che fuggiuano. Ma poi che alcuni della retroguardia de'nimici affrontati da'nostri feron testa, & cominciarono a uoltare il uiso a'nostri & combatter ualorosamente con essi, & soste nere gagliardamente l'impeto de nostri; que primi, iquali stimanano esser già fuori d'ogni pericolo, et perciò correuano auanti senza ritenersi per cosa ueruna, & senz'alcun capo, che loro comandasse; poi che hebbero udito il romore, che si facea da coloro, che combatteano, rotti tu ti gli ordini si misero a suggire, giudicando, che solamente il suggire donesse aintargli. La onde i nostri senza alcun loro pericolo ne uennero a far morire tanti, quanti ne poterono per lo Batio di quel giorno, & appunto nel tramontar del Sole si restarono di più seguitargli, ritirandosi a ripari del campo nella quisa, che erastato comandato loro. Cesare il seguente giorno auanti, che i nimici si sossero ribanuti dalla paura grande & dalla fuga; condusse l'essercito ne terreni de i Suessioni, iquali erano nicini a' Rhemi, et a gran giornate si condusse sotto una

d'Autun in Beauuois.

I nimici fuggono.

Prudenza di Cesare

S itt

Di Soifons. Di Reins. Hoggi Noion. Cesare as sedia Nouioduno nel terreno de Suef fani.

Hoggi Gatti. Di Soi fons. Di Reins

Figliuoli del Re Galba da ti postaggi a.Cefare.

Di Soifons. Di Beau= uois.

d'Autun.

Di Beaunois. d'Autun.

di Beauuois. d'Autun.

terra, il cui nome era Nouioduno. Onde tentò nel passare di uolerla prender per forza, perche egli haueua inteso non esserui dentro gente, che la potesse difendere; ma non gli uenne ciò fatto, che auenga, che dentro ui fossero pochi a difenderla, perche u'era d'intorno il fosso molto largo & le mura erano di grande altezza, non la prefe altramente. Hauendo poscia finito il campo di quanto facea di mestiero, & fatti i ripari necessary, diede ordine, che si cominciasse a far tirare quelli strumeti che si chiamano Vinee, sotto le mura, & a mettere in punto tutte quelle cose che bisognauano per dar l'assalto alla terra. Intanto la seguente notte tutte quelle genti de Suessioni, che erano fuggendo campate nella riceuuta rotta poco auanti, siripararono dentro la terra. Ora poi che le Vinee furon con prestezza molta tirate sotto le mura, & essendosi già fatte le trincee, & dirizzate le torri, que popoli Francesi tut ti trauagliati d'animo per la grandezza di queste sabriche, le quali essi non haueano mai ueduto altra uolta, ne ragionare uditone, & per la gran prestezza de'Romani; mandaron subito a Cesare Ambasciatori, come si uoleano rendere, o ricercando i Rhemi Cefare, che costoro fossero conferuati senza ingiuria, & che non fosse fatto loro dispiacere: Cesare su contento di concederlo loro. Ora Cesare hauendo presi per Ostaggi i primi cittadini della terra; & con essi due figliuoli del Re Galba, & hauendosi fatto dare tutte l'ar mi di quel popolo, fu contento di riceuere queste genti de' Suessioni che si rendeuano; quindi mouendo il capo prese la uolta del paese de Bellouaci, iquali essendosi ritirati con tutte le cose loro in una terra detta Bratuspantio, & trouandosi Cesare da essa lontano con l'essercito intorno a cinque miglia, uscirono della terra tutti i uecchi maggiori, & hauendo disteso le mani uerso Cesare, cominciarono con la uoce a far segno, come essi andauano da lui per rimettersinelle sue forze & sotto la fede di lui; & che non uoleano per niente far guerra co' Romani. Et appresso essendosi Cesare fatto uicino alla terra, & facendo fermar quiui il campo, i fanciulli & le donne della terra stando sopra le mura con le braccia in croce, si come era lor costume, domandauano a'Romani la pace. Et Divitiaco (ilquale dopò la partita de' Belgi, hauendo licentiato le genti de gli Hedui era tornato da Cesare) parlò in fauore di costo ro; dicendo come i Bellouaci erano stati sempre amici & confederati de eli Hedui, & che quegli huomini, che tra loro erano i principali, dicendo loro come Cesare hauea ridotto tutti gli Hedui in seruitu; & che perciò tutto dì sosteneuano da' Romani ogni uillania & ingiuria, gli haueano spinti a leuarsi dall'amicitia & lega loro, & a far la guerra co' Romani. Onde poscia quelli, che erano stati i primi motori di tal deliberatione, conoscendo in quanta ruina haueano condotta la lor città, se n'erano fuggiti in Inghilterra. Et che non solamente i Bellouaci, ma etiandio gli Hedui pregauano per loro Cesare, che uolesse mostrarsi uerso costoro clemente & piaccuole, si come egli era sempre

usato di fare. Et che se egli inciò compiacesse loro, uerrebbe a fare accrescere l'auttorità de gli Hedui fra tutti i popoli Belgi; dell'aiuto de' quali & del fauore s'erano sempre ualuti in tutte l'occorrenze delle passate guerre. Cesare mosso dal uolere honorare Diuitiaco & compiacere a gli Hedui, rispose come egli era contento di riceuere costoro & di perdonar loro, & saluargli si, che non riceuessero alcun danno. Ma perche questa cra una città molto grande, & fra i popoli Belgi, si per la grandezza, & si per esser ripiena di molti huomini, potea molto, uolle, che gli dessero seicento ostaggi. Poi che quindi hebbe ha unto gli ostaggi, & hebbe lenato al popolo l'armi, si mosse quindi con l'essercito; & marciando giunse nel paese de gli Ambiani: ne su si tosto quiui arrivato, che que' popoli si diedero nelle sue mani con tutte le cose loro. Era il paese di costoro uicino a quello de' N erug, onde domandando Cesarc della natura & de' costumi di costoro, trouò di loro questo. Che fra loro no u' andauano mai mer catanti, che non lasciauano, che si portasse nel paese loro uino, ne alcun'altra cosa di quelle, che arrecano la lussuria & le sontuosità, percioche essi giudicaua no, che queste cosi fatte cose facessero diuenire gli animi languidi, & deboli, & che uie più debole & poca facessero la uirtù loro; che essi erano huomini fe roci & di gran ualore: Che biasimauano & imputauano molto tutti gli altri popoli Belgi, perche si erano dati a' Romani; & haueano posto da parte l'anti co loro ualore & l'usata uirtù; che oltre a ciò essi affermauano, come non erano per mandare Ambasciatori a Cesare, & meno erano per accettare alcuna conditione della pace. Ora hauendo Cesare fatto marchiar l'essercito tre giorni pel paese di costoro, intendeua da prizioni, come il siume Sabi non era lontano dal campo oltra dieci miglia, & che tutti i popoli Neruii s'erano fermati di là da questo siume, & che quiui insieme con gli Atrebati, & Veromandui uici ni loro, attendeuano, che i Romani arriuassero; percioche eglino haueano con le loro persuasioni indotte amendue queste nationi, che uolessero insieme con esso loro correre in quella guerra una medesima fortuna. Come oltre a ciò essi Aspettauano le genti de gli Aduatici, iquali s'erano già mossi, per uenir loro in fauore. E che esfi haueano ridotto tutte le donne, & quegli huomini, de quali, rispetro all'età, non si poteano con l'armi ualere in un luozo, doue l'essercito no poteua passare, rispetto alle paludi, che l'impediuano. Poi che Cesare bebbe in teso queste cose, mandò auanti alcuni soldati & Capitani a riconoscere i luoghi, & a prendere un luogo, che fosse commodo per fermare il campo. Ora marciando insieme con l'essercito di Cesure molti buomini di que' Belgi, iqua li s'erano resta Cesare, & altre genti molte d'altri luoghi della Francia, per quanto poscia s'intese da prizioni, alcuni di loro hauendo molto bene notato il costume dell'essercito nostro nel marciare di que' pochi giorni, che u'erano sta ti, la notte partiti del campo nostro, passarono nel campo nimico; & quiui fece ro intendere a quelle genti, come nel mezo di ciascuna delle nostre legioni

d'Autun

d'Autun.

Cefare uà nel paefe di Ambia ni. di Amiés. Di Tornai. Natura, e costumi di Ambia ni.

Sabi fiume Sambe di Tornai.
d'Arras di Vermandois in Picardia.

I Bolseduc. Neruii no hauer mai forza nella caualleria.

Di Tor=

Di Tor-

Sito del luogo, do ue era fer mato il campo di Cefare.

Ordine delle geti di Cesare nel marciare. Di Tor-

nai.

I caualli di Cefare passano il fiume e s'attaccano co' nimici.

mentre simarciana, era grandissimo numero di bagaglie & di cariaggi da impedire; & che ogn'hora, che la prima legione fosse giunta nel campo, non era fatica nessuna, essendo l'altre legioni anchora grande spatio lontane d'assaltarlamentre fosse cost da' cariaggi co bagaglie impedita. Doue ogn'hora che questa fosse rotta, & che hauessero tolto loro le bagaglie, e' ne seguirebbe, che l'altre poscia non harebbono ardire di star loro a petto. Era oltre a ciò aiutato il configlio di costoro, che raccontauano tal cosa da questo, che i Neruij non haueano giamai anticamente hauuto le lor forze nella caualleria, perche essino usano manco hoggi di essercitarsi in cosi fatto essercitio; ma tutte le forze loro l'hanno nelle fanterie; & a fine di potere più ageuolmente impedire i passi a' caualli de' popoli lor uicini, se mai fossero passati ne'loro paesi per far prede & scorrerie, hauendo tagliato gli arbuscelli piccioli, & teneri, & hauendogli ritorti & ripiegati, & intreciati insieme, & messoui spessi rami & roghi per la larghezza, & framessici delli spini, haueano fatto, che cosi satte siepi facea no riparo a guisa di muro, di maniera, che non solamente non ui si poteua passare, ma si poteuano a pena uedere. Essendo dunque all'essercito nostro da que ste cose impedita la uia, i N erun non giudicarono, che fosse bene di lasciare andare il partito, ch' erano stati consigliati di prendere. Il sito del luogo, done il nostro campo s'era fermato, era così fatto. Era un colle, il quale cominciando dalla sua sommità, uenia sempre ugualmente calando per fino al fiume Sambre, del quale habbiamo già detto poco auanti. Nasceua poscia da questo siume un'altro colle posto all'incontro di questo, che era disalita somigliante a questo, & era da esso lontano intorno alla quinta parte d'un miglio, & era basso & molto aperto, & nella più alta parte era ripieno di felue: di maniera che l'occhio non poteua passare in esso si auanti, che uedesse quello che u'era. S'era no i nimici imboscati dentro queste selue, & quiui si stauano chetamente. Si ue deuano bene lungo la riua del fiume alcuni, ma pochi alloggiamenti di caualli. Erano l'acque di questo fiume d'intorno a tre piedi d'altezza. Cesare hauendo mandato auanti la caualleria, seguitaua con tutte le genti a piedi; ma la batta glia era ordinata d'altra maniera, che non era stato referito da Belgi a' Neruy.Percioche Cesare, si come era sempre usato, perche haueua l'essercito nimi co uicino, menaua seco sei legioni, che non erano impedite da bagaglie, ne da cariaggi nè da ueruna sorte d'impedimenti. Quindi facea dopò queste marcia re le bagaglie & cariaggi di tutto l'essercito. Chiudenano poscia tutta la battaglia quelle due legioni, lequali erano state poco auanti messe insieme, & era no poste alla Iguardia delle bagaglie. Intanto i nostri caualli hauendo passato il fiume, & con esso loro condotti i frombolatori & balestricri, uennero alle ma ni con la caualleria de' nimici. Et ritirandosi essi spesso nelle uicine selue a i loro, or uscendo di nuovo quindi & affrontando i nostri, & non hauendo i nostri Vardire di più lungamente correr dietro a coloro che si fuggiuano, che per fino a que'

a que' luoghi doue si principiauano i boschi, & che durauano le campagne aperte, quelle sei legioni intanto, le quali erano state le prime a uenire auanti bauendo fra loro partite l'opere, & dato gli ordini di quanto si douea fare, attendeuano a fortificare il campo. Ora come prima coloro, iquali flauano nel le selue nascosti, hebbero ueduto arrinare le prime bagaglie del nostro esserci to, perche s'era dato ordine fra loro, che come queste si uedessero, si douesse dar dentro, nella maniera che s'erano messi secondo gli ordini loro in battaglia dentro la selua, & che s'erano confortati tra loro, con incredibil preslezza faltarono contutto l'essercito fuori, & uennero a la nolta de' nostri caualli Et bauendogli co poca fatica rotti et sbaragliati, corsero con prestezza uer so'l fiume; che non è quasi credibile; dimaniera, che in un medesimo tempo i ni mici si uedeano nelle selue uicine, nel fiume, & alle mani co' nostri. Vennero appresso con la medesima prestezza dal colle posto all'incontro del nostro cam po ad afsaltare i nostri, & que' soldati, i quali crano intenti all'opera del forti ficare. Bisognaua, che Cesare in un medesimo tempo sosse per tutto, a tutto pro uedesse, & facesse ogni cosa Come di fare spiegare l'insegna de' Romani, che era il segno che si dana ognibora, che si donena far la giornata; di far dare nel le trombe, di richiamare i soldati dall'opera, di far ritirare coloro, iquali era no scorsi un poco troppo auanti per fare i bastioni; di metter le genti in battaglia; di confortare i soldati, & inanimargl; di dare il segno, quando doueano andare ad affrontare i nimici. E la breuità del tempo, & il uenirsi già i nimici con impeto accostando gl'impediuano gran parte di queste cose. Hora in queste cosi fatte difficultà da due cose era aintato: l'una era il sapere de suoi soldati, & l'essere eglino usati et essercitati in ciò, perche per essersi trouati nelle pas sate battaglie erano si fattamete essercitati, che eglino p se stessi si proponeua no co no manco ageuolezza di far quello, che altri hauesse co insegnarlo loro, potuto a essi mostrare: o l'altra era, che Cesare hauea comandato, che nessuno ui hauesse tra suoi Capitani & Luogoteneti che ardisse di partirsi dall'opera sua, & dalla sua legione, prima, che fosse fornito il capo di ripari, & di tutto quello, che facesse di mestiero. Questi dunque udendosi già uenire i nimici addosso co tanta prestezza, no uossero più aspettare; che fosse loro imposto da Cesare, ma eglino stessi senza, che fosse comadato loro, si gouernauano in tal caso in quel modo, che giudicauano, che fosse migliore. Cesare intanto hauendo ordinato & comandato quanto giudicaua necessario, si mosse con prestezza air confortando i soldati, & metter loro animo in quella parte, che a sorte gli uenne bene, & arriuò appunto fra le genti della decima legione. Egli nel far le parole a'foldati non usò più lunga oratione, che di dir loro, che si douessero ricordare della pristinaloro nirtà & delloro solito nalore, che non si douessero punto sgomentare d'animo, & che ualorosamente ritenessero la furia & l'impeto de'loro nimici. E perche i nimici intanto si erano fatti loro

Quello che bifognaua, che da Ce fare fi faceste.

Partito preso da Cesariani.

Officio di buon Capitano.

F

Battaglia tra gli Atrebati e Cesariani.

uicino a quanto si tirerebbe un dardo con mano egli tosto diede il segno del dar dentro. Quindi corfo in altra parte della battaglia per mettere animo a'Soldati si diede in coloro che combatteuano. E fu quello spatio di tempo cosi breue, & l'animo de'nimici cosi pronto al combattere, che non solamente non ui fu tempo di accommodare l'insegne, ma non poterono appena mettersi le celate, & leuar le coperte a gli scudi. Ogn'uno dunque, che si parti dall'opera sua, si fermò in quella parte della battaglia, done gli toccò la sorte di ritrouarsi, & stette sotto quell'insegna ciascuno, che prima gli uenne ueduta, accioche mentre andasse cercando de' suoi, non perdesse tempo di combattere. Essendosi dunque l'essercito messo in battaglia più tosto, come richiedeua la na tura del luogo, doue si trouauano, & le ripe di quel picciol monte, & ancho la necessità del tempo, che come uoleua la ragione, & ordine della guerra: perche alcune legioni s'erano affrontate con la battaglia de'nimici in diuersi luoghi, & altre poscia combatteano in altre parti a nemici resissendo & il po ter uedere il tutto era impedito dalle foltissime macchie, lequali si come habbiamo già dimostrato, tra loro s'interponeuano. Non era possibile che un'huomo solo potesse soccorrere in que luo chi tutti, che bisognaua; nè che potesse pro uedere a tutto quello, che faceua di mestiero in ogni parte della battaglia; nè meno altresi poteua comandare per tutto, tutte quelle cose, che bisognaua che si comandassero. La onde in una stretterza di cose tanto grande, & in tanti trauagli, seguiuano altresi diuersi & uariji successi della fortuna. I soldati del la nona & della decima legione effendosi fermati nella parte sinistra della bat taglia con lanciare contra gli Atrobati l'arme da tirare, essendo eglino per lo molto correre & per la stracchezzamezi morti, & mal condotti dalle molte ferite riceunte, percioche a questi popoli era tocco in sorte di fermarsi da questa banda a combattere co'nostri, gli caeciarono da'luoghi piu alti, & gli costrinsero a entrare nel fiume. Done sforzandosi eglino di passare, i nostri andando lor dietro; & trouandogli impediti nel passare, con le spade ne fecero morire una gran parte. I nostri in tanto ualorosamente seguirono di passare il fiume, & andando auanti si trouarono in un luogo molto strano, & pericoloso, & affrontatisi quiui co'nimici, iquali baneano fatto testa, & eransi rimessi a combattere, & resistere a'nostri, di nuono gli ruppono & feron siche si diedero tutti a fuggire. Da un'altra banda medesimamente due diuer se legioni l'undecima & l'ottaua essendo uenute alle mani co'V eromandui, gli haueano rotti & messiin suga, & hauendogli da'luoghi più alti cacciati fino alle riue del fiume, erano quiui alle mani con essi. Et essende già tutto'l campo spogliato quasi d'huomini dalla testa della battaglia & dalla signistra parte, perche la duodecima legione nel corno destro della battaglia & poco da esso lontano la settima s'erano già sermate; tutti i Neruii sotto la guida di Buodognato lor Capitano restrettisi insieme in un grossissimo squadrone eran

d'Arras.

DiVermã dois. Vermãdii rotti da Cesare.

Di Tornai Buodognato Ca-

con impeto uenuti ad affrontare in questa parte il nostro campo. Et una parte di loro hauendo aperto per forza dall'un lato la battaglia, cercaua di mettere le due legioni in mezo, & l'altra tentaua di pigliare il uantaggio, & più alto luogo del campo & hauea già cominciato a salire. In questo istesso tempo i nostri caualli & i fanti armati alla leggiera, iquali erano stati sempre in compagnia di coloro (che come detto habbiamo) eranostati rotti nel primo assalto fatto da'nimici allhora, che essi si ritirauano dentro del campo, ueniano a incontraasi ne nimici, & di nuouo si misero uerso un'altra parte del campo a fuggire. I Saccomanni in tanto, i quali dalla maggiore & principal porta del campo & dalla più alta parte del colle haucano ueduti i nofiri uittoriosi passare il fiume, usciti de'ripari per andare a far preda; riuoltandosi poscia indictro, & uedendo i nimici pel nostro capo, con furia non pic ciola in fuga si riuoltanono. V diuasi in quell'islesso tempo il romore & le strida di coloro iquali andauano insieme con le bagaglie. E se n'andauano chi quà, e chi là fuggendo di molto spauento ripieni. Onde mossi da tutte queste cose,i caualli de Treuiri, iquali tra gli altri Francesi erano riputati huomini di singular uirtù & nalore, & erano nenuti in ainto di Cesare mandati dalla citta loro; hauendo ueduto come gli alloggiamenti & ripari del nostro campo erano già ripieni di grandissimo numero di nimici, che le nostre legioni erano strette da Soldati nimici, & erano da essi quasi tolte in mezo, & che i Saccomanni, la caualleria, & i Frombolieri di Numidia sparsi & rotti correnano fuggendo in questa & in quella parte, giudicando, che alle cose nostre no fosse più riparo alcuno; tosto presero la uia per tornarsene alle case loro. Et quiui raccontarono come i Romani erano stati rotti & uinti, & che i loro nimici haueano tolto loro tutti i cariaggi, & le bagaglie, & haueano presoil lor campo. Cefare hauendo messo animo con le parole sue alla decima legione, si presentò subito nel destro corno della battaglia, doue trouò, che i nimici stringeuano i suoi gagliardamente, & che i soldati della duodecima legione hauendo ridotte tutte l'insegne in un sol luogo, & essendosi tutti ristretti insie me,s'impediuano per se stesse l'un l'altro di sorte, che non poteano combattere altramente. Vide poscia come essendo stati morti tutti i Capitani del quarto Co horte, & l'alfiere altresi, & perduta l'insegna, & tutti i Capitani anchora del l'altre compagnie, o morti, o grauemente feriti, & tra gli altri P. Sestio Bacu lo, di quelle primipilo, huomo ueramente ualorosissimo, hauer riceuute molte grauissime ferite di maniera, che non si potea più reggere in piedi, & gli altri soldati esser diuenuti lenti, & alcuni abbadonati da gli ultimi, ritirarsi dalla battaglia & cansarsi dall'armi nemiche; & che i nimici uenendo non dalla te sta, ma dalla banda di sotto, con impeto seguitauano di uenire ad affrontare i nostri, & combattere tuttauia da amendue i fianchi, & la cosa esserridotta in grande stremità; & che non u'era più rimedio ne, soccorso alcuno per riparare

pitano de Neruii. I fanti Ce fa. si pogo no a fuggi

Treuiri cioè di so mo ualore. Di Triers.

P. Sestio

Valore & animolità di Celare.

H Quato i m porta la presenza de' capi.

Tito La bieno ma da a foccorrere il campo de' Romani.

Ardire e ualor de nimici.

a tanti mancamenti & pericoli; prendendo delle mani d'un soldato dell'ultime squadre una rotella, percioche egli era corfo quiui senza, si mise nella prima squadra, & hauendo chiamati per nome tutti i Capitani a uno a uno, & messo animo con le parole sue a gli altri soldati tutti, comandò loro, che si facessero auanti con l'insegne, & che le squadre s'allargassero accieche sesse loro più agenole il maneggiare le spade. H Hauendo per la nenuta di lui i soldati ripreso animo & speranza, essendo che ciascuno in presenza del suo Signore & padrone era disidero, o di farsi nedere quanto nalena, anenga, che fosse ridotto all'estremo delle cose sue, uenne a sermarsi alquanto l'impeto de' soldati nimici. Cesare intanto hauendo ueduto, come la settima legione anchora, laquale s'era fermata quiui uicino era stretta molto da' nimici, chiamati a se i Coborte, mostrò loro, che era bene, che i soldati delle legioni si uenissero a poco a poco accostando insieme, & che uoltando l'insegne uerso inimici dessero dentro. Onde tosto, che per ordine di Cesare su fatto, quanto egli hauea disegnato, aiu tandosi i soldati l'un l'altro, & bauedo cacciato nia da loro la paura, che baue do nolte le reni a nimici potessero esser da loro tolti in mezo, cominciarono conmaggiore ardire a resistere a' nimici, & a più ualorosamente combattere.I foldati in tanto di due legioni, iquali nell'ultime squadre eranostati alla guardia delle bagaglie, hauëdo hauuto la nuona della battaglia, che si facea, s' crano mosfi correndo, & erano già da' nimici ucduti nella cima del colle. Ft anche Tito Labieno hauendo presigli alloggiamenti de' nimici, & hauendo ueduto da certi luoghi alti in che termine erano le cofe del nostro campo, man dò di presente in soccorso de' nostri la decima legione. E questi hauendo inteso per la strada da caualli & Saccomanni, che si fugginano in che termine fosse ridotto la cosa, & in quanto pericolo fosse il campo, le legioni & il Signore & Capitano loro, chiara cosa è che non fulentezza ueruna, che gliritenesse, che non fossero uelo cissmi a correre in soccorso. Ora nello arrivar di costoro si uide in uno istante la cosa fare una cosi fatta mutatione, che fino a quei soldati de nostri, iquali per le ricenute scrite giacenano quà & là distess perterra, alzandefifu, en appoygrandefi sopra le rotelle, tornarono amenar le mani. Vedendo allhora i Saccomanni come i nimici spauentati n'andauano fuggendo, anchor che si trouassero disarmati, hebbero ardire d'andare ad affrontare i nimici armati. Et anche i caualli uolendo hora con la uirtù & ualor loro cancellare la macchia, che arrecaua loro l'esser poco auanti fuggiti per tutto doue si trouauano ualorosamente combatteuano per auanzare, in ciò quanto poteano, i soldati delle legioni. Ma i nimici anchora trouandosi ridotti all'estremo della speranza del saluarsi mostrarono tal uirtù & tanto ualore, che ogn'hora che quegli che combattendo stauano dauanti a gli altri, cadeuano morti, quegli che erano dopò loro stauano a fronte anostrinel menar le mani, & stando sopra i morti corpi gagliardamente com.

batteuano.

A Monte,o colle,doue Cesare uoleua far gli alloggiamenti

B Fiume Sebino, ch'era fra l'uno essercito Esl'altro

C Colli seluosi, doue erano imboscati i Neruij

D Carriaggi dell'essercito di Cesare

E Due legioni, ch'erano alla guardia de carriaggi

F Caualli de' Romani, che fuggiuano

G Legion decima, che combatte congli Atrebati

H Legion nona, che combatte con essi Atrebati

I Atrebati

K Legion duodecima, ch'è assaltata da' Neruij

L Legionsettima assaltata da gl'istessi Neruij

M Neruij che assalt ano la legion duodecima

N Neruÿ che assalt ano la legion settima

O Legion sesta, che combatte co Viromandui

P Legione ottaua, che combatte co' medesimi Viromandui.

Q Viromandui.

R Neruij, che son nel campo de' Romani

S Caualli de Treuiri, che tornano a casa, hauendo le cose de Romani per disperate.







batteuano. Cadendo poscia questi, & alzandosi i morti corpi l'un sopra l'altro a guifa di monticelli, quelli, che restauano uiui dopò loro salendo sopra que'corpi tirauano l'armi contra i nostri come quasi di su un monticello; & tiranano in dietroquell'armi, lequali erano da nostri tirate loro, di maniera che non fuor di proposito & senza cazione doueano esser giudicati huomini di si granualore & di si granuirtù dotati; hauendo preso ardire di passare un fiume di tanta larghezza, di salir sopra l'altissime ripe, e tirarsi in un luogo cattiuissimo, lequai cose tutte essendo malageuolissime, la grandezza dell'animo loro le hauca fatte parere ageuoli. Orapoi, che fu fatta questa guerra, & che su quasi, che spento a fatto il nome, & la gente de Neruy ridotta quasi a nulla; i necchi, iquali (come dicemmo pur dianzi) s'erano raccolti insieme co fanciulli, & co le donne ne luoghi uicini alla marina & nelle paludi; poische fu portata loro la nuoua di questa guerra giudicando fermamente che i uincitori non hauessero più cosa ueruna, che loro impedisse, & che i uinti d'altra parte non bauessero più cosa, che fusse loro secura; consentendoui tutti coloro universalmente, iquali erano rimasi fra loro, mandarono Ambasciadori a Cesare, & a esso liberamente si diedero. Et in cosi ricordenole & maranigliosa calamità & roina della città loro dissero non essere rimasi di sei cento Senatori, che erano, più che tre soli, & di huomini sessanta mila, più che cinquecento appena, che sossero atti a portar arme. Cefare uolendo dimostrare d'hauere usato uerso costoro la solita sua clemenza & d'essere stato compassioneuole uerso coloro, iquali erano ridotti in miseria, & che lo pregauano supplicheuolmente, uolle, che fossero tutti diligentissimamente conservati senza che susse loro fatto dispiacere alcuno; & impose loro, che tornassero a goderfile lor terre, & i paesiloro, & se comandamento atutti i popoli lor uicini, che non ardifero di fare a costoro alcun dispiacere ò danno ueruno. Ora gli Aduatici, de' quali babbiamo scritto più adictro, essendo già in camino con gli esserciti loro per uenire in aiuto a' Nerui, hauendo hauuto la nuona, come era passata questa guerra, rivoltandosi in aletro, se ne tornarono tutti nelle patrie loro; quindi dishabitando tutte l'altre lor terre & casselli, si ridussero tutti con le loro cose in una sola ter ra fortissima, & posta in un luogo naturalmente fortissimo & sopra modo sicuro. Perche, anchor che da tutte le bande hauesse d'intorno ripe altissime, & dirupatis sime balze, era nondimeno da una parte rimasa una uia, per laquale era l'entrata, che era piaceuolmente erta di non più larghezza che di dugento piedi. Et questa parte baueano essi fortificata con due tele di muro altissimo, & sopra l muro u haueuano posti grossisimi sassi, & trauicon le punte acutissime Erano questidiscesi in parte da popoli Cimbri & in parte da i Teutoni, iquali allhora, che passarono in Italia facendo lastrada per la Prouenza; hauendo lasciato di là dal Rheno quelle bagaglie, che gl'impediuano

Rotta de Neruij. DiTornai

I necchi de Neruii fi diedero a Cefare.

Clemenza di Cesare.

Bosleduc Di Tornai

Gli Aduatici tornano nelle patrie loro, e tutti fi riducono in una terra fortiflima.
Di Zelandia.
Da cui gli
Aduatici fono difce

Aduatici affediati da Cefare

Aduatici parlano a Cefare.

Di Bolfe-

Risposta di Cetare.

& che non poteuano con esso loro portare ui misero alla guardia sei milahuo mini della loro natione. Questi dopò la costoro morte furon per ispatio di molti anni trauagliati da uicini popoli, quando mouendo eglino guerra altrui, e quando difendendosi da quella, che era mossa contra loro; & hauendo poscia col commune consentimento di loro tutti sermata la pace, si elessero quel luogo per loro ferma habitatione. Ora in quel primo, che'l nostro esfercito fu quini arrivato, uscendo eglino spesse volte scaramucciavano co nostri, facendo con essileggieri zuffe. Done poscia cinti da un bastione d'altezza di dodici piedi, & di giro di quindeci mila con spesse trincee, non saltanano più fuora, ma si stauano richiusi dentro le mura. Quindi poi che uidero tirare i Gatti dentro le mura, & esser finito il bassione, & che lungi dalle mura si drizzaua una torre, da prima bessegiauano i nostri stando sopra le mura, & con alte uoci gli scherniuano, che eglino facessero una machina si grade ta to spatio lontano da loro. E si faceuano besse de nostri, considerando con quai mani, d con quai forze fossero per tirare sotto le mura una torre di cosi gran peso, & massimamente essendo hucmini di statura cosi picciola, percioche i Fracesi sogliono il più delle uolte hauer quasi in dispreggio la bassezza de'cor pi nostri, laquale è poca & breue rispetto a loro, che sono huomini di grande statura. Madoue poscia essi uidero la torre esser mossa, & farsi già nicina alle mura, spauentati da luedere una cosa cosi nuoua, & non usata uedersi più da loro, madarono tosto Ambasciadori a Cesare, a richiederlo della pace. Iquali giuti auati a lui parlarono in questa guisa: che eglino giudicauano, che i Romani no facessero guerra senza l'aiuto et fauore de gli Dei, poi che essi po teuano con tanta prestezza tirare auanti cosi grandi & alte machine, & poteuano cosi da presso combattere; dissero poscia come essi con tutte le cose lo ro si rimetteuano nell'arbitrio di Cesare. Bene è uero, che eglino domandauano una cosa fola, & di quella lo pregauano, che se perauentura egli per la solita sua clemenza & mansuetudine deliberaua di volere, che gli Aduatici sossero conservati salui, si come es si haueano inteso, che egli s'era dimostrato ta le uerso gli altri popoli; e'non uolesse leuar loro l'armi. Che quasi tutti i uici ni popoli erano loro nimici, & portauano inuidia grande alla uirtù & ualor loro, & se fossero leuate loro l'armi, non s'harebbono poi potuti difendere da loro. Eche molto il meglio sarebbeloro, done pure e' donessero a tal caso condursi di sopportare qual si noglia sorte sotto i Romani, che per istratio essermal trattati & stratiati da quelle genti, fra le quali essi erano usati di signoreggiare. Cesare hauendo udito costoro, rispose loro in questa guisa. Che egli era per conseruare la città loro più tosto per essere usato di cosi fare, che perche essi lo meritassero, doue però essi si rendessero auanti, che le machine da battere hauessero tocche le mura; ma egli non era per noler alcuno accordo con essi se non che essi gli dessero l'ar-

mi. E che era per fare con esso loro quel medesimo, che hauea fatto fino allhora co' Neruy, che comaderebbe a tutti i popoli uicini, che non ardissero di fare alcun dispiacere alle genti, che s'erano date a'Romani. Poi che questi Ambasciadori hebbero fatto intendere il tutto a i loro, risposero, come erano contenti di fare tutto quello che fosse comandato loro. Hauendo poscia gettato giù dalle mura una grandissima quantità d'armi nel fosso, il quale cingeua d'in torno la terra, di maniera, che la moltitudine dell'armi amontate insieme era no quasi pari all'altezza delle mura, & de' bastioni, & hauendone nondimeno (per quello che dipoi si troud) nascosto d'intorno alla terza parte, resse ritenu te dentro la terra; aprendo a' nostri le porte per quel giorno mantennero la pace: Cesare nel farsi sera comandò tosto che si serrassero le porte, & che i soldati tutti uscissero della terra assine, che non facessero quella notte qualche di (biacere a que' di dentro. Ma eglino hauendo prima (per quanto si seppe poi) fatto tra loro configlio, haueano determinato fra loro, che fermato l'accordo or rendutissa Cesare, perche teneano, che i nostri leuerebbono le guardie, o al meno sarebbono nel farle poco diligenti; una parte di loro hauendo preso quel l'armi, lequali essi hauendo nascoste s'haueano ritenute, & una parte armati di certi scudi, iquali haueano fatti di scorze d'alberi, & di uimini intessuti in sieme, iquali essi in quel subito, secondo, che richiedeua la breuità del tempo, baueano tutti coperti di certe pelli, dopò la meza notte, nella terza muta della sentinella, nella quale bora essi giudicauano, che men faticoso douesse esser lo. roil salire sopra i ripari, & arrivare alle munitioni del nostro campo, usciro no con gran furia tutti in battaglia fuor della terra per affrontare i nostri. Ma dato con prestezza il segno di tal cosa co i fuochi, si come Cesare haueua or dinato, da tutte le vicine trincee, o ripari corfero i soldati là doue era il bifogno. Oraquiui i nimici combatterono ueramente con tal prontezza & cosi ualor of amente, come far si debbe da gli buomini ualor ofi nell'estrema speranza del faluarfi, anenga che in luozo molto difadato; contra coloro, iquali dal ba stione & dalle torri tirauano contra più armi, per fare il debito loro, essendo, che solamente nella uirtà, En nel ualor loro consisteua la speranza tutta del saluarsi. Poi che in questa fattione ui furon morti d'intorno a quattromila sol. dati de' nimici, furon finalmente tutti gli altri ributtati dentro la terra. Il se guente giorno haucdo i no tri per for za spezzato le porte, non ui hauendo più nessuno, che le difendesse, & entratinella terra, Cesare fè uendere all'incanto tutte le robbe, che dentro ui si trou arono & le persone altresi. Fu poscia referito a Cefare da coloro, iquali l'haueano comperate, che i uenduti erano arriua ti al numero di cinquantatremila. Hebbe in questo medesimo tempo lettere da Publio Crasso, il quale egli haueua mandato con una legione nel paese de'Veneti, Unelli, Osifini, Curiosoliti, Sesuuj, Aulerci, e Rhedoni, le città de quali son tutte maritime, & toccano l'Oceano; per le quali intese, come tutte le città di

Di Tornai

Gli Adua tici si rédo no.

Gli Aduia tici affalta rono Cefa

Di Vanes. Di Perche ros. Da Ladriger. Di Corno uaglia, Essisini.
Di Roandi.
Di Reis.
I popoli di la dal
Rheno
mădarono
Ambascia
dori a Cefare.
Di Cartres d'Angiò, di To-

urs.

costoro erano uenute nelle forze, & sotto la giurisditione del popolo Romano. Ora fatte tutte queste cose essendo già tutta la Francia in pace, entrò per la fama di questa guerra cost grande opinione fra Barbari che fino a que popo li iquali habitauano di là dal Rheno mandarono Ambasciadori a Cesare offerendosi di nolergli dare ostaggi, or di fare appresso tutte quelle cose, lequali ei comanderebbe loro. Cesare perche s'affrettaua d'andare in Italia grin Schia uonia, impose a tutti gli Ambasciatori, che la seguente state douesséro ritornare da lui. Egli intanto hauendo ridotte le legioni nel paese de Carnuti, & de gli Andesi, & de Turoni, lequai città era no uicine a questi luoghi, doue egli hauea fatto guerra, se ne uenne alia uolta dell'Italia. Fu per queste cose per le lettere di Cesare ordinato, che in Roma si facesse oratione quindeci giorni cotinui, laqual cosano eramai auanti a quel tépo auenu ta a perso naueru

IL FINE DEL SECONDO LIBRO.



DE'

## DE COMMENTARI DIC GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE.

## LIBRO TERZO.



A V A L C A N D O Cefare alla uolta dell'Italia, mandò Seruio Galba con la duodecima legione, & con parte della caual leria nel paese de gli Antuati, de' Veragri, & de' Seduni; il quale si distende co' termini suoi da' consini de gli Allobrogi, & dal lago Lemano, & dal siume Rhodano per sino alla som mità dell' Alpi. La cagione, che lo mosse a mandarlo su, che

Servio.
San Mauritio.
Di Sion.
Sauoint.
Lago di
Ceuena.

egli uoleua, che la strada per l'Alpi là, onde i Mercatanti erano soliti di passa re con gran pericolo, & pagare gabelle molto grandi, diuenisse aperta & se. cura. Gli diede oltre a ciò commissione, che se esso giudicasse, che facesse di bi sogno, e' lasciasse questa legione alle stanze fra que popoli per tutto quel uerno. Galba hauendo alquante uolte combattuto con felice successo, & hauendo preso molte delle lor terre, uenuti a lui da tutti que' luoghi d'intorno Ambasciadori, et dati a esso gli ostaggi, & fermata con essi la pace; determinò di far fermare due Cohorte fra gli Antuati; & egli contutte l'altre compagnie di quella legione deliberò di fermarsi per quella uernata in una contrada de' Ve ragri, il cui nome era Ottodoro. Questa contrada è posta in una ualle, & ha uici no a se una pianura non molto grande, & cinta da monti altissimi. Ora perche questo luogo era in due parte diviso da un siume, egli volle che in una alloggias fero i Francesi; & nell'altra, laquale era stata da loro lasciata uota, diede gli alloggiamenti alle compagnie. E quel luogo fe fortificare con un bastione & co un fosso. Poi che furon passati alquanti giorni, che s'erano fermati quiui alle stanze, & hauendo egli comandato, che gli fusero portati quiui i grani; gli fu in un subito fatto intendere dalle spie, che da quella parte di quel borgo, laqua le egli hauea consegnata a' Francesi, s'erano tutti fuggiti quella notte, & che una grandissima moltitudine di Seduni, & di Veragri haueano preso i monti, che soprastauano intorno. Era questo auenuto per alcune cagioni, che i Francesi in un subito s'erano risoluti fra loro di ricominciare la guerra, & di cercare di opprimere & danneggiare i soldati della legione. Ela prima, perche essi faceano poca anzi nulla stima della legione, sapendo, che ella non era intie ra, per essersene cauate due Cohorte, co trouando sene fuori molti altri soldati, iquali erano stati mandati a far provisione di vittovaglia. Per quest'altra

Fattioni di Galba.

San Mauritio. Di Sion. Sion. Sito di

questo luoco.

Di Sion. Di San Mauritio.

anchora, che essi stimauano che i nostri per trouarsi in un luogo disauantaggio so of strano, ogn' hora, che essi correndo calassero da que' monti nella ualle, or tirasscro l'armi loro contra nostri; non potessero sostenere il primo loro assalto. Aggiungenasi a queste cose, che essi si dolenano, che sossero stati lenati loro i figliuoli loro in nome d'ostaggi, & che i Romani si sforzauano ditenere la sommità dell'Alpi non solamete per cagione di assicurare il uiaggio, ma etia dio per godersele sempre come cosaloro; & che fra loro si persuadeuano, che essi uolessero aggiungere que' luoghi alla Prouenza per essere a essa uicini. Poi che Galba hebbe inteso tutte queste cose, perche non s'erano anchora fini te di fare le provisioni necessarie per gli alloggiamenti de' soldati; nè meno erano in ordine le monitioni, come si doueua:ne s' cra fatto provissone basteuo le di grano & uittouaglia perche poi, che i nimici s'erano resi, & haueano da to gli ostaggi, non haueano giudicato, che sosse da tenere, che si douesse far guerra; fatto con prestezza ragunare il parlamento, cominciò a richieder cia scuno, che uolesse liberamente dire il parer suo. Et in questo parlamento perche cosi subito s'era scoperto un pericolo cosi grande fuor dell'openione di ciascuno, & perche tutti i luoghi, che soprastauano il campo, si uedeuano pieni di gran numero di genti armate; & non potendo uenire al campo soccorso d'alcu na bada ne uittouaglie portaruisi, per essere i passi Gle strade serrate; hauedo quasi ogn' uno perduta la speranza del saluarsi, si diceuano alcuni cosi fatti pa reri; che lasciate tutte le bagaglie si douesse prender la strada da una parte, e sforzare i nimici a dar loro il passo, & prender quella strada per tornarsene, per laquale essi qui ii s'erano condotti, nolendo saluarsi. Tuttania piacque alla maggior parte, che riseruandosi il prender questo partito quando la cosa sosse ridotta all'estremo, si done se in questo mezo far pruoua di qual fine fosse per hauere la cosa, & di difendere il campo. Essendo corso un breue spatio di tem po di sorte, che a pena hebbero i nostri tempo di ragionando discorrere, & met tere a effetto quelle cose, lequali essi haueano deliberate; i nimici dato tra loro il segno corsero alla nolta de' nostri, da tutte le bande tirado tutta nolta sasst Galtre armi. I nostri in quel principio contutte le forze loro resisteuano ga gliardamente, orda'lucghi più alti non tirauano alcun colpo in uano, or tutti correuano a dar soccorso in quella parte del capo, doue uedeuano che per esse re spogliata d'huomini, che la difendessero, n'era dibisogna. Erano bene in que sto da nimici superati, che i nimici quale hora per hauere lungamete cobattuto si trouauano stracch , partendosi della fattione u'entranano de gli altri fre schi nel luogo loro. I nostri per esser pochi, no poteuano altrimenti fare alcuna di queste cose. Anzi che no solamente non poteua uno, che per troppo combat tere sitrouasse stracco partirsi dalla battaglia; maun ferito ancora non che altro, non poteua cansarsi di quel luogo, done egli da prima s'era fermato, nè menoritirarsi per riposarsi alquanto. Ora essendo durata continuamente la

Galba fa chiamare il parlamento.

Battaglia, nella quale iRoma ni hanno la peggio re.

battaglia erudele più di sei hore, & mancando già a'nostri non solamente le forze, ma l'armi ancora, & i nimici tutta uolta uenendo più furiosamente contra inostri, & hauendo cominciato là, doue i nostri erano più deboli, a rompere i ripari, & ariempire il fosso, & essendo la cosa ridotta in un estre mo caso, P. Sesto Baculo Capitano della prima compagnia & primo feritore ilquale come habbiamo detto ananti, nella battaglia fatta co'Neruÿ, ricenettemolte ferite, & oltre a ciò C. Voluseno Tribuno de'soldati, huomo di gran configlio & ualore, con prestezza si presentarono auanti a Galba, et quiui gli mostrarono, come non ui hauea, che una sola speranza di potersi saluare; che era; se facendo uno sforzo grande, uscissero contra i nimici, & prouassero in tal guifa l'ultimo rimedio d'aiutarsi. La onde chiamati tosto i Capitani se con molta prestezza intendere a' soldati, che lasciassero alquanto il combattere, & che solamente attendessero a prender quell'armi, lequali i nimici tirauano loro, & che si rifrescassero alquanto. Quindi che qualhora essi ue dessero lare il segno, tutti saltassero fuora de'ripari, & dessero dentro, & che ponessero tutta la sperăza del saluarsi nella propria uirth & ualore. Eglino tosto ubidirono a quanto su comandato loro. Poscia saltando tutti in un subito fuor de ripari del campo da tutte le parte , non diedero tempo a nimici di poter uedere quello, che si douesse fare, nè di raccorsi insieme. Mutatasi dunque in tal guisala fortuna, i nostri hauendo tolto in mezo i nimici, iquali pure hora haueano speranza di prendere gli alloggiamenti del nostro campo,ne faccano grande occisione: & di più di trenta mila soldati, che erano; ilqual numero di Barbari si sapea esser uenuti contra'l nostro campo essendone stati già morti più, che la terza parte, uoltarono in fuga; tutto il rimanente già spauentati & in tutto ripieni di terrore; & non che altro, non gli la sciarono fermare ne'luoghi che soprastauano al campo. Essendo dunque in tal guisa rotte tutte le gentinimiche, & spogliate d'armi, i nostri si tirarono a'loro alloggiamenti & alle munitioni del campo. Dopò questa fattione Galbail quale non uolea, che più altre uolte gli auuenisse di douer tentare la for tuna, & perche si ricordana d'esser nennto quini alle stanze con una intentione, e poi hauea ueduto, che le cose gli erano succedute d'altra maniera, mosso dal gran mancamento, che hauea del grano, & delle uittouaglie, il seguente giorno hauendo fatto mettere il fuoco in tutti gli edificii di quel borgo, diede tosto ordine di tornarsene con le genti uerso la Prouenza. Et non hauendo nel uiaggio alcuno impedimento da niuno de nimici, & non essendo da loro ritenuto in alcun luogo, condusse quella legione a saluamento nel paese de gli Antuati; quindi in quello de gli Allobrogi, & quiui gli fè fermare per quel uerno alle stanze. Dopò queste cose Cesare giudicando fra se, che tutta la Francia fusse in pace, & che le cose si fussero fermate, hauendo già superati i Belgi, cacciati i Germani, & uinti i Seduni nell'Alpi, & essendo poscia nel

Configli di Sefto Baculo. DiTornai Volufeno Tribuno de foldati

Vittoria de Roma ni.

Galba tor na nella Prouenza

San Mauritio . Sauoia . Di Sion. Nuoua guerra nella Frácia. D'Angiò P. Crafio giouanetto.

Di Percherons. Di Cornouaglia. Di Vănes, cioè Vene ti; Città fortissima

Partiti di Frăcesi su biti e suriosi.

Ambafcia dori man dati a Craffo.

Hoggi Loire. Naui lunghe fatte fabricare daCefare. Di Vănes. cominciar del uerno canalcato in Schiauonia, perche e'uoleua nedere & cono scere quelle nationi ancora, & nedere que paesi; nacque di nuono nella Francia una subita guerra. La cagione di cosi fatta guerra fu questa. Era ferma to alle flanze tra gli Andi, por oli nicini all'Oceano P. Crasso giouanetto con la settima legione. Cossui perche in que luoghi u'era carestia di grani, hauea mandato nelle città uicine molti Capitani & Luogotenenti de foldati per cagione di provedere de'biadi & delle uittouaglie. E tra questi era stato man dato T. Terrasidio a gli Vnelli, M. Trebio Francese a Curiosoliti; & Q Velanio con T. Silio a Veneti. Questa città è di maggiore auttorità & forze di tutte l'altre città di questi pacsi nicino al mare; perche i V eneti oltra, che ban no molte naui; co lequali est nauizado sono usati di passare in Inghilterra, aua zano tutti gli altri popoli uicini nel sapere & nell'arte del nauigare et delle cose di mare; & trouandosi in un mare molto tempestoso, & aperto pochi porti, iquali son tutti tenuti da costoro, banno fatti loro tributarii quasi tutti coloro iquali nauigando praticano quel golfo di mare. Costoro, furono i primi, che ritennero Silio & Velanio, & ciò fecero per quella cagione, che est stimauano ritenendo costoro di douere cabiandoli rihauere i loro ostaggi, iquali essi baueano già dati a Crasso. I uicini loro mesti dalla auttorità di costoro (si come i partiti, che i Francesi prendono sogliono esser subiti, e suriosi) per quella istessa cazione ritennono Trebbio, & Terasidio. Et hauendo con prestezza mandatisi tra loro gli Ambasciatori, col mezo de'loro principali congiurarono insieme di non douere più fare al cuna cosa, che non fosse con com mune consiglio di tutti, & di uoler tutti d'accordo correre una medesima fortuna. Sollecitauano poscia tutte l'altre città, che uolessero più tosto mantenersi in quella libertà, laqual'era stata loro da'loro antichi lasciata, che sop portare di stare sotto la seruitù de'Romani. Ora poi che tutti que'paesi maritimi in breuissimo patio di tempo concorsero nel parere di costoro tutti d'accordo mandarono Ambasciadori a P. Crasso, facendogli intendere, che se esso uoleua riscattare i suoi, doucsse rimandare loro gli ostaggi, iquali egli teneua da loro appresso se. Cesare hauendo per le lettere di Crasso saputo queste cose tutte, perche egli si trouaua molto quindi lontano, se fabricare in tanto certe naui lunghe nel fiume Ligieri, ilquale mette nell'Oceano, & ordinò, che della Prouenza gli fossero mandati gli huomini da remo, i marinari, & i gouernatori. Poiche conmolta prestezza furonmesse in ordine queste cose, egli come prima, risetto al tempo dell'anno, pote, se ne nenne a trouare l'esser cito. I Veneti & gli altri popoli appresso di quell'altre città, tosto, che intesero la uenuta di Cesare, perche conosceuano in quanto graue errore erano in corsi fra loro hauendo ritenuto gli Ambasciadori, il nome de quali era stato sempre mantenuto inuiolabilmente, & senza niuna ingiuria appò tutte le na tioni, & hauendogli messi in prigione, diedero ordine considerando la grandezza del pericolo di far provisione per la guerra, & di provedere sopra tutto quanto era necessario per l'armata loro, & ciò faceuano est con maggiore speranza, che molto si confidauano nella qualità del sito doue essi si ritrouauano: sapeuano essi, che il uenire per uia di terra sarebbe malageuolissimo, perche le strade erano tagliate dalle innondationi dell'acque del mare, & l'an darui per acqua era impedito dal non hauere i nostri contezza di que'luozhi; & perche altrest u'erano pochissimi porti. Si considauano etiandio in questo, che i nostri esferciti non potrebbono molto lungamente fermarsi ne paesi loro per cagione del mancamento, che harebbono de grani. Et auenga che le case succedessero tutte d'altra maniera, che essinon haueano imaginato; uedeuano non limeno, come le forze loro erano molto grandi nelle cofe di mare, de che i Romani no haucano alcuna naue, & non haucano oltre a ciò contezza uc runa di que'luoghi, ne' quali essi doueano far guerra; ne de passi, ne de porti, ne dell'isole altresi; & che il nauigare in un mare stretto era molto differente dall'ire nauigando per l'Oceano mare in uero grandissimo & apertissimo. Poi che ne loro trattati si furono presi questi cosi fatti partiti, cominciarono a fortificare & fornire le terre, & a farui portar dentro tutti i biadi, iquali erano per le uille. Ragunarono etiandio in a Venetia quel maggior nume. ro di naui, che fu loro possibile, che quiui era certo, che Cesare douena prima, che altroue far guerra. Fecero in questa guerra lega con gli Osisini, Lesoby, Nannetti, Ambiliati, Morini, Diablintri, & Menapy. Mandarono a domandare aiuto in Inghilterra, laquale è posta a punto all'incontro di queste regioni. Queste erano quelle cose, lequali come habbiamo dimostrato poco auanti, faceano difficile questa impresa. Ma tuttauia erano molte le cagioni, le quali spingenano Cesare a far questa guerra. L'ingiuria fattagli nell'hauere ritenuto i Cauallieri Romani, l'essersiribellati dopò, che essis erano dato nel le sue forze, bauer mancato di fede bauendo dati gli oslaggi; la congiura di tante città; & sopra tutto lo mouea che non uolea egli, che se hauesse lasciato passare le cose di questi luoghi senza prenderui partito ueruno, l'altre nationi ancora giudicassero, che fesse lecito loro di fare il medesimo. Sapendo egli dunque, che i Francesi quasi tutti erano naturalmente, inclinati a cercare nuoue cose, che ageuolmente, & con prestezza si moueano a far guerra, & che gli huomini tutti cercano naturalmente la libertà, & hanno in odio lo stare inseruità, giudicò fra se medesimo, che fosse bene di dividere & distribuire l'essercito auanti, che più città entrassero nella lega. La onde mandò T. Labieno con la caualleria nel paese de'Treuiri, i quali habitano uicino al Rheno. Et commise a costui, che douesse passare nel paese de' Rhemi & de gli altri Belgi, & che gli douesse mantenere nello stato, che erano, che oltre a ciò douesse opporsi a'Tedeschi, che per quanto si diceua, erano stati chiamati da' Belgi per loro soccorso, e se cercussero di passare per forza il siume con

Veneti fi confidaua no nella qualità del fito.

Veneti ha ueuano gran forza nelle cofe di mare.

a Venetia hoggi Vannes · Offini,di Landris ger.

Lessobri di Lificus. Nannetti di Nates. Ambiliati di Auréca Morini di Terouana Diablintri, di Leő doul . Menapii Gheldrefi Francesi nouellamente inclinati a cercar co= se nuoue. Di Triers. Di Rains

Labirinto mandato da Cefare nel paefe di Treuiri.

Gualco-

Percherons Cor nouaglia. Di List= eux.

Di Poitiers. Di Santó-

ge. DiVānes. Bruto cōtra i Vene ti. Siti delle

terre.

lle naui, douesse uietar loro il passo. Comandò poscia a P. Crasso, che con dodici Cohorte di soldati legionary, & con buon numero di caualli douesse passare nell' Aquitania, a fine, che que popoli non potessero mandar genti in soccorso de Francesi, & che altresinon si congiungessero insteme tante nationi. Mandò etiaudio a gli Vnelli, Curiosoliti & Lessoby Quinto Titurio Sabino contre legioni, imponendogli, che douesse hauere egli la cura di trattenere que'popoli. Diede poscia il gouerno dell'armata, & di tutte le naui Fracesi, lequali egli haueua fatto condur quiui de'luoghi de' Pittoni et de Santoni, & di quell'altre Provincie, che stauano in pace, a Decio Bruto giouane, imponen dogli, che come più tosto potesse, douesse andarsene contra i Veneti. Et egli simosse contra loro con tutte le fanterie. I siti delle terre loro erano tali, che essendo poste nell'estremità di certi monticelli, che sporgono in mare, & sopra certi promontory; non ui si poteua per uia di terra andare, quale hora enfian dosi il mare innondaua il paese tutto d'intorno, la qual cosa accade continuamente in ogni spatio di dodici hore due uolte; ne meno con le naui; perche mancando l'acque cresciute auanti, le naui sarebbono restare quiui nelle secche.Intal guisa dunque da queste due cose era impedito Cesarc dall'impresa di combattere queste terre. Doue se pure que' popoli uinti per auuentura dal la grandezza dell'opera, che i nostri con argini hauessero frenate l'acque ma rine, & con le machine fabricate da loro, & che hauendole alzate in maniera, che fossero quasi pari alle mura, hauessero perduto ogni speranza di potersi saluare, hauendo ragunato grannumero di naui, laqual cosa essi ageuolissimamente far poteano, portandosene con esso loro tutte le cose loro, si ritirauano nell'altre terre uicine. Et quini di nuouo si difendeuano nel mede simo modo, rispetto alla qualità de i luoghi. Il far questo era loro uie più ageuole gran parte della state, perche le grantempeste, & fortune di que' mari riteneuano le nostre naui. Et in que' mari grandissimi, & apertissimi rispetto alle grande innondationi & all'esserui rarissimi porti, anzi quasi nessuno, era il nauigare ueramente malageuolissimo. Percioche le naui di quelle genti erano fatte & armate in questa guisa. Le catene loro sono alquan to più piane delle nostre, a fine di potere con esse più ageuolmente solcare per que' mari, & nel tornar dell'onde scorse auanti tirarsi a saluamento. Hanno la prora molto alta, & hanno la poppa altresi fatta di maniera, che sia accommo data alla gradezza dell'onde, & delle tempeste. E le naui son tutte fatte di Ro uero atte a sostenere qual si uoglia ingiuria & percossa. I banchi di coloro, che menano i remi, son fatti di traui d'altezza d'un piede, & son confitti con aguti di ferro gross, quanto il dito grosso della mano. L'ancore erano attaccate con catene di ferro in luogo di funi. Le uele erano di pelli, & di coiami sottilmente conci, o perche hanno mancamento di lino, & non sanno come e' s'adopri; oueramente, che pare che sia più somigliante al uero, per questo, che essi giudi

Naui Veneti. cauano, che con le uele non si potessero molto bene sostenere così gran tempeste dell'Oceano, & cosi grandi furie di uenti, ne reggersi altresi grandissimi pesi delle naui. Ora gli affronti de' legni dell'armata de' nostri con le naui de'nimici erano si fatti, che in una subita prestezza, & menar di remi i nostri l'auanzauano assai; doue quelle d'altra parte, rispetto alla qualità & natura del luo go, & alla furia grande delle tempeste, erano molto più atte di gran lunga, & più accomodate. Percioche le nostre non poteuan nuocere con gli sproni a quel le de' nimici, si erano sode & ben fatte:ne ui si potea tirar sopra l'armi ageuol mente per esser molto alte; & per questa istessa cagione erano più commode a seruirsene tra gli scogli. Aggiungenasi a queste un'altra cosa, che qualhora il sofiar de uenti hauesse cominciato a farsi crudele & furioso, & che si fossero messe a nauigare, poteuano uie più agenolmente sostener gli empiti della tem pesta, & più sicuramente fermarsine' uadi; & se per auentura l'onde cresciu te, scemado, le lasciassero in secco, ne' sassi, ne' scogli poteano far loro alcun dan no. Doue le nostri naui doueuano temere di tutte queste cose. Poi che si furon prese più terre, Cesare doue egli hebbe conosciuto, che uana cosa era il prender tanta fatica, & che col prender le terre non si toglieua a' nimici il fuggire, & che non si potea manco far loro alcun danno; deliberò fra se medesim o di douere attendere l'armata. Doue poi che l'armata fu giunta insieme, & che i nimici la cominciarono a uedere, intorno a dugento uenti delle lor naui prestissime, & ornatissime di tutte sorte d'armi, uscite fuor del porto, si fermarono all'incotro delle nostre. Ne potea Brutto, il quale era general Capitano del l'armata, ne i Coborte de' foldati, ne i Capitani, iquali baueano ciascuno una naue al gouerno loro conoscere ancora bene quello, che douessero fare, o in qual guisa di combattere douessero cercare d'appiccarsi con i nimici: perche molto bene haueano considerato, come non si potealoro nuocer punto con gli proni delle naui. Doue dirizzando le torri, l'altezza nondimeno delle poppi delle naui nimiche le soprauanzaua di maniera, che malageuolmente da si bas so luogo si poteuano tirar l'armi contra i nimici, doue quelle ch'erano tirate da Francesi, faceano maggiore, & più grave colpo. Vna cosa sola dell'apprestate da nostri era loro molto gioueuole, certe falci con la punta accutissima sit te in cima di erte haste lunghe fatte quasi nella forma delle falci da combatte re le mura. Prendendo con queste quelle funi, con le quali stauano l'antenne appese a gli atberi delle naui, o tirandole forte, o dando in un tempo de remi in acqua, le ueniano a spezzare. Tagliate queste funi bisognaua per forza, che l'antenne giù cadessero; di maniera, che essendo riposta tutta la speranza delle naui de Francesinelle uele et altri ordezni nauali, essendozli leuate uia queste, era in uno istesso tempo leuato loro il poter più ualersi delle naui loro. Tutto il rimanente poscia di quella battaglia era riposta nella uirtù 😅 ualore de' foldati, & in questo i nostri erano ageuolmente superiori, & tato maggior

Affronto de i legni di Cefare con quei de nimici.

Difficultà nel combattere dell'arma ta di Cefa re cé quel la de'nimi ci.

I nostri superiori di uirtù, e di ualore.

Rotta de' nimici.

Di Vanes.

Veneti tutti fi da no a Cefa re con le cose loro.

Di Vanes.

Di Per= cherons. Viridouix capo de gli V-

nelli. Di Roan Eurux. Lifieux.

mente ancora, che la fattione si facea nella presenza di Cesare, & di tutto l'essercito Romano, di sorte che non potea farsi alcun ualoroso fatto, che non fosse manifesto ad ogniuno. Percioche tutti que monticelli intorno, & que luoghi alti, di su iquali si potea ucdere il mare, quiui uicino, erano ripieni de' soldati del nostro esfercito. Poi che come poco auanti detto habbiamo, furon gettate giù l'antenne, hauendo ciascuna delle naui de' nemici due o tre delle nostre na ui d'attorno, li nostri soldati usauano ogni forza di saltare sopra le naui de' ni mici.La onde tosto, che que' Barbari si furono di tal cosa accorti essendo giàsta te prese molte delle loro naui, enon si potendo trouar più cosa, che potesse ripa rare a tanto disordine, faceuano ogni ssorzo di saluarsi col fuggire. Et hauendo rivolte già le navi verso quella parte, done il vento le portava, il mare ven ne in un subito in tanta bonaccia, & cosi tranquillo, che non si poteano altrime ti muouere di quel luogo, doue si trouauano. Ora questa cosa fu molto a proposi to a' nostri per dar compimento alla già cominciata impresa. Percioche i nostri perseguitandole, a una a una ne presero, quante ne giunsero; di maniera, che pochissime, di tutto quel numero per cagione della soprauenente notte, ne poterono arrivare, a terra, effendosi combattuto continuamente quasi dalla quart'hora per fino al tramontare del Sole. Et con questa battaglia fu posto fine alla guerra de'V eneti, & de' popoli altresi tutti di que' paesi uicino al mare. Conciofosse cosa, che essendosi ragunato a questa impresa tutti i giouani, o tut ti ancora gli altri huomini di età più matura, & iquali haueano punto di discorso, & di gouerno, o che haucano alcuna dignità; & hauendo etiandio ragu nato quiui tutte quelle naui, lequali si trouauano per tutti que' luoghi, essendo pendute queste, gli altri non haucano doue più ritirarsi, nè modo alcuno da poter più difendere le terre loro.La onde tutti si diedero a Cesare con tutte le co se loro. Giudicò Cesare di douere procedere tanto piu grauemente contra costoro quanto e' uoleua, che il nome de gli Ambasciadori fosse per l'auenire ri guardato con maggior diligenza da tutti gli altri popoli Barbari. Hauendo dunque fatto tor la uita a tutti gli buomini del Senato, fè uendere tutti gli altri con la corona in capo. Ora mentre nel paese de'V eneti le cose passauano di questa maniera, Q. Titurio Sabino arriuò con quelle genti, le quali egli hauena haunto da Cefare, nel paese de gli Unelli. Era capo di queste genti Viridouix & era general Capitano di tutte quelle città, lequali s'erano ribellate. Dalle quali hauearagunato un grosso essercito, & grannumero di solda ti . Et in questi pochi giorni gli Aulerci, & gli Eburonici, & i Lessouy, hauedo fatto morire tutti gli huomini del Senato loro, percioche no uoleano effer capi & auttori, che sirompesse la guerra, serrarono le porte, & entrarono anch' essi in lega con Viridouix. Era oltre a ciò comparso quiui gran numero, d'huomini di mala uita, & di assassini di tutti i paesi della Francia, che la speranza, che haueano del far prede; & la noglia del combattere gli hauea leuatidal coltinar la terra, & dalle continue loro fatiche. Sabino hauendo fermato il campo in un luogo molto commodo di tutte le cose, che faceano di mestiero, si stana quini senza uscire de ripari, allhora, che Virodonix essendocon l'effercito suo fermato non più lontano dal suo campo, che lo spatio di due miglia all'incontro di quello, & cauando ogni giorno le genti de gli alloggiamenti, daua a'nostri occasione di ucnire alle mani di maniera, che non solamente Sabino era tenuto in poco conto appresso i nimici, ma i nostri soldati anchora lo giuano imputando; & hauea dato cagione di maniera, che si hauesse openione, che esso temesse, che i nimici baueano già preso ardire di uenirsi accostando per sino a ripari del nostro campo. Ciò faceua egli per questa cagione, che non giudicaua appartenersia un Luogotenente di uenire alle mani con si grosso numero de'nemici, massimamente non ui sitrouando colui, che era general Capitano di quella impresa, se non in luogo conueneuole, ò che qualche occasione ò commodità grande non ne fosse data. Ora confermata l'openione, che si tenea della costui paura, egli elesse un Francese, huomo molto in uero a proposito & astuto, di quelle genti, lequali egli hauea seco in aiuto. Et a costui persuadette con molti premi grandi & offerte, che tosto passassenel capo de nimici, ammaestrandolo di tutto quello, che ei uolea, che es so quiui facesse. Questo doue, come suggito del nostro campo si tronò fra costoro, mise tosto loro auanti la paura grande de Romani. Quindi mostrò loro in che cattiuo termine si trouassero le cose di Cesare appo i Veneti; & che certa cosa era, che Sabino la notte uenente cauerebbe l'essercito nascosamente de ripari, & andarebbe a trouar Cesare per dargli soccorso. Poi che fra quelle genti fu intesa questa cosa, tutti ad una uoce andauano dicendo, che non era per niente da perdere cosi bella occasione di dar cosi buon fine atanta impresa, & che facea di mestiero d'andare al nostro campo. Molte erano le cose che muoueano i Francesi a prendere questo partito, come l'essere stato Sabino que' giorni dauanti sempre richiuso dentro a'ripari; il confermarglielo hora quel fuggito; il mancamento delle uittouaglie; alla qual cosa con poca diligenza haueano fatto prouisione; la speranza della guerra de' Veneti; & oltre a ciò, che quasitutti gli huomini credono uolentieri quello che essi uorrebbono. La onde mossi da queste cose, non lasciarono prima partirsi Viridonico, & gli altri Signori dal parlameto, che fosse loro coccduto da costoro, che prendessero l'armi, & andassero uerso il campo. Poi che dunque fu ciò conceduto loro, tutti allegri non altrameute, che se sossero certi della nittoria, hauendo ragunato molte fascia di scermenti & di fascine; per ricmpire-con esse i fossi de'Romani, presero la uolta del campo. Il luogo, doue i nostri haueano fermato gli alloggiamenti, era alquanto rileuato, & dal cominciamento della salita a poco a poco crescendo, s'andaua per fino alla sommità d'intors no a un miglio. Quiui con gran prestezza corsero i nimici, di maniera, che i

Ticurio Sabino.

Vn Frace fe madaro da Sabino uà nel capo de' nimici.

DiVanes.

DiVanes.

Luogo doue i fol dati de'Sa bini haue uano fermati gli alloggiamenti.

Rotta de'

Tutte le città nimi che si ren dono a Ti turio.
Guascogna.

L. Valerio Preco nio.

Tolofa e Narbona città uici ue alla Proueza.

Guascogna.

Rotts di Sonciati. Romani hebbero pochissimo tempo da potersimettere insieme, & armarsi dell'armi loro, & ui giunsero quasi mezi morti. Sabino intanto hauendo messo animo a suoi soldaii, a loro che ciò desiderauano diede del combattere il se gno. Mentre i nemici erano impediti, rispetto a que' pesi, che essi portauano, comandò Sabino a i soldati che per due porte saltando suori dessero adosso a i nimici. Et auenne che rispetto alla qualità en uantaggio del luogo, al poco sapere de'nimici & all'essere stracchi, alla uirtà & ualore de' soldati, & all'effersi altresi essercitati nelle passate guerre, i nimici non poterono sostenere un solo affronto de nostri; ma tosto fuggendo uoltarono le spalle. Onde i nostri soldati anchor freschi seguitando ualorosamete gli impediti ne amaz zarono un gran numero. I caualli seguitando gli altri, ne lascuarono ire alquanti, che fuggendo s'erano saluati. Cosi dunque in uno istesso tempo uenne a Sabino la nuoua della ricenuta uittoria nella guerra di mare, & a Cefare della uittoria di Sabino. Et appresso tutte le città si resero a Titurio. Conciosia cosa, che come l'animo de Francesi è lieto & pronto a muouersi al combattere; cosi all'incontro è debole, & male atto a resistere, & sopportere i disaggi, Sle cose contrarie. Et quasi in questo tepo medesimo P. Crasso essendo co le genti già arrivato nell'Aquitania, ilqual paese (si come poco avanti s'è det to) rispetto alla larghezza de paesi, o alla moltitudine grande de gli huomi ni, si dee giudicare la terza parte della Francia; conoscendo molto bene come e' douea far guerra in que' luoghi, doue L.V alerio Preconio mandato con l'ef. sercito pochi anni auanti erastato morto & rotto, & messo in suga l'essercito, F donde L. Manlio Proconsolos era fuggito, bauendoui perduto le bagaglie, uedeua come quini gli facea dibisogno di douerni usare non mezzana diligenza. Hauendo dunque fatto buona provisione di vittouaglie, & in suo savo re accresciuto buon numero di gente, & di caualli; & hauendo oltre a ciò no minatamente chiamati a se molti huomini ualorosi di Tolosa & di Narbona, che sono città uicine alla Prouenza, di que paesi condusse l'essercito nel paese de Sontiati. I Sontiati intesa la uenuta di costui, hauendo messo insieme un numero grande di gente, & di caualli,ne' quali erano potenti molto, assaltando il nostro campo mentre marciaua, combatterono da prima con le genti a ca uallo; quindi essendo rotta la loro canalleria, seguitandogli i nostri, fecero subito saltar suora le fanterie, lequali essibaucano fatte imboscare in una ualle uicina. Questi assaltando i nostri soldati, sparsirinouarono la battaglia. Durò quiui la zussa buena pezza, & combattesi molto sieramente, conciosia cosa, che i Sontiati confidandosi nelle uittorie altre uolte auati ottenute stimauano, che la salute di tutta l'Aquitania fosse riposta nel ualor loro; i nostri d'altra parte erano desiderosi di far uedere altrui quello, che fare sapessero & potessero senza l'Imperador loro, & senza l'altre legioni sotto'l gouerno d'un giouanetto. Finalmente i nimici hauendo riceuuto molte ferite fu-

ron forzati a uoltare a'nostri le spalle. Crasso poi che di costoro ne surono in gran numero morti, giunto alla terra de' Sontiati ui mise il campo, & comin ciò a cercare di prenderla, & difendendosi costoro gagliardamente, ui fè tosto presentare i gatti & le torri. Eglino in tanto hor tentando di saltar fuori, & hora cauando sotterra certe fosse & strade segrete per fino a' ripari & ma chine del nostro campo, della qual cosa gli Aquitani sono instrutissimi, perciò che appò loro sono in molti luoghi le caue de metalli; tosto che conobbero, che risperto alla diligenza, che i nostri u'usauano, e' non poteuano far cosa buona con questi lor modi, mandarono. Ambasciadori a Crasso, pregandolo che egli uolesse riceuergli sotto la sua giurisditione Et hauendo ciò ottenuto, o essendostato comandato loro, che dessero l'armi, tutto fecero. Ora essendo tutti gli animi de' nostri intenti iniquesta cosa, usci dall'altra parte della terra Adcantuano, il quale cra Signore di que' luoghi, con seicento suoi affettionati, iquali essi chiamano Soldurij, che tenzono una cosi fatta uita, che mentre uiuono, par ticipano di tutti i commodi di coloro, aiquali si sono fatti amici: E se per auentura anien loro alcuna cosa contra la noglia loro, o neramente corrono insieme tutti una medesima sorte, o ueramente per se medesimi si priuano della ui ta. Ne si è mai ancora trouato alcuno per quello, che gli huomini ricordano, ilquale, morto colui, a cui egli era già diuenuto amico, habbia ricusato di morire. Adcantuano bauendo fatto forza di saltar fuori accompagnato da costoro, leuatosi il romor grande da quella parte de' ripari, hauendo i soldati dato all'arme, & essendosi quiui buona pezza ualorosamente combattuto, su finalmente ributtato nella città Ottenne nondimeno anch'egli da Crasso la medesi ma conditione del rendersi, c'haueano gli altri ottenuta. Crasso in tanto hauen do hauuto da costoro l'armi, & gli ostaggi, prese la uolta del paese de' Vecontii, & Tarusatii. Ora que' popoli Barbari, mossi da questo, che sapeano come i no stri haueano per forza presa una città forte, quanto al sito suo naturale, & ben fortificata dall'ingegno & mani de gli huomini in pochi giorni, che essi n'erano stati d'intorno; cominciarono a mandare Ambasciadori a tutti i popo li da torno, a far congiure, darsi fra loro gli ostaggi, & mettere insieme de sol dati. Spedirono poscia Ambasciadori a quelle città anchora della Spagna di quà, che arriua co' termini suoi a' paesi dell' Aquitania, richiedendo d'hauer quindi genti in aiuto & Capitani. Per la costoro uenuta si misero con grande auttorità & numero grande altresi d'huomini all'impresa della guerra. Furo no eletti per Capitani quelli, iquali erano stati continuamente soldati con Q. Sertorio, & che per quello, che si giudicaua, intendeuano benissimo le cose del la guerra. Questi, si come è costume de' Romani, usauano ogni arte di prendere l'auantaggio de' luoghi, di fortificare il campo, & d'impedire i passi si, che i nostri non potessero hauere le uittouaglie. Ma tosto che si fu aueduto Crasso, che malageuol cosa era, che delle sue genti, rispetto al poco numero che erano

Aquitani instructis fimi a far caue. Guasconi

Ouero Adiatonio. Soldurii.

Adcătuano fi rende.

Vocontii, e Tarufatii, cioè Vafarefi Turfefi fanno co; popoli d'intorno congiure.

Costume de Capita ni Romani. potessero farsi più parti; che i nimici scorreuano per tutto, che prendeuano i passi, & che lasciauano basteuole guardia a gli alloggiamenti; che per cosi fat

ta cagione era manco commodo altrui il portare nel nostro campo i grani & le uittouaglie; perche i nimici ueniuano di giorno in giorno ingrossando; giudicò, che non fosse da più lungamente indugiare di uenire alle mani co' nimici & fare la giornata. La onde chiamato il parlamento, & scoperto loro quanto egli hauea difegnato, tosto, che esso uide come tutti erano del medesimo parere, deliberò, che la giornata douesse farsi quel giorno che douea seguire. Et all'apparire dell'alba hauendo canate fuori le gentitutte, & fattone due parti, & posto nel mezo della battaglia le genti nenute in aiuto si stana attendendo quello, che i nimici disegnassero di fare. Ora auenga, che essi, rispetto al nume ro grande che erano, & all'antica gloria nelle cose dell'arme, & all'essere i nostri si pochi, ziudicassero di douer combattere alla sicura & senza pericolo: stimauano nondimeno, che uie più sicuro fosse, se presi tutti i passi, & impedite le uittouaglie, potessero senza pargimento di punto del sangue loro ottenere la uittoria:Et anchor che i Romani per lo mancamento grande della uittouaglia hauessero cominciato a stringersi insieme, essi pensanano d'assaltare gli impediti nella battaglia, & coloro altrefi, iquali fotto i pefi da loro portati fossero d'animo più debole. Et hauendo tutti i Capitani, lodato il prender un tal partito, essendo i Romani usciti tutti fuori in battaglia, eglino sistanano dentro a' ripari. Crasso conosciuta questa cosa, bauendo con l'indugiar suo, & con l'openione di se data, fatto diuenire i nimici più timidi, & i soldati nostri più prenti di voler combattere; & cominciandosi già fra tutti a udire dire, co me non era d.: tardar più d'andare ad assaltare il campo nimico, confortati pri ma i suoi, essendone tutti più uolonterosi, s'indrizzò uerso il campo de' nimici:Et quiui attendendo alcuni a riempire i fossi; altri hauendo col tirar molte armi cacciate le quardie de' bastioni & de' ripari & monitioni; & i soldati, uenuti in aiuto, ne' quali Crasso quanto al combattere, non tenca molto sidan za, col portare i fassi & porger l'armi facendo si, che pareua, che anch'essi cobattessero; & i nimici d'altra parte gagliardamente, & senzalcuna paura combattendo, & l'armi da' luoghi alti tirate non percotendo in unno; & hauendo i caualli girato intorno al campo de' nimici tornarono a dire a Crasso; come nerso la porta principale non era fortificato & guardato con quella diligenza, che erane gli altri lati, & che sarebbe facil cosa l'entrarui, Crasso poi che bebbe essortato con le parole sue i Capitani de' canalli, che con pro. mettere d' foldati gran premy er far loro molte offerte, gli incitassero, mostrò loro quello, che ei uoleua, che si facesse. Essi hauendo, si come era stato commes soloro, cauato fuori quattro Cohorte, iquali, essendo stati già lasciati alla

guardia de gli alloggiamenti erano ancora freschi, & non punto molestati dalla fatica, & hauendoli guidati per alsune uie molto lunghe secretamente

A Roma ni manca nano le nettouadie.

Battaglia, cra Craffo, e Vocontii, e Tarularii. a fine, che dal campo de' nimici non potessero esser ueduti; essendo gli occhi et gli animi di tutti intenti a mirare là, doue si combatteua, furono in un subito à que ripari, che detto habbiamo. Et saltatiui tutti con furia sopra furon prima dentro a gli alloggiamenti de'nemici, che potessero esser ueduti daloro, ò che si potesse conoscere quello, che quiui si facesse. Ora poi, che su udito da quella banda il romore, i nostri bauendo ripreso le forzeloro, (laqual cosa suole il più delle nolte annenire qual'hora sista con speranza d'ottener la uittoria) cominciarono tutti con maggior forze a stringere i nimici. Et essi trouandosi tolti da ogni parte in mezo, disperati a fatto, delle cose loro, si diedero a gettarsi giuda ripari, e cercar di saluarsi col fuggire. Ma la caualleria seguitandogli per quelle campagne aperte, a pena di cinquantamila soldati, che per quello, che si sapea erano uenuti dell'Aquitania, & de'popoli Cantabri essendone rimasila quarta parte solamente essendo già passata gran parte della notte, si saluarono ne gli alloggiamenti. Poi che su sparsa la nuoua di questa battaglia, la maggior parte dell'Aquitania si diede a Crasso, & di propria loro uoglia glimandarono gli ostaggi, & tra questi furono i Tarbelli, i Bigerrioni, i Preciani, i Vocati, Tarusati, Flustati, Gariti, Ausci, Garunni, Sibutrati, e Cocosati. Cert'altre poche nationi ultime in quei paesi, consider dosi nella stagione dell'anno, che già si facea uicino il uerno, non uol sero altrimenti sare quello, che questi altri. Et in questo tempo medesimo Cesare auexa, che la state susse già quasi passata, perche nodimeno i Morini & Menapii, essendo già la Francia tutta ridotta in pace, erano ancora in arme & non baueano mai mandato Ambasciadori a richiederlo della pace, bauendo fra se giudicato, che con prestezza si poteadar compimento a cosi fatta impresa, ni condusse l'essercito. Questi popoli cominciarono a far guerra con esso d'un altra maniera, che non haueano fatto gli altri popoli della Francia. Percioche essi perche sapeano, che altre grandissime nationi, ha. uendo combattuto co'R omani, cranostate rotte, & uinte, & haueano nel pae se loro grandissime selue, & paludi se n'andarono in esse contutte le cose loro. Ora effendo Cefare arrivato al cominciare a punto di queste selue, & hauendo dato ordine di fortificare il campo, & non essendo mai stato ueduto per fino allhora pur un solo de nimici, trouandosi i nostri sparsra quell'opera, essi con subita prestezza saltando suor della selua da tutte le bande con impetuoso assalto i nostri affrontarono. I nostri tosto presero l'armi, & ributtarono i nimici nella selua, & hauendone morti gran numero, & hauendogli segui tati ne luoghi più impediti & dissicili, ui perderono pochi huomini de loro. Cefare in tanto ne giorni, che seguiron poscia, ordinò di far tagliare quelle selue, & accioche i nostri no potessero trouadosi senz'arme all'improvista esse re a saltati da nessuna banda, facea ponere tutti quegli alberi che si tagliaue no, uerfo doue erano i nimici, & da ogni banda la faceua a guifa di bastio-

Quanto giout la speranza d'ottener la uitto-

Guafcogna. B scaglino Regno di Nauar-Guasconi di Tarba, o di Baio na, di Bigorra Vo cati. Vasatesi. Tarusati. Turseli. Fluffati di Fluilo Gariti. Letroresi. Ausci. Auscirani Morini di Teroua-Menapii

Menapit di Ghelle fi, & di Cleue. Monapit affaltano le géti di Cefare. Cefare fa tagliar le felue. Cefare ri duce l'effercito nel pacse de gli Au lerci e Le pobii. Di Roan. Di Lisiux ni accommodati. Et essendone con incredibil preslezza tagliato uno spatio grandissimo in pochi giorni hauendo gidi nostri arrivato i bestiami, & l'ultime bagaglie de' nimici, & essiritirandosi là doue le selue erano più solte & spese, uennero in un subito cosi fatte tempeste, che su forza a' nostri di ritirarsi dall'impresa; perche i soldati non poteuano, rispetto alla furia delle pioggie, star più sotto le tende di pelle. Cesare dunque hauendo fatto dare il guasso in tutto il pae se, uille, & edisci loro, & fattoui mettere il fuoco, fèritirar l'essercito, & lo ridusse per quel uerno alle stanze nel paese de gli Aulerci e Lessobi, & nell'altre città con lequali hauea fatto

IL FINE DEL TERZO LIBRO.



DE'

## DE COMMENTARI DIC GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE.

## LIBRO QVARTO.



zuerre fattegli da costoro, & erano impediti dal potere coltivare i lor terreni. I Sueui sono i più bellicosi popoli, & la maggior natione, che sia in tuttala Germania. Questi per quanto si dice, posseggono cento borghi, o contrade, di ciascuna dalle quali mandano fuori ogn'anno mille huomini da portare arme per far guerra fuori de' paesi loro, Et quegli altri, che restano a casa gouernano se stessi, co anche coloro, & questi l'anno, che segue poi, scambieuo linete pren dono l'armi, & quelli si rimangono a casa. Et in tal guisa facendo non si uiene a framettere ne l'agricolturane l'ordine ne l'uso dell'arme. Ma appò loro non si troua alcuna possessione o uilla, che sia priuata, & di separato padrone. E no è loro lecito di fermarsi più che un'anno in un luogo per habitarui fermamen tc. Non us ino medesimamente di uiuer molto con il frumeto: ma il più del tem po uiuono di latte, & dicarne d'animali, & usano molto l'andare a caccia. La qual cosa, rispetto alla qualità de' cibi & all'essercitio continuo, & alla liber tà della uita, perche sono auezzi fin da fanciulli anon si essercitare in alcun ar te o sotto maestro alcuno, & in somma non fanno alcuna cosa contra uoglia lo ro; uiene a nodrire in loro le forze, & fa gli huomini diuenire di smisurata grandezza di corpo. La onde si son uenuti assuefacendo ad un costume tale, che uiuendo in luoghi freddissimi, non usano di portare altre uesti che di pelle, et perche son picciole, gran parte de corpi loro resta scoperta; et usano di la uarsi dentro ne fiumi. I mercatăti uanno ne paesi di costoro più tosto accioche essi habbiano a chi uedere le prede, che guadagnano nella guerra, che perche desiderino, che essi ui portino a ueder loro cosa ueruna. Anzi, che i popoli Ger mani no uogliono operare per loro uso que caualli, che son menati ne paesi lo ro, della qual cosa i Fracesi sopra modo si dilettano, Fiquali usano di coprarsi co spenderui buon prezzo; ma più tosto essercitando tutto l di quegli, che nasco

Vffipeti di Francfort.
Tenchteri d'Haffia.
Genti de Germani paffano il Rhe
no.
Saeui bel
licofi, e
coftumi
loro.

Caualli adoperati da Germani. Germani no usano selle ne fornimen ti de caualli.

lamite ia esa la wins rel escreins des guerra

Vbii,cioè di Cologna o Agrippinesi

Di Franc fort. D'Hassia.

Cheldrefi, e di Cle uem.

Di Gheldria, e Cleues. Gheldrefi, o di Cleues.

no ne'loro paesi, che son piccioli & molto brutti, fanno si, che sono atti a ogni gran fatica. Nelle loro battaglie a cauallo spesse fiate smontano a predi, & a piedi combattono, & auezzano i caualli a fermarsi in quel luogo, douc smontano; & ogn bora, che faccia di bisogno, con prestezza tornano amontarui sopra. Et tra lors non ba costume, che sia giudicato più brutto è più disutile, che l'usare le selle & altri finimenti da caualli: la onde est, auenga, che pochi, bene spesso prendono ardire d'andare ad affrontare qual si noglia numero di caualli, che siano coperti de'loro fornimenti. Non lasciano portar uino ne'loro paesi, perche giudicano, che esso faccia gli huomini più dilicati & effeminati, & manco atti a sopportare le fatiche. Stimasitra lor publicamente, che apporti loro grandissima lode, che quanto più lontano sia possibile, i paesi, the sono intorno a loro, siano unoti d'habitatori, & abbandonati. Onde questo ne può dimostrare gran numero di città non essere state baste uole a resistere alle forze di costoro. Da una banda dunque, per quello, che sidice, discosto a Sueui per ispatio quasi di migli sei cento il paese è inculto of dishabitato. Dall'altra banda poi sono dopò i Sueni gli Vby, la città de i quali fu già molto grande & in fiore, in quanto tra i popoli Germani si può essere; e se bene son quasi di quella medesima natione, son di vie più facile & bumana natura de gli altri, percioche essi si distendono per fino al Rheno, & fra loro ui praticano molti mercatanti, & essi per la uicinità sono auezzi a'costumi de' popoli della Francia. Ora poiche i Sueui hauendo fatto pruoua con molts guerre di cacciargli de'paesi loro, & non essendo loro riuscito, rispetto alla grandezza & grauità della città loro, se gli erano nondimeno fatti tributary, & haueano fatto si, che essi ne erano uie più humili diuenuti & diminori & più deboli forze. Il somigliante auuenne a gli Usipeti & Tenchteri, de quali habbiamo ragionato poco auanti. Questi hauendo per molti anni sostenuto gl'impeti de Sueui, pure all'ultimo cacciati da costoro de i paesiloro, & essendo andati per ispatio di tre anni girando per più luoghi del la Germania, arriuarono finalmente al fiume Rheno. Erano habitati quei luoghi da' Menapy, & lungo l'una & l'altra riua del fiume haueano possessioni edifici & uillate. Masgomentati dal nedere sopragingnere una moltitudine cosi grande di gente, si partiron tutti da quelle habitationi, che per fino allhora haueano tenute di là dal fiume; & ordinate di quà dal Rheno le guardie, uietauano a i Germani il passo. Essi hauendo tentato tutte le uie, ne potendo con le forze contrastare, rispetto al mancamento delle naui; ne passar di nascosto il fiume, rispetto alle guardie, che i Menapii faceano, finsero di partire, & ditornarsene alle lor patrie ne'paesi loro. Et essendo andati auanti tre giornate, tornarono tosto indietro, & uenuti a cauallo, in una sola notte hauendo caminato quel tanto, che erano andati auanti, trouando i Menapii spronisti, come coloro, iquali non ui pensauano, & non ne sapeano

più nulla, diedero loro la stretta. Perche essi hauendo inteso dalle spie, come i Tedeschi s'erano partiti, se n'erano tornati senz'alcuna paura nelle loro habitationi di là dal Rheno. Et hauendo morti costoro, & tolto loro le naui, anzi che quella parte de' Menapy, iquali erano di quà dal fiume ne sapessero nulla passarono il Rheno, & hauendo quiui occupati tutti gli edifici loro, si fer maron quiui per tutto il rimanente di quella inuernata, uiuendo delle uittouaglie prouedute già da coloro. Cesare, poiche gli fu dato la nuoua di queste cose, de hauendo sospetto della instabilità de' Francesi, percioche nel prendere i partiti son mobili, & il più attendono a cose nu ue & a'nuoui mouimenti, non giudicò, che fosse bene di fidarsi punto di costoro. Hanno i popoli Francesi questo costume, che fanno fermare i forestieri, che passano pe'loro pacsi ancor che non uogliono, & uogliono intendere da loro quello, che ciascuno di loro ha udito ò ueduto ne'luoghi, doue son passati di qual si uoglia cosa; & arrivando nelle terre loro i mercatanti, son fatti loro d'intorno cerchi d'huomini, iquali glistringono a dire di quai paesi uengano, & che cose habbiano ini neduto: mossi poscia da que romori, & dalle cose udite in questa guisa prendono spesse fiate partiti trattando fra loro di cose di grandissima importanza. Onde bene spesso auien poi, che bisogna, che se ne pentino; conciosia cosa, che essi uanno dietro a nuoue incerte, & la maggior parte rispondono loro cose finte per compiacere a' disideriloro. Ora Cesare hauendo molto ben contezza di cosi fatti loro costumi, non uolendo mettersi a maggior pericolo di più graue guerra se n'andò all'essercito alquanto più tosto, che non era usato di farc. Doue poi che esso ui fu arrivato, troud a punto esser seguito quello, di che egli hauea di già hauuto sospetto. Ciò era che alcune citta haueano mandato Ambasciadori a Germani chiamandogli che douessero partirsi dal Rheno, & che erano presti di uoler dar loro tutte quelle cose, che da essi gli fossero domandate. Onde i Germani guidati da cosi fatta speranza haueano cominciato a irsi spargendo per tutto si, che giunsero sino nell'entrata del paese de gli Eburoni & de Condrusi, che erano due nationi confederate de'Treuiri. Cesare hauendo chiamati i primi huomini de'Francesi a parlamento, giudicò, che fosse bene di finger di non saper nulla delle cose, lequali egli hauea saputo; & hauendo con humane parole, addolciti, & confirmati gli animi loro, & comandato loro, che mettessero in ordine de caualli determinò di far guerra co' Germani. Quindi ben fornito di uittouaglia, & elet to la caualleria, cominciò a marciare uerso que'luoghi, ne'quali egli intendeua, che i Germani si ritrouauano. Et essendo andato si auanti, che si trouaua lontano da loro poche giornate, uennero da lui i loro Ambasciadori iquali parlarono in questa guisa. Che i popoli Germani non erano i primi motori della guerra col popol Romano, & meno se fossero prouocati con l'arme, rifiutauano di uenire alle mani con esso loro . Perche i popoli della Germania han-

Gheldre-

Francesi instabili.

Costumi di Fracesi

Francesi follecitauano Tedeschi, che si par tissero del Rheno. Da Liege Leodiesi di Triers. Costume de' popoli della Ger mania.

Agrippinelidi Co Ionia.

Di Voge.
Di Langres.
Di Holan dia.
Della mó tagna di S. Gotardo, Suni renfi.
Nantuati.
di Vaud.
Heluetii.
Suizzeri

Di Braba

tia Meuse

Borgo-

Sequani.

no haunto sempre questo costume de gli antichi loro, di opporsi a tutti coloro iquali muouono loro guerra, & di non si uoltar mai a pregare. Che bene essi diceuano; che quiui s'erano contra la uoglia loro codotti, cacciati delle patrie loro. Doue, se i Romani noleano l'amicitia loro, poteuano esser loro utili amici; & che o u ramente consegnino loro de terreni; o ueramente si contentino che essi sitengano per loro quegli, che per forza d'arme hanno già guadagnati: & fino allhora posseduti. Che essi non cedeuano ad altri, che a' Sueui solamente, a'qualinon sipossono non che altro, agguagliare essi Dei immortali; che quanto al resto poi, non ui hanel mondo alcun'altro, che essi non siano atti a poter uincere. Cefare, a queste cose rispose a tutto quello che giudicò, che fosse da rispondere. Ma in somma conchiuse al fine che fra lui & loro non poteua essere amicitia ueruna, se essi uolessero fermarsi ne paesi della Francia. Et non esser punto conueneuole, che quelli che non hanno potuto diffendere le cose loro, occupino i luoghi altrui; & che nella Francia no era alcuni paesi, che fossero unoti d'habitatori, che si potessero dare loro; massimamente essendo cosi gran numero di gente, senza danneggiare altrui. Che ben poteuano quando uolessero, fermarsi nel paese de gli V bu, gli Ambasciadori de i quali si trouano appresso lui; & che si dolgano dell'ingiurie fatte loro da' Sue ui, & chieggano aiuto a lui; & che egli era per ottener questo da gli Ubii.Gli Ambasciadori risposero tosto, che essi referirebbono tutto ciò a i loro, & che poi, che si susse tra loro deliberato quato s'hauesse da fare, passato il terzo gior no tornerebbono a Cefarc. Haueano oltre a ciò domandato, che fra questo me zo e'non mouesse il campo per più loro auicinarsi. Ma Cesare rispose loro, che questo non poteuano da esso ottenere. Percioche hauea saputo come eglino haueano mandato alquanti giorni auanti gran parte della caualleria nel paese de gli Ambiuariti di là dal fiume Mosa per far preda, & bottino di uittoua glia. Giudicauasi dunque, che si aspettassero que caualli, & che questa fosse la cagione di questo metter tempo. Il siume Mosa uien correndo del monte Vogeso, ilquale è nel paese de Lingoni, Griceuendo un ramo del Rheno, che si chiamaV acalo, fa l'Isola de Bataui, e no più da esso lontano, che ottanta miglia mette nel Rheno. Ora il Rheno ha il nascimento suo nel paese de' Leponti, i quali habitano nell' Alpi, & quindi corre con l'acque sue con lungo spatio pel paese de'Nantuati, de gli Heluety, de'Sequani de'Mediomatrici, de'Triboci, & de'Treuiri, & la doue si uiene auicinando all'Oceano, fa molti rami, & bauendo molte isole ben grandi, la maggior parte delle quali uengono habitate da nationi Barbare, crudeli & bestiali; fra leguali son quelle, che per qua to sistima, uiuono di pesci & d'uoua & d'uccelli, mette con molte bocche nel l'Oceano. Trouandofidunque Cefare uicino al campo nimico non più, che dodici miglia, ritornarono a lui gli Ambasciadori, si come s'era diterminato fra loro. I quali presentandosegli dauanti nel uiaggio, lo pregauano fretta-

mente, che non uolesse andar più auanti. Et poi che essi non hebbero potuto da lui ottenerlo, lo pregauano, che ei uolesse almeno mandare a fare intendere a que caualli, i quali erano andati auanti all'altro essercito, che non s'at taccassero a cobattere co i loro; & che si cotentasse che essi potessero mandare Ambasciadori a gli Ubij; doue se auenisse, che i principali & Senatori di que popoli lo promettessero loro sotto sacramento, mostrauano di volere stare a quelle conditioni, che a esso Cesare piacesse di dar loro. Et che nolesse concedere loro uno spatio di tre giorni a mettere ad effetto tutte quesle cose. Cefare stimana che tutto questo procedesse dalla medesima cagione, che era, che messo in mezo questo tempo di tre giorni, tornassero in tanto i loro caualli, che non u'erano. Egli nondimeno rispose loro, come per quel gierno non anderebbe più auanti, che quattro miglia per cagione dell'acque, & che'l giorno, che douea seguire, tornassero dalui molti di loro insieme a fine, che esso discorresse bene, quanto essi dimandanano. Egli intanto mandò dicendo a' Capitani de' caualii, iquali erano scorsi auanti contuttala canelleria, che non facessero a'nimici combattendo dispiacere alcuno, & che se fossero offesi niente da nimici, che douessero sopportare fino a tanto, che egli arrivasse con tutto l'rimanente dell'essercito. Ma non bebbero si tosto i nemici ueduto sopragiungere i nostri caualli, iquali non erano, che cinque milla in tutto, non hauendo eglino più che ottocento; perche quelli, che erano andati di là dal fiume Mosa a far provisione di uittouaglia, non erano ancora tornati, non hauendo i nostri di ueruna cosa sospetto, perche poco prima s'erano partiti da Cefare gli Ambasciadori di costoro, & quello era il giorno, nel quale essi haueano domandato tregua, che hauendo imperuosamente assaltato i nostri ca ualli con molta prestezza, tutti gli sbaragliarono. E tornando i nostri a combattere, & hauendo fatto testa contra i nimici, essi smontarono a piede, si come erano usati, & hauendo ferito loro sotto i caualli, & gettatone a terra molti, uoltaron gli altri in fuga, & cosi spauentati seguitando gli si portarono di ma niera, che i nostri non prima si fermarono, che fossero arrivati a fronte del nostro essercito. Restarono in quella battaglia morti settanta quattro de nostri ca ualli, & fra questi ui rimase Pisone Aquitano nato di nobilissima famiglia, l'auolo del quale era stato già Re della sua città, & era stato chiamato amico dal Senato nostro. Questi corso a soccorrere il fratello, ilquale i nimici s'hauea no tolto in mezo, lo trasse di quel pericolo, & egli, essendogli stato ferito il cauallo, gettato per terra, combatte quiui ualorosissimamente fino a tanto, che po te; ma finalmente attorniato da'nimici, & riceuuto molte ferite, cadde per ter ra: o il fratello, il quale era già partito della fattione, essendosi di tal cosa accorto, stringendo con gli sproni il cauallo ne fianchi si gettò fra nimici, & quiui lasciò anch'egli la uita. Cesare dopò questa battaglia non giudicò di douer più dare udienza a gli Ambasciadori, ne di accettare le conditioni da coloro,

gnoni.
Di Merz
in Lorena.
Triboci,
di Strafburg.
Treuiri
di Triers.
Di Cologna.
Andien
tia di Cefate.

Frances affaltano i Romani. La Mosa.

Francesi smotano a piedi.

Guasco-

Morte di Pisone Aquitano. Tedeschi uanno a trouar Cesare. iquali con inganni & tradimenti sotto colore di domandare la pace s'erano mossia rompere la guerra. Et oltre a ciò giudicaua, che sosse grandissima paz zia d'aspettare, che l'essercito nimico ingrossasse, & che tornasse la caualleria; & conosciuto quanto i Francesi fossero mobili, uedeua, quanto di auttori tà s' hanessero i nimici acquistato in una sola battaglia. E stimaua egli, che non fosse da dar loro punto di tempo da potersi consigliar fra loro & prender alcun partito. Diliberate queste cose, & communicato il parer suo co' Capitani, & col Luogotenente generale dell'essercito, a fine di non lasciar passare alcun giorno che non usci se a combattere co' nimici, auenne a punto una cosa molto a proposito, che'l seguente giorno i Tedeschi con quella istessa persidia, & con quel medesimo animo finto, ragunati in numero grande tutti i principa li & di più età, che si trouassero nel campo, uennero la mattina a trouar Cesa re, si per giustificarsi (per quello, che si diceua)appò lui, che'l giorno dauanti fossero stati motori della battaglia contra quanto s'era ragionato, & contra la domanda fatta da loro; si anche per ottenere se potessero sotto i medesimi inganni qualche poco di tempo di tregua. Cesare rallegrandosi che costoro gli fossero dati nelle mani, comandò tosto, che fossero ritenuti. Egli in tanto cauò fuori delle trincee tutto l'essercito, & comandò, che la caualleria, perche esso stimaua, che per la fresca battaglia sosse spauentata, douesse andare alla coda della battaglia. Quindi hauendo fatto tre parti delle fue genti, & fatto con prestezza quel uiaggio d'otto miglia, fu più tosto giunto al campo de' nimici, che i I edeschi potessero sentire alcuna cosa di quello, che si facesse. Iquali in un subito spauentati da tutte le cose, & dall'esser i nostri sopragiunti con tan ta prestezza, & dalla partita de i loro, non essendo loro dato spatio ne di pren dere alcun partito, ne di potere pigliare l'arme; eran trauagliati di maniera, che non si poteuano mettere in battaglia, per uscire contra nostri; ne sapeuano essissessi quello, che douesse esserc il loro migliore; o difendere i bastioni, gripari del loro campo, o di saluarsi suggendo. Et conoscendosi la paura loro per il romor grande, per lo tumulto & girar quà & là, che faceuano; i nostri solda ti spinti dalla perfidia del giorno dauanti diedero subito dentro. Quindi quel li, che poterono esser presti a prender l'armi, settero alquanto a fronte a' nostri,& combatterono fra i carri,& l'altre bagaglie . 1 Ma tutta l'altra moltitudine de' fanciulli, & delle donne : (percioche s'erano partiti da cafaloro, & baueano passato il Rheno con tutti i loro,) cominciò a uenire per tutto fug gendo. E Cesare mandò tosto loro dietro la caualleria. I Tedeschi udito il romo re grande dopò le spalle loro, nedendo come i loro eran tutti tagliati apezzi,gettando uia l'armi, & lasciando l'insegne tutte della guerra, si gettaron giù de' ripari; & essendo arrivati colà doue la Mosa er il Rheno si giungono insieme, non bauendo speranza di poter più oltra fuggire, mortone già un nu mero grande, gli altri si gettarono nel fiume; & oppressi quiui dalla paura

6

Rotta de Tedeschi.

A Alloggiamento de Germani

B Essercito di Cesare

C Caualleria di Cesare, posta nella parte ultima l'essercito per essere spauentata D Rheno siume.

E Mosafiume.







dalla stracchezza, & dalla furia delle acque del siume, ui lasciaron tutti la ui ta.I nostri tutti salui, essendone stati feriti alcuni, liberi dalla paura & perico lo di cosi gran guerra; cocio fosse cosa, che i nimici facessero il numero di quat troconto trenta mila persone, si ritirarono a gli alloggiamenti. Cesare liberò poscia tutti coloro, iquali egli hauea fatto ritenere, & diede loro licentia di potere ire, doue più fosse loro a grado. Ma eglino dubitando de'tormenti & ga siighi di que' Francesi, de' quali già haueano danneggiato i paesi, dissero, come essi uoleano rimanere appò lui. E Cesare gli mise in libertà. Dopò che su finita la guerra co popoli Germani, Cefare mosso da molte cagioni diliberò di douer passare il Rheno, & questa fu ucramente giustissima, che ueden lo quanto age uolmente i Germani si moueuano per uenire nella Francia, uolle, che anch'essi bauessero sospetto delle cose loro; ogn'hora, che essi uedessero come l'essercito del popol Romano prendeua ardire di passare il Rheno, & potea farlo. Aggiungeuasi anche, che quella parte della caualleria de gli Usipeti & Tenetheri, di cui ragionammo poco auanti, come haueano passato la Mosa per far preda, & prouedere della uittouaglia, & che non s'erano trouati co i loro nella passar a fattione; dopò la fuga de i loro s'erano ritirati di là dal Rheno nel paese de'Sicambri, & con que popolis'erano accorzati. Et hauendo Cesarc mandato a costoro Ambasciadori, accioche domandassero loro, che uoles fero dargli nelle mani coloro, iquali haueano fatto guerra contra lui, & contra la Fracia risposero, come il Rheno terminaua l'Imperio del popolRomano. Doue se no giudicaua, che si couenisse, che i Germani cotra la uoglia sua passasfero nella Fracia; quale era la cagione, che egli domadana che l'imperio suo et le sue forze si distedessero in alcuna parte di la dal Rheno? Ora gli Ubij, iquali soli tra i popoli di là dal Rheno haueano madato Ambasciadori a Cesare, haueano fatto amicitia co esso, et haueano dato gli ostaggi, strettamente pregaua no che uolesse dar loro soccorso, percioche i Sueui gli trattauano molto male; doue se pure per trouarsi i Romani molto occupati ciò fare no potesse, facesse al meno, che l'effercito poss. se il Rheno. Che ciò sarebbe loro assai per soccorrergli, et dar loro speraza del tempo che douea uenire. Perche il nome, che si era sparso dell'essercito Romano, era cosi grade, et era in tal openione dopò che da loro era stato rotto Ariouisto, et che haueano fatto quest'ultima battaglia, che potenano esser sicurissimi sotto l'openione, & amicitia del popol Romano per fino appresso l'ultime nationi della Germania. Gli osferiuano etiandio gran nu mero di naui, perche potesse passar l'essercito di là dal fiume. Onde Cesare mosso dalle cagioni che detto habbiamo, hauea diliberato di passare il Rheno; ma e'non giudicaua, che fosse molto sicuro il passarlo con le naui; nè meno diterminaua, che si conuenisse alla dignità sua, & del popol Romano. Come che dunque gli si parasse auanti una grandissima dissicultà di fabricare un pon te, rispetto alla larghezza, alla furia del corso dell'acque, & all'altezza del

Di Franc fort d'Affia.

Gheldresi

Il Rheno terminaua l'impe rio del po polo Romano. Agrippinefi o di Cologna. fiume, auisaua nondimeno di fare ogni sforzo di farloui, ò di non passare altrimeti di là l'essercito. Egli dunque ordinò di fare un ponte in questa guisa. K. Facea primieramente giungere insieme due traui d'un piede et mezo di lar ghezzal'una, alquanto aguzzate da'piedi, dell'altezza apunto dell'acque del fiume discosto due piede l'una dall'altra; & hauendo fatto fermare queste con machine, & istrumenti atti a ciò, nel fondo del fiume, & battutele ben sopra con un maglio, che si dice monaco, non le metteua diritte a piombo a guisa di pertiche, ma piegate nella sommità di sorte, che pendessero appunto secondo il corso dell'acque del fiume. Ne facea poscia fermare due altre all'incontro delle due prime giunte insieme nel medesimo modo discosto dalle due prime quaranta piedi nelle parti più basse, uolte appunto contra l'impeto & corso dell'acque. Amendue queste, framesseui dalla parte di sopratraui di grossezza di due piedi, capaci alla distanza della gioniura di esse, erano tenute nell'estreme loro parti da amendue i capi da due legature; lequali difgiunte & rilegate l'una contraria all'altra, era si grande la fermezza dell'opera, & cosi fatta la natura di tai cose che quanto maggiore la furia dell'ac que fosse uenuta, tanto più sirettamente si ueniuano a giugnere insieme. Sopra queste cosi dirizzate si gittauano altre robbe, & ui si faceua uno intrecciamento sopra, con un piano di pertiche & di graticci, che ui si distendeuano: Quindi si fermauano in quel modo medesimo dalla parte più bassa del siume altri legni a pendio, i quali fermati iui sotto in cambio d'ariete, & giunti a tutta l'opera seruissero a ritenere l'impeto delle correnti acque del fiume. Ne fermauano etiandio sopra'il ponte alcuni altri poco dal ponte lontani, accioche se que popoli Barbari gittassero giù pel fiume tronchi d alberi, ò naui per gua stare tale edificio, essi difendendolo dalle percosse di quelle, uenissero a far minore l'impeto di tai cose, & che non potessero altrimenti nuocere al ponte. Dopò i dieci giorni, che s'era dato principio a fare condur quiui la materia per quest'opera, essendo interamente compito il ponte, Cesare se passare tutto l'essercito. Et hauendo lasciato di quà & di là dal ponte una buona guardia, cominciò a marchiare alla uolta de Sicambri. Veniuano in tanto a Cefare gli Ambasciadori di molte città, che chiedendo la pace, & di essere amici nostri, egli benignamente rispose, & impose loro, che mandassero gli ostaggi. I Sicambri fin dal primo giorno, che si cominciò a fabricare il ponte, messisi in ordine per suggire, mossi dalle parole & conforti di quelle genti de gli Vsipeti & Tenchteri, iquali si trouauano appoloro: erano usciti già de loro paesi, & haueano portate con esso loro tutte le loro robbe, & eransi nascosamente ridotti ne diserti & nelle seluc. Cesare essendosi fermato pochi giorni nel pae se di costoro, & hauendo fatto brusciare tutte le loro uille, & gli edifici loro, & fatto mettere il suoco ne biadi, si condusse nel paese de gli Vby: & hauendo promesso loro di soccorrergli & fauorirgli ogn'hora, che i Sueui des-

Celare pasta il Rheno.

Gheldrefi.

Di Franc fort d'Assia.

Di Colo gua. Sucui fi M E una delle fibule.

E Sono le traui, che si poneuano per la lunghe Zza del Ponte, Esi copriuano di pertiche, Edi gradici.

F Sono i pali posti nella parte di sotto del siume, i quali piegati, e congionti contutta l'operare

sisteuano alla uiolenza del fiume

G Sono i pali posti nella parte di sopra del Ponte, acciò lo difendessero, se da gli inimici fossero mandati giù per il siume tronchi d'arbori, o-uer naui per ruinarlo.

K Sono due di quelle traui che insieme congionte si cacciauano nel fiume non diritte ma piegate.

L E la testa della traue, che faceua la larghe Zza del Ponte.

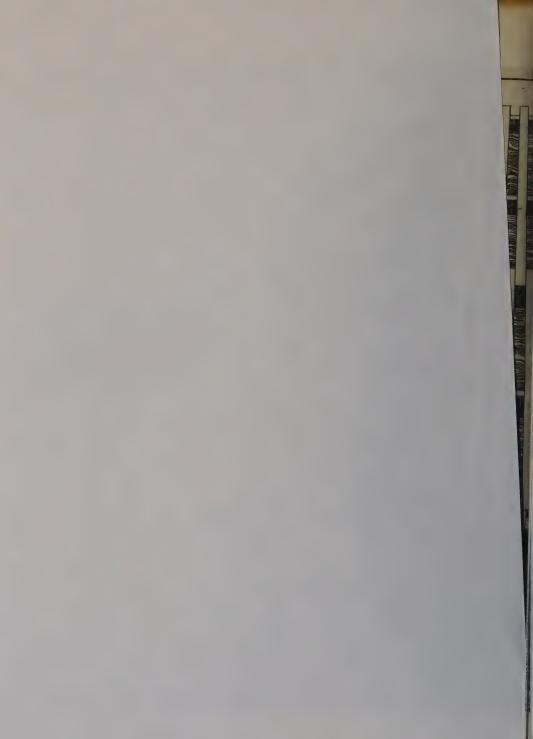



A Sono le due traui gionte insieme, grosse un piede e mezo, alquanto acute di sotto, ficate nel fiu me non diritte, ma piegate a seconda dell'acqua: E distanti tra se due piedi.

B Sono le altre due traui poste nella parte di sotto del fiume all'incontro delle già dette, e distanti da quelle per spacio di quaranta piedi, &

piegate contra il corso dell'acqua.

H E la forma da per se di una delle dette traui.

C Sono le traui grosse per ogni uerso due piedi, che faceuano la largheZza del Ponte, laqual era quaranta piedi.

I Euna delle dette traui.

D Sono le fibule, lequali aperte, cioè dius e l'una da l'altra, Elegate al contrario, cioè una nella parte di dentro, e l'altra nella parte di fuori; una sopra, e l'altra sotto delle traui grosse due piedi, che faceuano la larghezza del ponte; rendeuano tanto grande la fermezza dell'opera, che quanto era maggiore la uiolenza dell'acqua, e quanto più era carico il ponte, tanto più ella siuniua, e si fermaua.

sero loro alcuna molestia, intese queste cose da loro. Che i Sueui poi che hebbe ro saputo dalle spie, come si fabricaua il ponte, hauedo si come sono usati: fatto ragunare il consiglio, haueano mandati per tutti que' luoghi Ambasciadori, che douessero sgombrare le terre toro, & che con le lor donne & figliuoli, & con tutte le lor robbe douessero ritirarsinelle selue; & che tutti quelli, che fos sero atti a portare arme, douessero ragunarsi in un luogo, & era stato eletto quasinel mezo di quelle regioni, che son possedute de Sueui, & che quiui haueano diterminato, che si douesse attendere la uenuta di Cesare, & far seco la giornata. Cesare come hebbe hauuto la nuoua di tai cose, hauendo compiutamente finito tutto quello, perche egli bauea deliberato di passare l'essercito, per arrecar so hetto a' Germani, per far uendetta dell'ingiurie fatte a' Sicambri, e per leuar l'assedio da gli Vbij, poi che su dimorato diciotto giorni di là dal Rheno; giudicando d'hauer fatto assar per lode & utile suo, si ritirò nella Francia, & fetagliare & tor uia quel ponte. Cesare essendo pochissima parte della state a passare, auenga, che in que' luoghi, perche tutta la Francia è uolta uerfo Settentrione, viene il verno più tosto; deliberò nondimeno di passare in Inghilterra, percioche intendeua come in tutte le guerre fatte nella Francia i nostri nimici erano stati quindi fauoriti & aiutati, & ancor, che rispetto alla stagione dell'anno, gli mancasse il tempo da poter combattere, e'giudicaua nondimeno, che gli douesse esser molto gioueuole, se egli passasse hora in quell'Isola; & uedesse & conoscesse la natura & qualità di que' popoli, riconoscesse i luoghi, i porti, & i passi; delle quai cose quasitutti i Francesi nonha ueano alcuna cotezza. Perche non ui uà alcuno senza pericolo, fuor che i mer catanti, ne meno altrest essi hanno contezza d'alcun'altra cosa, che di que pae si maritimi, & di quelle regioni, che sono all'incotro della Francia. Fattisi dun que chiamar auanti i mercatanti d'ogn' intorno, non hauea potuto ritrouare; quanto fosse grande quell'Isola, ne quali, & quante nationi u'habitassero, nè come esti usassero di far guerra, ò che leggi usassero, ne quai porti fossero capa ci à riceuere maggior numero di naui. Et per chiarirsi di queste cose auanti che e'uolesse far pruoua di entrarui, ui mandò C.V oluseno sopra una naue lun ga, giudicando, che ci fosse molto atto a tale impresa. Impose dunque a costui, che ben uedute, & riconosciute queste cose tutte, doucse tornarsene da lui più tosto, che potesse. Egli intanto con tutto l'essercito presela uolta de' Morini, perche quindi era breuissimo il uiaggio per passare in Inghilterra. Quiui comandò, che si ragunassero tutte le naui, che si trouauano per que' paesi, & l'armata, laquale egli haueua adoperata la state passata nella guerra fatta co'Veneti. Hauendo intanto gl' Inglesi hauuto nyoua de' dissegni di Cesare, & riferitigli da' mercatanti, uennero da lui Ambasciadori di molte città di quel l'Isola, con commissione di offerire di dargli ostaggi, & di uolere essere ubidien ti all'Imperio del popol Romano. Cesare, poi che hebbe udito costoro, Spromes dori a Ce

mettono in ordin: cotra Ca fare.

Gheldre-

Cesare de libera di andare in Inghilter

> Gaio Voluseno.

Di Tero. uana.

Di Vanes Inglesi mandano ambascia fare.

d'Aras in Picardia.

Di Terro uana.

Parlamen to dell'efsercito, e delle naui di Cesare

Di Ghel-

clave co sona

Di Terro uana. P.Sulpitio Ruffo

dria.

Luogotenente di Cesare.

so loro con humane & piaceuoli parole di fare quanto domandauano, & confortandogli a star fermi in quel proposito, gli rimandò a casa. Et con esso loro mandò Comio, ilquale egli hauendo superati gli Atrebati hauea fatto lor Re, la cui uirtù & prudenza egli lodana molto, & ilquale e' giudicana donergli essere fedele, & era molto riputato & stimato per que paesi. Comandò a costui, che cercasse d'entrare in tutte le città, che potesse, & essortasse que popo li a uoler seguitare la fede del popol Romano, & facesse intendere loro, come e' sarà prestamente da loro. Voluseno, poi che in quanto gli su possibile, hebbe cercato & ueduto quelle regioni, non hauendo hauuto ardire di smontare del la naue, ne di fidarsi di mettersi nelle mani di que Barbari, passati cinque gior ni tornò a Cesare, & raccontò tutto quello, che egli hauea quiui ueduto. Ora, mentre Cesare si staua quiui per cagione di apprestare delle naui, uennero da lui Ambasciadori di una gran parte de popoli Morini, periscusarsi seco del partito, che esti haueano preso poco tempo auanti, che come huomini Barbari, & ignoranti de'nostri costumi hauessero fatto guerra contra i Romani; & pro metteuano di uoler fare tutte quelle cose, che da lui fossero loro comandate. Cesare giudicando, che tal cosa gli sosse auenuta molto in uero opportunamen te, percioche non uoleua lasciarsi nimici dopò le spalle, nè poteua muouer loro guerra rispetto alla stagione dell'anno, nè giudicaua, che queste occupationi di cose di cosi poca importanza si douessero anteporre all'impresa dell'Inghilter ra, comandò a costoro: che gli dessero un grosso numero d'ostaggi. E come furon condotti, gli riceuette nella sua fede. Hauendo intanto messo insieme intor no a ottanta naui da carico, & radunato d'esse quel numero, che giudicaua es ser basteuole per portarui sopra due legioni: distribuì poi fra'l Commissario, Cohorte, & Capitani tutto il rimanente delle naui lunghe, lequali e' si trouaua.V eniano ancho con queste diciotto naui da carico, che s'erano fermate otto miglia quindi lontano, che erano state ritenute dal uento, si che non haucano potuto arrivare in quel medesimo porto. Queste distribuì fra la caualleria. Tutto il resto dell'essercito diede a Q. Titurio Sabino & a Lucio Aurunculeio Cotta amendue Luogotenenti, a ciò lo conducessero nel paese de' Menapy, & in que' luoghi altresi de' Morini, che non haueano ad esso mandati Ambasciadori.Comandò poscia a Publio Sulpitio Russo Luogotenente, che con quella quar dia, laquale e' giudicò che fuse basteuole, tenesse il porto. Dopò che egli hebbe in tal guisa ordinato le cose; hauendo una occasione idonea di nauigare, a punto nella muta della terza sentinella parti del porto, & impose, che la caualleria douesse andare in un'altro porto più auanti, & che quiui montassero in naue, & l'andassero seguitando. Et hauendo eglino ciò fatto alquanto più tardi, che non doueano, eglid'intorno alla quarta hora del giorno arrinò conle prime naui all'Isola d'Ingbilterra, & quiui uide tutti que' colli coperti di gente armata. Il sito di quelluogo era fatto di tal maniera, es

quel

quel mare era di tal sorte stretto fra certe montagne, che da i luoghi più alti si poteua ageuolmente, tirando un'arme, arrivare nel lito. La onde giudicando che quel luogo non fosse punto a proposito per dare a terra, si fermò su l'anchore, aspettando per fino alla nona hora del giorno, che arriuassero l'altre naui. Hauendo in tanto chiamati a se i Cohorte, & Capitani dell'essercito, raccontò loro quello, che egli hauea saputo da Voluseno, quindi mostrò loro quello che uolea, che si facesse; & appresso gli ammaestrò, che si douesse far quel tanto, che richiedeua la ragione della guerra, & massimamente quanto si richiedeua nell'imprese di mare, & come prestamente si uedessero cangiare, & che tutto ad un cenno & a tempo si douesse fare. Hauendo poscia licentiati costoro, & hauendo in un medesimo tempo il uento & l'onde fauoreuoli; dato il segno, & staccate l'anchore, andato auanti intorno a otto miglia, fè fermare le naui in un lito piano & aperto. Mai Barbari conosciuto il disegno de Romani, mandata auanti la caualleria, & gli Essedaru, si come il più delle uolte combattendo sono usati di fare, seguitando poscia contutte l'altre genti impediuano a'nostri lo smontare delle naui. Onde i nostri per queste cagioni si truouauano in grandissime disficultà, perche le naui per effer molto grandi, non si poteuano fermare altroue, che in alto mare, & a'nostri soldati facea di mestiero in uno istesso tempo in luoghi de i quali non haueano alcuna contezza; con le mani impedite, affaticati dal peso grande & graue dell'armi, dismontare delle naui a terra fermarsi nell'acque, & combattere co'nimici; doue essi stando in secco, o ueramente entrando alquanto a dentro nell'acque ispediti di tutte le membra, trouandosi in luoghi, doue erano pratichissimi, arditamente tirauano armi contra nostri, & incitauano i caualli usati in tai fattioni. Onde i nostri spauentati da queste cose, & non punto pratichi in cosi fatta maniera di combattere, non usauano tutta quella diligenza & prontezza, che soleua usare nelle guerre, che faceuano in campagna. Doue poi, che Cesare su di ciò accorto, comandò tosto che le naui lunghe, la qualità delle quali era molto meno usata fra que' Barbari, & più ageuoli erano & più spedite a maneggiare, si discostassero alquanto dalle naui da carico, & che menando bene i remi si spingessero auanti, & si fermassero da quella banda, che i nimici erano più larghi, & quindi si ributtassero i nimici con le frombole, dardi, & altre armi si, che si ritirassero quindi : la qual cosa fu a nostri molto gioueuole . Percioche que Barbari tutti tra uagliati nel uedere la forma di quelle naui, & il battere de remi, & la qualità dell'armi non usate piu uedersi da loro, si fermarono, & alquanto si ritirarono a poco a poco in dietro. Ma soprastando i nostri soldati con animo sospeso, & dubbio, & massimamente rispetto alla profondità dell'acque di quel mare, colui, che portaua l'insegna dell'Aquila della decima legione, hauendo prima chiamato gli Dei in testimonio, accioche quanto e'uolea fare felice-

Cefare si appressa all'Inghil terra.

Che com battono fu certe carrette.

Prouedimento di Cefare nel mandar in Inghilterra.

L'Aquila della deci ma legio ne di Cefare. mente succedesse a quella legione, seguite, disse, o soldati l'Aquila se non volete abbandonarla e darla nelle mani de'nimici : certa cosa è, che io mi sforzerò di fare il debito mio pel nostro Imperadore, & per la Republica nostra. Et bauendo con alta noce detto queste parole, si lanciò fuor della naue, & correndo si dirizzò con l'Aquila spiegata alla uolta de'nimici. I nostri allbora confortatisi l'un l'altro, accioche non auenisse cosa di cosi gran uituperio, saltaron tutti fuori della naue. Et gli altri ancora delle più uicine naui, ueduto costoro, loro seguitando s'appressarono a'nimici. S'attaccò quiui la zussa, & l'una parte & l'altra combatteuano ualorosamente. Tutta uia i nostri, perche non poteuano mantenere i loro ordini, ne si poteuano fermare saldamen te,ne seguitare l'insegne loro: smontando chi di questa naue, & chi di quella s'era fermato ciascuno sotto quell'insegna, alla quale s'era prima incontrato, erano in grandissimo disordine. Ei nimici d'altra parte molto bene informati di tutti i passi, ogn'hora, che ucdeano dal lito qualche soldato scappolato fuor delle naui spronando i caualli gli ueniano (trouandogli impediti) assaltando, onde pochi de nostri si trouauano spesso tolti in mezo da buon numero de'nimici. Et altri attendeano dalla banda più aperta a tirar dell'armi là doue i nostri erano tutti messi insieme. Onde tosto che Cesare si su accorto di questa cosa, comandò, che le scafe delle naui lunghe, & altrinavili ueloci se riempissero di soldati; & mandana genti a soccorrere là, done esso nedena esferne bisogno. Ora i nostri saltati in un tempo in terra, seguitati da tutti i loro, fecero impeto contra i nimici, si che gli ruppero & uoltarono in fuga: non poterono già lungamente seguitargli: perche i caualli non ui poterono arriuare, ne meno altresi poteron altramente entrare nell'Isola; & quest'una cosa sola mancò allbora a la solita fortuna di Cesare. Poi che i nimici bebbero in tal guisa il peggio di questa battaglia, tosto che suggendo si suron insieme ritrouati, mandaron a Cefare loro Ambasciadori a domandare la pace, offerendo di dargli gli ostaggi, & d'esser proni a fare tutto quello, che fosse co mandato loro. Venne in compagnia di questi Ambasciadori Comio Attrebate; ilquale era flato, si come habbiamo detto poco auanti, mandato da Cefare in Inghilterra. Haucano essi preso costui allhora, che dismontato della naue raccontaua loro quel tanto, che'l suo Signore gli hauea commesso; & cost preso, l'haucano messo in prigione. Et hora fatta quella fattione lo rimandarono, & nel chiedere la pace imputarono di tal cosa la plebe, & pregaron Cesare, che uolesse perdonar loro, perche l'haucano fatto per non conoscer più auati. Cefare poi, che si sudoluto con esso loro, che hauedo essi di lor propria uolontà mandato fino in terra ferma a domandar la pace, hauessero poscia senza cagione alcuna rotto la guerra, su contento, & disse come e perdonaua all'ignoranza loro: quindi comandò, che gli dessero gli ostaggi: & essi tosto ne dicdero una parte, o parte dissero, che ne darebbono fra pochi gior-

Quello, he mãcò alla fortu na di Ce-

Comio Attrebate restituito.

Ostaggi dati a Ce sare.

ni, che haucano mandato per essi in luoghi più lontani. Eglino intanto imposero ai loro che se ne tornassero alle lor uille, & tutti i principali dell'Isola si ragunarono insieme, & raccomandarono a Cesare loro, & le loro città. Poi che, come habbiamo detto, fu fermata la pace, il quarto giorno dopò, che furono in Inghilterra, quelle diciotto naui, delle quali ragionammo poco auanti, sopra delle quali era la caualleria, fecer uela dall'altro porto più alto con uento fauoreuole & molto soaue: & auicinandosi all'Inghilterra, & cominciando a esser già uedute dal campo, si leuò in un subito una tempesta così gran de che non fu alcuna che potesse il preso uiaggio seguitare. Ma alcune suron ributtate là d'onde s'eran partite, & alcune altre furon portate con gradifsimo pericolo di perdersinella più bassa parte dell'Isola, laquale è più uicina al Ponente. Queste nondimeno gettate l'anchore, uenendosi tutte riempiendodall'onde marine, all'alto del mare afforza traportata andaron uerso terra ferma. Auenne appunto, che la Luna quella notte medesima era piena, la quale suole nell'Oceano causare grandissime inondationi, & i nostri non bauea no di tale cosa contezza ueruna. La onde in un medesimo tempo le inondationi riempiuano a'acque le naui lunghe, con lequali Cesare hauea fatto condurre l'essercito, lequali egli hauea fatto tirare in secco: & la tempesta sbatteua molto le naui da carico, lequali stauano nell'anchore. Ne poteuano inostri in modo alcuno farui provisione alcuna, nè soccorrere a questi pe ricoli in alcuna maniera. Onde essendo già fraccassate molte naui, e l'altre per esser rimase senza funi, senz'anchore, & senza glialtristrumenti tutti, fatte inutili a nauigare, nacque in tutto l'essercito (ilche fu di mestiero, che in ognimodo auuenisse) un grandissimo trauaglio, & confusione. Percioche quiui non ui haueano altre naui, con lequali si potesse riportare indietro l'essercito; & appresso ui mancauano tutte quelle cose, che bisognauano per rifarle; Etutti s'auedeuano, come bisognaua disuernare nel la Francia, & in questi luoghi non s'era fatto provisione alcuna di grani, et bia di, per la uernata. Onde i principali dell'Inghilterra poi, che si furon accorti di queste cose (iquali dopò la fattione detta auanti s'erano accozzati insieme per mettere ad effetto quelle cose tutte, che Cesare hauea comandato loro) fat to parlamento fra loro; sapendo molto bene, come a' Romani mancaua la ca ualleria, le naui, & le uittouaglie; & uedendo nel mirare quanto fosse piccio lo il giro de'nostri campi, come i nostri soldati erano pochi, perche i campi era no ancho più piccioli assai per questa cagione, che Cesare hauea quiui portato l'essercito senza le bagaglie; giudicarono, che molto ben fatto fosse ribellandosi di nietare a' nostri l'hauer del grano, & delle nittonaglie, & di menar la cosa in lungo si, che s'entrasse nel uerno: percioche si constauano, che ogn'hora, che essi hauessero uinti costoro, ò tolto loro il poter più tornar uia, niuno ui haurebbe più, che fosse per passare in Inghilterra per cagione di farui

Fortuna maritima

La piena della Luna causa nell'Oceano grandissime in nondatio ni.

Trauaglio, e cofusio e nel l'essercito di Cesare. Riparamenti di Cefare a tutti i casi

Prouedimenti di Cefare.

Gli Ingle fi affaltano i Romani.

Modo di cobatter nelle carrette.

guerra.In tal guisa dunque fatta di nuouo una congiura fra loro, cominciarono a poco a poco a partirsi del campo, & a chiamare segretamente gli huomini loro delle uille. Ma Cesare, auenga, che non si fosse ancora aueduto de' dise zni di costoro, haueua nondimeno sospetto che douesse succedere tutto quello, che auenne, si per cagione del successo delle sue naui, & si ancora per uedere, che si mettea molto tempo in dare gli ostaggi promessi. La onde andaua proue dendo di riparare a tutti i casi. Perche faceua tutto'l di portar del grano in campo, & oltre a ciò prendendo di quelle naui, ch' erano state fraccassate dal la fortuna, quelle parti, che erano a proposito, & i ferramenti, se ne seruiua per rifarne dell'altre, o facea portare ini di terra ferma tutte quelle cose, delle quali gli facea di mestiero. Ora facendo i soldati quato detto habbiamo, con diligenza grandissima, hauendo perduto dodici naui, fè, che tutte l'altre poteron commodamente servire per andar navigando. Mentre si faceano queste cose, essendo stata mandata una legione, si come era il solito, a proueder de' biadi, laquale si chiamana la settima, non ni essendo allhora sospetto alcuno di guerra, concio fosse cosa, che parte de gli huomini si staua ancora per le uille, or parte altresi ueniua spesso nel campo, quelli, che erano alla guardia delle porte del campo, fecero intendere a Cejare, come uerfo quella parte, doue i fol dati della legione erano andati, si uedena molto maggior poluere in aria, che non era usato altre fiate di uedersi. Cesare dubitando, che no sosse ciò, che era, che i Barbari hauessero ordinato qualche nuouo trattato; comandò, che due di que' Cohorte, che erano di guardia, andassero seco uerso quella parte, e due de gl'altri entrassero in guardia in luogo loro, & l'altre tutte prendessero l'armi, & gli andassero dietro, quanto più tosto poteuano. Et essendosi con prestez za alquanto discostato dal campo, uide come i suoi erano stretti da' nimici, & che poteano malamente restar loro a petto, & che trouandosi la legione stretta insieme, eran tirate lor contra molte armi da tutte le bande. Percioche tut ti i biadi erano già segati in que' luoghi, et in un fol luogo ue n'era rimasti da segare & i nimici aui sando, che i nostri n'andassero quiui, s'erano imboscati la notte nelle selue. V seiti poscia quindi, assaltaron subitamente i nostri, i qua li banendo posate l'armi, erano sparsi quà & là segando i biadi, & banendone morti alquanti hauean tutti gli altri sbaragliati, & messi in disordine; & in un medesimo tempo gli baucano tolti in mezo con la caualleria, & con le carrette.Que' dalle carrette usano un modo cosi fatto di combattere. Vanno prima discorrendo per tutto, & tirano l'armi loro & intal guisa col terrore de caualli; & conle strida delle rote sbaragliano il più delle nolte le battaglie: & ogn'bora che si son framessi nella caualleria, smontano delle carrette, & combattono a piede. In tanto que'che quidano le carrette, escono alquanto del la fattione, & acconciansi di si fatta sorte a prendere i luoghi, che se essi fossero stretti da numero grande di nimici, possono in un tempo senza esser'impe

diti a i loro ritirarsi. Così dunque nelle fattioni non sono manco ueloci, che si siano i caualli, ne punto meno stabili, che le fanterie; & con l'essercitarsi & addestrarsi tutto'l giorno fanno tanto, che si sono auezzi di spingere, & ritene re altrest i canalli pe' luoghi sdrucciolosi Eprecipitosi, et in luoghi stretti ma neggiarli & uolgergli a correre auanti pel timone, & fermarsi al giogo, quin di prestissimamente ritirarsi nelle carrette. Trouandosi i nostri trauagliati da queste cose, rispetto al non più ueduto modo del combattere, Cesare giunse loro in fauore ueramente in tempo opportunissimo. Percioche per la uenuta sua i nimici si fermarono, & i nostri si ribebbero alquanto dalla molta paura. Cesare in tanto giudicando che non fosse hora a proposito di cercare di offendere i nimici & di far giornata con essi; siritenne a'luoghi suoi; & framesso un poco di tempo solo se ritirare le legioni a gli allo ggiamenti. Oramentre le cose passauano in questa guisa, trouandosi i nostri molto occupati, tutti quelli iqua li erano rimasti pe'campi & per le uille, si partirono. Seguirono molti giorni dipoi continuamente gran fioggie & tali, che ritennero i nostri dentro a gli alloggiamenti, & non lasciarono uscire i nimici a combattere. I Barbari fra questo mezo spedirono mandati per tutto, & auisarono a tutti i loro, quanto fosse picciolo il numero de'nostri soldati. Quindi mostrarono come si potesse guadagnare assai, & acquistarsi una perpetua libertà se togliessero gli alloggiamenti a' Romani, & gli cacciassero del loro campo. In que' giorni messisi co prestezza insieme gran numero di caualleria & di fanteria, uennero alla uol ta del campo. Cesare auenga, che uedesse douere auenire quello istesso, che que giorni auanti era altra uolta auenuto; che se i nimici fossero rotti, si torrebbono con prestezza dal pericolo, bauendo nondimeno appresso di se intorno a trenta canalli, iquali hauea già condotti seco (si come habbiamo detto aux ti) Comio Atrebate, canò le legioni fuor de ripari, & fè quini mettere in battaglia tutti. Quindi attaccatasi la battaglia, i nimici finalmente non poteron più allungo sostenere la furia de'nostri, & cominciarono a fuggire, e i nostri se guitandoli sino a tanto, che poteron correre, & che bastaron loro le forze, ne ammazzarono buon numero: & hauendo per tutto'l paese arsi edificii, & casamenti, siritirarono al campo. Vennero quello istesso giorno Ambasciadori a Cefare mandati da nimici a richiederlo della pace. E Cefare domandò loro ostaggi il doppio più di quelli, che havea domandato prima & comandò, che fossero menati in terra ferma. Percioche auicinandosi il giorno de l'equinot tio, non stimaua, che sosse bene di mettersi a nauigare in tempo di uerno con si cattiue & deboli naui; ma parendogli poscia un buonissimo tempo & molto a proposito, sciolse dal porto passata di poco la meza notte, & arrivò con tutte le naui a saluamento a terra ferma. Bene è uero, che di queste, due naui da cari co non poterono arrivare in que' porti, doue l'altre, ma furon portate alquanto più basso, & essendo di e se smontati in terra d'intorno a trecento soldati, et

La uenuta di Cefare inga gliarditce i Romani

I Barbari fpedifco: no Amba fciadori.

Comio Atrebate.

Ambascia dori a Ce sare per la pace.

Auertimento di Gesare. l'sralesi

Di Terro uana. I Morini affaltano Romani.

inuiatifi uerso'l campo, i Morini, i quali allhora che Cesare parti per Inghilter ra, erano restati amici de' Romani, mossi dalla speranza del far preda, da prima tolfero i nostri in mezo; ma non già con molto gran numero di gente: poscia comandaron loro, che se non uoleano esser tutti tagliati a pezzi, douessero tosto posar giù l'armi : ma eglino hauendo fatto di loro un cerchio tondo, & brauamente difendendosi, alle grida di quelle genti furon quiui in un subito d'intorno a sei mila soldati. Venuta la nuoua a Cesare di tal cosa, mandò di pre sente tutta la caualleria del campo a soccorrere i suoi. I nostri soldati in tanto sostennero l'impeto de' nimici, & quiui ualorosamente combatterono per più di quattr'hore, & pochi de' loro feriti, amazzarono un buon numero de' nimi ci. Ma poi che la nostra caualleria cominciò a uedersi comparire, i nimici getta do uia l'armi si misero a fuggire, & furon di loro amazzati un gran numero. Cefare il seguente giorno mandò Tito Labieno suo Luogotenente con quelle legioni, lequali egli hauea ricondotte dell'Inghilterra nel paese de Morini i quali s'erano ribellati poco prima. Questi popoli non hauendo doue ritirarsi ri spetto alle paludi, che per lo secco grande s'erano rasciugate, doue essi l'anno passato erano fuggendo campati, uennero quasi tutti nelle mani di Labieno. Ma Q Titurio, & L. Cotta Luogotenenti amendue, iquali haueano condotte le legioni, che erano fotto la cura loro nel paese de' Menapii, hauendo dato il gua sto in tutti i contadi loro, tagliati i biadi, & messo il fuoco ne gli edifici, perche tutti Menapi s'erano fuggendo tirati in foltissime selue; se ne tornarono a

Di Terro

Rotta de'

Gheldresi

Due città mandano hostaggi a Cesare. Cesare. Cesare ordinò, che tutte le legioni andassero per quella inuernata alle stanze nel paese de Belgi. Ora due delle città dell'Inghilterra mandarono a Cesare gli ostaggi per fino quiui, & l'altre
la passarono di leggieri, tenendo di ciò poco conto. Do
pò che furono fatte queste cose tutte, su diliberato nel Senato per lettere di Cesare, che
in Roma si douesse per i spatio di uen
ti giorni continui fare orationi & render gratie a gli Dei.



IL FINE DEL QUARTO LIBRO.

## DE COMMENTARI DIC GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE.

## LIBRO QVINTO.



ARTENDOSI Cefare di que' luoghi, doue i foldati erano alle stanze per andare in Italia (si come egli era usato di fare ogn'an no) in quel tempo, che erano Cosoli Lucio Domitio, & Appio Claudio, comandò a que' capi, a i quali egli hauea dato il gouerno di tutte le legioni, che quell'inuernata usassero ogni diligenza di far fabricare quel maggior nu-

Lucio Do mitio & Appio Confoli.

mero di naui, che potessero; & che facessero racconciare, et rifare altresi le na ui uecchie. E mostrò loro il modo è la forma di esse; & uolle, perche caricandole fossero più ueloci, & uie più commode a tirar a terra, che si facessero alqua to più basse di quelle, che noi siamo soliti di usare nel nostro mare. Ciò sece egli oltre a ciò più per questa cazione anchora, che sapea molto bene, che per gli spessi scambiamenti del crescere & iscemare con uelocità l'onde di que ma rish faceuano quiui grandisime inondationi, & appresso alquanto più larghe di quelle, che si costumano ne gli altri mari per nauigarui sopra i bestiami in gran numero. Et impose loro, che tutte si fabricassero destre Gagili a manegziare; a che arreca giouamento grande la bassezza. Comandò, che uenissero quiui della Spagna tutte quelle cose, che fanno di mestiero per armar le naui. Egli intanto hauendo compiutamete finito di amministrare ragione nelle ter re della Lombardia, se n'andò alla uolta dello Illirico per questa cagione, che erastato avisato, come da quella banda, che confinano i Pirusti, est con farui scorrerie, & darni il guasto, u baneano fatto gran danni. Done poi, che ei ni fu arriuato, comandò (ubi to foldati a quelle città, & impose, che tutti douessero far la massa in un luogo ordinato da lui. I Pirusti subito, che intesero questa cosa mandarono Ambasciatori a Cesare, con commissione, che mostrassero, co. me niuna delle cose fatte era proceduta per commune deliberatione & consiglio; & appresoraccontarono, come erano presti di sodisfar in tutti e' modi a tutte l'ingiurie fatte da loro. Cesare hauendo udito, quanto essi uolsero espor re, comandò loro, che dessero gli olaggi; & comandò, che un giorno diterminato fusero tutti condotti. Doue se pure essi ciò non facessero, fece intender loro, come e uoleua in ogni modo muouere contra la città loro la guerra. Ora il giorno diputato nenuto gli ostaggi nel modo, che esso hauea comandato, die

Schiauonia.

Pirusti.

Costume di buon Capitano

Cales.

Di Triers Cesare và nel paese de'Treus-

Inducio maro. Cingetori

Di Triers Di Reins in campa gna. Treuiri uanno a trouar Ce

Care.

de gli arbitri fra quelle città; che douessero terminare la lite loro, & ordinar loro la pena. Poiche queste cose tutte furon recate a fine, & posto l'ultimo termine allo amministrar ragione, se ne tornò nella Lombardia; quindi se n'andò alla nolta dell'essercito. Et arrivato quivi, & riveduti tutti i luoghi, doue i soldati erano alle stanze, troud come con diligenza ueramente singolare, auenga, che hauessero mancamento grandissimo di tutte le cose, haueano fabricato intorno a sei cento naui di quella qualità, laquale habbiamo poco dianzi mostrato, & appresso uent'otto di quelle lunghe; & erano quasi a tal termine, che fra pochi giorni si potrebbono mettere in acqua. Ora hauendo Cesare date à soldati le lodi, che si conueniuano, & a coloro mas= simamente, iquali erano stati capi di tale opera, mostrò loro quello, che ei uoleua, che si facesse; & fe a tutti comandamento, che si ritrouassero a porto Iccio. Perche sapea, che quindi era commodissimo il passo per ire in Inghilterra d'un golfo di mare largo d'intorno allo spatio di trenta miglia: fra terra ferma, & quell'Isola. Et a questa facenda lasciò quel numero di soldati, che giudicò, che fosse basteuole. Et egli se n'andò con quattro legioni di soldatisfediti et ottoceto canalli alla nolta del paese de'Treniri, percioche que' popoli non ueniuano altramente al commune parlamento, ne meno ubidiuano all Imperio, & appresso si diceua come essi andauano sollecitando que Germani, che habitano di là dal Rheno. Auanza di gran lunga questa città tutte l'altre città della Francia nella forza & potere della caualleria, & ha gran numero altresi di fanterie; & si come habbiamo più auanti mostrato si distende per fino al Rheno. Dentro questa città u'erano due, tra i quali era differenze per cagione di dominare, iquali erano Induciomaro & Cingetorige; l'uno de quali tosto, che intese la uenuta di Cesare, & delle legioni, uenne a incontrarlo, & affermò, che & egli, & quelli altresi, che seguiuano la parte sua, starebbono forti nella fede, & non si ribellarebbon mai da' Romani; & insiememente dimostrò tutte quelle cose, che fra i Treuiri si faccuano. Done Induciomaro d'altra parte diede tosto ordine apprestandosi alla guerra, di mettere insieme quel maggior numero di caualli, & di fantarie che potea, & hauendo fatto nascondere nella selua Ardenna tutti coloro, iquali rispetto all'età non erano huomini da portare arme, laqual selua distende i suoi termini con grandezzasmisurata dal fiume Rheno, & per lo mezo del paese de'Treuiri, per fino là doue comincia il paese de'Rhemi. Ma poi che alcuni de principali di quella città mossi dalla famigliarità; che haueano con Cingetorige, & dalla uenuta del nostro esfercito, spauentati se ne uennero a trouar Cefare; & cominciarono a richiederlo delle loro cose particolari a esso raccomandandole, perche non poteuano prender partito, che alla falute della città loro fosse gioueuole. Induciomaro hauendo sospetto di non esser abbandonato datutti, mandò suoi Ambascidori a Cesare, con iscusationi, che esso per

questa cagione non si hauea da suoi uoluto partire, & uenire a uisitarlo, che non uolea, che la città facesse qualche tumulto, ma uolea tenerla ferma nella sua divotione come era debito suo, accioche la plebe uedendo tutta la nobiltà partita, per la poca prudenza & gouerno non cadesse in qualche errore. Che dunque la città era nelle forze sue, & che egli, doue Cesare ne fosse contento, era per uenire in cambo a uisitarlo, & che rametterebbe in poter suo, se, & la città con tutto quello, che dentro in essa si ritrouaua. Cesare auenga, che molto ben conoscesse qual fosse la cagione che mouea costui a dire hora queste cose, or qual fosse etiandio quella, che lo spauentana si, che si ritirana dal fatto pro posito; non uol endo nondimeno esser forzato di consumare nel paese de Treui ri tutta quella state, hauendo apprestato tutte quelle cose, che ad esso faceano di mestiero per la guerra Inglese, comandò, che Induciomaro, con dugento ostaggi douessero uenire a trouarlo. Et essendo codotti tutti costoro auanti a lui, & insieme con esso il figliuolo & parenti & amici suoi tutti, iquali tutti hauea fatto nominatamente chiamare, consigliò, & essortò con belle parole Indu ciomaro, che uolesse star fermo nella fede de Romani, & non mancar del debi to suo. Chiamati nodimeno a sei principali de' sreuiri gli se tutto a uno a uno tornare amici di Cingetorige. Laqual cosa egli conosceua di fare primieramente, perche ei loualeua, & oltre a ciò giudicaua, che fosse a lui d'importanza grandissima, che l'auttorità di colui, ilquale egli hauca conosciuto esser di cosibuona dispositione uerso lui, sosse nella sua città, & frai suoi in gran riputatione. Induciomaro hebbe gravissimamente as sdegno tal cosa, che l fauore, che hauea fra i suoi, gli fosse cosi scemato: e come quelli, che di prima era nell'animo suo a noi nim co molto, per questo dolore s'accese contra noi di molto maggiore sdegno. Ora Cesare poi che hebbe in tal guisa disposte queste cose tutte, arrivò con le legioni a Porto Iccio: qui ui trouò come quaranta naui, lequali erano state fabricate nel paese de Meldi, com battute dalla fortuna non hauean potuto seguitar auanti, & erano state i i buttate là, d'onde s'eran prima partite: troud bene tutte l'altre appressate per nauigare, & ben armate & finite ditutte le cose, che faceano di mestiero. Si ragunò quiui tutta la caualleria Francese, che faceano il nu mero di quattromilla caualli, & tutti i principali altresi delle Città del la Francia. Di questi hauca deliberato Cesare lasciarne nella Francia al cuni, iquali egli hauea già conosciuto esser di buono animo uersolui, Er tutti gli altri come ostaggi condur seco in Inghilterra, perche dubitaua, che come fosse lontano dalla Francia, farebbono qualche tumulto e mutatione. Era infic me con gli altri Dumnorige Heduo, di cui habbiamo già più adietro ragiona to. Cefare hauea disposto nell'animo suo di menarne sopra tutto seco costui; per cioche ei l'hauea conosciuto desideroso di cose nuoue, di farsi signore, d'animo grade, o di grade auttorità fra Fracesi. Aggiungenali oltre a ciò a queste c

Clemé za folita di Cefare.

Di Triers

Cales.

Di M. aulx o de Belgi, feci do mold.

Caualle ria Francle.

d'Autun.

Dumnori ge. d'Autun.

Dumnori ge folleci ta i Francesi.

d'Autun.

Ponente maestro.

d'Autun.

se, che Dumnorige hauea già detto in un consiglio de gli Hedui, come Cesare lo uolea far signore della sua città, & questa cosa l'haueano gli Hedui, molto a sdegno, & nonhaucano ardire di contraporsi acciò, ne meno ancora di mandare Ambasciadori a pregar Cesare per questa cagione. E Cesare bauea saputo questa cosa per uia di certi, appresso de' quali ei s'era riparato. Costui cominciò da prima a fare ogni opera con pregare in tutti i modi Cesare, che nolesse lasciarlo rimanere in Fracia, parte perche no essendo a nauiga re auuezzo temeua che'l mare non gli nocesse, e parte perche diceua trouarsi dalle cose della religione impedito. Poi che esso uide, come tal cosa con molta ostinatione gli si negaua, perduta ogni speranza di più ciò potere ottenere, cominciò a sollecitare tutti i capi & principali delle genti Francesi a uno a uno, sconfortandogli da ciò, & essortargli, che douessero in ogni modo rimanere interra ferma; spauentandogli condirloro, come non era ordinato senza cagione, che la Francia fosse cosi spogliata di tutta la sua nobiltà. Che il disegno di Cesare era questo, che hauendo passati in Inghilterra coloro, iquali egli bauea paura di far morire nel cospetto della Francia, uolea quiui torre a tutti la uita. Prometteua a gli altri la fede sua, & richiedeua loro che sotto sacramento promettessero di douer tutti di commune parere fare, & am ministrare quel tanto, che conoscessero douere essere utile a tutta la Francia. Erano molti, che riferiuano a Cesare queste cose. Onde Cesare hauendo hauuto di ciò contezza, perche teneua della città de gli Hedui grandissimo con to, diterminaua di frenare, & spauentar Dumnorige contutte quelle cose, che potesse: perche uedeua che già la costui pazzia andana horamai tanto aua ti, che bisognaua di tener cura, che non arreccasse poscia & a se, & alla sua republica qualche danno. Dimorato dunque quiui d'intorno a xxv. giorni, percioche il uento detto Coro impediua loro il nauigare, ilqual uento suole il più del tempo in que luoghi soffiare, eraintento a usare ogni diligenza di mantenere Dumnorige, che non uscisse de termini suoi : non lasciaua nondimeno di non cercare di sapere tutti i disegni suoi. Ma uenuto finalmete il tem po a proposito, comandò tosto, che la fanteria tutta & i caualli entrassero in naue. Ora mentre, che gli animi di tutti erano impediti intorno a qu ste cose Dumnorige non sen'accorgendo, Cesare si parti del campo con tutta la caualleria de gl'Hedui per tornarsene al paese. Poiche su tal cosa detta a Cesare, lasciato andare il passaggio, & posposta ogn'altra cosa, gli mandò tosto dietro gran parte della caualleria, comandando loro, che in ogni modo douessero ricondurlo in campo : doue se pure ei non uolesse uenire, & contrastafse loro, impose, che lo facessero morire; giudicando, che colui, che in presenza sua hauea tenuto poco conto de suoi comandamenti, non farebbe niente di buono in assenza sua. Egli in tanto ueduto come costoro uoleano menarlo in dietro cominciò a resistere, & difendersi menando le mani & chiaman-

do tutta uolta i suoi, che lo fauorissero & aiutassero, dicendo bene spesso con alta uoce come egli era huomo libero, & di città libera. Eglino lo tolsero tosto in mezo, & datogli molte ferite lo prinarono della uita, si come erastato loro commesso. E que caualli de gli Hedui tutti tornarono a Cesare. Dopò queste cose Cesare hauendo lasciato in terra Labieno con tre legioni, et due milla caualli, accioche guardasse i porti, & facesse provisione di vittouaglia, et uedesse tutto quello, che si facesse nella Francia, & che si gouernasse in quel modo, che & il tempo, e le cose richiedessero, egli con cinque legioni, & al tritanti caualli di quelli, che hauea lasciato in terra, nel tramontar del Sole si mosse contutta l'armata dal porto, & scauemente soffiando il uento Africo andarono auanti; fermatosi poscia esso uento cosi nella meza notte, non pote se guitare il suo corso, & dal gonfiare di quell'acque traportato al far del giorno uide, come egli hauea lasciato da man sinistra l'Inghilterra. Quindi nuo uamente tornando in dietro le già scorse onde del mare, per forza di remi cer cò d'arriuare in quella parte dell'Isola, doue la passata state hauea trouato, che era buono di smontare a terra. Et inciò si uide molto bene quante lodi meritasse la uirtu de soldati, iquali con le naui da carico, & legni graui, non ricusando punto la fatica del menar i remi, si tennero sempre nauigando al pari delle naui lunghe. Arriuò Cesare con tutta l'armata in Inghilterra quasi al mezo a punto del giorno; & la doue essismontarono a terra, non uide pure un'huomo de nimici. Ma per quello, che Cesare intese poi da prigio ni essendosi di loro quiui ragunato un grosso numero, spauentati poi dal numero grande delle naui, lequali insieme con le naui che portarono le uittouaglie & quelle altre si, che prinatamente s'haneano fatte molti per commodi loro furon più di ottocento, che in un tempo si uidero arrivare, si erano leuati dal lito, & eransi fuggendo ritirati nelle montagne uicine, & quiui nascossissis. Cesare messo l'essercito in terra, & eletto un luogo molto commodo per alloggiare il campo, come hebbe da' prigioni saputo il luogo, doue le genti nimiche s'erano fermate, lasciate vicino al mare dieci Cohorte, & caualli trecento alla guardia delle naui, dopò la meza notte andò per inuestire il cam po de nimici; haucado tanto manco paura di porere riceuer danno delle naui; perche e'le lasciaua in un lito facile & aperto sermate nell'anchore; & se capo della guardia delle naui Q. Atrio. Egli andato quella notte auanti, intorno a dodici miglia, uide il campo de'nimici. Et essi andati auanti alla uolta del finme con la caualleria, & con le carrette, cominciarono, recatisiin luoghi alii all'auantaggio, a uoler uietare a'nostri l'andar più ananti, et a com battere. Ma ributtati in dietro da'nostri caualli, si ritirarono suggendo nelle setue, or trouarono un luogo appunto fatto forte dalla natura, or per opera d'huomini fortificato brauamente; ilquale per quello, che si uedeua, essi haueano già prima apprestato per cagione delle guerre, che faceano, fra loro. L

Gli Hedui ritornano a Cesare.

Labieno:

Garbino.

Celire al la uolta d'Inghilterra.

Cesare ar riua con l'armata in Inghilterra.

Q.Atrio.

Soldati della setti má legione di Cesa Hoggi Gatto.

Caualli di Q. Atrio uenuti a Cefare.

Cefare perdette quaranta Naui.

Cefare criue a Labieno.

L Castinellauno.

Percioche con spessi alberi tagliati erano serrati tutti i passi: pochi di loro difendendosi usciuano delle selue a combattere, & impediuano a'nostri il potere entrare frale munitioni e' ripari. Ma i soldati della settima legione fatta una testuggine, & aggiunto alle munitioni uno argine, presero il luogo per forza, & cacciarono i nimici di quelle selue, essendo stati feriti alquanti de' nostri. Ma Cesare non uolle, che suggendo costoro, i nostri andassero loro più dietro, prima perche non sapea come si stessero que' luoghi: dipoi perche essendo già passata gran parte del giorno, uoleua, che auanzasse tempo per fortificare il campo. Mandò poscia il seguente giorno la mattina di buonhora la fanteria & i caualli fuori a combattere in tre parti, a fine che se guitassero coloro, iquali si fuggiuano. Et essendo costoro scorsi alquanto auanti, si che gli ultimi si poteano anchor a uedere, uennero de' caualli di Q. Atrio a cesare, a fargli sapere, come la notte passata una fortuna grandissima leua tasi in un subito nel mare, hauea sbattuto & fracassato quasi tutte le naui, & gettatole a terra, che non erano nè l'anchore, nè le funistate sufficienti a tenerle: nè meno i marinari & padroni haueano potuto sopportare la forza grande della tempesta. La onde ei s'era riceuuto in quello sbattimento di na ui, un grandissimo danno. Dopò, che Cesare hebbe hauuto questa nuoua, co mandò tosto, che si chiamassero adietro le fanterie e i caualli, & che non douissero seguitare di marchiare più auanti; & egli intanto tornò alla uolta delle naui. E troud & uide con gli occhi suoi quello istesso, che da que' mandati & per lettere haucua inteso di maniera che perdute intorno a quaranta naui, si potea giudicare, che l'altre si potessero rifare; auenga nondimeno, che con grandissima fatica. Egli dunque elesse delle legioni i maestri, & per altri mandò in terra. Scrisse medesimamente a Labieno, che facesse fabricare da gli huomini di quelle legioni, lequali egli hauea seco, quel maggior numero di naui che potesse. Et egli giudicò, ancor, che la cosa fusse di gran fa tica & opera grande, che fosse molto a proposito di far tirare a terra tutte le naui, & congiungerle con le munitioni e' ripari del campo. A far questo consumo intorno a dieci di, non lasciando posare i soldati, non che altro, pur la notte; tirate a terra le naui, e fortificato benissimo il campo, ui lasciò alla guar dia quel numero di genti, che prima erano rimase alla guardia delle naui, & egli seguitò con gli altri di marciare uerso que' luoghi de' quali era tornato adictro. L. Et arrivato quini, tronò come ui s'erano di tutti i luoghi dell'Isola ragunate molte genti, più, che prima. Et haueano per commune delibera tione di tutti dato la cura, & gonerno di quella impresa a Cassinellauno.I cui confini divide dalle città maritime il siume detto Thamest lontano intorno a ottanta miglia dal mare. Erano state pe' tempi passati gran guerre sea coflui, & l'altre città. Ma hora gli Inglessi mossi dalla uenuta nostra , haucano fatto costui generale di questa impresa, & datogli il gouerno intieramente

Nu.84.

L

A Alloggiamento di Cesare, quando passò in Inghilterra

B Armata di Cesare, tirata in terra, Es sortificata con le trincee, unita congli alloggiamenti.







della guerra. Habitano le parti più adentro dell'Inghilterra que' popoli, i quali per quanto si dice trouarsi, hanno hauuto l'origine loro in quest'isola. Doue le parti uicine alla marina sono habitate da que' popoli, che partiti del paese de' Belgi per far prede, & muouer guerra, eran passati nell'Isola; iquali si chiamano quasitutti di que' medesimi nomi delle città, nelle quali essi erano nati, & delle quali partiti si erano poscia quiui arriuati, & poi che ui hebbero fatto guerra, ui si fermarono, & ui cominciarono a coltinare de' campi, & delle nille. Vi ha quini infinito numero di huomini, & ui sono spessifimi edifici, che somigliano a quelli, che si fanno pe' paesi della Francia; & hauuti etiandio gran copia di bestiami. Vsano per monete loro certe monete di rame, ò ueramente anelli di ferro fatti di certo peso. Nasce quiui nelle regioni di fra terra il piombo bianco; in quelle maritime il ferro, ma di questo ue n'ha poco abbondanza; & usano quel metallo, che ui è d'altronde condotto. Hauni d'ogni sorte d'alberi, si come sono nella Francia, fuor, che de' faggi, & de gli Abeti. Essi non stimano, che sia lecito di usare per cibo ne Lepre, ne Galline, ne Oche; tutta uia ne alleuano per cagione solamente di piacere, & di diporto. Son paesi uie più temperati, che quelli della Francia, & ui sono i freddimolto minori. Quest'Isolaha il sito suo naturalmente triangulare, & da l'uno de' lati è uolta uerso la Francia; da questa parte l'un cantone, che è doue si chiama Cantio, là doue uengono a far por to quasi tutte le naui, che uengono della Francia, è uolto uerso Leuante, & l'altro uerso mezo dì. E' questa parte di lunghezza di miglia cinquecento in circa. L'altra parte mirala Spagna, & uerso doue si corica il Sole; & da questa banda è Iberina, laquale, per quanto sistima, è la metà minore dell'Inghilterra; è ben lontana quel medesimo spatio dalla Francia, che l'Inghilterra: nel mezo poi di queste due ui ha l'Isola, che si chiama Mona. Stimasi poscia, che dopò questa siano molte eltre Isole minori, delle quali hanno scritto alcuni, che nel solstitio brumale per trenta giorni continui ui è notte. Noi di ciò domandando non trouammo esser uero, se non questo, che misurando in un certo modo con l'acqua le notti ui erano molto minori di gran lunga, che non sono in terra ferma. Questa banda dell'Isola, per quanto moltistimano, è di lunghezza di settecento miglia. Il terzo lato poi dell'Isola guarda uerso Settentrione, & da questa banda non è posta all'incontro terra nessuna, ma l'angulo di questa banda guarda sopra tutto uerso la Germania. Si giudica, che questa parte sia di lunghezza di ottocento miglia. Ecco dun que, come quest'i sola gira due mila miglia. De' popoli di quest'I sola quelli, che habitano Cantio, auanzano tutti gli altri popoli nell'humanità: Aquesta Pro uincia è tutta uicina al mare, Inè costumi non son molti differenti a Fracesi. I popoli che habitano più a detro, no usano il più di seminare grani, ma uiuono di carne & di latte, Gusano uestirsi di pelli. E tutti i popoli generalmente del

Costumi & edifici d'Inglesi.

Forma d' Inghilterra. Canterbu

· Irlanda Ifola.

Mona Iso

L'Inghilterra gira due mila miglia. Canterbu ni. Costume de gli Ingless.

l'Inohilterra usano di tignersi le carni con un'herba detta Glasto, che fail colore quasi oscuro: onde perciò nelle battaglie mostrano gli aspetti loro molto più frauenteuoli, & horribili. Portano i capelli lunghi, & usano d'andare con ogni parte del corpo rasa, fuor che'l capo, & il labro di sopra. Vsano medesimamente di tenere dieci ò dodici le lor mogli communi fra loro, & i fratelli massimamente co' fratelli, & i padri co'figliuoli. E' ben uero, che se di queste ne nascono alcuni figliuoli, si tengono per figliuoli di coloro, i quali furono i primi, che si congiunsero con esse donne allhora, che esse erano uergini : La caualleria nemica , & i foldati delle carrete fecero co'nostri caualli una braua fattione, mentre marciauano; ma di tal sorte che i nostri restarono in tutte le parti superiori, & glistrinsero di maniera che furon forzati a ritirarsi nelle selue, & ne colli uicini: ma hauendone morti molti; seguitandogli i nostri troppo uolonterosamente ui perderon molti de'loro. Ma i nimici framesso alquanto di tempo, non ui pensando i nostri, & impediti nel farci ripari del campo, si gettaron tosto fuor delle selue, & dato dentro con furia, doue erano le prime guardie, che erano dauanti al campo, combatteron quiui astramente: & mandati quiui da Cesare in soccorso due Coborti & i primi di due legioni, essendosi fermati poco spatio lontano l'un dall'altro, spauentati i nostri dal nuovo modo del combattere, passarono valorosissimamente: pel mizo, & tutti si ritrassero a saluamento. Fu quel giorno morto Q. Laberio Duro Cohorte de' soldati. Et essi mandate più compagnie in soccorso, furon ributtati in dietro. Videsi in tutto questo modo di combattere, combattendosi in presenza d'ogniuno & auanti al campo, che i nostri rispetto alla grauezza dell'armi, perche non poteano seguitar coloro, da quali eran feririti, ne meno haueano ardire di partirsi dall'insegne, erano male atti a stare affronte a nimici cosi fatti: & ancho i caualli combatteuano con non picciolo pericolo, per questa cagione, che anch'essi il più delle uolte a bello studio si ritirauano, & qualhora essi haueano tirato i nostri alquanto fuori delle legioni, smontando delle carrette combatteuano a piedi con gran disauantaggio. Et appresso la qualità del combattere anchora della caualleria apportana uqual pericolo & a coloro, che siritirauano, & a coloro altresi, che seguitauano di ferire. Aggiungeuasi a questo, che non combatteuano mai insieme molti, ma rari; & molto l'uno dall'altro lontani: & oltre a ciò haucano le lor poste, & guardie ordinate, di tal maniera, che parte di loro riceuca l'altra parte, & in luogo de glistanchi succedeuano de freschi & gagliardi. Il seguente giorno i nimici si fermarono sopra un colle lontano dal campo, & cominciarono a mostrarsene pochi, & a offendere i nostri caualli più lentamente assai, che non ha ueano fatto il giorno dauanti. Ma hauendo Cesare cosi sul mezo del giorno mandato fuori tre legioni fotto C.Trebonio con tutta la caualleria per proue dere dello strame pe' caualli, saltaron subito fuori per affrontare i nostri, men-

Auerti di Q. Laberio Duro.

Cefery mada tro legioni fotto Tro bonio. tre cercauano lo strame. Di sorte che non si discostauano dall'insegne, & dal. le compagnie. I nostri mouendosi ualorosissima nente contra i nimici, gli buttarono in dietro, non lasciando mai di seguitargli fino a tanto, che la caualleria confidatasi nel soccorso, perche si uedeano le legioni uicine, cacciò i nimici in fuga; et hauedone morti gran numero, non diedero loro agio di rac corsi, ne di fermarsi, ò di potere smontare delle carrette. Dopò questa suga tutte quelle genti, che d'ogn'intorno si ragunauano in fauor de'nimici, torna. rono a dietro; & da quell'hora in qua i nimici non uennero mai co'nostri alle mani con molto gran numero di gente. Cesare conosciuto il disdegno loro, con dusse l'essercito uicino al fiume Thamesi sin dentro a termini del paese di Cassiuellauno, il quale fiume si può guazzare in un luo zo solamente, & con gran fatica. Doue poi, che egli ui fu giunto, uide come dall'altra banda del fiume u era un gran numero delle genti nimiche tutti messi inbattaglia. Et la riua era fortificata con pertiche aguzzate nella punta, & fite in terra. Erano medesimamente fitte nel fondo del fiume altre pertiche, della medesima sorte, lequali erano ricoperte dall'acqua. Cesare hauendo inteso da prigioni tutte queste cose, & da coloro, iquali si suggiuano da'nimici nel nostro campo; mandati auanti i caualli, comandò alle legioni, che subitamente douessero andar loro dietro. Ma i soldati andarono con tal prestezza & impeto, non apparendo sopra l'acque, se non le teste, che i nimici non poterono altramente sostennere l'impeto delle fanterie & de caualli: ma abbandonando la riua del fiume si misero a suggire. Cassiuellauno, si come habbiamo dimostrato poco auanti, perduta ogni sberanza di douer più contrastare, fatto sbandare tutti i soldati, ritenutisi solamente intorno a quattro mila di que'dalle carrette, andaua osseruando i nostri uiaggi, & tutta uolta ueniua marciando alguanto fuor di strada, standosi sempre nascosto per luoghi impediti o saluatichi, o in tutti que paesi done sapea, che l'essercito nostro doueua passare faceua, che gli huomini & le bestie si ritirauano nelle seluc. Et ogn'hora che la nostra caualleria troppo arditamente si andaua spargendo per le uille, per cagione di predare & di dare il guato al paese, mandaua tosto fuori que dalle carrette per tutte le uie che essi sapeano benissimo, & per le tragette; & ueniuano a combatter co'nostri caualli con grandissimo lor pericolo, onde con questa paura era cagione, che non potessero troppo allargandosi irsi pel paese spargendo. Eraui un'altra cofa, che Cefare non gli lasciana discostar tropo dalla battaglia, ne nolea che nel dare il guasto al paese & mettere il fuoco ne gli edifici si facesse maggior danno a nimici, di quello, che le fantarie in quanto alla fatica del camino, poteano fare, mentre ueniano auantimarciando. Fra questo mezo i Trinobanti, la città de quali è una delle più forti città di que paesi, della quale era già uenuto, o a Cesare fino in Francia Mandubratio giouane nobile & honorato, or lo haueua seguito sempre, il cui padre Ima-

Tamigi. Cassinellauno.

Cassiuellauno in che guisa andaua marchian

Di Norta ton. Trinobati mandano ambasciadori a Cesare.

Di Nortă

Cassiuel
launo ma
da ambafeiadoria
Cantio.di
Canterbu
ri.

nuentio era già stato di essa Signore, & erastato morto da Cassivellauno, & egli si era fuggendo saluato; mandarono Ambasciadori a Cesare, offerendogli di nolersi dare a lui, & fare tutto quello, che e' comandasse loro: lo pregano che esso prenda la difesa di Mandubratio si, che non gli lasci fare alcun dispiacere da Cassinellauno, & che mandi uno nella città loro, che gouerni, & habbia di essa il dominio. Cesare comandò loro quaranta ostaggi, et grano per l'essercito, & madò loro Mandubratio. Fecero essi tosto, quanto fu comandato loro: mandarono il numero de gli ostaggi & il grano domandato. Poi che furono difesti Trinobanti, & guardatisti, che i soldati non haueauo fatto loro alcun dispiacere, i Cenimagni, Segontiaci, Ancaliti, Bibroci, & Cassi bauendo mandato loro Ambasciadori a Cesare, s'erano tutti a lui dati. Intese da costoro, come non molto quindi lontano era la terra di Cassinell suno forte per le selue & paludi, che la cingenano, & quindi era ragunato un buon numero d'huomini & di bestiami. V sano gli Inglesi di chiamare terra ò castello ogn'hora, che essi hanno fortificato certe selue con cin gerle di bastioni & fossi, & quiui usano di ritirarsi per fuggire le scorrerie de'nimici. Egli con le legioni prese la uolta di quelluogo, & troud essere luogo ben forte & guardato molto bene; & rispetto al sito suo naturale, & per l'arte usataui da gli huomini. Egli nondimeno fè forza di prenderlo con assaltarlo d a due parti. Dopò poco spatio inimici non poterono star forti alla furia de nostri soldati, ma si uoltarono a fuggire, uscendo quindi dall'altra banda del luogo. Fu trouata quiui gran copia di bestiame & in quella suga ne suron sopragiunti molti e della uita privati. Ora mentre, che qui vi le cose passauano in questa guifa, Casfiuellauno mandò suoi Ambasciadori a Cantio, che per quanto habbiamo dimostrato più auanti, è uicino al mare, del qual paese erano al gouerno quattro signori Cingetorige, Carvilio, Tassimagulo & Segonafe; & impose a costoro, che ragunate tutte le fanterie, douessero all'improviso assaltare le genti dell'armata & dar loro la stretta. Et essendosi già costoro condotti al campo, i nostri saltati fuori, hauendo morti molti di loro, & fatto prigione il nobile Capitano Cingetorize, ridussero i loro salui ne gli alloggiamenti. Cassiuellauno poi che gli fu portata la nuoua di questa fattione, hauendo già riceuuti tanti danni, & riceuuto il guasto ne' paesi; mosso etiandio sopra ogn'altra cosa dalla ribellione delle città, mandò ambasciadori a Cesare per mezo di Comio Atrebate per darsi a lui. Cesare hauendo fermato nell'animo suo di stare alle stanze quel uerno in terra ferma, rispetto a subiti mouimenti de popoli della Francia, & restandoui poco della state, & conoscendo molto bene, che quel poco e'lo potrebbono ageuolmente menare in lunga; comandò, che gli fossero dati gli ostaggi, & appresso ordinò quel tributo, il qualc e uoleua, che l'Inghilterra pagasse al popolo Romano ciascuno anno. Comandò poscia a Cassiuellauno, che non douesse in alcun modo far dispiacere alcuno ne a Man-

dubratione a Trinobanti. Riceuuti poscia gli ostaggi, siridusse con l'essercito almare, & quiui troud le naui rifatte. Et hauendole fatte mettere in acqua, percioche egli haucua un gran numero di prigioni, & alcune naui erano per la fortuna andate male, egli determinò di passare l'essercito in due uolte.E la cosa passò di sorte, che di cosi gran numero di naui non ne andò mai male alcuna sopra della quale fossero portati soldati in tante uolte, che si nauigarono que'marine questo anno, ne meno altresi l'anno passato. Doue di quel le poscia, lequali erano ad essorimandate unote da terra, o di quelle lequali haueano portato la prima parte dell'essercito, poi che surono smontati a ter ra i soldati, & di quelle sessanta, lequali hauea di poi fatte fare Labieno, ne furono pochissime, che arriuassero là, doue doueano prender porto, l'altre quasitutte suron ributtate in dietro. Et hauendole Cesare aspettate alquanti giorni in uano, non uolendo che lastagione dell'anno, che soprastaua, lo ritenesse dal nauigare, perche già era uicino l'Equinottio, fu forzato a mettere i soldati più ristretti. Et hauendo ueduto il mare in grandissima bonac. cia, partiti dal porto appunto nell'hora, che si muta la prima sentinella all'apparir dell'alba diede a terra, & condusse le naui tutte a saluamento. Hauendo poi fatto tirare a terra le naui, & ragunato il consiglio de'Francesi a Sama robrina, & già finito, fu costretto perche nella Francia quell'anno il paese rispetto alle siccità grandi hauea prodotto poco grano, di mettere l'essercito alle stanze d'altra maniera, che non hauea fatto gli anni passati, & di distribuire gli Falloggiamenti à soldati dalle legioni in diverse città. Delle quali egli diede a C. Cabio legato il gonerno d'una, che douesse con essa andare ad alloggiare nel paese de'Morini. Un'altrane mando nel paese de'Nerun sotto Quinto Cicerone. La terza poscia uolle, che sotto L. Roscio hauesse gli alloggia menti nel paese de gli Essui. La quarta uolle, che sotto T. Labieno si fermasse nel paese de Rhemi ne confini appunto de Treuiri. Atre altre diede gli alloggiamenti in Belgio. Al gouerno di queste mise M. Crasso Luogotenente, L.Munatio Planco, & C.Trebonio amendue Luogotenenti. Mandò anco alle stanze una legione, laquale egli hauea fatta poco auanti di là dal Pò, & cinque Cohorte nel paese de gli & buroni, la maggior parte de quali habitano fra la Mosa fiume, & il Rheno; et erano sotto il gouerno di Ambiorige, & Catiuul co; & nolle che Q. Titurio Sabino & L. Aurunculeo Cotta Luogotenenti fofsero capi di queste genti. Egli hauendo in tal guisa distribuito le legioni per gli alloggiamenti, giudicò di hauere ageuolissimamente rimediato al mancamento grande delle uittouaglie. Et tutte queste legioni eran in tal guisa fermate alle stanze, ( fuor che quella nondimeno della quale hauea dato il gouerno a L. Roscio, & l'hauea fatta condurre in parte quietissima & sopra modo in pace) che non erano in paese, che fosse di maggiore spatio, che cento miglia. Egli intanto hauea deliberato di fermarsi nella Francia per sino

Cefare si riduce co l'essercito al mare.

Cambrai.
Cefa diui
dele flan
ze del
uerno.
C.Fabio.
Di Terro
uanna di
Tornai.
Retelois
di là da
Triers.
Beauuois

Da liegela. Meufa. Paese di Chartres Tasgetio de'Carnu

Lucio Planco . Beauuois

Indutio maro. Dirriers.

Caio Car

Ambiori ge.

Di Bosle due.

a tanto, che hauesse dato i loro alloggiamenti alle legioni, & che hauesse ueduto ben fornitia pieno i luoghi, doue doueano fermarsi per alloggiare. Era tra' Carnuti Tafgetio buomo nato nobile, & era disceso di huomini, iquali erano stati già Signori della sua città. Cestire mosso dalla uirtù di costui, & dalla beniuolenza che egli portaua; perche in tutte le guerre s'era seruito dell'opera sua singolare, lo haueua rimesso nel luogo, douc erano stati auanti a lui i suoi passati. I nimici suoi scoperti hauendo etiandio fauoreuoli molti della città, il terzo anno della signoria di costui lo prinarono della uita.Ven ne tosto la nuova di questa cosa a Cesare. Egli havendo sospetto, perche in questo negotio u erano interessati molti, che tutta la città per opera di costoro non si ribellasse, comandò tosto a Lucio Planco, che quanto più prestamente potesse, doucsse con una legione di quelle, che erano alloggiate in Belgio, uenirsene alle staze ne luoghi de Carnuti, et quiui per quel uerno sermarsi e che presi coloro, che erano stati cagione della morte di Tasgetio, gli douesse man dare a lui. Fu in questo mero avisato da tutti i Cohorti, & Luogotenenti, a i quali egli hauea dato la cura di tutte le legioni, come già eran arrivati alle stanze loro ordinate, & come gli alloggiamenti loro erano molto ben forniti. D'intorno a xv. giorni dopò, che i soldati surono arrivati a'luoghi diputatiloro hebbe da Ambiorige, & Catiuulco principio un subito tumulto, Timprovisaribellione: questi essendo andati incontro a Sabino & a Cotta fino nell'entrata del paese loro, & hauendo fatto condurre i grani ne gli allog giamenti de' soldati, mossi dalle lettere mandate loro da Indutiomaro Treuiro solleuarono gli animi de'loro, & uoltatisiin un tempo contra coloro i qualitagliauano i le gnami, uennero con grosso numero di gente alla uolta del campo per affaltarlo. Et hauendo i nostri con incredibile prestezza preso l'armi, & essendo saliti sopra i bastioni, & appresso hauendo satto saltar suori da una banda la caualleria Spagnuola, & restati uincitori nella battaglia da loro fatta, inimici, perduta la speranza del poter fare quanto disegnauano, fecero ritirare i loro dal dare l'assalto. Et allhora essi si come è lor costume, fecero intendere a nostri con alte uoci, che alcuni de'nostri andassero fuori de ripari al parlamento con essoloro; perche diceuano di hauer da conferir loro alcune cose del commune loro negotio, col mezo delle quali essi sperauano, che si douessero iscemare le differenze & contese loro. Fu mandato dunque a costoro per trattare con essoloro di tai cose C. Carpineio cauallier Romano famigliare di Q. Titurio, & Q. Iunio di natione Spagnuolo, ilquale era poco auanti usato d'andare ad Ambiorige mandatoui da Cesare. Ambiorige parlò in presenza di costoro due di questa maniera. Che ueramente egli pe'molti beneficy fattegli da Cefare, hauea grande obligo con esso & molto si confidana in lui, percioche per opera di Cesare erastato liberato dal pagare a gli Aduatici suoi uicini quella taglia, laquale era usato di pagar loro, & per

the Cefare altrest gli haueua mandati liberi, il figliuolo, & il figliuolo di suo fratello, iquali gli Aduatici, come mandati fra gli altri oftaggi, teneuano ap presso di loro in seruità & legati con catene : & che quanto egli hauea fatto intorno allo assaltare i bastioni, non l'hauea fatto per suo parere, & di uoglia sua, ma più tosto per esserne stato sforzato da gli huomini della sua città: & che il dominare suo era di tale qualità, che non manco potea il popol sopra di lui, che egli hauesse auttorità sopra il popolo. Et che la cagione, che bauea cosi mosso gli buomini della sua città a rompere in tal guisala guerra, era questa, che essi non haueano potuto contraporsi a una subita congiura, fat ta da Francesi. E che poteua ageuolmente mostrar loro, che ciò fosse ucro, con la pruoua della bassezza sua, che egli non era si sciocco & poco pratico, che si credesse di poter superare il popol Romano con le sue genti: ma che era per tutta la Francia uniuersalmente stato deliberato di assaltare tutti i soldati Romani ne'luoghi, doue si trouauano alle stanze in un medesimo tempo; or quello erail giorno, che era determinato a fare tale impresa; a fine che niuna delle legioni potesse uenire a soccorrere l'altra legione: onde quei popoli essendo Francesi, non haucuano ageuolmente potuto in ciò mancare a gli altri Francesi; & massimamente, che si pareua che ciò facendo, sitrattasse del riacquistare la libertà commune di tutii i popoli della Francia. Che adunque se celi haueua in ciò fatto il debito suo come ricercana l'amore della propria sua patria, e uoleua hora hauer rispetto a quanto era tenuto per suo debito di fare uerso loro pe' molti benefici riceunti da Cesare che perciò consi gliana Titurio & strettamente lo pregana, & confortana per essergli amico & hauergli usato cortesia di riceuerlo, che uoglia prouedere a saluare primieramente la persona sua, dipoi i soldati Romani; perche già un grossissimo numero di Germani chiamati da loro haueano passato il Rheno, & non erano più lontano da que luoghi, che due giornate. Si che si doueano risoluere fra loro, se auanti che i uicini ne habbiano contezza, uogliano condurre i soldati, leuandogli de'luoghi doue si trouano alle stanze, ò là doue era Cicerone, ò ueramente a Labieno, l'un de'quali era con le sue genti alloggiato intorno a cinquanta miglia lotano, & l'altro poco più discosto quindi. E che promettea lo ro, & con sacramento affermaua di mantenere questo, che darebbe loro il pas so sicuro per tutto il suo paese: & che facendo egli tal cosa, faceua utile non solamente alla sua città, perche ueniua in tal guisa ad alleggerirla leuandole di dosso i soldati, che n'erano alle stanze; ma rendeua anche a Cesare il cambio de'piaceri, che egli gli hauea già fatti. Ambiorige poi che egli hebbe in tal guisa, parlato si parti da loro. Carpineo & Iunio riferirono tosto a' Luogo. teneti tutto quello, che essi haueano inteso, eglino allhora tutti trauagliati da una cosa si subita, giudicauano, anchor che tai cose le dicesse un lor nimico, di no douere nondimeno tenerne poco conto. Et una cosa sopra tutto daua loro da

Di Bosle

carpineo e Iunio.

Lucio Au ruculeio.

Da liege. pesare, che a pena era da credere, che il popolo della città de gli Eburoni, che era città picciola et di poco coto, hauesse per se medesima preso ardire di muo uer guerra a'Romani. La onde disposero di radunare il cossglio per trattare di questo negotio, et in esso nacquero molto gradi dispareri et cotese fra loro p que Retate cagioni L. Aurunculeio & seco molti Cohorte del capo, et Capitani del le prime copagnie, no giudicauano, che si douesse cosi scioccamente et all'impro uiso fare alcuna cosa, e che si doucsse cosi partire senza comissione di Cesare da luoghi doue erano, alle stanze, e mostrauano come haueano i loro alloggiamen ti forniti & forti di si fatta maniera, che si poteano ageuolmente aspettare maggiori & più grossi numeri di genti, anchora, che fossero de popoli Germani, che uenissero loro contra; & sostenere gl'impeti loro; e che di questo ne faceatestimonio la cosa, che pure hora era seguita, che essi erano con grandissimo ualore stati forti alle prime furie de'nimici, hauendone diloro morti en fe riti molti; & che non haueano alcun mancamento di uittouaglia. E che fra que sto mezo sarebbono soccorsi, & da gli altri soldati, che erano alle stanze ne gli altri luoghi uicini, & da Cesare ancora. Qual cosa finalmente diceano, può esse re di maggiore leggierezza, & più uituperosa, che per ordine del nimico deliberare sopra una cosa di cosi grande importanza? Titurio d'altra parte opponendosi a quanto diceano costoro, con parlare alto dicea, che sarebbono poi tardi a prendere il partito ognihora, che maggior numero di nimici aggiunti fra loro i Tedeschi si mettessero insieme; oueramente qualhora i soldati allog giati ne' luoghi poco lontani haueffero riceuuto qualche rotta ò danno ben gra de onde l'occasione del prendere il partito sopra ciò era molto breue. Che e' giudicaua che Cesare sesse andato in Italia: perche se ciò non sosse, i Carnuti non si sar el bono altrimenti mossi a uoler toglier la uita a Tasgetio. Che mede simamente gli Eburoni, se Cesare si trouasse in paese, non sarebbono altramente, tenendo si poco conto di noi, uenuti ad assaltare il nostro campo; & che e' no hauea riguardo alcuno a quello, che gli mettena dauanti il nimico, ma piu tosto all'importanza della cosa. Che poscia haueano uicino il Rheno; e che i Germani haucano grandissimo dispiacere & dolore della morte di Arionisto, ex delle passate nittorie nostre:che tutti i popoli della Francia crano accesi di sdegno per hauer riceuuto tanti dispiaceri & ingiurie, & esfere stati ridotti sotto l'Imperio del popol Romano, e che fosse spenta affatto la gloria, che nelle cose della guerra era per l'adietro stata loro. Che ultimamente chi sarebbe quello. che si desse ad intedere, che Ambiorige si fosse mosso senza hauere qualche cer tezza della cosa a prender cosi fatto partito ? E che il consiglio, che esso dana, era interamente sicuro; che se non ui era cosa più difficile, che essi arriverebbo no senza pericolo alcuno a quella legione, che era più uicina. E se egli è il uero, che tutta la Francia sia co' Germani in lega, esserui solo uno scampo, & ciò è nella prestezza: ne sapea egli, che fine si douesse hauere il parere di Cotta, &

Titurio.

Di Carcres.

Di liege

Scampo nella pre stezza.

di quegli altri che erano d'openione contraria: perche se nonil pericolo, che bora soprastaua loro, certa cosa era che almeno si douea pur temere la fame, che erano per patire in un lungo assedio. Dopò, che dall'una & dall'altra parte si furono in tal guisa fatte queste dispute resistendo ostinatamente Cotta, & le prime compagnie; hor uincete la gara, disse Sabino, poiche uoi la uolete cosi,uincetela pur (& ciò disse egli con uoce alta & aperta di sorte, che la maggior parte de' soldati lo potessero udire) che io disse egli, non sono huomo che habbia più paura della morte, che u'habbiate uoi. Costoro almeno sapranno il tutto: & fe egli auuerrà cosa nessuna contraria, si potranno tenere da te grauati, iquali ogn'hora, che uorrai tu, trouandosi in due soli giorni là doue sono alle stanze gli altri soldati più uicini, potrebbono insieme con gli altri sostene re il commune caso della guerra, accioche ributtati, et allontanati da gli altri, non si uengano a morir e ò di ferro ò di fame. Si leuarono in tato dal consiglio, & l'uno & l'altro furon tirati da parte, & strettamente pregati che non uogliano con l'ostinatione & discordie loro riducer la cosa in uno estremo perico lo:done ò che nogliano fermarsi, ò che nogliano partirsi, la cosa era facile, se uolessero esser d'accordo, & stare in un medesmo parere amendue. Doue all'incontro non uedeuano, che nello esser dispareri fra loro si potessero in alcun modo saluare. E cosi disputando si condusero per fino alla meza notte: ofinalmente Cotta por le le mani cedendo, & il parere di Sabino pur uinse; & fu fat to intendere a' foldati, come all'apparire dell'alba si doueua marciare, e tutto il rimanente di quella notte si consumò negghiando; percioche ogni soldato an dana riuedendo le sue cose per nedere quelle, che se ne potesse portar seco, & quelle altresi, che egli bisognasse di lasciare ne gli alloggiamenti. E si pensaua quiui a tutte quelle cose per lequali non sistesse senza pericolo, & per le quali appresso so con l'indebolire i soldati, o col fargli negghiare, il pericolo uenisse a farsi maggiore. All'apparire del nuouo giorno, non altramente si partirono da iloggiamenti, che haurebbono fatto coloro, iquali si hauessero da o ad intendere, che'l configlio dato loro da Ambiorige fosse stato loro dato più tosto da un'huomo amicissimo, che da un loro nimico, facendo l'ordinanza, loro lunghissima, & ripiena tutta di grandi impedimenti. Ora i nimici dopò, che per il romor grande della notte, & dalle guardie intesero la partita de nostri, fatte l'imboscate, fermatisi in un luogo molto a proposito spartito in due parti dentro certe selue, molto nascosto, attendeuano intorno a due miglia lontano la uenuta de'Romani. Et essendo giàla maggior parte della battaglia entrata in una ualle molto grande, si scopersero in un tempo da amendue le bande della ualle, & cominciarono a stringere la retroguarda, & nictare a'primi l'andar più ananti ad appiccare la battaglia in un luogo, doue i nostri stauano con grandissimo disauantaggio. Titurio all'hora (come quelli, che non haueua fatto prima a questo alcuna provisione)

Parole di Sabino.

Cotta cede a Sabi no. I Cefaria ni fi partono.

riturio.

Diligez.a di Cotta.

Cőfiglio dannoso a soldati.

M

6

Grida mã data da

nimici.

Partito di Ambiori ge.

non ui hauendo pensato, cominciò a entrare in sosbetto, & correua quà & ld, & metteua in battaglia le compagnie; tuttauia facea tutte queste cose cost timidamente & di si fatta maniera, che si pareua, che gli mancasse quiui ogni cosa; il che suole il più delle uolte auuenire a coloro, iquali son costretti di prendere i partiti, quando si trouano nel fatto. Doue Cotta, come quelli, che hauea sopra queste cose discorso, & hauea pensato, come gli potsano in questo uiaggio auenire, & che per questa cagione non hauea uoluto esser capo di muouersi & di far questo viaggio, non lasciava fare alcuna cosa, laquale e'giudicasse essere utile alla commune salute, & nel chiamare & essortare i soldati faceua l'ufficio del Capitano generale, & nella battàglia si mostra. ua, come soldato. Manon si possendo, per esser la battaglia molto lunga, ageuolmente far tutto quello, che bisognaua; & fare per tutto quelle provisioni che si doueano; comandaron tosto, che si mandasse una grida, che tu ti lasciassero le bagaglie, & che si recassero in battaglia tonda: & se bene il prendere cosi fatto partito non merita riprensione, e'ne successe nondimeno gran danno, percioche uenne a scemare ne'nostri soldati la speranza, & se diuenire i nimici più gagliardi & più pronti al combattere, perche si pareua, che tal cosa non fuse stata fatta senza gran paura, & disperatione. M Egli auenne oltre a ciò (ilche bisognaua, che per sorza auenisse) che quasi tutti i soldati si ueniuano a partire dalle loro insegne, et da luoghi loro, che ciascun di loro era follecito d'andar a prendere dalle bagaglie quelle cose, lequali è teneua più care, onde si ueniua a riempire ogni cosa di strida & di pianti. Nonmacò già d'altra parte a'Barbari il partito, percioche i lor Capitani fece ro mandare una grida, che nessuno soldato fosse ardito di muouersi dal suo luo go, che tutte quelle cose, che i Romani lasciauano erano lor preda, & si serbauano per loro; che dunque essistimassero, che il tutto fosse riposto nell'ottenere la uittoria. Erano i nostri pari a'nimici nella fattione, così nel ualore & uirtù, come nel numero: & auenga, che fossero senza capo, & con la fortuna contraria, eglino nondimeno riponeuano ogni speranza di saluarsi nella uirtù & nel ualor loro; & ogn'hora, che qualche compagnia prendeua il dirito uerfo qualche parte, si uedeua tosto cader morti in quel luogo gran numero di genti nemiche. Onde auedutosi di ciò Ambiorige, sè tosto man dare una grida, che i soldati attendessero a tirar l'armi contra nostri di lontano, & che non si uenissero più accostando a'nostri; & che appresso si douessero ritirare & cedere a'Romani in que'lati, doue auenisse, che essi stringessero & facessero impeto, perche per la leggierezza dell'armi, & per essere essercitati continuamente nelle guerre, non si poteua far loro alcun danno , & che ritirandosi all'insegne essi douessero andar loro addosso. Onde hauendo i nimici con grandissima diligenza messo ad effetto il commandamento fatto loro, ogn'hora, che qualche compagnia fosse uscita della battaglia tonda

Nu. 94.

M
M
A Battaglia di Titurio Sabino, Legato di Cesare,posta in cerchio.
La hagaglie.

C Boschi, doue s'erano posti li Francessi in aguato, per assaltare li Romani.







tonda de nostri, & fosse uenuta con furia ad assaltare i nimici, essi uelocissimamente suggendo, si ritirauano. Facea di mestiero, che intanto da quella banda restasse spogliato, & essendo scoperti fossero per fianco feriti dall'armi tirate loro. E qualhora essi cominciauano a ritirarsi uerso quel luogo d'onde s'erano partiti, erano tolti in mezo da coloro, iquali erano fuggiti lo ro dauanti, & da coloro altresi, che quiui uicino erano stati forti. Doue se pure e' si uoleuano fermare, & far testa, non poteuano altrimenti mostrare il ualor loro: & essendo tirate lor contratante armida cosi gran numero di genti, non poteuano trouandosi insieme ristretti i colpi schiuar. Pure, anchor che si trouassero trauagliati da tanti disordini, feriti di molte ferite, stauan forti & resisteuano a nimici; & essendo già passata gran parte del giorno, essendosi già durato di combattere dal cominciar del giorno per ispatio di otto bore continue, non faccano cosa, nella quale potessero essere imputati, che ma cassero del debito loro. Fu in questo tempo ferito Tito Baluentio, huomo ualo roso & di gran conto, ilquale erastato l'anno dauanti capo della prima fila della battaglia, con un'arme inhasta, & passatogli amendue le coscie. Et 2. Lucanio, il quale era anch' egli nel medesimo grado, ualorosissimamente combattendo, correndo là doue il figliuolo era stato tolto in mezo da'nimici, per aiutarlo, fu quiui morto. L. Cotta Luogotenente, and ando intorno essortando tette le compagnie, & le squadre, su percosso nel uolto da un sasso tirato da una frombola. Onde Q. Titurio mosso da queste cose, hauendo ueduto di lontano Ambiorige, che andaua essortando i suoi, lo mandò tosto pregando per C. Pompeo suo interprete, che e' uolesse esser contento di perdonar la uita a lui, & a' suoi soldati. Ambiorize sentendosi chiamare, rispose, che doue esso uolesse, si poteua condurre a parlamento seco, & che speraua che si potrebbe ottenere da quelle genti quato e' desiderana, quato al saluar la uita a foldati, ma che a lui non si era per fare alcun dispiacere, et che di ciòstes se sicuro sotto la fede sua. Egli conferitosto questa cosa con Cotta ferito, doman dandogli se gli parea bene, di partirsi della battaglia, & di condursi a parla mento con Ambiorige; perche speraua che si potrebbe ottener da lui di poter saluare loro, & tutti i soldati loro. Cotta disse, come egli non era per andar mai a trouare il nimico suo cosi armato, ne uolle mai mutarsi di tal suo proposito. Sabino comandò a tutti i Cohorti, iquali erano allhora appresso di lui, & a Capitani delle prime compagnie, che lo douessero seguitare; & essendosi già fatto uicino ad Ambiorige, & essendogli stato comandato, che posasse l'armi, egli tosto ubidì; & comando a suoi, che facessero anch'essilmedesimo. Ora, mentre quiui attendeuano a trattare delle conditioni opartiti, oche Ambiorige ad inganno ucniua me nando il parlamento in lungo, i nimici hauendolo a poco a poco tolto in mezzo, lo ammazzarono. Et allhora cominciarono, si come è lor costume, a gridar mici.

Tito Baluentio fe rito. Morte di Q. Luca. nio.

Sabino è ingannato e mor to da niMorte di L. Cotta.

Vittoria di Ambio rige.

Di Bosleduc.

Di Tor-

Centroni da Sétron Grudii di Louain. Pleumofi Di Flaudrais. Gordunni. Di Gantois.

Leuaci mallines.
Da Liege di Bosleduc.
Di tornai.
Cicerone feriue let tere a Ce

fare.

forte, uittoria, & alzauano tutt'hora le uoci, & uenuti con impeto contra i no stri sbaragliarono la battaglia, & ui restò morto ualorosamente combattendo L.Cotta, con grandissima parte de gli altri soldati, & gli altri si ritirarono ne' ripari del campo, d'onde prima s'erano partiti; tra iquali L. Petrosidio, che portaua l'insegna dell' Aquila, trouandosi stretto da un grosso numero di solda ti nimici, lanciò l'insegna dell'Aquila dentro a'bastioni, & egli combattendo ualorosissimamete dauanti a bastioni, su quiui priuato di uita. Gli altri a gran fatica poteron reggere l'affalto de' nimici difendendo i bastioni, per fino alla notte, laquale uenuta, tutti d'un uolere, trouandosi priui d'ogni speranza di sal uarsi, s'ammazzarono da loro medesimi. Et alcuni pochi, che si erano usciti del la battaglia, fuggendo tra certe selue, per uie non sapute da loro arrivarono là, doue era alle stanze T. Labieno Luogotenente, & quiui gli raccontarono in teramente, come le cose erano passate. Ora Ambiorige insuperbito per questa uittoria, se n'andò tosto con la caualleria nel paese de gli Aduatici popoli, che erano sui uicini, ne si fermò mai ne'l giorno ne la notte, & comandò, che la fan teria lo seguitasse. Quiui fatto loro sapere il tutto, & solleuati que' popoli, il seguente giorno fu nel paese de'N erun, & essortò que popoli, che non uolessero lasciare andar uia l'occasione, che hanno hora di poter tornare in libertà perpetua, & di far uendetta contra Romani di tutte l'ingiurie, lequali hauea no giàriceuute da loro.Mostrò loro come erano giàmorti due di loro Luogote nenti, come erano stati tagliati a pezzi la maggior parte de soldati dello esser cito: & che non sarebbe alcuna fatica assaltando in un subito la legione, che. sotto Cicerone era alle stanze, di tor la uita a tutti, & offerissi di uolere esser co esso loro a fare tale impresa. Ageuole cosa fu a costui di persuadere a ciò i Ner ui con cosi fatte parole. Essi dunque con ispedire con prestezza i loro messi a Centroni, Grudi, Leuaci, Pleumofi, & Gordumi, iquali tutti sono sottoposti al dominio loro, misero insieme quel maggior numero di gente, che su possibile, & con esse se ne uennero all'improuiso a que' luoghi, doue si trouauano alle sta ze le genti di Cicerone, il quale non hauea saputo anchor nulla della morte di Q. Titurio. Ora egli auenne a costui anchora, che gli fu forza, che alcuni solda ti, iquali erano andati nelle uicine selue per tagliare delle legna, & per porta re della materia da fornire il campo, fussero dalla subita uenuta de caualli sopragiunti. Gli Eburoni Aduatici & Neruy, & tutti i confederati & sudditi di queste nationi, con grossisimo esfercito, messisi intorno a costoro, cominciaro no a combattere la legione. I nostri fatto dare all'arme, corsero con prestezza done facea dibisogno & a difendere i ripari, & a gran fatica poteron difendergli quel giorno: perche i nimici haueano tutta la speraza loro nella prestez za, & teneuano es si per cosa certa, che se potessero ottenere questa uittoria, sa rebbono in perpetuo uittoriosi. Cicerone in tanto ispedì subito lettere a Cesare, promettendo grandissimi premija coloro, i quali uolessero portarle: ma perche

che tutti i passi & tutte le strade eran prese, tutti i messi furon presi. La sequente notte con incredibil prestezza furon fabricate, co dirizzate cento uen ti torri di quella materia, laquale hauean fatta condurre per fornire il campo di quanto facea di bisogno; & appresso si faceano tutte quelle cose, che si giudicana, che mancassero nel campo. Il giorno seguente i nimici hauedo in es so insieme molto maggior numero di gente, uengono ad assaltare il campo, & riempirono il fosso, & i nostri si difesero gagliardamente nella maniera, che haueano fatto il giorno dananti. E questo medesimo fecero ancho que' giorni, che nennero possia di mano in mano. Non si restaua mai niuna parte della notte, che tutti non si affaticassero, e non era dato spatio di poter prender riposo, non che altro a gli infermi, & a feriti. La notte si metteuano in ordine tutte quelle cose, che faceano di mestiero per resistere all'assalto del giorno a uenire. Apprestauansi quiui delle pertiche accese dall'un de'capi, & un numero grande d'arme da muraglia, faceuansi i tauolati alle torri, & i merli, & le parti più alte de ripari s'intesseuano di gratici. Cicerone auenga che naturalmente fosse di debolissima complessione; non si riposaua nondimeno mai punto ne giorno ne notte, di maniera, che per i molti preghi, & per esserne stretto da soldat: fu forzato a mettersi a riposare alquanto, & hauersi più riguardo. Allhora que' Signori & Principi del campo de' Neruii, iquali haueano qualche entratura di poter ucnire a parlamento con Cicerone, & haueano qualche cagione di amicitia seco; gli secero intendere come harebbon caro di condursi a parlamento con esso lui. Et essendogli ciò stato conceduto, eglino ricordarono a Cicerone tutte quelle medesime cose, lequali hauea già trattate Ambiorige con Titurio, come già tutti i popoli della Francia hauea no preso l'armi, che i Tedeschi haueano passato il Rheno, che Cesare, o tutti gli altri suoi si trouauano assediati ne'luoghi, doue erano alle stanze: agiun sero etiandio a queste cose come Sabino era morto, & per fargli di ciò fede, gli fecero condurre auanti Ambiorige; dicendogli oltre a ciò che si trouaua no in gravissimo errore, se speravano di esser soccorsi da coloro, iquali erano fuor di speranza delle cose loro: che ben sapeuano, che l'animo loro uerso Cicerone era tale, & anche uerso il popolo Romano, che non ricusauano di toro cosa ueruna, fuor che lo stare eglino alle stanze nel paese loro; o non uoleuano per niente, che si inuecchiasse nella Francia una cosi fatta consuetudine: che e'si poteuano a saluamento quindi per loro istessi partire de'luoghi doue stauano alloggiati; & andarsene sicuramente là doue fosse loro più a grado. Cicerone udito costoro, a quanto diceuano rispose questo solamente; che i Romani non erano usati di accettare alcuna conditione da'nimici loro, mentre stauano armati, che se pure e'uolessero disarmarsi, che si uagliano del fauor suo, & che mandino Ambasciadori a Cesare, che egli speraua certissimamente per essere egli huomo molto ragioneuole, che otterrebbono da lui, quanto

I nimici affaltano il campo de'Roma

Cicerone di debolif fima com plessione.

Di Ter-

Cicerone quello che ri póde a nimici.

DiTornai essi domandassero. I Neruij uedendosi ingannati da questa speranza, fabricarono intorno a gli alloggiamenti de'Romani un bastione di undeci piedi di altezza, & un fosso lar go quindeci. Haueano essi apparato di far questo gli anni passati nel praticare, che haueano fatto co nostri : & hauendo per auentura fatti prigioni alcuni del nostro essercito, si face ano da costoro insegnare. Manon hauendo de ferramenti, che fossero atti a questo essercitio, era loro forza di tagliare le zolle della terra con le spade, et di cauar la terra con le ma ni, & portarla con le uesti, che haueuano indosso. Et in questo si pote ueramen te conoscere quanto fosse grande il numero di quelle genti, conciosia cosa che in manco di tre hore di tempo hebbero compiutamente fornito le monitioni che far uolsero, che cingeuano intorno a dieci miglia di giro; & gli altri gior ni poi cominciarono a fabricare & apprestare torri di altezza uguale a bastioni, falci, & gatti, lequai cosc erano insegnate loro da que medesimi prigioni. Leuatosi poscia un grandissimo uento, il settimo giorno dell'assedio i nimici cominciarono a tirare sopra i tetti delle case de'nostri (lequali eran coperte, si come si costuma in Francia, di strame & altra materia cosi fatta) bal lotte di tenera terra infocate con fuochi arteficiosi, con le frombole, & fiaccole ardenti. Le quali appiccaron tosto quiui il fuoco, & per soffiare il uento grandissimo, si distesero le fiamme per tutti gli alloggiamenti. I nimici, si come hauessero già la nittoria dal canto loro; & che la nedessero certa, segui tando con strida & romore grande, ueniano accostando le torri, & i gatti; & cominciarono, appoggiate le scale, a uoler salire sopra i bastioni. N Ma futan to grande in quel tempo il ualor de' foldati, & tanto l'animo grande, che auen ga, che le fiamme grandi d'ogn'intorno gli cocessero, & che fossero molto mal trattati dalle spessissime saette, & altre armi tirate loro & che uedessero come le lor bagaglie tutte, & che tutti i lor beni per lo fuoco n'andauano male, non solamente non se ne leuana alcuno de bastioni per cagione di star forte a combattere, ma non ue ne hauea quasi alcuno, che si uoltasse a guardarui, anzi che allhora tutti attendeuano a combattere ualorosissimamente, & con animo inuitto. Questo di fu ueramente a' nostri grauissimo, bebbe nondimeno questo fine, che de' nimici ne furono in questo giorno feriti & morti un gran numero: perche s'erano in modo ristretti & calcati sotto i ba stioni, che gli ultimi non si moueuano tanto, che i primi potessero tornare a die tro. Ora poi che la fiamma fu alquanto cessata, accostatasi da una banda una torre de'nimici si, che toccaua i bastioni, i capi della terza compagnia si leuarono di quel lato, doue erano prima; & nè fecero leuar uia tutti i loro soldati, & co'cenni & con le parole cominciarono a chiamare i soldati nimici, se uoleano quindi prendere il passo per saltar dentro a' ripari: ma e' non ui bebbe tra loro niuno, che fosse ardito di passar più auanti. Et allhora co tirare da tut te le bande molti sassi, gli sbaragliarono, & misero il suoco nella torre. Erano

Inimici accédono il fuoco ne' tetti lelle cafe de'foldati Romani.

> N 6

Battaglia fierisfima. Nu. 98.

N

A Alloggiamento di Quinto Cicerone.

B Munitioni, che fecero li Francesi, intorno lo alloggiamento, che circondaua dieci miglia di circuito.

C Battaglie di Francesi, che andauano a dare lo assalto allo alloggiamento.







in questa legione due ualorosissimi Capitani, iquali gid erano uicini a esser tra i primi ordini, che erano Tito Pulfio & Lucio V areno, questi due erano stati sempre nimici, & haueano continuamente hauuto lite tra loro di quale di lor due douesse essere di maggior conto dell'altro, & ogn'anno haueano tra loro conteso del luogo. Oral uno di costoro, che su Pulsione, mentre ne ripari più gagliardamente si combatteua, di che hai tu hora sospetto, disse, ò Vareno? O che luogo attendi tu da mostrare il paragone del tuo ualore? Questo è quel giorno, questo è quello, che darà il giudicio sopra le nostre liti. E non hebbe co si tosto fornito di dire somiglianti parole, che saltò suori de ripari, & là doue esso uide i nimici esser più stretti, quiui correndo diede dentro. Vareno allhora non si stette già dentro le trincee, ma dubitando di non essere da tutti giudicato uile & di poco animo; gli andò dietro poco spatio da esso lontano. Tirò Pul fio contra nimici un'arme, siche arrivandone uno, il quale correndo ueniva innanzi, lo passò dall'altra parte, ferito costui, & priuo della uita, i nimici lo ri copersero con gli scudi, & riuolti tutti contra lui gli tirarono l'armi loro, & gl'impedirono il poter si ritirare; che una uerretta passato lo scudo di Pulsio si ficcò appunto nella correggia, gli acconciò questo colpo il fodero di maniera, & uenne a fare indugiare la mano destra di lui, che si sforzaua di trar fuori la spada, che i nimici uedutolo cosi impedito, gli surontosto addosso. Vareno suo nimico uene tosto a soccorrerlo, & alui, che cost era trauagliato, porse aiu to, onde la calca de' nimici lasciando Pulfio, si riuoltò tutta addosso a lui, essi giudicauano, che e' fosse stato passato dal colpo di quella uerretta. Vareno con la spada in mano essendo tra nimici, menaua le mani, & amazzatone uno, se ri tirure alquanto gli altri, & mentre troppo uolenteroso uenia contra i nimici,esti ributtandolo, uenne a cadere in un luogo più basso di quello, doue erano prima. Ma Pulfio uedendo, che i nimici l'haueano tolto in mezo, uenne a soccorrerlo, & cosi amendue senza riceuere alcuna offesa hauendo mortimolti de' nimici con grandissima lode si ritirarono a saluamento dentro a' bastioni. Ecco dunque che la fortuna in questo loro combattere & nelle discordie su ad amendue fauoreuole, che l'un nimico aiutò l'altro, & l'uno saluò all'altro la ui ta,ne si potrebbe dare ageuolmente giudicio di quale di loro l'altro nella uirtù & nel ualore auanzasse, ò si giudicasse, che fosse da anteporre. Ora quanto più l'assedio si ueniua a di per di a far più grave & più aspro, et massimamente, che trouandosi già feriti gran parte de' soldati, era la cosa ridotta a tale, che il numero de' soldati, che combattendo difendeuano, era molto picciolo :tanto più spesso sispediuano messi, & lettere a Cesare, de' quali essendone presi parte da' nimici, erano con molti stratij morti da loro in presenza de' nostri soldati. Si trouaua per auentura fra nostri un Neruio il cui nome era Vertico, nato di famiglia affai nobile, il quale fino dal primo affedio s'era fuggito a Cicerone, et haueua consacramento promesso di uolere essergli fedele. Questi persuadette

rito Pulfio, e Lucio Vareno. Pulfion.

Prodezza di Pulfio.

Prodezza diVareno

Difficultà nellaquale erano i foldati di Cesare.

Dirornai

Di Beau-

Cesare specialle M. Crasso. Fabio. d'Arras.

Di Tornai

Cambrai.

Labieno.

DiTriers.

Di Liege Di Triers.

Cesare ua nel paese de'Neruii

DiTornai

Cesare mandaua ad un suo seruo dandogli speranza di metterlo in libertà, & con gran premy, che douesse portare a Cesare certe lettere; egli legatele all'hasta d'un dardo, che portaua, le portò uia, & essendo di natione Francese, passò senz'alcun sospetto fra i Francesi, & intal quisa si condusce auanti a Cesare, e' cosi egli sep pe da costui in quanto pericolo si trouasse Cicerone, & quella legione. Cesare hauendo riceuute da costui le lettere intorno a hore undeci del giorno, sedito sto un mandato a M. Crasso, che era nel paese de' Bellouaci, & gli alloggiamen ti suoi erano appunto lontani da Cesare uenticinque miglia; & gli fe intende re, che su la meza notte douesse con la legione quindi partirsi, & con prestezza uenire a trouarlo M. Crasso insieme con quel mandato usci fuori. Vn'altro ne spedi a C. Fabio Luogatenente, facendogli intendere che con la sua legione si douesse condurre nel paese de gli Atrebati, doue sapeua egli di douere marciando passare. Scrisse poscia a Labieno; che s'egli potea farlo con utile della Republica, se ne uenisse con la fua legione nel paese de Neruy: no giudicò già, che fosse da aspettare il rimanente de soldati dello essercito, perche erano alquanto più lontani di costoro, mise ancho insieme intorno a quattrocento caualli, che erano alloggiati alle stanze poco quindi lontano. Ora intorno a bora di terza intese da i mandati auanti da Crasso, come egli era già uicino; quel giorno marciò con le genti uenti miglia più auanti. Diede il gouerno a Crasso di Samarobrina,lasciandogli una legione di soldati, perche e'lasciaua quiui le bagaglie di tutto l'essercito, tutti gli ostaggi delle città, le lettere publiche, et tutta quella quantità di grano, laquale egli hauea fatto quini condurre, per po ter commodamente passare quello inuerno. Fabio non hauendo indugiato molto il uenire, s'incontrò in Cesare pel uiaggio con la sua legione, si come gli era stato commesso. Labieno bauendo hauuto la nuoua della morte di Sabino, & della occisione delle compagnie de' soldati Romani, conciososse cosa, che tutte le genti de Treuiri fossero andate uerso lui, dubitando, che se egli, come fuggendo quasi, si fosse partito da' suoi alloggiamenti, non harebbe potuto sostene re l'impeto de nimici, & di quelli massimamete iquali e sapea, che per la fre sca uittoria s'erano di si fatta maniera insuperbiti; spedì a Cesare sue lettere, nelle quali gli diede auiso co quanto pericolo e'fosse per muouere i soldati del la legione dalle loro stanze, & come fossero passate le cose net paese de gli Eburoni; quindi gli fe sapere come tutte le genti cosi da piedi, come da cauallo de' Treuiri, s'erano fermate tre miglia lontano dal suo campo. Cesare lodato il partito, il quale egli hauca preso, auenga che fosse restato ingannato dell'ope nione, she haveua d'hauere tre legioni, & hora non haueua che due solamente, egli nodimeno riponeua un folo aiuto per faluezza commune d'ogn'uno nel la prestezza, onde a gran giornate se ne uenne alla uolta del paese de' Neruy; et intese quiui da' prigioni, in che termine sossero le cose di Cice.et a quato pe ricolo fosse la cosa ridotta. E gli allhora chiamato uno de'caualli Fracesi, co pro mettergli

mettereli gran premy, l'indusse a portare una lettera a Cicer. Et cosi hauedola scritta in Greco gliela madò: accioche se per auetura fosse data nelle mani de' nimici, e'no hauesser o potuto sapere i nostri disegni; & ammonillo, che se pure e'no ui si potesse codurre, douesse tirare detro a ripari del capo di Cicerone un dardo, hauendo prima legata la lettera nell'hasta di quello. Scrisse nella lettera come e' s'era mosso con le legioni, et che tosto si trouerebbe là doue lui, confortandolo, che uoglia star forte nella passata sua uirtu & ualore. Il soldato Francese temendo il pericolo tirò dentro nel campo il dardo, si come gli era stato imposto da Cesare, & a sorte si fermò sopra una torre, & i nostri non se n'accorsero prima, che due giorni sossero passati: il terzo giorno su ueduto da un soldato, ilquale leuandolo quindi, lo presentò a Cicerone: & egli poi che l'hebbe letta, uenuto in presenza de soldati, la se sentire anche loro, onde furon tutti ripieni di grandissima allegrezza; & alibora si cominciarono a uedere di lontano i fumi de fuochi, che faceano, laqual cosa leud uia ogni dubbio, che ui fosse della uenuta delle legioni. I Francesi saputo il tutto dalle spie, si leuarono dallo assedio, & con ogni loro sforzo si uoltarono alla uolta di Cesare. Erano queste genti intorno al numero di sessantamila persone. Cicerone, come più tosto pote, richiese il medesimo Verticome, che di nuouo lo seruisse di quel seruo Francese, di cui dicemmo più adietro, accioche portas se una lettera a Cesare, & con più parole lo auuerti, che cautamente, & con di ligenza faccia questo uiaggio. Scrisse nella lettera, come i nimici s'erano leua ti dallo assedio, & che con tutte le genti loro s'erano uolti contra lui. Cesare ha uendo hauuto la lettera intorno alla mezza notte, fè tosto intendere la cosa a suoi, & mise loro animo, con esfortargli al combattere. Il sequente giorno fe muouer'il campo appunto nell'apparire dell'alba & marciato auanti intor no a quattro miglia, cominciò di là da una ualle molto grande, & da uno rio, a scoprire i nimici in grosso numero. E ra gran pericolo di uenire alle mani con si gran numero di nimici in un luogo cosi disauantaggioso, tutta uia perche sapea, che Cicerone era libero dall'affedio, giudicana che fosse bene di fermar'al quanto con buono animo la tanta prestezza. Si fermò dunque, & se fortificare il campo in un luogo il migliore, che pote; & come che per se medesimo fosse picciolo non effendo appena il numero di settemila soldati, o massimamente senza le bagaglie, egli nondimeno con la strettezza delle uie lo strinse, quan to più pote, con questo proposito, che i nimici lo hauessero a tenere in pochissimo conto, & grandissimo dispregio. Hauendo intanto mandati auanti de'soldati a far la scoperta in molte parti, uolle uedere qual uia gli fosse migliore et più commoda per passare quella ualle. Essendosi quel giorno fatte al fiumicello alcune picciole scaramuccie da i caualli, l'una parte & l'altra si stette ferma al luogo suo; i Francesi perche attendeuano maggior numero di genti, lequali non erano anchora arrivate; Cesare accioche se peraventura, singen-

lettera fcritta in Greco a Cicerone

Francesi si leuano d ll'assedio.

Cice scriue a Cesa

Cefare fortifica il campo.

Cefare ce manda a fuoi, che fingano di hauer paura.

do d'hauere paura hauesse potuto tirare i nimici là doue s'era fermato con le sue genti di qua dalla ualle, & uenire alle mani co' nimici auanti a'ripai i del campo; doue se pure non gli nenisse ciò fatto, accioche riconosciuti i uiage gi passasse con manco pericolo la ualle & il rio. La caualleria de'nimici nell'apparire dell'alba del seguëte giorno andò alla uolta'del campo, & quiui s'af frontarono co'nostri caualli. Cesare comandò a' suoi studiosamente, che singessero di non potere stare appetto a'nimici, & si ritirassero dentro a'ripari. Comandò medesimamente, che d'ogn'intorno si douessero alzare i bastioni per più fortezza; che si murassero le porte; & che nel fare di queste cose si facessero grandi aggiramenti, & sicorresse quà & là di sorte, che si fingesse una estrema paura. Inimici allettati da queste cose tutte, condussero tutte le lor genti di là dal rio, & quiui in luogo molto scommodo si misero in battaglia. Et i nostri leuatisi fin di sui bastioni, si uennero più accostando, & cominciarono da ogni banda a tirar dell'armi dentro nel campo: quindi mandati attorno i lor trombetti, fecero andare un bando, che se ui fosse alcuno Francese, ò ueramente Romano alcuno, che auanti allo spatio di tre hore uolesse passare nel campo loro, gli era conceduto di poterlo fare senza pericolo alcuno; do ue che ciò non sarebbe, passato quel tempo, conceduto a persona ueruna. E cosi si tolsero i nostri in tanto dispregio; che essendo le porte del campo serrate con zolle di terra messe co ordine di sorte, che si pareua, che no si potesse quindi saltar fuori del campo, parte di loro cominciarono con le mani a rompere i ba stioni, & parte a riempire il fosso. Cesare allhora facendo saltar fuori i soldati datutte le porte, & mandata fuori la caualleria, riuolse prestissimamente i nimici in fuga di si fatta manier a, che niuno ui hebbe fra tanti, che si fermasse punto per cagione di combattere; & gran numero di loro ui furon mor ti, & tutti furono spogliati dell'armi. Dubitando poscia di andar loro dietro se guitandogli troppo lontano, perche u'crano in mezo delle selue, er delle palu di, oltra che uedeua di non potere lasciar que luoghi senza gran danno, con tutte le sue genti sane & salue si condusse là, doue era Cicerone. Doue le appre state torri, i gatti, & l'altre monitioni de' soldati gli arrecarono non picciola marauiglia: & fatta la mostra della legione trouò, che non era restato pure uno di qualunche decina, che non fosse ferito : onde uedute queste cose tutte fè giudicio da esse con quanto pericolo, & con quanto ualore le cose fossero state gouernate: e lodò molto Cicerone, si come e' meritaua, & tutta la legione: & chiamò a uno a uno tutti i Capitani & Cohorti, iquali egli per detto di Cicero ne haueua saputo, che s'erano portati ualorosissimamete. Quiui intese più cer to da prigioni, come fosse passata la cosa di Sabino & di Cotta. Il seguete gior no ragunati i soldati, fè loro parlamento; & raccontò come la cosa era passata, confortò con molte parole i foldati, & mise loro animo, con dire che del dan no riceuuto n'erastato cagione il suo Luogotenente con la sciocca sua presun-

I nimici fi ponge. no in fuga.

Cesare parla a sol dati.

tione, & mostrò loro, che tal cosa si doueus con migliore animo sopportare; che essendosi per beneficio de gli Dei immortali & per la loro uirtù & ualore purgato quel danno, non resta a nimici troppo lunga allegrezza, ne a loro più lungo dolore. Arriuò fra questo mezo a Labieno la fama per lo mezo de' Rhe mi con incredibil prestezza della uittoria di Cesare, di sorte che trouandosi al loggiato cinquanta miglia lontano dalle stanze di Cicerone, & essendo Cesare iui arriuato dopò la nona hora del giorno, nacque auanti la porta del campo prima che fosse mezanotte, il romore, colquale romore i Rhemi mostrauano segno della uittoria, & se ne rallegrauano con Labieno. Giunta la fama di questa fact one nel paese de Treuiri, Indutiomaro, il quale haueua già diterminato di assaltare il seguente giorno il capo di Labieno, se ne suggi uia quel la notte, & ridusse tutte le gentine' paesi de'Treuiri. Cesare uolle, che Fabio con la sua legione, se ne tornasse alle sue stanze; & egli diterminò di fermarsi contre legioni intorno a Samarobrina, alloggiandole in tre partiti, & appres so deliberò di fermarsi anch' egli all'essercito p quella uernata; atteso, che nella Francia u'erano stati tanti tumulti & tanti movimenti. Percioche quasi tut ti i popoli della Francia pos che hebbero inteso il danno che haueano riceuuto i Romani per la morte di Sabino, andauano discorredo & trattado del muouer guerra, da tutte le bade si mandauano lettere & Ambasciadori, & andauano cercando d'intendere, che partito cercassero di prendere gli altri, & da che uo lessero prendere il principio di muouere questa guerra: si ragunavano altresi spesse uolte la notte a consiglio in luoghi diserti & nascosti, di sorte, che non passò quasi punto di quella uernata, che non desse da pensare a Cesare, & non lo tenesse sollecito, & desto & che non hauesse da ogn'hora auisi nuoui de par lamenti trattati & mouimenti de' Francesi. Fra questi auisi hebbe lettere da L.Roscio suo Luogotenente, alquale egli haueua dato il gouerno della decimaterza legione, come s'erano già messi insieme grosso numero di Francesi di quelle città, che si chiamano Armorice, solo per cagione di uenir contra lui, & che s'erano appressati à suoi alloggiamenti a otto miglia, ma che hauuto la nuoua della uittoria di Cesare s'erano quindi partiti, e di si fatta maniera, che la partita loro si pareua simile a una fuga. Ora Cesare fatti chiamare a se tutti i principali cittadini di ciascuna città, & hora minacciadogli, & arecando loro spauento nel dir loro, come e' sapea molto ben quello; che tra loro si trattasse; et bora con amoreuoli parole essortandogli, su cagione di man tenere una gran parte de popoli della Francia nella sua diuotione. Tuttauia i Senoni, la città de quali è molto ferma & stabile fra le prime, & di grande auttorità fra l'altre della Francia, per deliberatione publica uolsero amazza re Cauarino, il quale Cesare hauea fatto loro Re, il cui fratello Moritasgo, & i cui passati per la uenuta di Cesare nella Francia haueano già hauuto la signo ria di quella terra; & hauendo egli ciò presentito, & per iscampo essendo-

Di Reins

Indutiomaro di Triers.

Fabio di ordine di Cefare torna alle stanze Că brai.

La Bertagna,
Francesi mossi per uenir con tra Cesa-re.

Di Sens.
I Senoni
uolfero
ammazzar Cauarino.

d'Autun di Reins.

I Treuiri sollecitano le altre città.

d'Hassia. Indutiomaro.

Di Sens. dicartres, di Tornai di Bosleduc.

sene uia fuggito, essibauendolo sequitato per fino ne'confini del regno, l'hanea no cacciato & del regno, & di casa sua : & hauendo mandati Ambasciadori a Cefare per iscusarsi; hauendo Cesare comandato loro, che tutto il Senato douesse presentarsi auanti a lui, non uolsero altramente ubidire. Hebbe appò quelle nationi barbare tanta forza il trouarsi fra loro buomini, che si facessero capi di rompere la guerra; & arrecò fra loro tanta mutatione de gli animi lo ro, che non ui hebbe tra loro alcuna città, che non ci si scoprisse nimica, fuor che gli Hedui, & Rhemi, iquali Cefare honorò sempre grand mente, i primi per la uecchia, & continua amicitia mantenuta co'Romani, & gli altri per l'uf ficio fatto da loro di fresco nelle passate guerre della Francia. Io non so già se di ciò debbiamo marauigliarci ò nò, si per molte altre cagioni, per questa una massimamente, che que' popoli, iquali auany auano nella uirtù et nel ualore del le guerre tutti gli altri popoli, si doleuano granissimamente di essere di manie ra caduti di cotale openione, che douessero hora sopportare di essere sottoposti all Imperio del popol Romano. I Treuiri in tanto & Indutiomaro in tutta quel la uernata non lasciarono andar mai punto di tempo, che non mandassero Am basciadori di là dal Rheno, & sollecitassero quelle città con prometter loro da nari, & condire, come già erano morti la maggior parte de' soldati del nostro essercito, & che n'erano restati uiui la minor parte; ma non perciò poteron per suadere altrimenti ad alcuna di quelle città della Germania, che le genti loro passaffero il Rheno; perche dicenano di hauerne già due nolte fatto pruona e nella guerra di Ariouisto, & nel passaggio de' Tenchteri; si che non erano per mettersi più a tentare in ciò la fortuna. Indutiomaro, anchora che hauesse per duto questa speranza, cominciò nondimeno a mettere insieme gente, & esserci tarla, a far provisione di cavalli fra popoli suoi vicini, a chiamare a se co gran premij tutti gli sbanditi, & condemnati di tutta la Francia. Et haueua già con far queste cose acquistato tanto grancredito in tutta la Francia, che lo ueniua noa trouare gli Ambasciadori di tutti que' popoli, & in public o & in prinato lo richiedeuano di fauore, & di mettersi in lega con esso lui. Doue poi, che è uide, come da una parte ueniano i Senoni di lor propria uolontà a trouarlo, che i Carnuti erano stimolati dalla conscienza del grane fallo commesso da loro, & che d'altra parte i Neruy & gli Aduatici metteu ano in ordine la guer ra contra Romani, & che non gli mancherebbono de gli escerciti di huomini, che ueniano uolontariamente ogni hora, che esso susse uscito de'suoi paesi, comandò tosto, che si ragunasse il consiglio, doue tutti andassero con l'arme. Que sto, secondo il costume de Francesi, è il principio del muouer guerra, doue per legge commune son forzati d'andare tutti i giouani con l'arme in mano de quello, che è l'ultimo a comparire, si priua della uita con ogni sorte di stratij et di tormenti, in presenza di tutto'l popolo. Egli ordinò, che in quel consiglio fus se dichiarato nimico della patria Cingetorige, capo dell'altra fattione, & suo

genero, il quale si come habbiamo già dimostrato, si era accostato a Cesare, & non s'eramai partito da lui; & uolle, che i suoi beni fossero publicati. Disse me desimamente in publico nel consiglio dopò, che furon fatte queste cose, come egli era stato chiamato da Senoni & Carnuti, & da molti altri popoli delle cit tà della Francia a questa impresa: che oltre a ciò egli era per far'il suo uiagzio per quello de'Rhemi, & per dare il quasto a quel paese: & prima, che egli ciò faccia, era per affediare & prendere il campo di Labieno; & diede l'ordine di tutto quello, che e' nolena, che si facesse. Labieno tronandosi alloggiato in luogo naturalmente fortissimo, & più altresi fatto forte dalle mani & ingegno de gli huomini, non temeua punto del pericolo ne di se, ne della sua legione. Bene è uero, che egli andaua considerando di ron lasciar da parte alcuna occasione, per la quale e' potesse ben gouernare la cosa. Hauendo dunque da Cingetorige e da gli altri suoi adherenti, & affettionati, hauuto contezza del parlamento fatto da Indutiomaro nel configlio, mandò tosto Ambasciadori nelle città uicine, & cominciò di tutti que' luoghi d'intorno a mettere insieme caualli; diputando loro un giorno determinato, nel quale e' si douessero tutti in sieme ritrouare. Indutiomaro in tanto con tutta la sua caualleria andaua qua si ogni giorno, scorrendo sotto l campo di Labieno; si per cagione di riconoscere il sito; & si ancho per uenire a parlamento con esso loro, & per arrecar lorospauento, & quasitutti que' caualli nel passare tirauano sopra i bastioni le loro armi. Labieno teneua i suoi dentro a' ripari, & intutti que' modi che po teua, cercaua di fare accrescere ne' nimici l'openione che haueuano, che i nofiri fossero pieni di paura Ora andando ogni giorno Indutiomaro con dispregio maggiore al nostro campo, hauendo Labieno una notte fatto passar detro tutta la caualleria, presa dalle nicine città, laquale egli haueua fatto chiama re;usò si gran diligenza con buone guardie a tenere i soldati tutti dentro a'ri pari, che no fu in alcun modo possibile che questa cosa fosse fatta sapere, o che uenisse a Treuiri in contezza. Indutiomaro in tanto uenne sotto al campo nel la maniera, che egli era usato di fare ogni giorno, & quiui consumò gran par te del giorno, i caualli tiraron l'armi loro, & con dire a' nostri uillania & ingiuriose parole, gli chiamauano, che uscissero a combattere; & non essendo mai stato risposto loro da' nostri alcuna cosa ciò neduto nerso la sera sparsi quà & là & senz'alcun'ordine se ne tornauano indietro. Labieno mandò tosto fuori per due porte la caualleria, & comandò loro strettamente, che spauentati en uolti in fuga i nimici, perche esso conosceua douere auuenire appunto come auuenne, tutti douessero seguitare Indutiomaro, e che non ui hauesse nessuno, che ferisse alcuno de' nimici prima, che uedesse lui morto: perche non uo leua, che per seguitare gli altri & attendere a loro, egli hauesse tempo di potersi fuggendo saluare, offerse grandissimi premij a colui, che l'amazzasse; & in aiuto de' caualli fe saltar fuori le compagnie dopò loro. Volle la fortuna es-

Di Sens. Di Cartres. DiReins.

Labieno alioggiato in luogo forte.

Indutioa maro difcorre fot to il capo di Labieno.

DiTriers.

Morte d'Indutio Di Liege. di Tornai. fer fauoreuole al difegno di costui; & seguitando tutti un solo Indutiomaro, fu giunto & morto nel passare appunto del siume, & la testa sua furiportata nel campo: en el tornare i nostri caualli, cominciarono a seguitare i nimici; et quanti ne poterono arrivare tutti man darono a fil di spada. Poi che si su sparsala nuova di questa fattione, tutte quelle genti de gli Eburoni & de' Neruy, lequali si erano mesfe insieme, se ne tornarono ne' paefiloro, & Cesare dopò questa
querra hebbe alquanto più quieta la
Francia.

IL FINE DEL QVINTO LIBRO.



DE'

## DE COMMENTARI DIC GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE.

## LIBRO SESTO.



TTENDENDO Cesare per molte cagioni, che seguissero maggior mouimenti nella Francia, deliberò di mandare a far nuo ue genti M. Sillano, C. Antistio Regino, e T. Sestio suoi Luogotenenti. Mandò insiememente a domandare a Gneo Pompeo Proconsolo, percioche e'si staua in Roma, & era in magiffrato, per cagione della Republica, che douesse commet.

G. Popeo proconfo lodi Roma.

tere a quelle genti, lequali egli hauca fatto scriuere nella Lombardia, en obligate col giuramento della militia al Consolo, che si ragunassero all'inseone, & andassero alla uolta di Cesare; giudicando, che questa cosa fosse di gran de importanza, massimamente ne tempi a uenire, a fure, che la Francia hauesse openione, che le forze dell'Italia fossero si grandi; che per danno, che si fosse riceuuto nella guerra, non solamente si poteua in poco tempo rifare, ma poteua etiandio mettere insieme maggiori esferciti. Et hauendoglielo Pompeo coceduto si per l'utile publico, et si ancho per l'amicitia che tenea co esso, et bauendo i suoi con prestezza fatta la descrittione de i soldati auanti, che quel la uernata fusse passata via, ordinate & messe insieme tre legioni, & raddoppiato il numero di quelle compagnie, lequali baueua perduto sotto Q. Titurio; mostrò a que popoli con la prestezza sua, & con quelle nuoue genti, quan to potesse il sapere & le ricchezze altresi del popol Romano. Ora morto Indu tiomaro, si come habbiamo già dimostrato, i Treuiri diedero a'suoi il gouerno della loro città: questi non restauano di sollecitare i popoli loro uicini, co quelli dell'i Germania, & di prometter loro danari, e non potendo ottenere da'uicini quanto uoleuano, tentarono quelli, che più erano lontani, of troua te alcune città, con iscambienole giuramento fecero lega, & diedero gli ostag gi per sicurtà loro di douer pagare i danari. Fecero altresilega con Ambio rige & con esso fermarono stretta amicitia. Cesare hauedo hauuto contezza di tutte queste cose; uedendo, che per tutto si apprestauano al far guerra, & che i Nerun, gli Aduatici, & i Menapu, & con esso loro tutti gli altri popoli Te deschi di quà dal Rheno erano in arme; che i Senoni non ueniuano a ubidire a quanto era comandato loro; e che trattauano cose nuoue co' Carnuti, & con gli altri popoli delle città loro uicine; come i Treuiri ueniano tutt'hora solle-0

I Treuiri pla mor te d'Indu tiomaro no lascia no di follecitar 1 citta.

Di Tor-D.2.1. Di Bosle duc. Gheldrel Or Sens. Di Cartres.

Gheldress
di Sens.
Di Cartress.
Di Triers
di Tornass
I Nerusi
si rédono
a Cesare.

Di Sens. Di Cartres. di triers. Hoggi Par gi.

Di Sens. Auerti.

d'Autun.

d'Autun Amba sciadori di Cesare Di Cartres. di Rains.

di Triers. Gauarino Di Siens.

citando i Tedeschi con mandar loro spess Ambasciadori, giudicò che sosse da spedirsi quamo prima di far quella guerra . La onde auanti, che'l uerno foffe passato,messe insieme quattro legioni, che più erano l'una all'altra uicine, mar ciò con esse a'improviso nel paese de'N ervis; & avanti, che essi potessero mettersi insieme, o neramente fuggendo saluarsi, fatta una grossa preda di bestiame, & preso gran namero di huomini, & donata tutta la preda a' soldati & dato per tutto'l paese il guasto se si, che que' popoli surono a forza costretti di rendersia Cesare, & di dargli gli ostaggi . Fatta con prestezza molta questa impresa, ridusse tutti i soldati ne'loro alloggiamenti. Hauendo poscia comandato, che tutti i principali della Francia, come egli hauea già difegnato, nell'entrata della primauera douessero ragunarsi alla dieta, che douea farsi; & ffendoui gli altri comparsi, fuor che i Senoni, Carnuti, e Treuiri, giudicando egli, che per questo fosse un principio di guerra, uolendo, che si giu dicasse, che egli postonesse ogni cosa, trasferi la dieta in Lutetia de Parisii: era questa città vicina a' Senoni, & per quanto si truougua, erano anticamente le città loro state in lega; si giudicana bene, che non hauessero noluto essere in lega con essoloro contra Cesare. Narrata questa cosa in luogo alto & ri leuato al medesimo giorno n'andò co le legioni alla uolta del paese de Senoni, & a gran giornate ui giunse. Intesala sua uenuta Accone, ilquale era stato capo di quella deliberatione, comandò tosto, che tutta la moltitudine si ritirasse dentro le terre. E facendo ogni sforzo di metter tal cosa a effetto, auanti che potessero ciò fare furono auisati, come i Romani erano già arriua ti. Fu adunque lor forza di mutar proposito, & mandarono Ambasciadori a Cesare per cagione di placarlo. Hebbero per mezo de gli Hedui, la città de quali era stata in lega anticamente, con esso loro, l'intratura a Cesare, & essipregarono Cesare per loro. Cesare richiestone da gli Hedui, fu molto contento di perdonare a costoro, & ammise loro le scuse; percioche giudicaua, che'l tempo della state, che già si faceua uicina, fosse più tosto da consumare nella guerra che nel contrastare bora sopra cosi fatte cose. Et hauendo coman dato loro ceto oflaggi, gli cofignò a gli Hedui, che n'hauefsero cura. Madarono in aflo medesimo luozo gli Ambasciadori et gli ostaggi a Cesare i Carnuti, hauedo prima fatto pgar Cesare da Rhemi, da quali essi erano raccomandati, & riccuettero quelle medesime risposte. Cesare seguitò la dicta, & comandò alle cistà, che gli dessero delle genti a cauallo. Hauendo fermata la pace in quefli paest della Francia, si riuoltò con tutto l'animo & tutti i pensieri alla guerra centra i Treuiri, & contra Ambiorige. Comandò a Cauarino, che douef. fe andar seco con tutta la caualleria de Senoni: accioche ò per lo sdezno di costui, ò per l'odio della città, della qual cosa egli hauea hauuto gra so petto, non nascesse qualche mouimento. Ora poi che egli hebbe ordinate tutte queste cose andaua con l'animo suo risquardando, perche e' sapea certissimo, che Am biorize

biorige non era per uenir seco alle mani, quai fossero gli altrisuoi disegni. Erano uicini al paese de gli Eburoni i Menapii, il paese de' quali è molto ben quardato & forte, rispetto alle molte paludi & alle spesse selue, che ui sono; or est solamente erano restati fratutti i popoli della Francia, che non haueano mai mandato a Cesare per cagione di hauer pace con esso; e sapea molto be ne, come questi erano amici di Ambiorige, & che quiui si riparaua. Sapeua parimente come i Germani erano per mezanità de' Treuiri diuenuti di lui amici. Giudicaua dunque, che fosse bene di leuargli tutti questi fauori & appoggi auanti, che mouergli guerra contra; a ciò non ne seguisse, che perduta ogni speranza di più saluarsi, ò ucramente si suggisse tra i Menapij, oueramente facesse ogni sforzo di unirsi co' popoli di là dal Rheno. Hauendo dun que fatta questa deliberatione, mandò a Labieno nel paese de' Treuiri tutte le bagaglie dello essercito, uolle, che due legioni andassero da lui. Et egli con cinque legioni senz'alcun impedimento se n'andò alla uolta del paese de' Menapij. Estinon bauendo ragunato alcuna quantità di soldati, confidandosi solamente nella fortezza de'luoghi loro, suggendo si ritirarono tutti dentro le selue, & nelle loro paludi, portandoui tutte le cose loro. Cesare hauendo spartito l'essercito con C. Fabio Luogotenente & M. Crasso Questore; & ha. uendo con molta preflezza fatto fabricare de' ponti; andò da tre bande a gli edifici loro: & fèmettere il fuoco nelle uille & borghi: & fè gran preda di bestiame: & hebbe gran numero di prigioni .I Menapii forzati da queste cosc,mandarono a Cesare Ambasciadori a dimandar la pace. Egli presida loro gli ostaggi fè intendere loro, come, se gli auenisse che essirice uessero Ambiorige, ò suoi mandati nel paese loro, esso gli terrebbe nel numero de gli altri suoi nimici. Poi che egli hebbe fermato in tal quisa le cose di questi luoghi, lasciò Comio Atrebate contutta la caualleria alla guardia del paese de Menapy; egli se n'andò alla uolta de' Treuiri. Ora mentre, che Cesare faceua queste cose, i Treuiri hauendo messo insieme un grosso essercito di fanteria & di canalli si apprestanano di assaltare Labieno; il quale era stato quel nerno con una legione solamente alloggiato alle stanze ne loro confini; & già si erano anicinati tanto, che non erano lontani da lui più, che due giornate; quan do intesero, come due legioni mandate da Cesare erano arrivate. Onde fermato il campo vicino al nostro a' quindici miglia, diterminarono di attender quiui che uenissero i popoli della Germania in fauor loro. Labieno conosciuto il disegno de nimici, sperando che il loro esser temerari gli hauesse a dare qualche occasione di uenir con essi alle mani; lasciate cinque compagnie alla guardia delle bagaglie, simosse alla uolta de' nimici con uenticinque compagnie, & con buon numero di caualli : & hauendo fermato le sue genti lontano da nimici un miglio; fè fortificare il campo. Era tra le genti di Labieno, e'l campo de'nimici un fiume molto difficile a passare, & con le ripe molto di.

Di Liego Gheldress

Germani diuenuti amici di Ambiori ge. D.Triers

D.Triers. Gheldria

Spedimëto di Cefare.

Gheldresi

Gheldresi di Triers.

Treuiri affaltano Labieno.

Fiume dif ficile 2 passare.

rupate. Et egli non haueua in animo di passarlo; ne meno stimaua, che fossero per passarlo i nimici. Acrescenasi ogni giorno la speranza de gli aiuti; onde Labieno chiamati i suoi a parlamento disse loro publicamete, che pche si diceua come i soldati della Germania si faccuano uicini, e no uoleua per nien te mettere a pericolo se medesimo, & tutto l'essercito: si che uolena il seguente giorno all'apparir dell'alba muouere il campo. Furon tosto queste parole rapportate à nimici, si come la natura induceua alcuni del numero grande del la canalleria Francese à essere nell'animo loro alle cose de' Francesi fauorenoli. Labieno chiamati a se la notte i Cohorti, & altri soldati principali, mostrò loro quello che egli hauesse disegnato di fare, & a fine che i nimici hauessero astimare, che i Romani fossero impauriti, uolle, che'l campo si mouesse con molto maggiore strepito & tumulto, che i Romani non sono usati. Et in tal guisa fe, che il loro cosi muouersi uenina ad hauer di fuga somiglian za Et anco questo furapportato a' nimici dalle spie auanti, che fosse uenuto il giorno, per essere il campo de'nimici cost al nostro ucino. Era appena la retroguarda della nostra battaglia fuor de ripari del campo, quando i Fran cesi confottatisi fra loro di non uoler lasciarsi scappare delle mani la preda da loro sperata, che troppo era lunga cosa, essendo cosi spauentati i Romani, di attendere la uenuta de'Tedeschi; & la grandezza loro non sopportana, che essendo loro un numero cosi grande, non hauessero ardire di affrontare si poco uumero di nimici; massimamente suggendosi come faceano, & impediti come erano; si che non dubitarono di passare il fiume & affrontarsi co'nostri in luogo molto disauantaggioso. Labieno, il quale haueua stimato che douesse cosi essere, uolendo far si, che tutti passassero il siume, singendo il medesimo nel lo andare auanti, andaua cosi lentamente marciando. Et in quello hauendo fat to passare & andare alquanto innanzi tutte le bagaglie, & fattele fermare sopra un monticello, riuolto a' soldati parlò loro in questa guisa. Voi hauete bo ra, ò soldati miei, quella occasione, laquale haueie tanto bramata, hauete con dotto i nimici uostri in un luogo strano, o molto loro disauantaggioso, mostrate hoggi sotto'l gouerno di noi, che siamo hora uestri Capitani quella uirtù & quel ualore che bene spesso hauete dimostrato sotto'l uostro & nostro signore; stimate hora, che e'si truoui qui presente, & co gli occhi suoi ueggia tutte que ste cose. Et in quello istesso tempo, comandò, che l'insegne si uoltassero uerso i nimici, et che la battaglia si drizzasse: et lasciato picciol numero di caual li alla guardia delle bagaglie, mife tutti gli altri dall'uno et dall'altro fianco della battoglia. o I nostri alzado in un subito le grida, tiraron cotra nimici l'ar mi loro. Est, poiche cotra l'openion lo, o si uidero cotra cosi brauamete coloro, iquali efficredenano, che si fuggiffero, no poterono altramete star loro aff ote, ma rotti al primo affroto si fuggirono nelle uicine selue; & Labieno seguitado gli coi caualli, mortone un numero grade, et fattone molti prigioni, pochi gior

Francesi passano il siume.

Parole di Labieno a' foldati.

0

Nu.110.

0

A Doue era l'alloggiamento di Labieno

B Campo de' Francesi

C Fiumicello, ch'era fra l'un campo, Es l'altro

D Bagaglie de' Romani

E Essercito messo inbattaglia de' Romani

F Essercito de Francesi

G Alquanti Cohorti de' Romani messi a guardiadel le bagaglie.







ni dopò hebbe la loro città in suo potere: cociosiacosa che que' soldati della Ger mania, iquali ueniuano in soccorso, hauuta la nuoua della rotta de' Treuiri, diedero la uolta, & tornarono ne' loro paesi. I Parenti di Indutiomaro, iqua lì erano stati capi di quella ribellione, essendo con costoro, & uenuti fuor della città in loro compagnia, s'andaron uta anche essi. Fu dato il gouerno della terra a Cingetorige, il quale si come habbiamo già dimostrato, stette sempre forte, & mantenne la fede sua, come doueua. Cesare poi che partitosi del paese de' Menapii, se ne uenne in quello de' Treuiri, e mosso da due cagioni deliberò di passare il Rheno: l'una delle quali era questa, che que' popoli haucano man date gente contra lui in fauore de' Treuiri : & l'altra era che non uoleua che esti ricettassero più Ambiorige nel paese loro. Ora poi che egli hebbe in tal quisa dato ordine alle cose, diede ordine di fare un ponte poco sopra quel luogo, done esso hanea fatto altra nolta passare l'essercito. Et sapendo i soldati l'ordine & il modo di esso, con gran diligeza e prestezza in pochi giorni l'heb bero tratto a fine: & egli hauedo lasciato al ponte dalla banda de'Treuiri una buona quardia, accioche essi non facessero in un subito qualche mouimento, se passare tutto il rimanente dello essercito con tutta la caualleria. Gli Vbii, i quali haucano già dato a Cesare gli ostaggi, & si erano dati a lui, uolendo scu sarsi con esso, mandarono i loro Ambasciadori ad incontrarlo, con commissio. ne di mostrare a Cesare, come essi non haueano mandato alcuna quantità di soldati in fauore de' Treuiri: & come essi non haueano mancato in alcuna cosa a quanto haueano già promesso: & lo pregano & supplicano, che uoglia per donar loro, & che per l'odio, che ha contra tutti i popoli della Germania uniuersalmente, non habbiano gli innocenti & non colpeuoli in alcuna cosa a sop portare per coloro, iquali sono in tutto colpeuoli: che se uolesse più ostaggi da loro, essi erano per dargli. Cesare hauendo ricercato con diligenza il tutto; troud come i Sueui erano stati quelli, che haueano mandato le genti in aiuto. Egli accettò le scuse de gli Vby, & fu di loro sodisfatto, & cominciò a cercare d'intendere i passi & le strade per entrare nel paese de'Sueui. Intese poscia da gli Vbij pochi giorni di poi, come i Sueui faceano la massa delle genti in un luogo solo: & che haueano fatto intendere a tutte quelle nationi, che son sotto poste all'Imperio loro, che douessero mandar loro in aiuto de' soldati cosi da piedi, come della caualleria. Cesare haunto di tutte queste cose contezza, se to sto provisione di vittovaglia, & elesse un luogo molto a proposito per fermare il campo. Comandò poi a gli V by che ragunati tutti i bestiami si riducano con tutte le cose loro dentro nelle terre, perche speraua, che quegli huomini Barbari, & mal pratichi, stretti dal mancamento delle uit ouaglie, si potrebbono ridurre a agni strana qualità di combattere. Comandò medesimamente loro, che mandassero di molte spie nel paese de' Sueui, & che uedessero d'intendere & di uedere tutto quello, che tra quelle genti si trattasse. Essi tosto ubi-

DiTriers.

Cingeto-

Cheldria. DiTriers.

Cefare fa fare un'al tro-ponte per passare il Rheno.

D.Triers.

Di Cologna.

Gli Vbii mandano ad incontrar Cefa

Di Cologna.

Quello che comă da Cesare Schuane-

Mifaia roumcia

Costumi della Frā cia e del ia Germa nia.

d'Autun. Borgognoni. d'Autun.

d'Autun.

Diuitia co uà 2 Roma.

dirono a cosi fatti comandamenti; & passati alquanti giorni, fecero intendere a Cesare, come tutti i Sueui, dapoi che haueuano hauuto più certe nuoue della uenuta de'Romani; s'erano ritirati con tutte le lor genti, & con quelle altresi de loro confederati ne gli ultimi loro confini. Et che quiui ui baueua una selua d'infinita grandezza, il cui nome è Bacene : & che quella si distendeua molto adentro, & a guisa di un muro qui ui nato per se medesimo impedina i Sucui dal poter fare inginrie à Chernsci, & i Chernsci dal far danno a' Sucui con le scorrerie & con le prede, & che i Sueui s'erano risoluti di attendere la uenuta de Romani, appunto nel cominciamento di questa selua. Ora poiche noi siamo ragionando caduti in questo luogo, non ci pare, che sia fuor di proposito di raccontare alcune cose de costumi de popoli della Fran cia & della Germania, & della differenza, la quale è fra queste due nationi. Nella Fracia ui sono le fattioni no solamete in tutte le città, et borghi, uille, & luoghi, ma in quasi tutte le case private anchora; & di gste fattioni ne son capi coloro, iquali son riputati da loro auazare tutti gli altri di gradezza & di forze: & secodo che piace a questi tali, & che essi giudicano, si fanno tutte le cose: & tutte si rimettono a loro. Et questo si pare, che fosse anticamete ordi nato, acciò che no fosse alcuno della plebe, a cui macasse aiuto, & fauore, cotra a un'huomo che fosse di maggiore auttorià & forze di lui. Percioche no ui ha tra afti capi alcuno, che uoglia sopportare, che alcuno de' suoi riceua ingiuria ò dispiacere da alcuno: doue se e'face se altramente, non è riputato, che habbia alcuna grandezza fra' suoi. Et questo in somma si costuma per tutto uniuersalmente il paese della Francia: percioche tutte le città son divise in duc parti. Quando Cesare passò nella Francia; erano capi di una delle fattioni gli Hedui, & dell'altra i Sequani. Questi perche quanto a loro solamente poteuano manco, perche anticamente gli Hedui erano di grandissime forze, & que'popoli, iquali erano loro confederati, che erano molti, haueano fatto lega co' popoli della Germania, & con Ariouifto, & haucano condotti questi popoli con loro gravissimi danni, & con offerte grandi ne paesi loro; & hauendo felicemente fatto più guerre, & amazzato tutta la nobiltà de gli Hedui; erano diuenuti tanto più potenti di loro, che haucano tirati alla diuotion loro la maggior parte de confederati de gli Hedui; & haueano preso da costoro per ostaggi i figliuoli de'cittadini principali, & gli haueano per forza fatto giurare publicamente, che non mai si mouerebbono a ordinare ò trattare alcuna cosa contra loro. Teneuano oltre a ciò gran parte de'loro terreni, che gli son uicini, liquali essi haueano per forza tolto loro, & otteneuano il prin cipato di quasi tutta la Francia. Onde mosso Diuitiaco dalla necessità, se n'anaò a Roma per cagione di domandare aiuco al Senato sopra queste cose, ma se n'era poi tornato al paese seza hauer fatto cosa ueruna. Ma fattosi poi per la uenuta di Cesare uno scambiamento di tutte le cose, renduti gli ostaggi a gli Hedui,

Hedui, ritornati gli antichi loro confederati & raccomandati, & acquistatone per lo mezo di Cesare de'nuoui, perche tutti coloro, iquali erano amici loro uenuti, conosceuano di migliorare di conditione, & di stare sotto più giulo & migliore Imperio; accresciute medesimamente molto l'altre cose, il fauore & la dignità; i Sequani baueuano in tutto lasciato il principiato. Erano in luogo di costoro succeduti i Rhemi; & perche si uedena che questi si faceuano uguali a loro nel fauore appresso di Cesare, quelle genti, lequali per antiche inimicitie non haueuano potuto entrare in lega con gli Hedui, si faceuano raccomandati de' Rhemi: & eglino usanano gran diligenza in prender diloro la protettione, & in tal guisa baueuano presa una nuoua, & in un subito guadagnata auttorità : & allbora la cefa si treuaua ridotta ad uno stato tale, che gli Hedui erano in quel tempo riputati essere i principali di tutti gli altri, & i Rhemi haucuano il secondo luogo della dignità. Due sono in tutta la Francia le sorti di quegli huomini, i quali son tenuti in qualche conto 3 riputatione, percioche gli buomini della Plebe son quasi tenuti in luogo di ser ui : & quanto a se, non hanno ardire di cosa niuna, & non sono intromessi in alcun configlio. Et quasitutti ogn'hora che sitrouano grauati ò da molti de: biti, ò dalle molte grauezze, ò dall'ingiurie de potenti, si danno in seruitù della nobiltà. Ecosi i nobili hanno sopra di loro quelle medesime ragioni, che bano i Signori sopra i loro schiaui. Ora è ben uero che di queste due sorti d'huo mini l'una sono i Druidi, & l'altra i Cauallieri. Quelli interuengono alle cose sagre & diuine, hanno cura de publici & de prinati sacrifici, & interpretano le religioni: & a costoro concorrono in grandissimo numero i gioua. netti per apparare da loro, & sono appresso di loro in grandissima riputatione:percioche essi danno le sententie, & determinationi, quasi sopra tutte le liti, & le differenze così publiche, come prinate. E se aniene che sia stato commesso qualche delito, se qualche homicidio, se è lite sopra qualche heredità, ò sopra i confini, essi son quelli, che ne sono giudici, & ordinano le pene, & i premy. Doue se egli aniene, che un privato, od un popolo non voglia star contento al giudicio loro, lo priuano de facrifici. Et appo loro questa sorte di pena è ueramente grauissima. Et que'tali che sitrouano di tal maniera priuati, son tenuti nel numero de maluaggi, scelerati, & rei huomini:ogn'uno gli fug ge, ciascuno si discosta dalla pratica loro, & dal fauellargli; non uolendo ritrarre qualche danno dal conversare con essi: a costoro domandandolo non è amministrato ragione, ne son fatti partecipi di alcuno honore. Et a tutti que. sti Druidi è preposto uno, ilquale è di tutti capo, & fra loro è di grandissima auttorità. Et ogn'hora che questi uiene a morte, se ui ha tra loro alcuno, che auanzi gli altri in dignità, que gli uiene eletto nel luogo di colui; doue se ue ne bà più d'uno, che siano equali, si mette allo squittino fra i Druidi, & intal quisasi fa la elettione; & tal uolta anchora contendono tra loro con l'armi del

Borgognomi. Di Reins

d'Autun di Rains-Due forti d'huomini riputa. ti nella Francia

Druidi e cauallieri paese de Carnuti. Di Cartres. Luogo in Fracia co Sagrato.

Discipli-

Openion di Pitha. gora.

Costume di cauallieri.

Francesi religiofi.

Doue è il Principato. Questi in certo tempo dell'anno si fermano ne'confini de'Carnuti, il paese de quali si giudica, che sia posto nel mezo di tutta la Francia, in un luogo consagrato; & fatta quiui la residenza loro, ui si presentano di tutti que'paesi d'intorno tutti quelli, che hanno liti : & stanno ubidienti a giudicijloro, & alle loro sentenze. Stimasi, che questa maniera di procedere fosse tronata in Inghilterra, & dipoi trapportata nella Francia. Et ancho hoggi quelli, che nogliono con maggiore diligenza saper l'intero di questa cosa, uanno il più de le nelte quiui solo per cagione di apprendere. Non sono usati i Deuidi di interucnire nelle guerre, ne meno pagano le grauezze inficme con gli altri. Esfi son liberi della militia, et sono in tutto essenti da tutte le cose. Indotti da tanti premij, & molti di loro propria uolonta si mettono in questa set ta, o anche ue ne son mandati da'loro parenti, o da'padri o dalle madri loro. Dicesiche quiui imparano un numero grande di uersi; la onde sene trouano alcuni che stanno uenti anni sotto questa disciplina; e non giudicano essi, che sia cosa lecita di scriuerla anchor che in quasi tutte l'altre cose, & nel le ragioni cost publiche come prinate usino di scriuere in lettere Greche. Io giudico, che ciò sia stato ordinato da loro per due cagioni, l'una che non uoglio no, che cosi fatta loro disciplina si sparga fra'l volvo; & l'altra, che non uegliono che quegli, che l'apprendono, confidundosi ne gli scritti, studino meno nel tenerla in memoria: la qual cosa auiene quasi ad ogn'uno, che per lo aiuto delle lettere son molto men diligenti & meno essercitano la memoria in apprendere le cose. Tra le prime cose, che si sforzano di persuadere, la prima è che l'anime nostre non sono mortali, ma che dopò la morte nostra passano da un corpo all'altro, & con questo stimano di destar molto gli huomini alla uir tù, disprezzando in tutto la paura del morire. Disputano oltre a ciò, & mostrano a' giouani molte & molte cose d'intorno alla materia delle stelle, & de' mouimenti loro; della grandezza della terra, & di questo mondo; della naturadelle cose, e della forza & potenza de gli Dei immortali. Et l'altra sorte di huomini è de Caualieri. Questi ogn'hora, che fa di mestiero, & che nasce qualche occasione di guerra (il che soleua auuenire quasi ogni anno auanti, che Cesare passasse ne'loro paesi) ò ueramente andauano a'danni d'altri; ò ueramente difendeuano il loro da le guerre mosse loro. V sano tutti d'andare nelle guerre, & secondo che ciascun di loro e nato nobile, & ha il seguito grande, cost ha sempre d'intorno gran numero di serui, & di seguaci. Et questo fanore solamente & questa sola potenza hanno essi conosciuto. I Francesi sono una natione, che è sopramodo data alla religione: onde per questa cazione que gli, che si trouano grauissimamente infermi, & quelli, che usano di andare nella guerra, & si trouano ne pericoli, ò ueramente offeriscono gli huomini ne' loro sacrifici, ò ueramente fanno uoto di offerire se medesimi: & usano in cosi fatti sacrifici per ministri i Druidi: perciò che essi giudicano, che per la uitadi

ta'di un'huomo non si possa placare la dcità de gli immortali Dei, se non si offerisce loro la uita dell'huomo cosi; hanno publicamente ordinato cosi fatti facrifici. Alcuni hanno certe statue di smisurata grandezza; le membra delle quali intessute di uimini essi riempiono di huomini uiui, & attaccando a que uimini il fuoco, quegli huomini che ui son dentro, attorniati dalla fiamma restano privi della vita. Stimano essi, che cosi fatti supplici di coloro, i quali son trouati colpeuoli ò di furto, ò di assassinamento, ò di qualche altro delitto siano molto più grati & accetti a gli Dei immortali. Doue ogn'hora che mancassero di que sti cotali huomini, uengono a punire etiandio di quel li, che no fono in alcuna cosa colpeuoli. Honorano sopra tutto'l Dio Mercurio, & di esso sono tra loro molti simulachri. Dicono lui essere stato inuentore di tutte l'arti; esso essere la guida nostra per tutte le strade & in tutti i nostri uiaggi: & stimano appresso esso hauere grandissima forza a far guadagnare altrui danari, & a far bene nelle mercantie. Et dopò lui honorano Apollo, Marte, Gioue, & Minerua: & hanno di loro quasi quell'istessa openione, che ne tengono l'altre genti; come che Apollo cacci uia l'infermità, che Minerna dia altrui i principij, & l'indirizzo all'opere & a gli artifici: che Gioue sia il Signore di tutte le cose celesti; & che Marte sia quello, che ha il gouerno del le guerre. A costui ogn'hora, che essi hanno diterminato di far guerra con altri, offeriscono ne loro sacrifici quelle cose tutte, le quali essi hanno nella guer ra guadagnato: offeriscono altresi tutti quelli animali che essi prendono, & tutte l'altre cose arrecano in un luogo solamente. Possi uedere in molte città i monticelli di cosi fatte cose, fatti in alcuni luoghi sacri, ordinati per tale effetto; e rade uolte auuiene, che si truoui qualche persona, che disprezzando la religione, hauesse ardire ò di naseondere appresso di se qualche cosa predata, ò di togliere alcuna delle cose riposte: & a tal cosa è ordinata una grauissima pena & gastigo con grandissimo stratio & tormento. Affermano tutti i Fran cesi di hauerehauuto la loro prima origine dal padre Dite, & ciò dicono esse. restato manifestato loro da Druidi.La onde mossi da questa cagione no terminano gli hati di tempo alcuno con numero di giorni, ma più tosto con annouerare le notti: & osseruano i di de natali, & i principy de mesi & de gli anni di sorte, che il giorno seguita dopò la notte. Nelle altre maniere poscia della uita son quasi differeti da gli altri in questo che no uogliono per niete, he i lovo fi gliuoli possano andar da loro publicamete, se no quado son cresciuti in età gione nile, di sorte che sono atti a sopportare le fatiche della guerra: anzi giudicano, che sia brutta cosa et degna di biasimo, che un fanciullo, mentre, che è picciolo, stia publicamete, là doue si truoua suo padre. Hano gli huomini, che prendono moglie, da prédere tati de lor beni per giusta stima che siano di quella ualuta, che è quella quantità di danari, che essi hanno riceuuta dalla moglie loro in no me di dote, & di accozzargli & farne un sol corpo. Tiensi poi diligete conto di

Crudeltà

Mercurio honorato da France fi piu che attro Dio.

Sacrifici 2 Marte.

Francesi affermano di eller discesi da Plutone.

Costume nel pren der mogsi Morte.

Esequie.

Legge.

Magiftra

Germani.

Dei.

Esfercitio

Cosabiasi menole a Germani.

tutti questi danari cost insieme cogiunti, & mettonsi da bada i frutti, che se ne canano; & chi di loro ananzerà l'altro di nita, a quello peruiene la parte di amendue, & insieme con esse tutti que' frutti che ne' passati temps se ne sono cauati. Hanno i mariti potestà sopra la uita, & sopra la morte delle donne loro, come sopra quella de' lor proprii sigliuoli. Et ogn'hora, che uiene a morte un padre di famiglia, che sia nato di casa illustre, si ragunano tutti i suoi parenti, & se ui fosse alcun sospetto della morte di colui, si viene all'esamine delle mogli, quasi come si farebbe di un uil seruo: & se per auentura si trouano colpeuoli, tormentandole con fuoco, c'o con ogni altra forte di tormenti le priuano della uita. Le pompe delle loro esse quic, & mortori, secondo che si costuma tra Fracesi, son molto magnifiche & suntuose; & usano di gettare insieme col mor to corpo nel fuoco tutte quelle cose, le quali esse giudicano essere state più care a colui, mentre che egli era uiuo, per fino a gli animali; & non ha molto tempo anchora si costumana di gettare nel fuoco ad ardere insieme col corpo del morto i suoi serui & raccomandati, che per quello, che si sapeua erano stati amati da esso uinendo, fattegli prima le debite esseguie. Quelle città, che per quanto sistima, molto meglio gouernano la republica loro, hanno fermato per legge, che se alcuno tra loro intende ò da popoli uicini ò per fama, che nada intorno alcuna cosa della Republica, la debba rapportare al Magistrato, & non debba ragionarne con alcun'altro: perche s'è tronato bene spesso che tai cose, che si ua no dicendo, che non son uere, arrecano a gli buomini sciocchi & ignoranti bauento; gl inducono a far delle cose biasimeuoli, & a prender sopra cose di gran dissima importanza partito. I Magistrati poi tengono secrete quelle, che pare a loro: & quelle, che giudicano, che sia bene a scoprire, manifestano al popolo. Non è permesso a persona ueruna di ragionare delle cose delle Republica, se non quando si trouano in Consiglio.

I Germani poi son molto disferenti da costoro nel uiuere & ne costuni; per cioche tra loro non ui hane Druidi, che siano sopra l'gouerno delle cose diuine, ne meno attendono a sacrisici. Tengono nel numero de gli Dei quelli soli, iquali essi ueggono, & da quali essi sono aiutati, & riportano qualehe fauore & giouamento; come il sole; e Vulcano, e la Luna; gli altri non gli esso secono non che altro per sama. La nita loro consiste tutta nelle caccie, & nello esse vitarsi nelle cose della guerra: & da piccioli cominciano a essercitarsi nelle durezze & nelle fatiche. Quelli riportano tra loro grandissime lode, che lunghissimo tempo sono stati nell' età della fanciullezza. Perche simano, che in tal guissi uenga ad accrescere la statura, ad accrescer le sorze, & a costimare & induri re i nerui. Tezono essi, che tra le cose degne di gradissimo biasimo et uituperio sia l'hauer conosciuto la donna prima, che l'huomo sia giunto all'età di ueti an ni; ne si p. di al cosa in alcun modo nascondere, perciò che essi usano di andarsi mescolatamente a lauare ne siumi i maschi & le femine, & di antar uestiti

di pelli, & di coprirsi le membra con pelliccie piccole, & наппо con la maggior parte del corpo nuda. Non usano di attendere alla agricoltura, & la mag gior parte del uitto loro consiste i n cascio, latte, & carne; & tra loro non ha al cuno, che habbia un modo certo, ò certi confini ne terreni; ma i loro magistrati, & prencipi loro sono usati di ogn'anno dare alle genti, & famiglie & parentadi, che stanno insieme, quella quantità di terreno, & in quel luogo, che par lo ro, & l'anno seguente gli fanno poi andare ad habitare in un'altro luogo. Assegnano molte cagioni per le quali essi si muouono a sar questo, come, che essi presi dalla continua pratica del luogo, non cambino l'essercitio della guerra, con l'effercitarsi nel coltinar la terra:che non cerchino di nenire allargando i loro confini, & che quelli altrefi, che hanno le forze maggiori non tolgano a co loro, che men possono le cose loro; che non usino troppa diligenza nelle fabriche per fuggire il freddo, & difendersi dal caldo; che non entri loro addosso al cuna cupidigia di mettere infieme quantità di danari, dalla qual cosa nascono poi le fattioni, & le discordie: accioche frenino la plebe, che stia co l'animo più quieto, uedendo gli huomini della plebe di non hauere manco robba, che i potenti,& la nobiltà. Apporta alle città grandissima lode, hauendo dato il gua sto a grandissima parte del paese, che hanno d'attorno, di hauere intorac diser ti & terreni abbandonati. Stimano altrefi, che fia grandissima uirtu, di caccia re i loro uicini de' loro terreni, si che cedano loro, E non si truoui alcuno si ar dito, che habbia animo di fermarsi ad habitare ne' luoghi, che sono appresso a loro.Giudicano infiememente di esfere in tal guisa più securi leuata uia la pau ra, che possa ne paesiloro farsi qualche subita scorreria. Et oznihora, che gli buomini di una città si difendono da una guerra, che sia mossa loro, о che тиоuano guerra altrui, fi fanno le elettioni de magistrati, che habbiano la cura 😙 gouerno di quella guerra, & hanno potessà nella uita & nella morte de gli buomini. N el tempo della pace non ui ha magistrato tra loro, che sia uniuerfale,ma i più nobili,& i capi delle provincie,& delle villate tengono ragione a loro popoli, & terminano le liti loro. Que' furti & rubbamenti, che si fan no fuor de' contadi delle ci:tà & l'andare alla strada, non riportano appò quel le nationi alcuna infamia, anzi che essi usano di dire, che questi si fanno tra lo ro per cagione d'essercitare la giouentu, & di suggire lo stare in otio. Et oltre a ciò ogn'hora che alcuno di que' primi propone nel configlio di uolere essere capo, & che quegli, che lo uoglion seguitare, si facciano auanti, & lo dicano, si leuano in piede quelli a' quali piace l'esser di colui, & la causa, er gli promet tono il fauor loro, & ne sono dalla moltitudine lodati: 5 quelli poscia di costo ro, che non lo seguitano son riputati traditori & mancatori, & da indi innan zi non si presta più loro fede in cosa ueruna. Essi non giudicano che sialecito fare alcun dispiacere a forestieri, iquali per qualche cagione arrivanonel paesc loro, anzi gli difendono da ogni ingiuria, co gli tengono come santi:

Agricolau

Quale uir tà è stima ta da Ger mani gradishma.

Cortesia ne' Fores stieri.

Francesi auanzaua no già di ualore i Tedeschi. Di Lague duc. Selua ne-

Viuere è uestire.

Selua Hercinia.

Suizzeri. Di Spira di Bafilea. Di Trafilmania.

Fere che fitrouano nella sel ua Hircinia.

Alcieco flume loro.

stanno loro aperte tutte le case, & ciascuno faloro uoletieri le spese. E fu già tempo che i popoli Tedeschi erano nel ualore auanzati da Francesi, & che per loro stessi si moueuano a far loro guerra, & che essi per lo numero grande del le persone, che erano, co per essere stretti di paese, mandauano le colonie di là dal Rheno. La onde i Tettossagi presero que'luoghi, che son fertilissimi della Germania, che sono intorno alla selua Hercinia, laquale io trouo essere stata per fama conosciuta da Eratosthene, & da certi Greci, laquale essi chiamano uolgarmente Orcinia, & quiui si fermarono ad habitare. Questa natione anche hoggi habita questi medesimi paesi, & ètenuta gente di grandissima giustitia, & molto lodata nelle cose della guerra. Hora perche stanno in quella me desima carestia, pouertà, & patienza, che i Germani usano pe' corpi loro quel medesimo uitto & quel modo medesimo del uestire. Bene è uero, che l'essere uicini a' Francesi, & la contezza, che hanno delle cose d'oltra mare, arrecaloro gran commodità, per hauere abbondanza d'ogni cosa, per gli usi loro & pe'lor bisogni: & aunezzatisi a poco a poco a esser uinti, & restati perdenti in molte guerre, non si agguagliano non che altro, per se stessi con esso loro nella uirtù Enel ualore.La larghezza di questa selua Hercinia, laquale habbiamo già di mostrata pure hora, si distende lo spatio di noue giornate: perche non si può mi surare altramente, conciosia cosa che essi non hanno alcuna contezza delle mi sure de uiaggi. Ha il suo cominciamento là, doue si termina il paese de gli Hel uetii,de' Nemeti, & de'Rauraci,& sidistende per diritto camino secondo'l corso del Danubio ne'confini de' Daci, & de gli Anarti; quindi si uolta uerso la man sinistra in paesi lontani da questo siume, & per la grandezza sua tocca i confini de' paesi di molte nationi. Ne ui ha dentro questa Germania alcuno, che dica ò di hauere udito, ò di essere andato fino là, doue essa selua si termina, anchor che sia per essa caminato auanti per ispatio di sessanta giornate, nè che meno habbia inteso là, doue essa habbia il suo nascimento. Certa cosa è che den tro ui nascono di molte sorti di fere, che no son mai state uedute ne gli altri luo ghi;trale quali quelle, che son più dall'altre differenti, er che si pare che siano da raccontare son queste. Vi ha un Bue di forma simile ad un ceruo, et ha nel mezo della fronte un sol corno fra l'orecchie molto più lungo, & più diritto di quelle corna, delle quali noi habbiamo contezza, & nella sua sommità si apro no & distendono a guisa di palmi, & certi rami, & la femina è di quella natu ra medesima che'l maschio, & di quella medesima forma; & ha le corna di quella istessa grandezza. Ve ne ha medesimamete alcuni, che si chiamano Al ci. Questi son fatti appunto come le capre,nella forma loro, & nella uarietà delle pelli, son bene di grandezza alquanto maggiore, hanno mozze le corna, & hanno le gambe senza nodi & senza congiunture, & qualhora si uoglion riposare, non si mettano in terra a giacere, ne meno se per sorte sono in alcun modo fatti cadere, si possono più leuare in piedi. V sano per lor, letti gli alberi,

a essi stappoggiano, & in tal guisa appoggiati con la persona alquanto china si riposano & dormono: & ogn'hora che i Cacciatori conoscono per le uestigie loro il luogo, doue si sogliono riparare, ò ueramente cauano tutti gli alberi di quel luogo fino alle radici si che ruinino, oueramente gli tagliano di sorte, che solamente la scorza resti attaccata; onde come quelli, secondo che è loro costume, si uengono ad appoggiare, trouando quegli alberi magagnati, co'l peso loro gli fanno ruinare, & anch' essi uanno per terra insieme con essi. Auuenne me desimamente un'altra sorte, & cosi la terza, che sichiamano Vri; questi sono alquanto minori di statura de gli Elefanti, della maniera, del colore, & delle fattezze di un toro, sono di gran forza, & son uelocissimi, & non la perdonano nè all'huomo, che ueggono, nè alle fere, & questi presi con certe fosse fabricate con arte si priuano della uita. I gionani essercitandosi in queste fatiche cosi fatte uengono a farsi di buon neruo, & in questa sorte di caccie si uengono tutt'hora essercitando; e que' giouani, che ne amazzano maggior numero, portando le corna per testimonio di ciò in publico, ne acquistano gran dissime lodi. Non si possono questi animali in alcun modo dimesticare con gli buomini, & diuenire mansueti & piaceuoli, ne anchora quando si prendono, che son piccioli. La grandezza delle loro corna, & la qualità loro, & la forma è molto differente da quella delle corna de nostribuoi. Queste cercate da lo ro con grandissima diligenza gli fanno quernir d'argento alle bocche, & se ne seruono per bicchieri ne' pasti sontuosi & ne conuiti. Cesare poi, che per lo mezo de gli Ubij, a' quali hauea dato la commissione dell'intendere di costoro; se p pe come i Sueui si erano ritirati nelle selue, sospettado del mancamento delle uittouaglie:perche, si come, poco auanti habbiamo dimostrato, tutti i popoli della Germania non usano di attendere alla coltivatione della terra, deliberò nell'animo fuo di non passare più auanti; ma non uolendo leuare a que' Barbari interamente la paura della sua tornata, & anche per ritardare le genti, che ueniuano in fauor loro, hauendo fatto ritirar l'essercito, tagliò quell'ultima parte del ponte, che toccaua le ripe del fiume dalla parte uerso il contado de gli Vbij di lunghezza di cento uenti piedi, & nell'estremità del ponte fe fabri care una torre con quattro palchi, & alla guardia del ponte lasciò dodici Cohorti,& appresso fortificò il luogo quanto meglio potè. Alla cura di quelle ge ti & alla difesa del ponte mise C.Volcatio Tullo giouane; & egli cominciando già i biadi a maturarsi, mossosi per andare a muouere guerra contra Ambiorige, passando per la selua Ardenna, la quale ela maggiore, che si troui per tutta la Francia, & si distende dalle rine del Rheno, & da confini de Tre uiri fino nel paese de' Neruy, & è di lunghezza di più di cinqueceto miglia, mandò auanti L. Minutio Basilio con tutta la caualleria, uolendo uedere se con la prestezza del viaggio, & con l'opportunità del tempo e' potesse fare qualche profitto; gl'impose, che non lasciasse far de fuochi nel campo, accioche non

Vei

Colonnie

Prouedimenti di Cesare.

Forti fatti da Cesare

Selua di Ardenna.

Di Triers. Di Tornai La fortu na e di gran pote re in tu te le cose.

Ambierigesti falua

Da Liege Cariuulco Re del la metà de gli Ebu roni.

Taffo arbore uene nofo.

si potesse di lontano conoscere con tai segni la sua uenuta, & egli disse, che ui sarebbe subito dopò lui. Basilio se co molta prestezza quel cato, che gli su comandato da Cesare, & hauendo cotra l'openione di ogn'uno sornito quel uiag gio, se molti prigioni, iquali troud per le uille che non pensauano punto a tal cosa, & per l'auiso di costoro se n'andò alla uolta di Ambiorige là, doue per quanto si diceua e si trouaua con pochi caualli solamente. Certa cosa e, che la Fortuna è di gran potere in tutte le cose, ma più di tutte nelle cose della guer ra; percioche fu gran caso, che e's'imbattesse in costui cost incauto allhora & sproueduto; & che tutti uedessero la uenuta sua auanti, che ò per fama, ò per lettere ne potessero intendere cosa ueruna: ecco dunque come la Fortuna gli fu molto fauoreuole in questo, che essendogli tolti tutti gli strumenti da guerra, che si trouaua appresso & leuate le carrete & presi i caualli, egli saluasse la uita sua. Ma anche questo auenne per questa cagione, che effendo quel luogo d'ogn'intorno cinto dalla selua; come sono la maggior parte de luoghi de Francesi, iquali se ne uanno il più delle uolte per fuggire i caldi ad habitare in luoghi uicini alle selue, & a'fiumi; gli huomini, i quali eran quiui in sua compagnia, & i suoi servidori tiratisi in un luogo stretto, sostennero alquan to, facendo testa, la suria de nostri caualli; e cosi, mentre che essi intal guisa cobatteuano, un de'skoi l'aiutò a salire sopra d'un cauallo, co uia suggendosene si saluò, per esser cosispessi & folti gli alberi della selua: ecco dunque come la Fortuna pote offai nel condurlo nel pericolo, o in fare altresi, che egli ne cam passe. Che Ambiorige poi ò non conducesse le sue genti seco a bello sludio, perche non istimò d'hauere a uenire alle mani co'nostri; à che pure glielo uietasse il tempo, et che susse impedito dalla subita uenuta de' caualli allhora, che esso si credeua, che l'altro essercito lo seguitasse, non se ne ha certezza ueruna. Egli è bene certa cofa, che hauendo egli mandati secretamente più messi per quelle uille, sè sapere a tutti; che ciascuno douesse prouedere a'casi suoi; onde parte di loro fuggendo si ritirò dentro la selua. Ardenna; & parte nelle ui cine paludi. Quelli poi, che erano più all'Oceano uicini, si nascosero dentro quell'Isole, che quiui far sogliono l'inondationi dell'acque marine. Molti ue n'hebbe, che usciti de loro confini misero nella discretione, et forze, di geti stranissime se medesimi co tutte le cose loro. Catiuulco Re della metà del paese de gli Eburoni, ilquale hauea preso così fatto partito insieme co Ambiorige, es sendo già uecchio, o no essendo più atto a sopportare le fatiche ò della guerra, ò dell'andarsi in tal guisa fuggendo; bestemmiando Ambiorige co tutte quel le bestemmie che poteua, poi che egli era stato quello, che l'haueua indotto a prendere un tal partito: preso del ueleno di quell'arbore, che si chiama Tasso de quali ne produce gran copia la Francia, & la Germania, tolse a se stesso la uita. Intanto i Segni & i Condruss, iquali sono nelle nationi & numero de'Tedeschi e fra gli Eburoni & i Treuiri, mandarono pregando Cesare per

loro Ambasciadori, che non uolesse riputargli per nimici, & the non giudicasse, che tutti que'popoli della Germania, che sono di là dal Rheno hauessero a correre una medesima fortuna: e che non haueano mai hauuto alcun pensiero di fat guerra, ne meno haucano mai dato gente ad Ambiorige per aiutarlo. Cesare trouata la uerità del fatto per essamine de prigioni, comandò loro, che se anenisse, che alcuno del paese de gli Eburoni suggendo capitasse nel paese loro, esti donessero subito darlo nelle sue mani: & che se ciò facessero, non riceuerebbono alcun danno nel loro paese. Fatte poscia tre parti di tut tol essercito, se codurre tutte le bagaglie in Vatu ca (que so è il nome di un ca stello, il quale è posto quasi nel mezo del paese de gli Eburoni) là doue si erano già fermati alle stanze Titurio & Auruculeo. Piaceua molto a Cesare questo luogo, si per molte altre cose, & si ancho, perche u'erano anchora intere le mo nitioni dell'anno passato: di sorte, che ueniua a leuare a' soldati gran parte del le fatiche. Lasciò alla guardia delle bagaglie la decima quarta legione; che era una di quelle tre, lequali hauea fatte poco auanti nell'Italia, & quiui condotte. Lasciò al gouerno di questa legione, & del campo Q. Tullio Cicerone, & gli diede dugento caualli. Hauendo spartito l'essercito, comandò a T. La bieno, che con tre legioni andasse uerso l'Oceano in que paesi, che confinano col paese de Menapij. Mandò poscia C. Trebonio con altretanto numero di soldati a dare il guasto per quel paese, che è posto nicino a quello de gli Aduatici. Et egli si dispose d'andare con l'altre tre legioni uerso il fiume Scalden, che mette nella Mosa, & nell'ultime parti della selua Ardenna, là doue baucua inteso esser andato Ambiorige con pochissimo numero di caualli: & nel suo partire disse per fermo come egli tornerebbe fra sette giorni: perche sapea molto bene, che quel giorno si doueua fare la distributione del grano a sol dati di quella legione, la quale egli hauca lasciato alla guardia. Essortò Labieno & Trebonio, che se si poteua fare con utile della Republica, tornassero anch' essi quel giorno medesimo, accioche consigliatisi di nuovo; & hauuto contezza de gli andamenti de nimici, potessero ricominciare un'altra guerra. Non ui haueua, si come habbiamo già dimostrato, alcun numero certo di soldati ragunati insieme, non u'era alcuna guardia, non terra ueruna, che con l'armi si difendesse; ma trouandosi la moltitudine per tutti que'luoghi sparsa là doue si paraua ciascuno dauanti ò qualche nascosta ualle, ò qualche luogo saluatico ò palude, doue non si potesse entrare, che desse loro speranza di poteruisi saluare & difendere quiui si fermaua. Soli i uicini haueano contez. za di que'luoghi, onde la cosa ricercaua una gran diligenza, non già in guar dare tutto insieme l'essercito; perche per essere i nimici tutti spauentati & dispersi, non ui poteua correre alcun pericolo: ma nel guardare i soldati scappolati; la qual cosa nondimeno era di qualche importanza alla saluezza di tutto l'essercito. Percioche la gransete del far predane tiraua molti trop-

Da Liege

Votucca castello Da Liege

Gheldress

Di Bosleduc. Schelda Meufa. Scanden fiume, ehe mette nella Mofa.

Quelle che far si douena. po discosto, & le selue non permetteuano, essendo in esse le uie dubbiose, & nascoste, che molti soldati insieme potessero per esse passare. Doue se egli bauesse uoluto fare una facenda, & stirpar uia quella razza di huomini scelerati, bisognaua, che si mandassero più compagnie, & che si facesse più parti di tutto l'essercito. Se pure e'uoleua tenere all'insegne le squadre, si come ricercaua l'ordine, & il costume de Romani, il luogo doue si trouauano, per se medesimo era fauoreuole a que Barbari, & non mancaua l'ardire a ciascuno di loro di mettersi di nascosto in aguato, & di assaltare, & mettere in mezo i nostri, qualhora sparsi n'andauano da gli altri lontano. Prouedeuasi in questi trauagli quanto più diligentemente si poteua di maniera, che più tosto si lasciana da parte il fare a nimici que danni, che fare si potenano, anchor che gli animi di tutti fossero alla uendetta infiammati, che con alcun dan no de'soldati, si nocesse loro. Cesare spedi tosto alle uicine città, inuitando ciascuno consperanza di far preda, a uenire a rubbare & scorrere il paese de gli Eburoni, accioche più tosto andasse a pericolo per le selue la uita de'Francesi, che quella de soldati delle legioni: o insiememente, accioche sparsosi per tutto gran numero di gente per cosi fatta impresa, si spegnesse affatto la razza, & il nome di quella città. Comparse tosto qui ui di tutti que luo ghi d'in torno gran numero di persone. Ecco quelle cose, che si faceuano per tutto'l paese universalmente de gli Sburoni, & già si faceua vicino il settimo giorno, nel quale Cesare haueua fermato in se di douer tornare là, doue erano le bagaglie, & la legione. Ora qui si poté ueramente conoscere, quanto possa la fortuna nelle cose della guerra, & in quanti casi ella arrechi: che essendo, come detto habbiamo, dispersi & spauentati i nimici, non si trouaua pure un pic ciolo numero d'huomini insieme, che potesse apportare a'nostri pure una picciola cagione di sospettare. Si sparse sino di là dal Rheno la sama fra i popoli della Germania, come il paese de gli Eburoni n'andaua a sacco: & che tutti i uicini per se medesimi correuano quiui a predare, onde i Sicambri ragunati tosto due mila caualli, perche sono uicini al Rheno, da quali, come habbiamo già detto furono raccettati i Tenchteri, & gli Usipeti, i quali si fuggiuano:e passato con certe naui, & barche il Rheno trenta miglia più abasso di quel luogo, done era il ponte non intero, & done Cefare hanena lasciato la guardia, entrarono ne primi luoghi de gli Eburoni; et quiui presero molti, che n'an dauano sparsi fuggendo senza saper doue: & fecero gran predadi bestiame, di che i Barbari son cupidissimi. Tirati dalla preda cominciarono a entrare più adentro, e non erano costoro, i quali sono buomini nati nella guerra, o nelle prede, ritenuti ne dalle paludi ne dalle selue; cercano di sapere da prigioni doue si ritroui Cesare, & intendono si come egli si era discostato molto, & che tutto l'essercito s'era partito; & uno di que prigioni, parlò loro in que

sta guisa. Che andate a fare hora dietro a cosi p ic ciola & debole preda, poi

Cefare spentialle città uici ne. Da Liege.

da Liege.

Quanto posta la fortuna nelle cose della guer ra.

Del Ducato di Ghelleri. D'Asfia. Di Francfort. Da Liege

Parole de'nemici

che uoi potete essere auenturatissimi? Voi potete in tre hore trouarui a Vatuca: quiui hanno i Romani lasciato tutte le cose loro, & hanuital quardia, che non potrebbe non, che altro cingere le mura; ne ui ha tra loro alcuno, che sia tanto animoso, che ardisca di uscire suori de gli alloggiamenti. Offertasi a quelle genti della Alemagna cosi fatta speranza, nascosero in que'luoghi, doue erano tutta la preda, la quale haueano guadagnata fino allbora, & essi se n'andarono alla nolta di Vatuca; banendo preso per loro guida colui, il quale baueua loro indirizzati a tale impresa. Cicerone, il quale haucua secondoi comandamenti fattigli da Cesare, ritenuto i soldati tutti in que' giorni passati dentro gli alloggiamenti con estrema diligenza, e non bauea lasciato andar fuori, non che altro, un folo faccomanno; il fettimo giorno, tenendo per fermo, che Cefare non fosse per adempire quanto egli hauea promesso in quel numero di giorni, perche haueua intefo come egli era andato molto più au.nti, & non s'intendeua nulla della sua tornata; & appresso mosso dalle uoci di coloro, i quali chiamauano la sua tanta pacienza uno assedio: poi, che non poteuano uscir mai fuor de ripari, non aspettando che douesse succedere alcun simil caso; per cui, trouadosi noue legioni contra i nimici, o si gran numero di caualli, & essendo i nimici rotti et dispersi, & quasi speti affatto potesse essere offeso detro lo spatio di tre miglia; mandò ne' capi uicini cinque copagnie a tagliare de biadi; e no era fra questo luogo, & il capo altro, che un picciolo colle. Erano restati dentro a gli alloggiamenti molti sodati infermi, tra i quali quel li, che in questo spatio di giorni erano tornati sani, n'andaron anch'essi fuori interno a trecento sotto una insegna; seguitarono poscia costoro un grosso nu mero di Saccomani, et affaissime besite da soma, che s'erano fermate nel nostro capo, poi che fu di ciò ancho loro dato la licentia. Appunto in questo tempo, & in quel caso, sopragiunsero i canalli Tedeschi, i quali subito senza punto arrestarsi di quel correre, con cui crano quiui arrivati, s'indirizzarono uerso la porta principale del campo, facendo ogni forza di passar dentro; ne furon prima ueduti, essendoui da quella banda le selue, che furon giunti nicino al campo, & andarono tanto auanti, che que'mercatanti, iquali andauano lungo i bastioni, non poterono altramente ritirandosi dentro saluarsi. I nostri, che no pensauano punto questa cosa, furon tutti trauagliati da questa nouità, & appena quel Cohorte di soldati, il quale era di guardia; potè resistere al pri mo assalto de nimici. Si sparsono i nimici da tutti i lati per uedere se potessero trouare alcun luogo da entrare. I nostri malageuolmente difendeuano le porte; gli altri passi tutti erano per se stessi guardati, rispetto al sito & natura del luogo. Era già entrata in tutto l' campo una gran paura, & i soldati domandauano l'un l'altro, che cosa fusse, o quale fosse la cagione di tanto ro. more; ne faceuano alcuna provisione di verso dove si dovessero portar l'insegne, ne meno doue i foldati si douessero presentare. Haucuani alcuno, che

Vatucă.

Penfiero di Cicero

Soldati infermi.

Paura entrata nel campo di Cefare. Supersti-

Publio Se fiio Baculo.

Incomodità de' nostri.

Squadra farra da Cefariani andaua dicendo come il campo era stato già preso da nimici; altri uoleua dare ad intendere, che que Barbari rotto il nostro essercito, & morto il capitano erano uittoriosi ucnuti quiui; & quasi tutti arrecauano auanti nuoui augury rispetto al luozo, doue si trouauano, & si metteuano dauanti a gli occhi la ruina di Cotta, & Titurio, i quali eranostati morti nel medesimo luogo. Essendo dunque in questa guisa spauentati tutti, uenne a consermarsi in quelle genti Barbare l'openione, che haueano già presa dalle cose dette loro da quel prigione, che dentro a ripari non ui fosse alcuna guardia; onde fecero ogni sforzo di rompere i ripari, & passar dentro confortandosi l'un l'altro fra loro, condire, che non era per niente da perdere una uentura cosi grande. Era restato nella guardia P. Sessio Baculo amalato, il quale sotto Cesare era stato primipilo, di cui habbiamo già fatto mentione auanti nelle passate bat. taglie; & erastato già cinque giorni senza punto mangiare. Questi perduta ogni heranza di saluarsi, & che gli altri si potessero saluare, saltò fuo ri del suo loggiamento senz'alcun'arme, e uide come già soprastauano i nimici, & che la cosa era ridotta in estremo pericolo; egli tosto prese l'armi da coloro, i quali gli erano appresso, & fermossi nel mezo della porta. Fucostui seguitato da tutti i Capitani di quel Cohorte, che era restato alla guardia del campo. E cosi uennero tutti insieme a sostenere alquanto la battaglia; ma Sestio ucnne mancando, & grauemente ferito di più serite cadendo, su quindi a braccia portato uia. In questo poco di tempo, che ui corse, gli altri uennero a prendere alquanto di animo: di maniera, che presero ardire di fermarsi sopra i ripari, & a mostrarsi a nimici, come difensori del campo. I nostri soldati in tanto hauendo fatta la provisione bastevole de biadi, udirono quel romore, che si faceua, onde i caualli corsero tosto auanti; & uidero in quanto pericolo la cosa fosse ridotta. Ora quiui non ui hauendo riparo ò bastione alcuno, done gli spauentati si potessero ritirare, que soldati, i quali era no uenuti poco inanzi, non essendo altre uolte usati di trouarsi nelle fattioni, si uoltarono tutti al Cohorte & a' Capitani, & attendeuano quello, che essi nolessero comandar loro. Ne ui su alcuno di tanto animo, che non sosse trauagliato da tanta nonità di cosa tale. Que Barbari hauendo di lontano uedute l'insegne si leuarono dall'impresa; & di prima credettero, che sossero tornati i soldati delle legioni, le quali, come da prigioni haueuano inteso, erano andate molto lontano. Ma ueduto poi come essi picciol numero, non facendo alcun conto di cosi pochi soldati, uennero con impeto contra loro da tutte le ban de. I Saccomani correndo si ritirarono sopra quel monticello, che era uicino, quindi con prestezza calandosi si misero fra le compagnie sotto l'insegne: onde taxto maggiormente uennero a spauentare i già impauriti soldati. Parte di loro fatta una squadra a uso di triangolo giudicauano, che sosse bene essendo il nostro campo si uicino, di far con prestezza uno sforzo, & passare nel campo: confidandosi, che se alcuna parte di loro fosse da'n mici tolta in mezo, si che ne restassero morti, gli altri almeno si potrebbono in tal guisa saluare. Altri erano di parere, che si douessero tutti fermare sopra quel monte, & tutti douessero correre una medesima sorte. Ma i soldati uecchi, non lodauano punto il prendere cosi fatto partito, quelli dico, i quali erano andati insieme, come siè già detto, sotto una medesima insegna. Confortatisi dunque l'un l'altro sotto la scorta di C.Trebonio Caualier Romano, il quale era lor capo, si fecero la strada per mezo de nimici, & cossper forza passando si con dussero tutti nel campo a saluamento. I Saccomanni anchora & la caualleria seguitando costoro con quella medesima furia & impeto, per la uirth & ualore de soldati si codussero a saluamento: ma quelli, che s'erano sermatinel monticello uicino, non hauendo anchora, per molta sperienza apparato l'arte della guerra, non poterono star forti in quel partito, il quale baueuano giudi catomigliore, di fermarsi in que'lueghi alti & far quiui disesa, ne meno usa re quello sforzo & quella prestezza, che essi haueano ueduto essere a gli altri giouato:ma facedo forza di passare al capo uenero a condursi in luogo molto scomodo & cattino. I Capitani, alcuni de quali peagione della uirtù et del ualor loro da gli ultimi gradi delle altre legioni erano stati eletti a primi gradi di questa:non volendo per niente perdere bora quella gloria, la quale essi si ha ueuano per l'adictro quadagnata co l'arme in mano, ualor osissimamente com battendo, furon quiui morti: parte de' foldati hauedofi con la uirti & ualor di costoro farta la strada fra nimici, contra l'openione et speranza d'ogn'uno si co dusse a saluamento nel capo, & parte messi da nimici in mezo, ui suron taglia ti tutti a pezzi. Que'Tedeschi perduta ogni speranza di poter più predere gli alloggiamenti nostri, perche uedeuano già, come i nostri s'erano fermati sopra i bastioni, portandone quella preda, la quale essi baueano già lasciata nelle uici ne selue, si ritirarono di là dal Rheno; & futato il terrore, che era entrato ne i nottri anchora dopò che i nimici s'erano andati con Dio, che giunto quella not te al capo C. Voluseno mandato da Cesare co la caualleria, no uoleuano creder per niente, che Cesare uenisse saluo co l'essercito. Et era si grande il sostetto che era entrato ne gli animi di tutti, che quasi tutti storditi, & suor di se diceuano, che hauedo egli perduto tutte le fanterie si era con la caualleria fuggendo saluato: et affermauano, che i T'edeschi no si sarebbon mai messi ad assaltare il nostro campo, se l'essercito nostro fosse saluo et intero; ma Cesare con la uenuta sua lend loro tutta questa paura. Oratornato lui sapendo molto bene il successo di quella guerra, lament andosi d'una cosa solamente, che sossero uscite fuori de'ripari quelle copagnie, che erano restate alla guardia, & che non si doueua per un caso di si poca importaza lasciare il suo luogo, giudicò, che la Fortuna hauesse potuto molto in una cosi subita uenuta de nimici; et molto maggiorme te anchora, che hauessero potuto far ritirare quelle geti Barbare da bastioni

Diuersia de pareri.

Partito giudicato migliore.

fchi perdono la fperaza di hauere i nostri al loggiame ti.
Sospetto ne' Cesariani.

I Tede-

Dano che faceua l'effercito di Cefare et dalle porte del capo. Et quello, che si parena, che donesse arrecar maraniglia più d'ogn'altra cosa, era, che que'popoli della Germania, iquali haueano passato ilRheno, con proposito di uenire a mettere a sacco il paese di Ambiorige, fos sero poscia uenuti fino al capo de Romani, et hauessero fatto cosi gra piacere et beneficio ad Ambiorige, et così disiderato da lui. Cesare tornato di nuouo a' da ni de' nimici, hauendo messo insieme dalle uicine città grannumero di gente, le mandò per tutti que' luoghi:in tutte quelle uille & edifici, che si uedeuano simettena il fuoco: per tutto si facea preda, & ogni cosa n'andana a sacco: i bia di non solamente eran consumati dalla moltitudine grande delle bestie, & da gli huomini altresi;ma erano etiandio distesi per terra rispetto al tempo del. l'anno, & alle grandinose pioggie: di sorte che se bene alcuni si fossero allbora quiui nascosti, essendo poscia partito quindi l'essercito, bisognaua nondimeno, che quei tali morissero in ogni modo, hauendo mancamento di tutte le cose: & la caualleria era sparsa in tanti luoghi, che bene spesso un medesimo luogo era scorso più uolte & ricercato: di maniera, che i prigioni, che si faceuano non so lamente diceuano di hauer ueduto Ambiorige, mentre n'andaua fuggendo, ma più oltre affermauano, che non era molto lontano dal cospetto loro. Di sorte, che hauendo speranza di prenderlo; & pre sa in ciò una grandissima fatica quelli, che sperauano di fare un sommo piacere a Cesare uinceuano quasi la na tura con la diligenza loro: ma sempre si parea che manzasse un poco a uenire in una grandissima felicità. Egli intanto nascondendosi fuggendo per grotte balze, & selue, & aiutato a nascondersi dalla notte and ando per al ri paesi, et altri luoghi, n'andaua uia con una guardia di non più, che di quattro caualli, ne' quali solamente egli predeua ardire di rimettere la uita sua. Poi che dun que fu in questa guisa dato il guasto a que' paesi, Cesare hauendo perduto due compagnie, ridusse tutto l'essercito a Durucorto de'Rhemi, & hauendo ordina to quiui la dieta di tutti i popoli della Francia, la publicò per tutto, 🔗 diterminò di conoscer quiui la causa della ribellione de' Senoni, & de' Carnuti: & hauendo data la sentenza sopra la cosa di Accone, ilquale era stato capo di quella congiura, lo fè punire della pena della uita, si come era costume de gli antichi suoi. Et alcuni hauendo paura di cosi fatto giudicio se ne fuggirono, et hauendo egli priuato costoro dell'acqua, & del fuoco, mise due legioni alle sta ze nel paese de' Treuiri, due in quello de' Lingoni, & l'altre sei in quello de' Se noni a una terra detta Agendico; proueduto l'essercito di grani, egli se ne uenne alla uolta d'Italia per amministrar quiui ragione, si come egli haueua

Ambiorige fugge.

Reins in capagna.

Di Sens. Di Cartres.

Di Triers.
Di Langres.
Di Sens.
Prouins.

già disegnato.

IL FINE DEL SESTO LIBRO.

## DE COMMENTARI DIC GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA FRANCESE.

## LIBRO SETTIMO.



Es are poi, che le cose della Francia suron quietate, se ne uenne alla uolta dell'Italia, si come egli hauea prima disegnato, per amministrare ragione. Quiui intese la morte di P. Clodio: É intesa la deliberatione del Senato, come tutti: giouani d'Italia haueuano insieme congiurato; ordinò di sare sente per tutta la Properta Passò tosto la nuova di tut

Morte di P. Clodio intefa da Cefare.

re gente per tutta la Prouenza. Passò tosto la nuoua di tut te queste cose nella Francia di là dall'Alpi. I Francesi aggiunsero con fintione a queste nuoue; come si pareua che la cosa ricercasse, che Cesare era ritenuto di là da que' mouimenti ciuili: & che rispetto a tante discordie, & dispareri, e' non poteua tornare altramente all'essercito. Onde mossida questa occasione quelli, iquali già molto prima si doleuano di star sottoposti all'Imperio del po pol Romano, cominciaron tofto con molto maggior libertà & ardire a trattare di muouer guerra. Et i primi gentil'huomini della Francia ordinate traloro più diete dentro le selue, & in luoghi secreti si querelarono molto della morte di Accone, & dimostrandosi fra loro scambieuolmente, che tal caso potrebbe anchora a loro auuenire. Tutti insieme compiagneuano la mala sorte de pepoli tutti della Francia, & con ogni sorte di promesse & di premy & of ferte andauano ricercando coloro, che uolessero esfere i primi a roper la guer ra,& che con metterfiloro a pericolo della uita; riducessero la Francia tutta in libertà. E sopra tutto diceuano douersi hauere a questo risguardo auanti, che si seuoprissero le loro secrete deliberationi, che s'impedisca a Cesarela stra da di tornare all'esercito. E che questo sarebbe ageuole, perche i soldati delle legioni non harebbono ardire senza l'Imperator loro di uscire fuori de' loro al oggiamenti; ne l'Imperatore d'altra parte senza l'aiuto loro si potrebbe co durre là, doue essi erano alle stanze. E che in somma era loro molto meglio, 3 più benoreuele di combattendo lasciar la uita nella guerra, che non pocer riacquistare l'antico loro bonore, & la gloria guadagnata con l'arme ne passati tempi. & la perduta libertà, la quale era stata loro da i loro antichi lasciata. Poi che si furon trattate tra loro queste cose, i Carnuti furon quelli, che leuatisi su si offersero di essere quelli, che non suggirebbono pericolo alcuno per cagione della commune salute, & di nolere essere eglino i primi fra tutti gli

Nuoua congiura di Frăcesi

Cagioni, che moueuano Francesi, a prender l'armi.

Di Cartres. Cartres.

Di Cartres. Cornane e Coneto Capitani de' Carnu Orleans. Cotta uccife.

Orleans Liuernia.

D'Aluer-

A Vercin torige. Aruerno.

Chiaramonte.

Di Sens. Di Parigi altri a romper questa guerra. Ora perche per hora non poteuano altrimentitra loro afficurarsi con darsi gli ostaggi affine, che non si scoprisse la cosa; do mandareno, che ciò fra loro si fermasse con la fede & col giuramento, messe insieme tutte le insegne militari; la qual cosa secondo il cost ume loro, è una cerimonia di grandifima importanza, acciò, che cominciata la guerra non soffero poi abbandonati da gli altri. Albora commendando tutti i Carnuti, & hauendo tutti col giuramento loro promesso quelli, che quiui furon presen ti, si partiron tutti dall'ordinata dieta hauendo prima tra loro diterminato il tempo,nel quale si doueua tal cosa mettere ad effetto. I Carnuti poi che fu uenuto il giorno diterminato hauendo fatti lor Capitani Cotuano & Conetoduno huomini disterati, dato il segno corsero tutti alla uolta di Genabo; et qui ui tagliarono a pezzi tutti que'cittadini Romani, i quali erano quini per negotiare lor facende: & tra gli altri C. Fusio Cotta honorato Caualier Romano, il quale u'era per commission di Cesare al gouerno de'grani & delle uittouaglie; & tutti i loro beni misero a sacco. Corse prestamente la fama di questa cosa a tutte le città della Francia. Conciosia cosa che ogn'hora, che auiene una cosa, che sia di grande importanza, & molto notabile con le grida ne danno segno per le uille, & pe'paesi nicini; & di mano in mano quegli, che sono appresso l'intendono, & dannone contezza a'nicini loro, si come auenne allhora. Percioche della cosa fatta in Genabo la mattina nel leuar del Sole; ne fu la nuoua nel paese de gli Aruerni auanti, che sossero passate le quattro hore del la notte: & è quel luogo lontano dal luogo doue era seguita tal cosa, intorno a cento sessantamiglia. In questa medesima guisa V ercingetorige Aruerno figliuolo di Celtillo giouane di gran potenza, il cui padre era già stato il pri mo huomo di tutta la Fracia, & perche egli hauea co sommo disiderio cercato di farsi signore, erastato poi morto da' cittadini della sua terra; chiamati a se tosto tutti i suoi seguaci, & confederati, ageuole cosa gli fu d'infiammargli a tale impresa. Scopertosi il disegno di costui, ciascuno corse a prender l'armi; ma fu da Gobanitione suo vio, & da altri cittadini principali, i quali non giudicauano, che fosse ben fatto di tentare hora questa sorte, cacciato fuo re di Gergobia; ma non perciò si tolse da tale impresa, anzi mise tosto insieme per quelle uille uno esfercito di huomini bisognosi er di mala uita. Et hauendo fatte queste genti, quanti gli dauano nelle mani di que'di dentro induceua a esser del suo parere. Essortana tutti, che nolessero prender l'arme per cagione della commune libertà; & hauendo già radunato un grosso essercito, cac ciò della città coloro, da quali era stato egli poco auanti cacciato: i suoi lo chia marono Re, & egli tosto mandò suoi Ambasciadori per tutti que paesi d'intor no, co fortando tutti a star forti nella data sede: & in un tratto surono in lega con esso i Senoni, i Parsii, i Pittoni, i Cadurci, i Turoni, gli Aulerci, i Lemouici: gli Andi, tutti gli popoli di quelle città, che son uicine all'Oceano; & consenconsentendoui tutti universalmente su dato a lui il governo di tutta quell'im presa, et esso fatto generale: onde tosto, che egli hebbe tale auttorità, comadò che tutte queste città gli douessero daregli ostaggi, & impose, che con prestezza gli douessero mandare un certo numero di soldati. Et eltre a ciò diede l'ordine a ciascuna di quelle città di quanto numero d'armi douesse fare ap prestamento, & di quello altresi, che far douesse ciascuna auanti a quel tempo. Egli primieramente mise ogni sua diligenza nel farede' canalli, & alla estrema diligenza del gouernare aggiunse il mostrarsi in ogni cosa seuerissimo. Perche costrigneua con le pene & tormenti grandi, che daua, a star fermi coloro, i quali stauano dubbiosi. Perche pe'delisti più grani, & col fuoco, & con ogn'altra sorte di tormenti toglicua altruila uita. Done per le cagioni più leggieri hauendogli fatto tagliar l'orecchie, o cauar gli occhi, gli rimandaua a casa, accioche sossero essempio a gli altri, & per arrecare a gli altri spauento, co la gradezza delle pene. Hauedo dunque messo insieme in un subito co somiglianti gastighi un grosso essercito, madò Letterio Cadurco, huo mo di grandissimo ardire, con una parte delle genti nel paese de' Ruteni; & egli se n'andò alla uolta de Biturigi. I Biturigi alla uenuta di costui spedirono tosto ambasciadori a gli Hedui, & gli mandaron pregando, che douessero dar loro soccorso in tale impresa, percioche essi erano loro confederati, affine, che fosse loro più ageuole lo stare appetto all'essercito de' nimici. Gli Hedui co pa rere di que' Luogotenenti, iquali Cesare hauca lascia to con l'essercito, manda rono tosto alcune fanterie & della caualleria a soccorrere i Biturigi; & arriua te queste genti al fiume Ligeri, ilquale corre fra il paese de gli Hedui & quel lo de Biturigi, & fermatisi quiui per alquanti giorni, & non hauendo hauuto ardire di passar quel siume, diedero la uolta uerso casa; & a'nostri Luogotenen ti dissero come essi s'erano tornati in dietro temendo della malignità di Bituri gi:percioche haueuano conosciuto che il trattato loro era, se esti fossero passati di là dal fiume, che da una parte fossero asfrontati da loro, & dall'altra da gli Aruerni. Ora se essi ciò facessero per la cagione, che essi esposero a' nostri Luogotenenti, ò se purc lo facessero per loro malignità, perche non habbiamo di ciò certezza ueruna, non si pare che sia da mettere per cosa certa. I Biturigi su bito dopò la partita di costoro, si accordarono con gli Aruerni. V enuta a Cesa re in Italia la nuoua di queste cosc, hauendo egli già inteso, come le cose di Ro ma per la nirtù di G.Pompeo erano ridotte a miglior termine & in più commodo stato, caualcò tosto alla uolta della Francia; done poi, che su arrivato, ue deua d'essere impedito da molte gra difficultà, di che modo douesse tenere per condursi all'essercito. Conciososse cosa, che se egli facesse uenire a se le legioni nella Prouenza, nedeua come facea di mestiero, che per la uia connenisse loro in assenza sua di combattere: se pure egli andasse a trouar l'essercito, non gli pareua, che fuse punto bene di fidarsi di coloro, che si pareua, che allhora si stessi

Di Poit tiers. Di Cahors. Di Tours Di Roan Di Limo fins. D'Angio

Quanto importas se la ca-ualleria.

Di Cahors. Di Rhodes. di Burges d'Autun. d'Autun.

di Burges Lotre. d'Autun. di Burges

di Burges

D'Aluer-

di Burges D'Aluerniz.

Cefare torna in Francia. Lutterio.
Di Rhos
des.
d'Aluernia.
Di Mompolieri.
Di Lodefue.

Di Rhodes. Volsci Auignonefi. d'Armignac. Tolosa. d'Albin. d'Aluernia. d'Albin. Monte d'Aluernia. d'Aluernia.

d'Aluernia.

Da Burges.
d'Aluernia.
Cefare la feia il gouerno del l'effercito giouznetto.
Di Delfinato.

sero in pace Intanto Lutterio Cadurco, ilquale era stato mandato nel paese de' Ruteni, sè diuentare amici gli huomini di quella città con gli Aruerni; quindi passando in quello de' Nitiobrigi, & de' Gebali, dall'uno & da l'altro di que sti due popoli si fè dare gli ostaggi; quindi messo insieme un grosso numero di gente, cominciò a marciare alla uolta della Prouenza & di Narbona, facendo ognisforzo di passarui. Cesare intesa questa cosa, istimò che fosse da metter da banda tutti gli altri suoi disegni per condursi aN arbona; doue poi, che fu giunto, mise animo a tutti coloro, che erano impauriti, & ordinò nuoue gen ti alla guardia ne' luoghi de' Ruteni, nella Prouenza; in quello de' Volsci, de gli Artomici, de' Tolofati, & d'intorno a Narbona; perche que' luoghi erano uicini a nimici; & una parte delle genti della Prouenza, con que' soldati nuo uamente condotti d'Italia nolle, che si tronassero tutti nel paese de gli Heluy, che è uicino a quello de gli Aruerni. Hauendo messo in ordine queste cose tut te,& già ritenuto & fatto discostare Lutterio; perche giudicaua, che sosse pe ricoloso il mettersi a passare pe' luoghi guardati da' nimici, se n'andò ne' luoghi de gli Helun, quantunque il monte Gebenna, che parte gli Aruerni da gli Heluij nella stazione, che era dell'anno ueramente asprissima, con le nieui, che u'erano sopra altissime, impedisse il uiaggio; egli nondimeno fattaleuar uia la nieue d'altezza di sei piedi, & aperte in tal guise le strade co gran dissima fatica de soldati, giunse ne confini del paese de gli Aruerni, o assalta tigli all'improviso, che non pensavano a tal cosa, perche simavano, che'l mon te Gebenna fosse loro come un muro per riparo, & in quel tempo dell'anno non si era mai trouato pure un'huomo, ilquale hauesse potuto quel monte pas sare; comandò a' caualli che si spargessero per tutto & scorressero quanto più paese potessero, & che apportassero maggior terrore a'nimici, che fosse lor possibile. Venne prestissimamente la fama & gli aunisi dital cosa a Vercingetorige; onde subito tutti gli Aruerni spauentati gli furono d'intorno, con pregarlo strettamente, che uolesse prouedere alle cose loro, & che non permette se che foscro sacche ggiati da'nimici, & massimamente uedendo, come tutto'l carico della guerra si uoltana sopra di lui : onde egli mosso da preghi loro leud le genti del paese de Biturigi, & inuiolle uerso gli Aruerni. Ora Ce sare essendo dimorato in quei luoghi due giorni appunto, perche egli hauea già conceputo nell'animo suo douere auenire queste cose di Vercingetorige, si parti dell'essercito per cagione di far più genti: & di mettere insieme maggior numero di caualli, lasciando al gouerno dell'essercito Bruto giouanetto; imponendogli, che facesse per tutti que luoghi fare scorrerie a caualli; & che farebbe ogni opera di tornare fra tre giorni al campo. Poi che Cesare hebbe dato ordine a queste cose tutte, caualcando con quella maggior prestezza, che fu possibile, arriuò a gran giornate a Vienna contra l'openione di tutti i suoi. Hauendo quiui trouato i caualli freschi, iquali egli hauea già molti giorniauanti mandati quiui; non si posando mai ne giorno ne notte, passando pe' confini de gli Hedui, marciò alla uolta del paese de Lingoni, là doue erano fermate due legioni a suernarsi, & anche assine, che se gli Hedui anchora trattassero niuna cosa d'intorno alla salute di se medesimi, gli preuenisse con la prestezza. Giunto quiui, mandò all'altre legioni, & prima hebbe fatto massa di tutte in un sol luogo, che susse giunta la nuoua a gli Aruerni della sua uenuta. Poi che Vercingetorige hebbe inte so questo, sè di nuouo passare l'esfercito nel paese de'Biturigi, quindi presala uolta di Gergobia terra di Boi(il qual luogo hauea già conceduto loro Cesare, allhora che essi erano restati uinti nella guerra fatta con gli Suizzeri, & gli hauea raccommand iti a gli Hedui) disegnò di assediarla & di prenderla. Arrecaua questa cosa gran difficultà a Cesare intorno al risoluersi di che partito douesse prendere, ò se douesse nel remanente dell'inuerno, che seguiua, tener ferme tutte le legioni in un luogo, accioche uinti que' popoli, che pag ui ino il tributo a gli Hedui, tut ta la Francia non si ribellasse: perche non si parrebbe che gli a nici suoi potessero sperare di hauere alcuno aiuto da lui, o se pure e'gli cau asse più tosto dalle stanze, che poscia e patisse grauemente di uittonaglia per esser dissicil cosa in que'tempi di poterla condurre. E giudicò nondimeno, che fosse molto il meglio di più tosto sopportare tutte le disficultà, che riceunto si grande oltraggio far si, che tutti i suoi gli diuenissero nimici. Hauendo dunque essortato gli Hedui, che facessero provisione di vittovaglia, mandò avanti alcuni a'Boi, che facessero intender loro, come e'ueniua, & che gli confortassero a star forti, & aresistere con animo grande a gl'impeti de'nimici. Lasciate poscia due legioni con tutte le bagaglie in Agendico, marciò con le genti al la uolta de' Boi, & arrivato il seguente giorno a V ellaunoduno terra de' Senoni, non si uolendo lasciare dopò le spalle alcun luogo nimico, acciò non fosse impedita da alcuno la strada a coloro i quali doueuano condurre la uittouaglia in campo, disegnò di assediarla & di prenderla. Et in due giorni la cinse di bastioni, il terzo giorno hauendo que'di dentro mandati loro Ambascia. dori a fare intendere, come uoleano darsia Cesare, egli comandò loro che gli dessero l'armi, che gli mandassero tutte le bestie da soma, & che gli dessero seicento ostaggi, & al mettere ad esfetto tutte queste cose lasciò Luogotenente C. Trebonio. Egli uolendo quanto più tosto potea fornire quel uiaggio, se n'andò alla uolta di Genabo de Carnuti, iquali in quel principio, che fu portata loro la nuoua dello assedio di Vellaunoduno stimando, che la cosa douesse andare molto in lungo, faceuan prouissone di buone guardie, & di metterui gente per difender la terra di Genabo. Cesare in capo di due giorni, su quiui, & fermato il campo dinanzi alla terra, impedito dalla soprauegnente notte riserbò l'impresa pel seguente giorno; comandando intanto a'soldati, che facessero tutta quella provisione che esso giudicava, che si convenisse per fare

d'Autun di Lägres

d'Aluernia.
di Burges
di Borbone.
d'Autun
Difficultà nelle
quali fi
ernouaua
Ceiare
d'Autun

d'autun. Di Borbo ne.

Sens o Prouins Villa noua. Di Sens.

Orleans. di Cartres Villa noua.

Cesare a Genabo. Loire. Fiume. Ligeri.

d'Orleas.

Cefare prende Genabo.

Loire da Eurges.

Da Burges. Noion.

Caualeria de'Frã cefi.

Rotta del le nuoue genti.

Viaron. di Burges

l'effetto disegnato; & perche il ponte del fiume Ligeri toccaua la terra, dubitando, che que' di dentro non si fuggissero di notte; uolle, che i soldati di due legioni stessero tutta quella notte alla guardia. Que'di Genabo usciti chetamente alquanto prima che fosse la meza notte suor della terra, cominciaro. no a passare il fiume; ma saputasi la cosa dalle spie, & Cesare comandò a quelle legioni, le quali egli hauea fatto stare senz'alcuno impedimento che douessero mettere il fuoco alle por te; & cosi gli sè passar dentro, & prese la terra; essendoui restati pochissimi de'nimici, che non fossero stati prigioni; perche la strettezza del ponte, & delle strade haueuano impedito alla moltitudine la fuga; sè mettere la terra a sacco, & posciametterui il fuoco, uolle, che tutta la preda susse de soldati, & fatto passare l'essercito di là dal siume Ligieri arriuò ne' confini de' Biturigi . Tosto che Vercingetorige intese la uenuta di Cesare, si leuò dallo assedio, o uenne alla uolta di Cesare. Egli haueua disegnato di dar l'assalto ad una terra de Biturigi, la quale era nella stra da; detta Nouioduno. Et essendo di essa uenuti a trouarlo gli Ambasciatori pregandolo, che uolesse perdonare loro, & saluar loro la uita; egli uolendo con quella prestezza mettere ad esfetto le cose sue, con laquale egli hauca già la maggior parte dell'imprese conseguito, comandò loro, che gli dessero l'armi, che gli mandassero i caualli, & che gli conducessero gli ostaggi: & ha uendo eglino dato una parte de gli ostaggi, & attendendosi a mettere ad effetto l'altre cose; messi dentro i Capitani, & alquanti soldati, che cercassero l'armi, e caualli, fu neduto apparire la canalleria de nimici di lontano, ch'era scor sa auanti alla battaglia di Vercingetorige. Onde tosto che gli huomini della terra hebbero ueduto costoro, & che uennero in speranza di soccor so leuatosi il romore cominciarono tutti a prender l'armi, a serrar le porte, & a salire sopra le mura. I Capitani, iquali si trouauano nella terra conoscendo pe' segni de' Francesi, ch'ess faceano nuoui disegni, impugnandosi le spade presero le porte, & intal guisa fecero ritirarsi i loro tutti a saluamento. Cesare comandò che la caualleria tutta saltasse fuor de ripari, & fè che si affrontassero co'caualli de'nimici; & ucduto, che i suoi n'haucano il pezgio. mandò lor dietro intorno a c c c c. caualli Tedeschi, i quali egli banea prima disegnato appresso la persona sua ritenere, no poterono i Francesi resistere al dar dentro di costoro, e cost uolti in fuga i nimici, & perduti molti de'loro, si ritirarono all'e sercito. Poi che surono rotti costoro, i cittadini della terra impauriti di nuovo, hauendo fatti prender coloro, iquali effi giudicauano, che fossero stati quelli, che haucano solleuata la plebe, gli condussero a Cefare, est diedero a lui. CESARE hauendo facto queste cose se n'andò alla uolta della terra di

CESARE hauendo fatto queste cose se n'andò alla uolta della terra di Auarico, che era una terra grandissima, & fortissima ne consini de' Biturigi; il cui Contado era fertilissimo, & aboudantissimo; perche teneua per certo, che

ogn'hora, che hauesse hauuto nelle mani quella terra, harebbe anchora la città de' Biturigi in sua potestà. Vercingetorige hauendo riceuute tante rotte, & danni a Vellaunoduno, a Genabo, & a Nouioduno; chiamò i suoi tutti a parla mento; & mostrò loro, come che da hora inanzi bisognaua di guidare la guer ra d'un'altra maniera, che non si era fatto ne' tempi adietro; & che era da fare ogn'opera, & usare ogn'arte, accioche si uietasse a'Romani il potere hauere i pascui, & le uittouaglie. Et che ciò sarebbe loro ageuole, perche eglino hanno gran numero di caualli; & perche sono in ciò aiutati dalla stagione dell'an no, che i pascui non si poteuano anchora segare; si che i nimici sarebbono stati sforzati a uscire sparsi fuori de gli alloggiamenti; onde i caualli gli poteuano andare ogni giorno uccidendo. Che oltre a ciò per cagione di saluarsi doueua disprezzare le cose famigliari, & anche facena di mestiero, che si mettesse il fuoco ne' borghi, & in tutti gli edificij tanto spatio lontano da' Boi intorno intorno, quanto si potena giudicare, che essi sossero per distendersi per cagione di potere gouernare i caualli. Doue eglino haueuano abbondanza grandi di queste cose tutte, perche sarebbono aiutati dalle cose di coloro, nel paese de' quali si farebbe la guerra. E che i Romani à ueramente non potrebbon soppor tare tal carestia, ò ucramente si uerrebbono a discostare assai dal campo con lo ro gran pericolo. E non era di molta differenza ò che gli amazzassero, ò che gli togliessero le bagaglie; perche perdute quelle non potrebbono altrimenti far guerra. Che oltre a ciò bisognaua che si brusciassero tutte quelle terre, che per non essere ben fornite & fortificate, o sicure per lo sito loro naturale, non si po tenano senza pericolo difendere; accioche in esse no si potessero riparare quel li che fuggono il combattere; ò che i Romani non se ne accommodassero a far gran preda di uittouaglia & d'altre robbe. Done se queste co se parenano loro hora graui & aspre, che doueano giudicare, che fossero molto più graui di grā lunga, & più strane, che gli fossero leuate le mogli e' figliuoli & messiin serui tù & essi prinati della nita, ilche suole quasi sempre anenire a coloro, iquali ri mangono perdenti. Approuato di commune consentimento d'ognuno questo pa rere, si mise in un sol giorno il fuoco in più di ueti città de Biturigi. Fecesi que sto medesimo nell'altre città anchora; uedeuasi in ogni lato de gli abbrucciamenti, & ogni cosa era pien di fuoco: & come che queste cose e' le sopportasse ro con dolor grande e' prendeuano in ciò nondimeno un conforto; che tosto, ottenuta la uittoria, teneuano per certo di douere ricuperare tutto quello, che hauessero perduto. Trattauasi nel consiglio generale sopra la città di Auarico, se si douesse ardere anch'ella, ò pure si douesse difendere. Onde i Biturigi si gettauano a' piedi d'ogn' uno, con pregargli , che non gli costrignessero a met ter con le proprie mani il fuoco in una città, che era la più bella di quasi tutta la Francia, laquale è la fortezza & ornamento della città loro: affermauano, che essi erano per difenderla facilmente, rispetto al sito suo naturale, che es

Burges.
Villa no ua.
Orleans.
Noion.
Vercinge torige par la a fuoi.

Di Borbo ne.

Si abbrucian molte città. di Burges.

Vairon di Burges Biturigi non uoleuano abbruciare una loro città. Di Burges.

Vercinge torige legue Celare.
Viaron.

Oue Cefare fermò il cãpo.

Di Borbon. d'Autun.

Di Borbon. d'Autun

Volontà di Cesare di stare al l'affedio.

sendo quasi d'ogn'intorno cinta dal fiume, & dalle paludi, ha solamente una strada & quella molto stretta, per laquale ui si possa andare. Fu ciò conceduto a Biturigi domandanti, anchor che Vercingetorige da prima configliasse il contrario, & dipoi si mutasse di proposito, & di ciò si contentasse mosso in parteda' prieghi loro, & in parte dalla compassione, che haueua al uulgo, onde fu messo nella terra una buona guardia di huomini scelti per tale essetto. Venia Vercingetorige seguitando Cesare con minor giornate, & elesse un luogo per fermare il campo, ben forte, & quardato da certe paludi, & da più felue quindici miglia lontano da Anarico; quiui intendena da certe spie a di per di & ad ogn'hora tutto quello, che intorno ad Auarico si faceua, & comandauà tutto quello che uoleua, che si facesse: teneua diligente cura di tutti i luoghi done i nostri haueuano i paschi, & done andauano a segare i biadi, & intal quisa ueniua assaltando coloro, che erano costretti talhora di allontanarsi trop po, & arrecaua loro gran danni; quantunque i nostri ui facessero tutti que'rimedij e provisioni, che ragionevolmente fare vi si potcano andandovi a tempo non pensato, & per uiaggi non più usati. Hora hauedo Cesare fermato il cam po da quella banda del castello, che essendo posta nel mezo fra'l fiume & la palude haueua quell'entratastretta, come poco fà dicemmo; cominciò a dar ordi ne di fare gli argini, di presentare auanti i Gatti, & far fabricare due torri, conciofosse cosa, che rispetto al sito la terra, non si potesse cingere altramente di bastioni. Egli non restaua punto di essortare i Boi, & gli Hedui, che mandas sero la uittouaglia; ma gli uni di loro, perche u'andauano lentamente & con poca diligenza gli faceuano picciol giouamento, & gli altri perche non erano molto ricchi, che la terra era piccola & debole non poteuan molto onde in breuissimo tempo quanta che ne haueuano finirono di consumare. La onde trouandosi l'essercito dal grandis simo mancamento delle uittouaglie molto trauagliato, perche i Boi non poteuano più, & gli Hedui u'andauano freddamen te; & perche gli edifici tutti erano stati abbruciati, uennero a tanto che l'esser citoslette molti giorni senza uittouaglia; & facedo uenire il bestiame di pae si molto lontani, sopportarono un'estrema fame : egli è bene il uero, che non si udi mai pure un solo, che dicesse cosa, che si disconuenisse alla grandezza del popolo Romano, & alle uittorie ne' passati giorni acquistate: anzi che chiamando Cesare quiui in fatto i soldati di ciascuna legione, & dicendo loro, che se pareua loro strano di più sopportare tal cosa, che lascierebbe andare quello assedio; tutti generalmente uennero a pregarlo, che egli ciò non facesse per niente; con dire, che se già tanti anni, come soldati honorati, l'haueano seruito di sorte, che non haueano mai riportato nè uergogna ne uituperio, non erano mai per partirsi lasciando la cosa imperfetta: doue se essi hora si partissero da quello assedio terrebbono di douerne riportare una granuergogna & uitupe rio. E che teneuano, che fosse molto meglio di sopportare ogni stranezza &

ogni stento, che partirsi quindi senza far uendetta di que' cittadini Romani, che per la malignità de' Francesi erano stati così uituperosamente morti dentro di Genabo. Imponeuano medesimamente a' Capitani, & a' Cohorti dell'essercito, che raccontassero a Cesare questo medesimo. Cesare poi, che furon presentate le torri sotto le mura, intese da certi prigioni, che Vercingetorige dopò, che hauea consumati isuoi paschi, si era col campo uenuto accostando ad Auarico, & che egli in persona con tutta la caualleria & soldati spediti, iqua li erano usati di combattere fra caualli, era uenuto innanzi per fare un'imbo scata, là doue giudicaua, che i nostri fossero per andare per lostrame pe' loro ca ualli. Hauendo dunque inteso queste cose, partendosi dal campo su la meza not te con gran silentio, arriuò appunto la mattina al campo de' nimici. Inimici ha uendo prestamente inteso dalli stracorritori la uenuta di Cesare; nascosero nel le più aspre & folte selue tutti i lor carri e le bagaglie; quindi misero tutto l'essercito in battaglia in un luogo rileuato & aperto. Cesare inteso questo, comandò di presente, che si conducessero quiui tutte le bagaglie, & che tosto si prendessero l'armi. Vi haueua quiui un colle di piaceuole salita nel comin ciare, ilquale era cinto quasi d'ogn'intorno da una difficile & impedita palude; di non maggiore larghezza che di cinquanta piedi: s'erano i Francesi fermati sopra questo colle, hauedo tagliati tutti i ponti, confidandosi al tutto nella qualità del luogo; & erano le nationi ciascuna separate l'una da l'altra, cit tà per ci tà, hauendo distribuito tra loro le guardie di tutti i passi, & di tutte l'entrate della palude:hauendo fermato ne gli animi loro, che se i Romani sa cessero sorza di passar la palude, mentre essiciò cercassero; di offendergli da' luoghi alti; accioche come u'andauano per uedere il luogo uicino, giudicafsero, che coloro, i quali u'erano, erano pronti di combattere, & di trouare chirispondesse loro; & uedendo la stranezza del fatto conoscessero, che con sciocco ingano cercauan di dimostrarsi. Cesare in tato mostrò a' suoi soldati, già tutti sdegnati, che i nimici hauesscro ardire di star loro cosi lugamete affrote, et i quali tutt'hora domadauano il segno del dar dentro: co quanto gran dano, et perdita di huomini da bene necessariamete fosse per acquistarsi la uittoria: ma ueduto, che essi erano d'animo cosi proto, che per acquissare honore no ricu sauano alcun pericolo, et che harebbe potuto esser uerameto imputato di gra de iniquità, se no hauesse tenuto più cara la uita loro, che la salute propria; ha uedogli co buone parole in tal guisa cofortati, quel giorno medesimo gli sè tut ti tornare a gli alloggiameti; et quiui diede ordine di apprestare tutte l'altre cose, che bisognauano per l'assedio di quella terra. Subito che Vercingetorige fu tornato a suoi, fu imputato di tradimento, che si fosse accostato un poco trop po col campo al campo de'Romani, che c'si fosse partito con tutta la caualleria; che hauesse lasciato un'ess ercito cosi grande senz'alcun capo, che i Romani per la partita di lui fossero con tanta opportunità & con tanta prestez-

Orleans

Nuoue hauute da Cefare. Viaron.

Ordini di Celare.

Colle.

Soldati di Cefare prontisfimi.

Vercinge torige im putato di tradimeto

zauenuti: & che queste cose tutte non poteuano essere auenute a sorte, & senza maturo consiglio; e che egli più tosto uoleua esser fatto signore della Francia per le mani di Cesare, che hauere tal beneficio da loro. Egli udite cosi fatte imputationi, cosi rispose. Che se hauea fatto muonore il campo, era ciò auuenuto per cagione del mancamento de paschi, & anche con consiglio loro, & loro essortationi; dell'essersi accostato tanto a Romani n'erastato ca gione l'opportunità del luogo, ilquale era si sorte per se medesimo, che si può molto ben difendere; e che il servirsi de cavalli non si doueva cercare in luogo pantanoso, & essi eranostati utili in que'luoghi più tosto, doue essi erano andati: & che partendo egli, non haueua ( studiosamente ) uoluto lasciare il carico del gouerno di tutte quelle genti a persona niuna, accioche colui, che fesse rimasto, spintoui dalla moltitudine, non fosse poi stato costretto a uenire alle mani con le genti nimiche, perche uedeua che ciascuno per esser di animo troppo piaceuole & delicato, ui attendeua forte, perche non poteuano più lungamente resistere alla fatica. Che se dunque i Romani si erano condotti a caso,ne redessero gratie alla Fortuna; se pure u'erano uenuti per detto di qual che persona ne ringratiassero quello cotale, poiche essibaueano dell'altezza de'luoghi doue erano, potuto nedere quanti pochi e' fossero, & considerare quanto poco conto fosse da tenere del ualor loro; poiche eglino non hauendo hauuto ardire di attaccarsi con esso loro, s'erano uituperosamente ritirati a gli alloggiamenti. Che e'non desideraua punto d'ottenere per tradimento da Cefare quello Imperio. che con la uittoria che già & a lui, & a tutti i Francesi era manifesta, poteua ottenere. Anzi che quando loro paresse di honorarlo più che non si conueniua, hauendo risguardo a quanto egli operaua in beneficio loro, che egli tutto ciò rimetterebbe loro in dietro. Et accioche uoi conosciate (disse egli)che quanto io ui dico hora, lo dico sinceramente, udite un poco questi soldati Romani; e sè uenire quiui certi schiaui, iquali egli hauea fatti prigioni pochi giorni inanzi; essendo essi andati a buscare dello strame, or con far loro patire la fame, or altri martori gli hauea molto tormentati. Questi essendo stati molto bene ammaestrati di quello, che douessero rispondere, qualhora fossero dimandati di nulla; dissero come esserano soldati delle legioni, & che tratti dalla carestia, & dalla fame, crano nescosamente usciti del campo, per uedere se hauessero potuto trouare per que'luozhi niente di grano, o di bestiame, e che tutto l'essercito patiua della medesima carestia, & che non u'era più alcuno, di cui le forze fossero basteuoli, ne che potessero più lungame nte sopportare la fatica di cotale impresa. La onde il signor loro hauea diliberato al fermo, se non poteua fare alcun miglior profitto nell'assedio della terra, fra tre giorni partirsi quindi con tutto l'esser cito. Ecco dunque o soldati ( disse V erc ingetorige) i benefici, che uoi hauete da me, il quale uoi imputate così hora di tradimento, per opera di cui uoi pu-

Di Lema.

Parole di Vercinge torige. re hora nedete esser quasi consumato dalla same un tanto essercito sempre nit toriofo, senza spargersi in ciò punto del unfro sangue, ilquale nituperosamente fuggendo ho già procurato & ordinato, che non sia ricettato da i popoli di ueruna città dentro de' fuoi confini . Leuossi allhora un subito grido con alte noci fratutte quelle genti; & percotendo l'armi, si come c'lor costume, faceano gran romore, la qual cosa estissono usati di fare uerso colui, di cui uogliono lodare il ragionamento; che Vercingetorige era ucramente grandifsimo Capitano, & che non si doueun per niente hauere alcun sospetto della fede sua; & chenessuno harebbe potuto gouernare quell'impresa con migliori ordini e modi di quelli, con cui esso l'hauea gouernata. Diterminossi poscia fraloro, che si douesse fare una scelta di dicci mila soldati di tutto l'essercito, & che si douessero mandare nella terra; ne giudicauano, che si douesse ri mettere la falute di tutti ne'Biturigi foli, perche conoscenano, che se essi hauessero tenuta quella terra, in ciò consistena la somma tutta della uittoria. I Francesi co'loro partiti impediuano la singolar uirtà, & ualore de'nostri soldati per tutti i modi come natione sufficiente, & attisima ad imitare & mettere ad effetto tutte quelle cose che si mostrano da qualunche si uoglia. Percioche essi co'lacci leuauan uia le falci, & ogn'bora, che l'hauean con essi prese, le tirauan dentro con certi strumenti : quindi facendo delle strade sotterra scalzauano i bastioni, & tanto meglio anchora, perche ne'lor paesi ui sono gran caue di metalli, & ogni sorte di minare in uso appresso di loro, & in ciò si uanno essercitando. Haueuan poscia tutto il muro da ogni banda con le torri coperto di tauole, & hauenano coperte quelle di coiami; & allhora conspesse scaramuccie cosi di notte, come di giorno saltando fuori; o uero metteuano il fuoco ne'bastioni, o pure ueniuano ad affrontare i nostri soldati nell'opera impediti. Agguagliauano etiandio l'altezza delle nostre torri, secondo, che a di per di si ueniuano alzando, con certe antenne sitte nelle torri loro: impediuano oltre a ciò i nostri ogn'hora, che faceano delle mine, ne gli lasciauano accostare per esse alle mura co certi bastoni aguzzati Garsi da un capo, & con pece fatta liquida col fuoco, & con sassi grossissimi. Ora quasi tutte le mura delle terre della Francia son fatte di questa maniera. Si metttono certe trani ritte distese per lunghezza con pari distanza l'una dall'altra due piedi lontana nel solo della terra; queste silegano insieme dalla parte di dentro, & si commettono, quindi si cuoprono con buona quantità di terreno, è quelli spatij, che detto habbiamo, si riempiono di grossis simi sassi dalla bada di fuori, che fanno facciata, & messi su questi, & insieme con ordine commessi, ui se ne aggiunge un'altra fila, di maniera, che si osserui in ciò que' medesimi spati, & che le traui non si tocchino fra loro, ma tutte framesse con pari distanza ciascuna, framesseui de sassistiano ferme & strette; & intal guisa si uien fabricando tutta l'opera, fino a tanto, che le mura siano condotte a conueneuole

Costume de'nimici di percuo ter le armi.

di Burges Valor & ingegni de Fraces

Mura del le terre della Fiá cia. PE

Contrarietà de' Cesariani

Fiaccole di fuoco cirate fo pra le mu nitioni de i Cefariani.

Hoggi Gatti fecondo alcuni.

altezza. P Ora questa fabrica cosi fatta, oltra, che a risquardanti nella qualità sua non simostra difforme per le traui, & sassi con ordine fermo commessi, i qualistando per dritte linee seruano benissimo gli ordini loro; sono etiandio molto a proposito per l'utile & difesa delle città; perche que sassi difendono le mura dal fuoco, & il legname le difende dallo ariete, & altristrumenti da battere. Questo legname commesso dalla parte di dentro con traui posse per fila con ispatio di quaranta piedi, non si può ne rompere, ne scommettere. Essendo i nostri soldati impediti da tante cose nel prender la terra, e'ritenuti dal freddo grande & dalle spesse piogge, uinsero nondimeno con la fatica loro continua tutte queste difficultà, & inispatio di xxv. giorni fabrica rono un bastione trecento trenta piedi lungo, & alto piedi ottanta. Oratoccando questo quasi le mura de nimici, & essendo Cesare sempre in persona pre sente a tale opera, confortando tuti hora i soldati assine, che non si perdesse quiui punto di tempo; si uide d'intorno alla meza notte, che usciua fumo su de' ripari, perche i nimici haueano per uia di mine in essi gettato il suoco. Et in quello istesso tempo leuatosi un romor grande sopra le mura, que di dentro aperte due porte dall'uno & dall'altro lato delle torri, saltarono fuor della ter ra. Et alcuni tirauano di lontano sopra le nostre munitioni fiaccole di fuoco, & materie secche da ardere di su le mura; & oltre a ciò ui gettauano sopra pece distrutta & altre materie da fare attaccare il fuoco; di maniera che appena si poteua coprendere & conoscere in qual luogo si douesse correr prima o doue si douesse dar prima soccorso; tuttauia, perche sempre secondo l'ordinario di Cesare stauano due legioni alla guardia del campo, & due spartendo fra loro il tempo ne stauano in opera; auenne che con molta prestez 71, par te di loro si oppose a nimici, che erano usciti a combattere, et parte si mise a ri tirar le torri, & a tagliare i bastioni, & tutte l'altre genti del campo d'altra parte correuano per ismorzare i fuochi. Ora cobattendosi in ogni lato, passata già gră parte della notte, et accrescedo tutt'hora ne nimici la speranza di otte nere la uittoria; et tato maggiormete anchora, che uedeuano arsi i Plutei, che stauano a difesa delle torri, & appresso si accorgeuano, che no poteuano andare agenolmete scoperti a dare aiuto, doue eglino tutta nia entranano freschi a co battere in luogo de gli stanchi; & giudicando esfi, che in quel poco patio di të po consistesse la salute universale di tutta la Francia; auenne in presenza no stra una cosa, laquale parendoci degna di memoria, habbiamo giudicato che non sia da lasciare andare. Vn certo Francese stando quanti alla porta della cit tà, ueniua continuamente gettando pezzi di seuo, & di pece, i quali gli erano porti in mano, dentro quel fuoco, che cra appiccato in una torre, che era posta rincontro a lui; & in un subito ferito dal lato destro da un colpo di bale stra, fu passato dall'altra parte, & cadde morto per terra. Et uno di coloro, i quali gli erano uicino, trapassato il costui corpo disteso per terra, facena quelP

A Traui messi per terra, distanti l'uno dall'altropiedi due, Elunghi piedi quaranta. Tanto era grossa la muraglia.

B Pietre lunghe piedi due, poste fra traue & traue.

C Terreno posto sopra i traui, Esfra essi.

D Traui ch'erano per lugo, Elegauano gli altritraui

E Traui ch'eran posti in piede, che legauano Efaceuano forte tutta l'opera.







l'ufficio medesimo, che eglizilquale morto in quella istessa miniera che l'altro per un colpo somigliante, entrò nel suo luogo il terzo, eg dopò il terzo il quar to; ne restò prima uuoto quelluogo di difensori, che spento il suoco de ripari, or ritirati per tutto i nimici si pose fine al combattere. Poi che i France si heb bero tutte le cose prouate, e che non era riuscito loro alcun lor disegno; presero per partito di fuggirsi il seguente giorno della terra, essortandogli a ciò Vercingetorige, & comandandolo loro. Et tentando di far ciò di notte chetamente, sperauano, che douesse uenir lor fatto con non molta perdita de' suoi; perche il campo di Vercingetorige non era molto lontano dalla città; & appresso la palude, che era fra l'essercito nostro & la terra riteneua i Romani dal seguitargli. Essi già si metteuano in ordine di far tal cosa la notte, quando le donne usciron di presente suor di casa, & in publico piangendo gettatesi auanti a' piedi de' loro, gli pregauano come meglio sapeuano & poteuano, che non uolessero lasciare nelle mani de' lor nimici a sopportare mille stratij et esse & i loro communi figliuoli, poi che la natura & debolezza delle forze uietaua loro il potere insieme con essi mettersi a quindi suggire. Poi che queste geti uidero, che purc stauano forti nell'openion loro, perche il più delle uol te in uno estremo pericolo la paura non conosce la misericordia; cominciarono tutte con alte strida a farst sentire & a dar segno a'Romani della fuga di costoro; onde spauentati i Francesi da cosi fatta paura, accioche i caualli de' Romani prendendo i passi non tagliassero loro le strade, si tolsero dal proposito loro. Cesare il seguente giorno facendo tirar la torre sotto le mura, & compiu tamente finite l'opere, le quali egli hauea ordinato di fare, leuatasi in un tem po una gran tempesta, & cadendo una gran pioggia, giudicò, che quel tempo fosse molto a proposito a prender partito; perche uedeua, che le guardie co un poco manco diligenza sopra le mura si faceuano. Comandò dunque a' suoi, che lauorassero un pò meno, e' mostrò loro, quanto uoleua che si facesse. Hauendo poscia fatto le belle parole a' soldati delle legioni secretamente nascosti fra i Gatti, che uolessero horamai prendere il frutto delle tante & si lunghe lor fa tiche, che era la uittoria; propose i premu, che uolea dare a coloro, che fossero i primi a salire sopra le mura, quindi diede il segno a' soldati. Essi tosto quasi uolando corfero alla terra da tutte le bande, o in un subito riempirono le mu ra.I nimici sgomentati dalla nouità di tal fatto, gettatisi giù delle mura, & delle torri si fermarono, hauendo fatti certi squadroni a uso di triangolo, nella piazza & ne' luoghi più aperti, con animo, se fossero assaltati da qualche parte, di potere combattendo resistere a chi uenisse lor contra, & con ordinata battaglia combattere. Ma doue essi uidero poi, che non ue ne haueua alcuno che scendesse al piano, anzi che tutti si sargeuano d'ogn'intorno sopra le mura, dubitando non fuse loro leuata affatto ognisperanza di fuggendo salurfi, gettate uia l'armi, corfero tutti uerfo l'ultime parti della terra: & qui-

Partito preso da Francesi.

Tépo con trario 2 Cefare. Orleans.

ui per essere il luogo stretto, si che si calcauano l'un l'alero, furono in parte mor ti da nostri soldati, & quelli, che già erano usciti dalla porta, furon morti da caualli,ne fu tra' nostri alcuno, che si desse al far preda. Anzi che di si fatta maniera erano infiammati di sdegno dall'uccifione fatta in Genabo, & dalla fatica grande sopportata nell'assedio, che non perdonarono ne a zecchi, ne a donne, ne a bambini. Et in somma di tutto quel numero, che fu d'intorno a qua rantamila persone, appena se ne saluarono ottocento, iquali udito il primo ro more s'eran gettati fuor delle porte, & a ritrouare Vercingetorige se n'and 1 rono, & egli passata già buona pezza della notte riceuette costoro, che così fugginano, con gran silentio, dubitando che per il concorso di costoro, & per lo ro compassione non nascesse qualche disordine tra'l nolgo, si come egli hauea prima fatto ordinatamente fermare gli ansici & famigliari suoi, acciò prendessero cura di spartirgli, & che i principali delle città gli conducessero fra i loro in quella parte, doue erano alloggiati i foldati di ciascuna città. Il seguë te giorno ragunato il parlamento, egli confortò ognuno, essortandogli che no uolessero per niente troppo somentarsi, & che non prendessero troppo fasti dio de' riceuuti danni, perche i Romani non haueano uinto per la loro uirtù & ualore, ò per i buoni ordini & ualore de foldati; ma più tosto per certa loro ar te & sapere intorno all'assediare le città, della quale essi erano ignoranti: & che se alcuno aspetta, che nelle guerre i fini tutti gli ricseano prosperi, è ueramente in error grande; che a lui non era piaciuto mai, che si douesse tenere, et difendere Auarico, & che di questo ne poteuano essi medesimi far testimonio; onde i danni per ciò ric enuti erano seguiti per la poca prudenza de' Bitu rigi, & per troppo uoler gl'altri anchora a costoro compiacere, ma che bene egli con utili molto maggiori tosto gli compenserebbe. Percioche quelle citid, le quali non sono entrate in lega con gli altri popoli Francesi, u'entrerebbono tutte per la diligenza, che u userebbe; & farebbe si, che tutti universalmente i popoli della Francia sarebbono uniti, & di un medesimo parere; & ogn'hora, che tutti fossero uniti, non sarebbe tutto'l mondo basteuole a resiste. re a gli affronti & impeti loro. Disse appresso, come egli haueua quasi boramai tutto questo messo ad effetto; & che intanto conueneuole cosa sarebbe, che tutti per cagione della commune salute, dessero ordine di fortificare il campo, assine che potessero più ageuolmete sostenere le subite scorrerie & impeti de' nostri. Queste ragioni arrecate da costui non dispiacquero nulla a' Francesi, et massimamente, che uedeano, che egli non era punto mancato d'animo, hauendo riceuuto un danno si grande, & pure non s'era nascosto e non haueua suggi to il trouarsilà, done erano tutti gli altri insieme. Et tanto maggiormente si giudicaua, che e' fosse dotato di grande antinedere, o discorso per questo, che egli da prima, auanti, che fosse la cosa andata male, era stato di parere, che si douesse mettere in Auarico il suoco, & dipoi, che si douesse abbandonare. La

Viaron.

Da Eurges.

Viaron.

onde come a gli altri Imperadori il succeder le cose contrarie scema dignità & grandezza; intal quifa la costui grandezza si ueniua per lo riveunto dan no di fresco, a fare ogni giorno maggiore; & insiememete essendogli ciò dalui affermato, ueniuano in speranza, che l'altre città doucsfero entrare in lega con essoloro; & primieramente i Francesi cominciarono a dare ordine di fortificare il campo, & per essere huomini poco usati al sopportar la fatica, erano sbigottiti di si satta maniera, che giudicauano di douer sopportare, & patire tut te quelle cose, che fossero comandate loro. Et Vercingetorige d'altra parte no meno si affaticaua in operare, che l'altre città entrassero in lega, che si bauesse già promesso loro, & inuitaua gli huomini di esse principali, con mandar loro de' presenti & offerire appresso assai. Eleggena egli a fare uno officio tale buomini, che fossero a proposito, ciascun de quali potesse ageuolmente ò con belle & inganneuoli parole, ò per uia di amicitia trarre a se gli animi di ciasuno. Ordinò poscia, che tutti coloro; iquali erano scampati nel sacco di Auarico fossero rinestiti, & fossero loro date dell'armi; & appresso comandò alle città che douessero mandare certo numero di soldati per riempire le compagnie, nelle quali erano mancati de gli huomini; facendo intender loro quanti & in qual giorno nolena, che si tronassero in campo. Comandò poscia, che si usasse ogni diligenza di cercare per tutta la Francia de' Balestrieri, de quali ue n'haueua un mimero grande per tutto, & che gli fossero mandati. Onde co queste somiglianti provissoni si uenne prestamente a mettere in assetto tutto quel mancamento, che haueua nel campo causato la perdita di Auarico. Fra questo mezo Teutomato figliuolo di Olleuicone, Re de Nitiobrigi, il cui padre era già stato chiamato amico dal nostro Senato, arrivò quiui con un grosso numero de' suoi caualli, & con quelli altresi, iquali egli hauea seco condotti dell'Aquitania. Cesare dimorato molti giorni in Auarico, & bauendoui trouato dentro gran quantità di grano, & altre uittouaglie, rinfrescò quiui tutto l'es sercito, ristorando le fatiche loro, & la patita carestia. Ora essendo già quasi, che al fine l'inuernata, perche la stagione dell'anno lo chiamana a fare nuona guerra, & egli haueua diterminato d'andare a trouare il nimico per uedere, se lo porese trarre delle paludi, & delle selue, à se pure potesse restringerlo con assedio; nennero atrouarlo i primi huomini de gli Hedui, come Ambasciadori della loro Republica, pregandolo strettamente, che uolesse andare a dar soccorso alla città loro, massimamente in un tempo così necessario: che la cosa era in grandissimo pericolo, per questo, che essendosi usato in quella città per antico costume di crearsi un solo magistrato, & di tenere quella dignità, & potestà per istatio d'uno anno; hora son due, che si trouano in magistrato, & amendue dicono di esserestati legitimamente creati. Che l'uno di questi due era Connittolitane giouane ornato, & di sangue illustre, e l'altre Cotonato di antichissima famiglia, & huomo di grandissimo potere, & di gran parenta-

Le cofe contrarie. feemano riputatione e gran dezza a gli Imperadori.

Viaron.

Viaron.
Paese di
Pompolieri.

Guasco-

d'Autun.

Discorso e prouedi mento di Cesare.

d'Autun.

d'Autun.

Convitto

d'Antun.

Cefare fa due parti dell'effercito. Di Sens. Di Parigi Chiara

Chiar monte. Alier. Alier.

do, il cui fratello Vedeliaco l'anno passato erastato in questo maestrato: onde la città era tutta in arme; Gil popolo era in parte, Fil Senato anchora in par te, & ciascun di loro haueua i suoi seguaci Doue se tal discordia seguirà molto tempo, e'ne seguiterà, che l'una parte della città uerrà con l'altra parte alle mani, & che alla diligeza & poter di lui stana hora il rimediare, che tal cosa no seguisse. Cesare, anchora che giudicasse, che'l partirsi bora della guerra, & dal nimico dannosissimo fosse, sapendo tutta uia quanti gran danni solessero risultare dalle discordie, & dalle parti, accioche una cost grande & tanto amica città del popol Romano, la quale egli haueua sempre mantenuta & di tutte le cose ornata non si conducisse al prender l'armi, & usar la forza, & che quella parte, che manco in se medesima si confidusse, hauesse a domandare aiuto a Vercingetorige; giudicò, che fosse bene di rimediare prima, che altro seguisse, ad un tal disordine; & perche secondo le leggi de gli Hedui non era lecito a coloro, che erano del sommo magistrato d'uscire de confini de gli Hedui; accioche non paresse, che egli uolesse in alcuna parte pregiudicare alle leggi loro, & alla ragione; si diliberò d'andare in persona alla città de gli Hedui. Et anche fè chiamare a se tutto'l Senato, & coloro altresi, tra i quali era la differenza. Et essendo ragunati quiui quasitutti gli buomini della città, & essendogli mostro da pochi cittadini, i quali egli (chiamati in disparte) haueua esaminati, come l'un fratello haueua chiamato l'altro al magistrato in altro luogo, & in altro tempo di quello, che fare si doueua, conciofosse cosa che le leggi uietassero che due d'una medesima casa essendo uiui amendue non solamente fossero eletti al magistrato, ma che etiandio potessero essere del Scnato; egli uolle, che Coto rinuntiasse il magistrato. Et uolle parimente, che Conuittolitane, il quale era stato creato da Sacerdoti secondo il costume della città, & interuenutiui i magistrati, ottenesse la potestà & la signoria. Hauendo terminato in tal quisa le cose, essortati gli Hedui, che si nolessero dimenticare delle discordie & de'dispareri, & poste tutte queste cose da banda uolessero seruirlo in questa guerra; & che attendessero da lui, unita tutta la Francia, que premi, che si conuerrebbono a'meriti loro; & che senz'indugio gli mandassero tutta la caualleria, & dieci mila fanti appresso, perche gli uolea mettere alla guardia per cagione delle uttouaglie. Fè due parti di tutto l'essercito, & a Labieno diede la cura di quattro legioni, che le conducesse in quello de' Senoni & de' Parisij, & egli ne menò seco sei nel paese delli Aruerni alla terra di Gergouia lungo'l fiume Elaueri; & una parte della caualleria diede a colui, & parte ne ritenne seco. Vercingetorige intesa la cosa, tagliati tutti i ponti, cominciò a marciare dall'altra banda de l fiu me Elaueri, & essendo l'uno essercito all'ineotro dell'altro, ueniuano a ferma re i capi quasi affronte affrote . Hauedo poscia messo con buono ordine per tut to genti a scoprire, affine, che i Romani non potessero fabricando il ponte pas-

sare in alcuntato l'essercito di là; era Cosare in molti grantrauagli, che la maggior parte della state dubitaua non esere impedito dal siume, perche il fiu me Elaueri non si può quasi mai guazzare avanti all'autunno. La onde accioche tal cosanon auenisse, fermato il campo in un luogo saluatico appunto all'incontro di uno di que ponti, iquali Vercingetorige hauea ordinato, che fossero tagliati; il seguente giorno, si mise in aguato con due legioni, e mandò auanti il rimanente dello essercito con tutte le bagaglie, si come egli era usato, hauendo leuato a tutte le legioni il quarto Cohorte, e comundato loro che marciando si uenissero quanto più poteuano distendendo, accioche si paresse che'l numero delle legioni fosse intero; come egli pote per l'hora del giorno far congiettura, che già il campo hauesse preso gli alloggiamenti; cominciò arifare il ponte con que'medesimi legnami, de'quali il ponte dalla parte difotto era anchora intero. Finita con prestezza tale opera, & passate le legioni, & eletto un luogo molto a proposito per sermare il campo, richiamò l'altre genti. Vercingetorige accortosi di tal cosa, non uollendo per forza esser costretto a far fatto d'arme, a gran giornate marciò auanti con l'essercito. Cesare partitosi quindi, arriuò a Gergouia, hauendo col suo campo mutati cinque alloggiamenti, & fatta quel giorno una leggiera scaramuccia fra le genti a cauallo; riconosciuto il sito della terra, la quale posta nella sommità d'uno altissimo monte, haueua i passi tutti & l'entrate dissicili; era quasi disperato di peterla prendere; ne uelle prima trattare di assediarla, che hauesse dato spedi tione alle provisioni delle vittouaglie. Ma Vercingetorige havendo fermato il campo su nel monte dinanzi alla terra, haueua fatto distintamente alloggia re ciascuna natione da per se, separate l'una dall'altra con mezzani interualli; et prese tutte le somità di quel mote, che quardare si poteano facea horribil mostra delle sue geti. Si faceua uenire ogni di sul'alba dauati tutti i primi huo mini di quelle città, lequali egli haueua eletti per suoi consiglieri, per intendere il parer loro, o di quello, che paresse da conferir loro, o di quello, che si do uesse trattare; Inon lasciaua quasi mai passare un giorno, che mandati gli ar cieri fra caualli nelle scaramuccie, che faceano i caualli, non cercasse far pruo ua di quanto ciascuno de' suoi fosse animoso, & quanto ualore in loro si trouas se. Era appunto all'incontro della terra sotto le radici del monte un colle, molto ben forte & guardato, & spiccato da ogni banda & d'ogn'intorno tagliato; e si giudicaua, che se i nostri lo prendessero, potrebbono a' nimici uietare gran parte dell'acque, & dello andare liberamente a' paschi. Manon era questo luo go molto ben guardato da' nimici. Cesare nondimeno uscito del campo, mentre la notte ogni cosa si staua cheta, auanti, che potesse ucnire il soccorso della terra, cacciatene quelle genti, che lo guardanano, prese il luogo, & miseui alla guardia due legioni: quindi fè cauare un fosso di dodici piedi di larghezza, ti randolo dal maggior campo fino al minore, accioche si potesse sicuramente an-

Alier.

Cesare fa un'agua-

Chiaramonte.

Vercinge torige in che guisa alloggias se.

Colle incontro al la terra.

Prestezza di Cesare

Chiaramonte. d'Autun.

d'Aluer . nia.

d'Autun.

d'autun. d'Autun.

Litauico Chiara monte. Parlamé. to di Lita uico.

d'Autun. d'Aluernia.

dare dall'uno all'altro campo senza temere le subite scorrerie de nimici; anchor che i soldati u'andassero a uno a uno. Ora, mentre sotto Gengouia le cose passauano di questa maniera, Conuittolitane Heduo, alquale, come già detto habbiamo; Cefare hauea per sua sentenza conceduto il magistrato, corrotto con danari da gli Aruerni, uenne con alcuni giou mi a parlamento, il prin cipale de quali era Litanico, & altri gionani suoi fratelli nati di nobilissima cafa. Conferi primieramente loro il suo discono, & di poi gli essorto, che uolessero ricordarsi d'esser nati liberi, & con imperio, & che solamente la città de gli Hedui era cazione, the i popoli Francesi non ottenessero la uittoria, la quale cra certissimamente loro; & che l'altre poscia erano ritenute dal la grandezza di questa; ò doue ogn'hora, che questa si riuoltasse, i Romani non harebbero più luogo alcuno nella Francia, doue si potessero fermare : che egli bauca riceunto da Cesare qualche beneficio, di si fatta maniera nondimeno, che egli haueua appo lui ciò ottenuto per giustissime cagioni; ma che teneua più conto della commune & universale libertà: perche, per dire il uero, quale è la cagione, che gli Hedui debbano più tosto andare a Cesare ogni hora che si ba da trattare della ragione & delle leggi loro, che i Romani a gli Hedui.Et essendo di presente indotti que giouani & dalle parole del magistrato, & da' premy, di sorte, che si mostrauano essere essi i capi di prendere un tal partito; andauano discorrendo di trousre una cagione di rompere la guerra; perche non si considauano di potere inducere la città a muouersi cosi senza proposito alla guerra. Si concidinse dunque fra loro, che si mandasse Litanico capo di que' dieci mila fanti, che si douenano mandare a Cesare per quella guer ra, & che egli prendesse la cura di guidargli, & che i fratelli di lui douessero andare auanti a trouar Cefare; quindi gli ordinarono il modo, come douefse gouernarsi nell'altre cose. Litanico preso il carico dello essercito, trouandosi lontano da Gergouia d'intorno atrenta miglia, chiamati prestamente a se i foldati, piangendo disse loro, doue n'andiamo noi o soldati? e' son morti tutti i nostri canalli, & tutta altresi la nobiltà, che i primi huomini della nostra città Eporedorice & Viridomaro, accusati da'Romani di tradimento, & in giudicio chiamati, senza potere essere uditi, o difendersi, sono stati fatti morire. Sappiati di gratia la certezza di queste cose da costoro, iquali suggendo hanno saluato la uita in cosi fatta occisione: perche per dirui io per lo dolore grande, che mistringe della morte de'miei fratelli, & de'miei parenti, che sono stati morti quiui anch'essi, non posso dirui più auanti. Et in uno istante furono presentati quiui coloro, iquali egli hauea prima ammaestrati di tut to quello che uolea, che dicessero; iquali in presenza d'ogn'uno ordinatamente narrarono tutte quelle cose, le quali haueua prima raccontate Litauico; come era stata morta tutta la caualleria de gli Hedui, perche si diceua, che haueano hauuto parlamenti con gli Aruerni, & che essi si erano nascosti fra la

calca delle genti del campo, & cosis'erano fuggendo saluati del mezo di quella occisione. Gli Hedui cominciaron tutti a leuar le grida, strettamente pregando Litanico, che sopra ciò donesse prendere qualche partito; & consigliargli di quanto doneano farc. E si parrebbe(diss'egli allbora) che questa fosse cosa da consultarui sopra, & che non ci facesse hor di mestiero d'andare alla uolta di Gergouia, & di unirci con le genti de gli Aruerni. Ditemi un poco, dubitiam noi che i Romani hauendo commesso un cosiscelerato fatto, non debbano con prestezza uenire contra noi, & assaltandoci priuare tutti della uita? Se dunque noi habbiamo punto di animo, seguitiamo auanti per uendicare la morte di coloro, i quali senza punto meritarlo, sono stati amazzati, & facciamo morire questi assassini, mostrando loro con le dita que Cittadini Romani, iquali per uenire più sieuri s'erano m'essi fra costoro. Et con molta prestezza fumesso a sacco gran quantità di grano et di uitttouaglia: & hauë do crudelmente fatto stratiare coloro, gli fe finalmente ammazzare; quindi spedisubito alcuni mandati alla città de gli Hedui, stando forte nella medesimabugia della morte de caualli, & de capi loro; & appresso gli essortò, che anch'essi douessero, si come hauea già fatto egli, far uendetta delle loro ingiurie. Eporedorice Heduo giouane nato di nobilissima casa, et di grandissimo potere; & insieme con esso Viridomaro di pari età di lui, & di pari fauore, ma non vià pari di stirpe, ilquale Cesure datogli da Divitiaco hauca levato di bassezza, & alzato alle maggiori dignità, si trouauano nel numero de gli al tri caualli chiamati nominatamente da Cesare: era gran disparere fra costor due, che ciascuno uoleua precedere; et in quella discordia, che era già stata del magistrato l'uno di loro haueua fauorito Couittolitane, et l'altro co tutte le sue forze aiutato Coto. Di costoro dunque Eporedorice conosciuto il disegno di Litauico, d'intorno alla meza notte fece sapere il tutto a Cesare, sirettamete pre gadolo, che esso non uoglia sopportare per nietc, che quella città per i maluagi consigli di que' giouani si, leui dalla diuotione de' Romani; dicendogli, che esso giudicasse, che ciò douesse auenire in ogni modo, se tante migliaia di huomi ni si unissero co l'essercito nimico; & che la salute di questi tali no sarebbe stata difrezzata da i loro, ne meno tenutone poco conto dalla città. Cefare stimola to molto dalla nuoua di queste cose, massimamente, che sempre haucua usato ogni rispetto uerso la città de gli Hedui, senza mettere alcun dubbio in mezo, cauò tosto del campo quattro legioni senz'alcuno impedimento, & insieme tutta la caualleria:ne ui fu tempo allbora da potere altrimenti restringere il campo, perche si pareua, che il tutto cossistesse nella prestezza: lasciò alla guar dia del campo C. Fabio Luogotenente con due legioni: & hauendo comandato,' che i fratelli di Litauico fossero presi, tronò, che poco auanti s'erano suggiti nel campo de' nimici. Essortando poscia i soldati con belle parole, che non uolessero in un tempo di cosi gran bisogno turbarsi per la fatica di quel uiaggio,

Chiaramonte d'Aluernia.

d'Autun.

d'Autun.
Eporedorice giouane Heduo.

Eporedo rice difcorre il difegno di Litauico a Cefa re.

Caio Fabio Luogotenente di Cefare. d'Autun.

d'Avtun. Ga Hedui si dan no a Cesa re.

Chiaramonte . d'Autun.

Chiaramonte. Nuoue hauute da Ceface.

Temerità uitio naturale de' Francess.

Chialon fula So-

& trouatigli tutti di ciò disiderosissimi, andato auanti uenticinque miglia, co minciarono a scoprire le genti de gli Hedui; onde mandata auanti la caualleria uenne a ritencre il marciare del lor campo, & a uietargli l'andar più aua ti; & fè comandamento ad ogni uno, che nessuno ui habbia che ardisca di tor la uita ad alcuno. Quindi commise a Eporedorice & a Viridomaro, iquali essi stimauano, che sossero morti, che scorrendo fra la caualleria, andassero chiamando le lor genti.Gli Hedui hauendo riconosciuti costoro, & scoperta la frau de di Litauico, cominciaron tosto a leuare in alto le mani, & sar segno di darsi a Cefare, & gettate uia l'armi, pregare, che fosse loro conceduto la uita. Litauico contutti i seguaci suoi, a quali secondo il costume di Francia, non è lecito di abbandonar mai i padroni & Signori loro anchora nell'estrema lor fortuna, fuggendo si saluò dentro Gergouia. Cesare spediti suoi Ambasciadori alla città de gli Hedui, acciò mostrasse loro, come egli hauea saluato la uita à tutti coloro, iquali egli secondo la razione della guerra poteua fare morire: & hauendo fatto posare l'essercito tre hore della notte, mosse quindi alla uolta di Gergouia il campo. Et nel mezo quasi del uiaggio intese da caualli mandati da Fabio in quanto pericolo fossero stati i nostri; dimostrandogli come un gros sissimo numero di gete, haueuano assaltato i nostri campi; perche spesso i solda ti freschi entrauano nel luogo de gli affaticati, y ueniuano a dure a' nostri in tal guisa una grandissima fatica; perche per essere il campo grande conueni ua loro di stare continuamente que' medesimi sopra de' bastioni a combattere; esserne stati feriti molti dalle molte frizze, & da tutte l'altre sorti dell'armi tirate loro, & che molto haucuano giouato loro a ripararsi in somiglianti casi gli strumenti bellici. Che alla partita loro Fabio lasciate due porte sole faceua riserrare tutte l'altre, & faceua altri ripari nuoui sopra i bastioni, & apprestanasi ad un somigliante caso il seguente giorno. Cesare intese queste cose,usandoui i soldati grandissima sollecitudine, arriuò nel campo auanti, che susse leua o il Sole. Ora, mentre, che le cofe passauano di questa maniera sotto Gergouia, gli Hedui hauute le prime lettere di Letauico, non misero punto di tem po in mezo per intendere, se tai cose fossero uere ò nò; ma parte di loro erano spinti dall'auaritia; parte dallo sdegno, & temerità, che è uitio molto naturale di quelle nationi Francesi, di tenere per cosa certissima ogni leggieri romore; cominciarono tosto a mettere a sacco i beni de' cittadini Romani; facendo di lo ro occisione,& prendendogli,& riducendogli in seruitù.Furono in tal cosa, al laquale erano per se stessi inclinati, fauoriti molto da Conuittolitane, il quale spinse etiandio la plebe al furore dell'armi di sorte, che commesso tal fallo le paresse poscia nergogna il tornare a rinedersene. Fecero uscire della terra detta Cavillone M. Aristio Coborte de' soldati, ilquale se n'andaua uersola legione sotto la fede, o il medesimo usando in ciò la forza nolsero che facessero tutti quelli, che si trouauano quiui per loro negocy, & assaltandogli nel uiag-

gio, tolsero loro tutte le bagaglic, & perche faceano dissesa gli tennero assediati un giorno, & una notte appresso: ¿ essendone già morti molti, cosi dell'una come dell'altra parte, uennero a concitarsi contra molto maggior nume ro di gente armata.V enuta fra questo mezo la nuova, come tutti i soldati loro erano nelle forze di Cesare, corsero tutti a trouare Aristio, & gli mostrarono, come niuna delle cose fatte era seguita per publica diliberatione, & diterminarono tosto, che si facesse d'iligente ricerca de' beni tolti a' Romani. Confiscarono tutti i beni di Litanico & de' suoi fratelli, & mandarono Ambasciatori a Cesare per iscusarsiseco, & tutto questo faceuano essi per cagione di ribaue re i loro, iquali Cesare hauca nelle mani. Ma contaminati dal commesso errore, o presidall'utile della preda fatta di quelle robbe, percioche questa cosa toccaua a molti, & spauentati dal timore della pena, cominciarono a trattare segretamente fra loro di rompere la guerra, & andauano sollecitando l'altre città al medesimo con le loro ambasciarie. Et come che Cesare sapesse queste co se tutte, egli nondimeno con quella piaceuolezza, che poteua maggiore chiamaua a se gli Ambasciadori di costoro, dicendo loro, che non hauessero alcun dubbio, che egli rispetto all'ignoranza & leggierezza del uolgo, facesse di lo ro cattino giudicio, ò fosse per procedere grauemente contrala città loro, ne che meno egli per questa cagione fosse per scemare punto della solita sua beniuolenza uerso gli Hedui. Egli intanto attendendo, che seguitassero altri mo uimenti maggiori nella Francia, ne uolendo effer tolto in mezo da tutte le città; andana discorrendo, come e' potesse gouernarsi per partirsi da Gergouia, e ridurre di nuouo insieme tutto l'essercito, acciò no si giudicasse, che questa sua partita, che procedeua dalla tema della ribellione, par esse somigliante ad uno andarsi fuggendo. Ora, mentre che egli sistaua pensoso di queste cose, si parse, che nascesse occasione di dar buon termine al tutto; percioche essendo egli andato nel campo minore per uedere alquanto l'opera, uide quindi, come quel colle, che teneuano i nimici, era spogliato d'huomini, doue ne giorni passati ap pena si poteua discernere, rispetto alla moltitudine grande, che sopra ui si tro uauano. Marauigliandosi di tal cosa, cominciò a ricercare coloro, iquali erano dal campo nimico fuggiti nel nostro (perche ue ne fuggiuano ogni giorno gra numero) qual fosse di ciò la cagione. Sapeuasi per certo fra tutti, come Cesare haueua già inteso da coloro che egli haueua mandato a far la scoperta, che il dosso di quel monte era quasi, che piano, ma bene saluatico, & stretto da quella parte, doue era l'entrata & la strada, che menaua alla terra dall'altra banda di esfa. Haueuano essi grandissimo sospetto di perder questo luego, & erano già di parere, che hauendo i Romani preso l'altro colle, se auuenina, che fosse tolto loro hora questo, e'resterebbono quasi d'ogn'intorno serrati, & sarebbono loro chiusi tutti i passi & l'uscite sil, che non potrebbono andare a' paschi; & eranostati tutti chiamati da Vercingetorige a fortificare questo luogo. Poi

Beni di Li tau co co fitcati.

> d'Autun. Disegno di Cesare Chiaramonte.

Occasione porta a Cesare.

Canalli mandari da Cefare che Cesare hebbe saputo questa cosa, mandò su la mezza notte uerso questo luo go molte compagnie di caualli; & comandò loro, che spargendosi per tutti que luoghi facessero scorrendo quel tumulto, che potessero maggiore, & la mattina tosto, che si uide apparir l'aurora, fè cauare fuor del campo gran numero di bagaglie, & ordinò, che i mulattieri hauendo gli elmetti a guisa di huomi ni d'arme andassero con simil fintione girando d'intorno a que' colli. Mise fra costoro alquanti caualli, accioche per una certa dimostratione andassero larga mente scorrendo, & comando loco, che con lunghi aggiramenti andassero sem pre per que' medesimi, & per tutti gli altri luoghi. Vedeuansi della terra di lontanotutte queste cose, perche Gergouia per essere inluogo alto, come era, scopriua tutto il nostro campo, ma non si poteua cosi dalla lunga nedere certamente quello, che tal cosa fosse. Mandò nel medesimo monte una legione, & co me fu andata alquanto auanti, la fè fermare giù nel basso, & imboscare nelle selue. V enne a farsi maggiore il sospetto de Francesi, & allhora suron da loro quini condotte tutte le genti delle monitioni. Cesare, ueduto come il campo de nimici era restato unoto, nascoste l'insegne de suoi, & coperte tutte l'insegne

da guerra, se passare dal maggior campo al minore i soldati più rari, che pote, affine, che non potessero esser dalla terra neduti; & a tutti que' Luogotenen ti, a iquali egli bauca dato di ciascuna legione il gouerno, mostrò, quanto e'uo lena, che si facesse. Egli mostrò primieramente loro, che ritenessero i soldati, che tratti dalla noglia dello affrontarfico' nimici, & del far preda, non si discossassero troppo; recò poi loro auanti quanto gran danno potesse apportare il luogo, doue erano; per esfere strano, & disuataggioso, & che ciò si potea con la prestezza sola schiuare, e che era più tosto da fare co occasione, che col codursi a cobattere. Amaestrati costor di queste cose, diede tosto il segno, et egli madò i soldati Hedni p la salita, laquale era dalla destra parte in quel medesimo tepo.

Erano le mura della terra lontano dalla pianura, o dal cominciare della salita, uenedo sempre dirittamete, se no ui fosse suolta nessuna, un miglio & poco

più. Et tutto quello spatio disuolgimento, che u'era per ageuolare la montata

ueniua a far maggiore la lunghezza di quella uia. Q Haucuano i Francesi tirato un muro di sei piedi d'altezza quasi nel mezo della salita del monte per

Chiaramonte.

Belliffimi prouedi menti di Cesare.

d'Autun.

Forte de FranceG.

I Cefaria ni prendo no tre capi de' nimici.

Del paese

lunghezza, si come per rispetto al sito del monte sar si potena, di grossi sassi per ritenere l'impeto de nostri soldati; & bauendo la sciato unoto tutto quello spatio, che era da indi in giù, haueano riempito di alloggiamenti & di bastioni sessissimi da quel luogo in sù per sino alle mura della terra, tutta la più alta parte del monte. Inostri soldati, poi che fu dato il segno, furono a ri-

pari de nimici senz'alcuno indugio, & passatiui tosto dentro, presero tre campi de nimici; & futanta la prestezza loro nel prender que' campi, che Theutomato R e di Nitiobrigi sopragiunto nel suo padiglione; doue sul mezo gior no s'era fermato per riposarsi alquanto, hauendo le parti più alte del corpo A Alloggiamento di Cesare

B Gergouia

C Alloggiamento minore di Cesare posto sopra un mö ticello

D Muro, che fecero i Francesi a mezo il monte sotto Gergouia

E Monti, ch'er ano circondati da alcuni caualli di Ce (are per metter sospetto a' Francesi

F Quella legione, che Cesare haueua fatta imboscare

G Fosso, che andaua dal campo maggiore al campo minore.

H Fanteria de gli Edui, ch' and au a uer so Gergouia.







ignude, feritegli sotto il cauallo, pote appena scampare dalle mani de sacchevajanti nostri foldati. Ora poi che Cefare bebbe pare ottenuto quello, che e li sibauea proposto nell'animo, comandò tosto, che i soldati si riti abessero, er che si sonasse a raccolta; è l'infegne della decima legione, là done egli hauena fanellando scoperto quanto uolcua, che si facesse, subito si ferm srono. Ma i foldati dell'altre legioni non hauendo udito il forare della tromba, perche u'era in mezo una ualle affai ben grande, erano nondimeno ritenuti da Cohorti, & da Luogotenenti, come era già stato comandato da Cefare. Ma diue nuti superbi & tirati dalla speranza della presta uirtoria, Erdalla suga de nimici, & dalle fattioni, che ne passati tempi erano prosperamente succedate loro, non giudicauano; che fosse alcuna cosatanto faticosa & ardua, che ess co la uirtu co nalor loro no la potessero ostenere; ne si fermaron mai seguitado i nimici, fino atanto, che surono sotto le mura, y alle porte della terra. Malenatofi allbora il romor grande per sutti i lati della città, quelli, che fi tronauano di lontano fisuentati da cosi subito tumulto, perche giudicauano che i ni mici fossero già dentro le porte si gettaron tosto fuor delle mura. Et le donne stando sopra le mura gettauano giù i panni, & l'argento, & co'petti nudi alzandosi sù con le braccia in croce pregauano, & scongiurauano i Romani, che uolessero perdonar loro, & che non uolessero hora portarsi con esso loro nella guisa, che haueano fatto di Anarico, doue non haueuan noluto perdonare, ne a donne, ne a bambini; alcune con le mani calandosi giù dalle mura si dauano a'nostri soldati. L.Fabio, uno de'primi Capitani della ostana legione, ilquale, per quanto si diceua publicamente, parlando quel giorno fra suoi, haucua detto, come era spinto da premij di Auarico, & che non sopporterebbe, che alcuno prima di lui salisse sopra le mura, chiamati tre de suoi capi di squadra, o aiutato da loro si presentò sopra le mura, o egli poscia riuolto uerso loro, che gli porgeuano le mani, & ajutandogli a tirar su, ni fece anch'essi montare. Quelli intanto, i quali, si come già dette habbiamo, si erano ragunati dall'altra parte della terra per cagione di fortificare, udito il primo ro. more, & dipoi anchora sollecitati da spessimessi, che diceuan loro, come già i Romani erano entrati nella terra, spingendo auanti la caualleria, corfero tutti alla uolta di quella parte, & secondo che ciascun di loro era il primo a giun ger quiui; cosi si fermana sotto l muro, & accrescena il numero de suoi, che quiui combatteuano: done poi che ue ne fu ragunato gran numero, quelle donne, le quali stando poco auanti sopra le mara porgenano le mani a'Romaui, cominciarono a pregare i loro, & secondo il costume di Francia a mostrarsi scapigliate, & a port ar quiui in presenza di ognuno i sigliuoli nelle braccia. Quiui i Romani non combatteuane a equal partito, ne di luogo, ne di numero di gente; mastracchi in un tratto dal cobattere, & dallo hauer corso assai, non poteumo ageuolmente restare affronte à nimici, i quali erano freschi, & non

li Mon-

Le donne Francesi dimaudano perdo no. Viaron.

Lucio Fabio . Viaron .

Costume di Fracia Tito Sestio Luogotenete.

d'Autun. Hednisopragiungeno per fianco.

I Cefaria ni perdono quară tafei Capi

tani.

punto stracchi dalla fatica. Cesare poi che uide, che la battaglia era attaccata in luogo strano & difficile, & chei nimici si ueniuano tutta uolta ingrossan do, dubitando forte, non a suoi seguisse qualche gran male, mandò tosto T. Sesio Luogotenente, ilqual egli hauea lasciato alla guardia del campo minore, che conprestezza cauasse de ripari le compagnie; & con esse si fermasse à pie di del monte dalla man destra de' nimici, accioche se uedesse, che i nimici cacciassero i nostri da'luoghi loro, arrecasse loro spauento, si che non potessero esser molto seuri nello andare loro seguitando. Egli intanto discostatosi alquanto da quel luogo, doue s'era fermato con una legione, & fattosi più auanti, attendeua, che fine douesse hauere quella battaglia; & cobattendosi quiui molto aspra mente, essendo uenuti alle strette, & confidandosi i nimici nel luogo, & nel numero, & i nostri nella uirtù, & nel ualore; si uidero in un subito sopragiugnere per fianco gli Hedui, iquali Cofare haueua mădato da man destra per un'al tra strada su per lo monte per cagione di ritenere i nimici: arrecarono queste genti su la prima ueduta gran terrore a'nostri, rispetto alla somiglianza dell'armi. Et come che uedessero loro disarmata la spalla destra, che era segno di gëre amica, i nostri nondimeno stimauano, che i nimici hauessero finto tal cosa per inganargli. In questo tempo medesimo L. Fabio capitano, con quegli altri suoi copagni, che erano insieme co esso saliti sopra le mura, tolti in mezo da'ni mici, furon morti,& gettati giù delle mura. M. Petreio Capitano anch'egli della medesima legione bauendo fatto ogni sforzo di romper le porte, stretto dalla calca grande, perduta ogni speranza di saluarsi, ferito in molte parti della persona, riuolto a' suoi capi di squadra, i quali l'haueuano seguito, poi che (disse egli) io non posso insieme con uoi saluare anchor me, certa cosa è, che io almeno cercherò di prouedere alla salute uostra, iquali io spinto da disiderio di gloria ho quiui meco condotti: uoi dunque, offerendouesene hora l'occasione, pensate al fatto uostro: cosi dicendo si scagliò nel mezo de nimici, & hauen done morti due, uenne a far discostare alquanto gli altri dalla porta: Guolen do i suoi far forza di soccorrerlo. Voi indarno (disse egli) ui sforzate hora di uolere saluare la uita mia, perche già mi mancano il sangue e le forze. Leuateui dunque quindi, mentre potete, & ritirateui toslo all'insegne; & così combattendo poco dipoi cade quiui morto, & fu cagione, che i suoi si saluassero. I nostri intanto stretti d'ogn' intorno da nimici, hauendo perduti quarantasci Ca pitani, furon ributtati del luogo preso; ma la legione, laquale s'era fermata in un luogo alquanto più piano, uenne ritardando i nimici, iquali troppo straboc cheuolmente ueniano i nostri, che suggiuano, seguitando. Questa fu poscia a saluamento riceuxta da le compagnie della decimaterza legione, iquali usciti del minor campo haueuano con T. Sestio Luogotenete preso il più alto di que' luoghi. Come prima i soldati delle legioni si uennero accostando al piano, fece ro testa rivoltando l'insegne tutte contra nimici. Vercingetorige facendo dal

cominciar del colle ritirare i fuoi gli ricondusse dentro a' rip iri Vi morirono quel giorno poco meno di settecento soldati. Cesare il seguente giorno chiamati i soldati a parlamento, con aspre parole riprese la loro temerità, & cupidigia troppa, poi che per loro istessi haueuano giudicato, doue douessero anda re, o quello che paresse loro da fare, & che non s'erano fermati udendo dare il segno di ritirarsi, & ne i Coborti, ne i Luogotenenti baueano potuto bauer forza di fargli fermare:mostrò loro quanto importasse il combattere in luogo simistro, di che parcre e' fosse stato sotto Auarico allhora che egli trouati i nimici senza Capitano, & senza caualleria, hauea lasciato andare una uittoria certa, solamente affine di non riceuere un sol picciol danno nella fattione, rispetto al disuantaggio del luogo; e che quanto maggiormente si maravigliava della grandezza de gli animi loro, i quali non hauean potuto ritenere ne i ri pari del campo nimico, ne l'altezza del monte, ne le mura della terra; tanto all'incontro riprendeua la loro arroganza, & la licenza, poiche si dauano ad intendere di conoscer meglio essi, che'l signor loro la uittoria & il sine delle co se; e che e'non disideraua meno in un soldato l'esser modesto & continente, che l ualore, & la gradezza dell'animo. Hauendo in tal quisa parlato a' soldati, et nel finire del suo ragionameto co le parole sue messo loro animo, accioche per cosi fatta cagione non si trauagliassero ne gli animi, et accioche essi altresi non attribuissero al ualore de nimici quello, che era proceduto dalla maligni tà del luogo, hauendo quella intetione dello andare auanti, che hauea hauuta per fino allhora, cauò le geti fuori de ripari & fermatosi in luogo a proposito gli sè tutti mettere in battaglia. Venendo nondimeno Vercingetorige a scender con le sue genti in luogo piano, fatta una leggiera scaramuccia fra i caual li, & quella con buon fine per lui fè tornare i soldati dentro a ripari. Et haue do fatto il medesimo anche il giorno dipoi, auisando di hauer fatto assai per iscemare le superbe dimostrationi de' Francesi, per mettere animo a' suoi, mosse l'essercito uerso il paese de gli Hedui, ne fu per allhora altramente seguitati da' nimici; & il terzo giorno giunto al fiume Elaueri, fè rifare il pon te, & passò di là l'essercito, & quiui chiamato da Viridomaro & Eporedorige, seppe, come Litauico era andato contutta la caualleria per solleuare, & sollecitare gli Heduische dunque facea di mestiero, che anch'essi andassero auanti, per cagione di fare, che la città stesse forte. Ora quantunque Cesare apertamente conoscesse per molte cose la persidia de gli Hedui, & che egli bora giudicasse per la partita di costoro, ch'essi fossero per ribellarsi tosto; egli nondimeno non istimò, che fosse ben fatto di ritenere costoro, acciò non si paresse, o che e'uolesse far loro ingiuria; o pure desse loro cagione di sospettare in alcuna parte, che egli dubitasse di loro. Egli raccontò breuemente a costoro nella partita loro, i benefici, che hauea già fatti a gli Hedui, & di che qualità & in qual termine e' gli hauesse riceuuti, allhora, che erano rac-

Cefare ri prende i foldati della trop pa temeri tà loro.

Viaron.

lellisime gan di lence asc p blasj

Prudenza di Cefare

Cefare ua có l'el fercito uerlo li Hedui. d'Autun. d'Autun. d'Autun.

d'Autun.

Nouiedu po. d'Autun. Loire.

d'Autun. Beaulre nel Duca ro di Borgogna.

Eporedorige e Ve riodoma ro amaz zano le guardie di Nouio duno.

Loire.

Auerti prestezza propria di Cesare

Imonti d'Aluer chiusi nelle terre, privati delle loro possessioni, perdutitutti i confederati, fatti tributary, & con grande inginria dati per forza gli oftaggi, in qual fortuna poscia, & in che grandezza di stato gli hauesse ridotti; di maniera, che non solamente gli baueua ritornati nel primiero loro stato, ma si pareua più to lo, che hora auanzassero la grandezza & il fauore di tutti gli altri tempi; & ha uendo in tal quisaragionato con essi, dicde loro licenza. Nouioduno era una terra de gli Hedui posta nella riva del fiume Ligeri in un luogo molto a propo sito: quiui haueua Cesare fatto condurre tutti gli ostaggi de' popoli Francesi, il grano, gli danari publici, & appresso gran parte de' suoi cariaggi, & bagaglie, & di tutto l'effercito anchora. Haueua parimente madato quiui un gran numero de' caualli, iquali egli per cagione di questa guerra haueua compera ti in Italia & in Isagna. Ora sopragiunti quiui Eporedorige & Viridomaro, & hauendo bene inteso in che termine la città si trouasse, seppero come gli Hedui haneano nella terra di Bibratte, che appresso loro è una terra di grande auttorità, riceuuto Litauico, & che quiui eran uenuti a trouarlo Conuittolitane, che era in magistrato, & una gran parte de gli huomini del Senato; come s' crano mandati publicamente Ambasciadori a Vereingetorige per tratta re seco la pace, & far lega con esso; la onde essi giudicarono, che non fosse da la sciare andare una cost gran commodità. Amazzate dunque le guardie di No uioduno, & quelli altresi, iquali eran uenuti quiui per negotiare, ò pure per passaggio; spartiron fra loro il bottino de' danari & de' caualli, & ordinarono di far condurre al Magistrato in Bibratte gli ostaggi delle città. Et perche giu dicauano dinon poter tenere quella terra, acciò che non se ne potessero servire i Romani, ui mifero il fuoco ; tutta quella quantità di grano che poterono in si poco tempo leuare, portarono via co le navi, er tutto il rimanente arsero, er gettarono nel fiume; & essi acciò che potessero arrecare terrore a' Romani, co minciarono a far genti ne' paesi uicini, a ordinare le guardie su la riua del siu me Liveri, & a fare, che la caualleria per tutti que' luoghi scorrendo si facesse uedere, accioche potessero uictare i passi a' Romani d'andare per le uittoua glie, à che almeno firetti dal mancar loro le cose necessarie potessero cacciargli di que' paesi: & intale loro speranza arrecaua loro grand'utile, che'l fiume per le nieui, che si struggeuano, era molto ingrossato, si che si pareua certamente, che non si potesse in alcun modo guazzare. Cesare hauuto di tutte queste cose contezza, auisò di douere ispedirsi quanto più tosto poteua, acciò se fos se bisognato di mettersia combattere co' nimici nel fare i ponti; fosse uenuto con essi alle mani auati, che fossero per numero di gete più ingrossati. Cociosia cosa che se mutato proposito e n'andasse alla uolta della Prouëza, non giudica ua, che fosse allhoratepo di predere cosi fatto partito; si perche in questo si tro uana impedito dall'infamia, che ne riportana del fare una cosa si disdicenole Edishorreuole, dal monte Gebbena, che si gli opponeua dauati & dalla difficultà

cultà del niaggio; o si anchora sopra tutto dal disiderio, che lo stringena di ac cozzarsi co Labieno, & co quelle legioni, lequali egli haueua già insieme mada te. Hauedo auque caminato a gran giornate senza mai fermarsi ne'l giorno ne la notte, arrinò cotra l'openione d'ogn'uno al fiume Ligeri, & hauendo fatto trouare il passo a' caualli si, che seruina in quanto facena allb ora di bisogno ac coche i soldati con le braccia, & con le spalle libere dall'acqua, potessero passando portare l'armi fuor dell'acqua, hauendo prima satto sermare la caualle ria per ordine, acciò, che uenissero a rompere la sorza dell'acque, soomentati i nimici su'l primo apparir loro auanti, passò tutto l'effercito a saluamento, & trouato quiui i campi co'biadi su, & gran quantità di bestiami, riem\_ pito l'essercito tutto di tai cose, si diliberò di possere nel paese de Senoni. Ora mentre le cose passauano in questa guisa là, doue si trouaua Cesare, Labieno la sciate in Agendico quelle genti, che nuouame nte s'erano fatte uenire d'Italia, che stessero quiui alla guardia delle bagaglie se n'andò alla uolta di Lutetia co quattro legioni. Questa è una terra de' Parisi posta nell'Isola del siume Sequana, et intesa fra nimici la uenuta di costui, si misero tosto insieme gra nume ro di gere di tutte le uicine città. Fu dato il gouerno di tutte quelle geti a Camu logeno Aulerco; ilquale essedo già uecchissimo, fu nodim eno honorato di que sto grado p la scieza grade, che haucua delle cose della guerra. Ora poi che que sti si fu auueduto, che la palude, che metteua nel fiume Sequana, era continua, che molto impediua tutti que'luoghi, si uolle fermar quiui, et deliberò di uicta re ilpasso a nostri. Labieno da prima si sforzana di tirare inazi le ninee di fa re empire la palude di graticci & di terra; ma doue poscia si fu accorto, che il far tal cosa era troppo malageuole, uscendo chetamente su la meza notte del campo, per quella strada medesima, per laquale era uenuto, arriuò a Meloduno. E' questa una terra de' Senoni posta nell'Isola del siume Sequana, appunto nella guisa, che poco auanti dicemmo di Lutetia; & trouate quiui d'intorno a cinquanta naui, & messele con prestezza insieme, & fattiui montar sopra i soldati; & essendo gli huomini della terra, gran parte de' quali erano stati chiamati alla guerra, spauentati nel uedere hora una tale nouità, ottene quella terra seza cotrasto nessuno. E rifatto il pote, il quale i nimici haueano tagliato pochi giorni auanti, fè passare l'essercito, & cominciò a marciare lun go la riua del fiume alla uolta di Lutetia. I nimici hauendo inteso tal cosa da coloro, i quali si erano fuggiti da Meloduno, comandarono, che si mettesse il fuoco in Lutetia, & che si tagliassero i ponti tutti di quella terra; & espleuan dosi dalla palude si fermarono nella riua del siume Sequana all'incontro di Lu tetia, affronte al campo di Labieno. Diceuasi già che Cesare si era partito di Gergouia, già si pargeua per tutto la fama, come gli Hedui si erano ribellati, or de secondi mouimenti della Francia; & i Francesi affermauano ne loro parlamenti, che Cesare serratosi, che non poteua passare di là dal fiume Li-

Loire.

Celare peruiene al fiume Ligeri.

di Sens. Prouins.

Parigi . Sena.

di Roan.

Sens.

I Gatti.

Melon.

di Sens.

Parigi. Melon.

Sena.
Parigi.
Chiaramonte.
d'Autun

Loire.

Di Beauuois.

Prouins

Di Beaunois.

Auerti parlamen to di Cefa re a folda ti.

Melon.

Proved menti cel medelimo.

R Nuoue ve nute a nimici.

d'Autun.

geri, sforzato dal mancamento che haueua della uittouaglia, se n'era andato alla nolta della Pronenza. Ora i Bellonaci inteso, come gli Hedui si erano ribellati; perche per se medesimi erano di prima poco fedeli, cominciarono a mettere insieme gente, or a publicamente apprestarsi alla guerra. Labieno allhora conosceua per tanti mouimenti, che gli faceua di mestiero di prendere un'altro partito, molto differente di gran lunga da quello, che hauea preso. E non andaua più pensando di fare acquisto di cosa ueruna, nè meno di molestare i nimici mouendo lor guerra in alcun luogo, ma di potere ridurre l'essercito a saluamento in Agendico. Perche da una parte lo stimolauano i Bellouaci, la città de' quali è tenuta nella Francia in gran conto di uirtù; & dall'altra Camulogeno con uno grosso & bene armato esfercito teneua ogni co sa; & oltre a ciò un grossismo fiume teneuale nostre legioni, che non poteuano andare la doue era la guardia contutte le loro bagaglie. Paratesegli dunque in un subito dauanti tante difficultà, uedeua come gli faceua di mestiero di aiutarsi con la uirtù dell'animo suo . Chiamati dunque uerso la sera i soldati a parlamento, & pregatigli con belle parole, che uolessero diligentemente mettere ad effetto tutto quello, che comandasse loro, & con ogni loro industria si uolessero in ciò gouernare; diede a ciascuno di que' cauallieri Romani una di quelle naui, lequali egli hauca lenate da Meloduno, & nella seconda muta della sentinella, impose loro, che andassero chetissimamente auan ti quattro miglia lungo la riua del fiume, & che quiui l'attendessero. Lasciò alla guardia del campo cinque Cohorti, iquali e'giudicaua, che non fossero molto al bisogno per combattere, & gli altri cinque della medesima legione uolle, che mouendosi su la meza notte, con tutte le bagaglie ne andassero contra il corso del fiame, facendo tutta uolta grandissimo romore. Fe cercare ctiandio di molti barchetti, & mandolli uerso la medesima parte con fare gran romore nel batter de'remi nell'acque; et egli uscito fuori poco dopò chetissimamente contre legioni, se n'andò colà, doue egli bauea fatto prima fermar le naui. Et arrivato quivi le sentinelle de nimici, che erano distese su per la riua del fiume, colte all'improviso, perche s'era in un tratto levata una gran tempesta, furon tagliate a pezzi da'nostri, e tutto l'essercito con la caualleria per opera de cauallieri Romani a quali era stata data la cura dell'im presa, su passato di là dal fiume con molta prestezza. R Fu fatto in un medesimo tempo intendere a nimici su l'apparire del nuouo giorno, come nel campo de Romani si faceua molto maggior tumulto dell'usato, & che una grossa battaglia ueniua contra'l corso del fiume, & che in quella medesima parte si udiua un gran romore di remi; & che poco di sotto i soldati passauano il fiume su le naui. Est udite queste cose, perche giudicanano che i soldati delle legioni passassero per tre luoghi, & che tutti sgometati dalla ribellione de gli Hedui si apprestassero di fuggire, fecero anch'essitre parti di tutto l'essercito

Nu.154.

R

A Agendico

B Meloduno

C Lutetia

D Alloggiamento di Labieno

E Alloggiamento de Francesi

F Ponte di barche, doue passo l'essercito de' Romani

G Cohorti cinque, ch' and au ano a Meloduno con tutte le bagaglie

H Barche mandate da Labieno su per lo siume facen

dostrepito, uerso Meloduno

I Essercito di Labieno messo in battaglia contra i Francesi

K Essercito de' Francesi messi in battaglia cotra i Ro-

L Gente de Francesi, ch' andaua in soccorso a' suoi

M Gente de Francesi, ch' andaua a Meloduno.







cito loro. Percioche lasciata la guardia all'incontro del campo, & mandatene alquante compagnie alla uolta di Metiosedo, accioche tanto andassero auanti, quanto andauano le naui, condussero tutto il rimanente dello essercito contra Labieno. Su'l far del giorno tutti i nostri hauean passato il fiume & già si cominciaua a ueder di lontano la battaglia de'nimici. Labieno esfortati i suoi soldati, che si uolessero ricordare del solito ualor loro, & di tante battaglie, che haueano già con si felice successo satte, & che tenessero, che fosse quiui presente esso Cesare, sotto la cui guida haueano cosi spesso uinti i lor nimici; diede il segno del dar dentro. Nel primo affronto dal destro corno della battaglia, doue s'erano fermati i soldati della settima legione, cominciò la battaglia de'nimici a piegare, & uoltarsi a fuggire; ma di uerso il sinistro, doue s'era fermata la legione duodecima, essendo caduti per terra i soldati delle prime file de'nimici passati dall'armitirate loro da'nostri, gli altri nondimeno ualorosamente combattendo stauano forti; ne tra loro ui baueua alcuno, che mostrasse segno di uoler suggire; & esso Capitano generale de nimici Camulogeno era quiui presente, & confortaua i suoi. Et essendo ancho incerto il fine di tal fattione, & di chi douesse essere la uitto. ria, uenuta la nuoua à Cohorti della settima legione, si come passassero le cose nel corno sinistro della battaglia, mostrarono dopò le spalle de nimici la legio ne, & uoltaron l'insegne uerso quella parte. Certa cosa è, che allhora non ui fu alcuno, che si mouesse dal suo luogo per ritirarsi, ma tolti tutti in mero, furon quiui tagliati a pezzi. Et anche Camulogeno corse la medesima fortuna. Ora quelle genti, che erano state lasciate in guardia all'incontro del campo di Labieno, hauendo inteso, come s'era fatto la giornata, corsero per dar soccorso a i loro, & presero il colle uicino, ma no poterono altramete resistere all'impeto de' nostri soldati uincitori: & in tal guisa mescolati con loro, che si fuggiuano, iquali no furo coperti, & nascosti, ne dalle selue, ne dalle montagne furon morti dalla caualleria. Labieno hauendo condotto al fine questa impresa, se ne tornò uerso Agendico, la doue erano state lasciate le bazaglie di tutto l'essercito; quindi mouendosi con tutte le genti arrivò là, doue si trouaua Cesare. Diuulgatasi la ribellione de gli Hedui, la guerra si uenne a far maggiore. Mandauansi ambasciarie per tutti que'paesi d'intorno; sissorzauano di andare solleuando & sollecitando i popoli dell'altre città quanto poteano, con l'oprarui il fauore, l'auttorità, & i danari & hauendo perauentura nelle mani quelli ostaggi, iquali Cesare hauea già lasciato appresso di loro, er tutte quelle città che stauano dubbiose, & non si risolueuano tosto, col castigo che dauano a costoro, & gli stratij che loro faceuano, ueninano spauentando. Chiamarono gli Hedui Vercingetorige, che andasse da loro, & che conferisse con esso loro il modo & ordine di far questa guerra: bauendo ciò ottenuto, fanno ogni opera, che sia loro conceduto il carico di tutta l'impresa,

Labieno esorta i suoi.

Camulogeno con forta i fuoi.

Prouins.

d'Autun.

Ambaficiarie
mandate
per folleuarei po
poli nimi
ci.
Dieta de
Francesi
ordioaca
a Bibrat-

Bealne.

Rhemi di Rains Lingoni di Langres. Treuiri di triers. Intention de gli He dui.

Vercinge torige quello, che commanda alla città.

d'Autun. Bresse.

di Sauoia & Delfina to. Gabali cuelli Lodefue d'Aluernia. Heluii d' Albigeis Rutheni di rodes. Cadruci di Chaois& effendo sopra di ciò dinersi pareri, & natavi differenza; fu ordinata la die ta di tutti i primi buomini della Francia dentro a Bibratte: fi ragunaron toflo quini d'ogn'intorno gran numero di gente; & messasi la cosa in consiglio, per universale diliberatione & parere, fu eletto Vercingetorige general Capitano di questa impresa. Non si trouarono in questa dictane i Rhemi, ne i Lingoni, ne i Treuiri; quelli perche seguinano anchora l'amicitia de Romani; e i Treuiri perche il paese loro era troppo quindi lontano, & erano molestati da popoli della Germania; & questa fu altresi la cagione, per la quale e'non interuennero mai in questa guerra, & non mandarono aiuto ne all'una ne parimente all'altra parte. Sopportauano con gran dolore gli Hedui che fosse stato leuato loro il carico & la somma di tutta l'impresa; si lamentauano de mouimenti, & dalle mutationi della fortuna; & cercauano, che Cefare perdonasse loro; ma non perciò poi, che s'era cominciato a romper la guerra, ardiuano di mostrarsi di parere de gli altri diuerso. Eporedorige & Viridomaro, amendue giouani di grande aspettatione contra la uoglia loro ubidiuano a Vercingetorige, con mal animo sopportando, che esso comandasse loro. Egli intanto comanda all'altre città, che mandino gli oftaggi; & ultimamente determinò un giorno, nel quale si douesse la cosa mettere a effetto. Comandò appresso, che quanto prima siragunasse quiui tutta la caualleria, che faceua il numero di quindici mila caualli. Affermò poscia, che gli pareua ba. steuole per allhora quella fanteria, laquale e stronaua, & che egli non era per douer tentare la fortuna, ne per uenire al fatso d'arme. Ma perebe si tro. uaua cosi grosso numero di caualli; ageuole ad esso sarebbe d'impedire à Ro. mani i biadi & paschi; onde poteuano hora co buono animo dare per loro istel siil guasto ne propri paest, & mettere il suoco ne gli edistici, perche poteano ben nedere, che col perder queste loro cose erano per acquistare un perpetuo imperio, & una continualibertà. Hauendo ordinato queste cose tutte com indò a gli Hedui, & a Segusiani, che son popoli uicinì a quella provincia de gli Hedui, che mettessero insieme dieci mila fanti, & a questi aggiunse ottocento caualli; & fe capo di queste genti il fratello di sporedorige, & gl'impose, the monesse querra a gli Allobrogi. Et d'altra parte mandò i Gabali & gli huomini delle contrade et uillate de gli Aruerni nel paese de gli Heluji; or i Rhutheni & i Cadurci ne confini del paese de Volgi, & de gli Aremici, che per tutto quindi dessero il guasto & facessero scorrerie et prede. Egli nodime no uenina tutta nia follecitado gli Allobrogi comandar loro fecretamente let tere & Ambasciadori, perche speraus, che l'animo loro non hauesse anchora dimenticato la passata guerra; promettendo a gli huomini principali buone somme di danari, & al popolo, che la città loro harebbe il dominio di tutta la Prouenza. Per rimediare a questi casi tutti, si era fatto provisione di guardie, & u'erano uentidue coborti di foldati, i quali raccolti da L. Cefare luogo-

tenente

tenente di que' paesi, si ueniuano a opporre a questi trattati per tutti que' luochi. Gli Helun ucnuti di loro uolontà alle mani co' loro uicini, furon rotti, Juolti in fuga, Je morto nella fattione C.Valer o Donotauro figliuolo di Caburo primo di quella città, & molti altri appresso furon ributtati detro le mura delle lor terre. Gli Allobrogi hauendo ordinate hesse quardie lungo la riua del Rhodano, usauano grandissima diligenza nel guardare, & difendere il paese loro. Cesare, perche sapena, che i nimici erano nella canalleria suberiori, & essendo presitutti i passi, non potena far nenire ne dell'Italiane della Prouenza cosa niuna in suo fauore; mandò tosto di là dal Rheno a quelle città, le quali egli hauea ridotte gli anni passati in pace; richiedendole, che gli mandassero della caualleria, & di que' soldati altresi, che armati alla leggiera usauano di combattere fra caualli. All'arriuar di costoro, perche non usauano di caualcare caualli troppo al proposito, prese i caualli de' cohorti, or de gli altri cauallieri Romani, & da quelle genti, che haueua fatte uenire di nuo uo, & gli distribuì fra Germani. Ora, mentre le tose passauano di questa maniera, si faceua la massa delle genti nimiche de gli Aruerni & di que' caualli, che crano comandati per tutta la Francia. Et ragunato di costoro un grosso essercito, perche Cesare marciana alla nolta de' Sequani, & passana per gli ul timi confini de' Lingoni, per potere soccorrere più agenolmente i luogbi della Prouenza, Vercingetorize si fermò d'intorno a dieci miglia lontano da' Roma ni, hauendo di tutte le sue genti satto tre campi: & chiamati a parlamento tut ti i capi della caualteria, mostrò loro, come era gia uenuto il tempo di ottenere la nittoria, che i Romani fuggendo si ritiranano nella Pronenza, & abbandonauano i paesi tutti della Francia. E che per allhora ciò gli era assai per guadagnarfi la libertà; ma che gli giouaua ben poco per la pace, & per l'otio di quel tempo, che doucua uenire. Perche essiritornerebbono un'altra uolta con molto maggiori esserciti, & che non per ciò sarebbe per loro posto fine alla guerra. Che perciò dunque douessero tolo assaltare quelli, che erano mar ciando in battaglia impediti. E che se egli auerra, che le fanterie uogliano por gere aiuto a i loro, & in ciò fermarsi punto, non potranno seguire altramente il maggio loro. Done se pure lasciate le bagaglie (il che egli sopra ogn'altra cosa sperana donere annenire) cercassero di saluarsi, e' sarebbono al fermo prinati del fernirsi delle cose necessarie, & della lor dignità, & grandezza. Percioche e' non doueano già punto dubitare, che frala caualleria de' nemici ue n'hauesse alcuno, che hauesse tanto ardire, che uscisse, non che altro fuor della battaglia: & accioche essi più animosamente si portino, affermò come egli terrebbe tutte le genti dinanzi al campo, & arrecherebbe terrore a' nimici. Alzaron tosto le grida que caualli, affermando come faceua di mestiero, che tutti promettessero sotto la fede loro, come quelli che non passasse almeno due uolte per mezo la battaglia de' nimici, non possa più per l'auueni-

Volgipae fedi Aui guon. Are micid Ar mignac. d'Albi-acois. dis suroia & Delfinaco. Prouedi-menti di Cefare.

d'Aluer. nia:

Borgo: gnoni di Langres.

Parlamen to di Ver cingetori ge a fuoi. S Battaglia tra Cefare,e Vercingetori ge.

d'Autun.

Borgogno gni.

Aleffia fecondo alcuni Alefianel Du cato di Borgogna e secondo alcuni Lusseu in la Franca conteà. Mandubii quelli del paese di Alesia in Borgogna

re esser riceuuto sotto tetto alcuno, & non possa mai più tornare a riuedere i suoi figliuoli, nè il padre & la madre, nè meno la moglie. Lodata da ciascuno tal proposta, & dato a tutti il giuramento, fatte tre parti di tutta la caual leria il seguente giorno, due squadroni di loro simostrarono da due lati: & uno cominciò a uietare il passo alla testa della battaglia. s Cesare ancora intesa questa cosa, fatte tre parti della sua caualleria, comandò, che da tre ban de andassero ad affrontare i nimici. Attaccossi allbora in più parti la battagliain un medesimo tempo: fermossi l'essercito, & misero tutte le bagaglie in mezo. E,se si uedeua, che i nostri fossero troppo stretti in alcun lato, e che i nimici hauessero niente di uantaggio; com indaua subito, che l'insegne si uoltassero quiui, & ui faceua uoltare anco la battaglia; la qual cosa ueniua atenere i nimici dal seguitare i nostri, & a mettere animo a' nostri, con la speran za, che haueuano di essere aiutati. Finalmente i Tedeschi hauendo preso dalla banda destra l'alto d'un poggio, rincularono i nimici, & fuggendo gli se guitarono per fino a quel fiume, doue s'era fermato Vercingetorige con tutte le fanterie, amazzandone molti, mentre cosi suggiuano. Gli altri auedutisi di questa cosa, temendo anch'essi d'esser tolii in mezo, si uoltarono a suggire, & in tutti i lati si fe grande occisione, Furon presi in questa fattione tre gentilhuomini de' primi de gli Hedui, & menati a Cesare; e furon questi. Coto Capi tano de' caualli, ilquale nella passata creatione de gli uffici, baueua bauuto differenza con Conuittolitano & Cauarillo, il quale era stato capo delle fante rie doppo, che Litauico s'era fatto ribello, & Eporedorige, il quale era stato capo de gli Hedui nella guerra fatta co' Sequani auati alla uenuta di Cesare.

VERCINGETORIGE poi, che fu rotta la caualleria, fe rientrare ne' ripari tutte le fanterie, le quali egli hauea messo in battaglia dinanzi al campo: e poco dipoi cominciò a marciare alla uolta d'Alessia, che è una città de' Mandubij; comandando, che tutte le bagaglie con prestezza fossero cauate del campo, & che lo seguitassero. Cesare hauendo satto condurre le bagaglie sopra d'un colle uicino, & lasciateui due legioni alla guardia, seguitatolo, quanto pote più auanti per quel giorno, & ammazzati d'intorno a tre mila soldati della retroguardia de nimici, si fermò l'altro giorno sotto Aleffia contutto l'essercito. Considerato poscia il sito della terra, espauen. tati i nimici, perche la lor caualleria, nella quale la maggior parte dell'esser cito loro si confidaua, erastara rotta; confortati i soldati a volere affatticarsi, diterminò di voler cingere Alessia con bastioni. Era questa terra posta in un monte altissimo, & nella sommtià di esso di sorte, che pareua che non si potesse prendere, senon per assedio. Correuano a piè di questo colle due fiumi da due lati, & auanti alla terra u'era un piano che si distendeua con la sua lun ghezzad intorno a tre miglia, & datutte l'altre parti la terra era cinta da certi colli, l'uno dall'altro separato con mediocre distanza, di altezza quasi

S

A Essercito de' Francesi

B Caualleria de Francesi

C Caualleria di Cesare

D Essercito de' Romani

E Prima battaglia fatta di hastati,& Principi

F Seconda battaglia di triarij

G Terza battaglia d'armati alla leggiera

H Bagaglie de'Romani

I Strade ch'eran nell'essercito di Cesare per mandare aiuto alla sua caualleria.













Nu.159.

A Alessia

B Alloggiamento di Cesare

C Francesicherano alloggiatifra l muro Es la città D Muro, che fecero i Francesi à mezo il colle sotto Alessia

E Battaglia fra la caualleria di Cesare, & quella de

Francesi

F Essercito di Cesare messo in battaglia per dare animo alla sua caualleria.

tutti uguali. Tutta quella parte sotto le mura che era uolta uerso Leuante, era coperta dalle genti Francesi, & haueuan tirato quiui un sosso con un muro di sei piedi d'altezza. Il giro di que'bastioni & trincee, che i Romani haueano ordinato di fare, teneua uno spacio di undici miglia; il campo s'era fermato in luoghi commodi & a proposito; & haueano quiui fitto uentitre trincee, & dentro queste stauano il giorno le guardie affine che i nimici non facessero in un subito qualche scorreria & uscissero contra i nostri, & la no:te poi ui stauano le sentinelle con altre buone guardie. T Poi che fu dato ordine a quell'opera, si fè una bella fattione fra la caualleria in quel piano, che come detto habbiamo, è posto fra que colli, & è di lunghezza di tre miglia, combatteuasi dall'una & dall'altra parte con tutto lo sforzo, che si poteua, & essendo i nostri stretti da nimici, Cesare ui mandò i Tedeschi, o se fermare di nanzi al campo tutte le legioni in battaglia, accioche le fanterie nimiche non uenissero in un tratto a dare l'assalto a'nostri. Souragiunti i nostri in aiuto, uennero i combattenti a ripigliare animo; i nimici uolti in fuga s'impediuano per se stessi per la moltitudine grande, che erano; e lasciate le porte più strette, si calcauano insieme: & i Germani gli uennero perseguitando sino a' loro ripari, fu quiui grande l'occisione; alcuni smontando de lor caualli, gli lasciauano, & faceuano forza di passare il fosso, & salire sopra il muro. Cesare comandò, che le legioni, lequali egli hauea fatto fermare auanti al cam to, si dilungassero alquanto inanzi; non arrecò manco sospetto questo a que soldati Francesi, che si trouauano dentro a'ripari; & au sando che quelle genti uenissero di presente contra loro, subito diedero all'arme; alcuni pien di spauento si mossero correndo per entrare nella terra. Vercingetorige comandò, che le porte fossero serrate, accioche i bastioni non restassero uuoti d'huomini. I Germani, morti molti de nimici, & preso gran numero de lor caualli, siritirarono al campo. Vercingetorige prese per partito di mandar uia una notte tutta la caualleria prima, che fossero finite compiutamente le munitioni de'Romani: imponeua a qualunche s'andaua con Dio, che se ne andassero alle loro città, & che facessero per forza uenire in questa guerra tutti quegli huomini; che rispetto all'età sono atti a portare arme: riccordò loro tutti i benefici, che haueua fatti loro, & strettamente gli pregaua, & si raccomandana loro, che nolessero hanere risguardo alla sua salute, e che non uolessero dare nelle mani de nimici a esserne fatto stratio colui, il quale haue ua fatto tato per cagione della commune libertà. Dimostrò poscia loro, che se in ciò troppo si mostrassero negligenti, sarebbono cagione di sar morire ottanta mila persone insieme con esso lui. Et fatta la rassegna disse, come appena si trouaua tanto grano, che per ispatio di trenta giorni fosse basteuole. bene è uero, che se si ristringessero nel mangiare, potrebbe durare alquanto più oltre. Hauendo parlato di questa maniera, & dato loro queste commis-

Giro de' Bastioni.

Affacto da to ad Aich

Ordine di Cesare

Partito preso da Vercinge torige. Ordine del detto.

Quelli del paefe o'arefia nel ducato di Borgogna.

Bastionic trincee fat te da Ctsare.

Cerui.

Fossi.

sioni, mise fuori i caualli facendogli chetamente passare poco auanti alla meza notte da quella banda, done i bassioni del nostro campo erano anchora imperfetti. Fe poscia mandare una grida, che tutti gli douessero portare tutta quella quantità di grano, la quale fi treuauano, ordinando la pena della uita a coloro, i quali non uolessero ubidi, e. Distribuì poscia fra gli huomini tutto il bestiame, del quale n'haueuano i Mandubij fatto qui ui ragunare in grandissima quantità. Ordinò che'l grano simisurasse a poco a poco, o moderatamente; fè passare dentro le mura tutte quelle genti le quali egli haueua fuor della terra fatto alloggiare; & in questa guisa si apprestaua di attender, che uenisse il soccorso de Francesi, & di gouernarsi in quella impresa Cesare intese tutte queste cose da prigioni, & da coloro, i quali passauano nel suo campo, ordinò di fare certi bastioni, & trincee di nuouo di questa maniera. Fe tirare un fosso largo uenti piedi, con gli argini suoi diritti, di sorte, che'l fondo fosse di quella medesima larghezza, che la bocca, sè poscia tirare tutte l'altre munitioni & ripari, per ispatio di quattrocento piedi lontano da questo fosso. Ciò fè Cesare messo da questo auniso, che hauendo egli necessariamente abbracciato uno spatio si grande, non uoleua, che i seldati nimici potessero cingere agenolmente tutta l'opera; & acciò qualche squadrone delle genti nimiche non si presentasse ò all'improviso, ò di notte a'nostri ripari; ò pure non potessero il giorno tirare dell'armi contra i nostri, che erano messi quiui a lauorare. Dentro a questo spatio se fare due fossi di piedi quindici di larghez. za, di una altezza medesima; se poscia empire quello, che era più adentro, d'acqua; la quale egli ni fè tirare dal fiume facendola correr quini per que luoghi campestri & bassi:dopò questo sè fare trincce & bastioni, di dodici pie di, & a questi aggiunse altre coperte da difendergli con merli, e con tronchi d'alberi, con rami tagliati a guisa di corna di Cerui; che commessi fra le difese de bastioni auanzauano suori co capi, si che ueniuano a impedire il salirui sopra, & in mezo a tutta l'opera sè due torri, lontano l'una dall'altra una distanza d'otanta piedi. Faceua di mestiero in questo tempo di andare a tagliar delle legna per l'opera a segare i biadi, e fare tante fortificationi, & le nofire genti erano seemate molto, perche s'allontanauano molto dal campo; & le genti Fracesi bene spesso faccano ogni loro sforzo, tentando il nostro lauoro, & pesse nolte saltando fuor della terra per impedire. La onde Cesare pen. sò di accrescere altre cose a questi ripari, accioche manco numero assai di soldati bastassero a difendere le nostre munitioni. Presi dunque de tronchi de gli alberi, & tagliatene le rame, che non eran ben sode & dure, & mondategli or aguzzateglimolto benele cime, faceatirare certi fossi lunghi, cauati sotto cinque piedi, & messui dentro que tronchi, & collegati & ben commessi da piedi di forte, che non si potessero cauare, spargeuano i rami in fuori sopra Literra; erano questa fitti per ordine a cinque per fila giunti insieme, SinNu. 160.

A Buse con palisitti, che si addimandauano gigli.
B Triboli, che erano seminati per le munitioni.
C Pezzi di alberi lunghi un piede, con alcunihami diferro sattiui sopra.







trecciati, di sorte, che chi u'entraua dentro, si ueniua per se medesimo ad inuestire nelle acutissime punte loro, & questi cotali esti chiamano Ceppi. Caua uansi poscia poco dinanzi a questi co no diritte sile a cinque ordinatamete per si la per ciascun uerso, certe buche tre piedi sotto terra, & alquanto piùstrette da capo, che nel fondo, usciuano fuor di queste certi pezzi di legno rotondi, grossi quanto la coscia d'un huomo, aguzzi & arsi nella punta di maniera, che non auanzauano più, che quattro ditasopra la terra. Questi oltre a ciò, perche stessero più fermi og sodi, crano tutti fitti tre piedi sotto nel fon do delle buche, & l'altra parte poi di queste fosse era ricoperta da'uimini, & ramuscelli d'alberi, accioche non si potesse conoscer l'inganno. Di questa sorte di fosse, ue n'erano fatte otto ordini, tre piedi l'una dall'altra lontano; & p la somicliaza che bano co' gigli, si chiamauano di simil nome. Sotterauasi dina zi a tutte queste cose certi perzi di alberi di lunghezza d'un piede, fittoui su so hami di ferro, lontano l'un dall'altro co coueneuole spatio, & spargeuasi qui ui per tutto, & questi eran chiamati simoli. Poi che queste cose furon copiuta mete fornite cercado i miglior luoghi, che pote, abbracciando quator decimiglia di paese secodo che per la natura & sito del luogo si poteua, sè fare altri ripari somiglianti contrarija que' primi cotra que' nimici, che uenissero dalla banda di fuori; accioche se auenisse, che qualche grosso essercito gli uenisse con tra, partitosi lui, non potesse sbaragliare altramente le guardie de suoi ripari: & accioche anchora no fosse forza a' suoi soldati d'uscir del capo color perico lo comadò a tutti, che ciascuno facesse provisione di tato grano & strame, che gli bastasse un mese intero. Mentre sotto la città d'Alessia le cose passauano di questa maniera, i Francesi ordinata una dieta di tutti i primi huomini della Francia, non diterminarono altramente, che tutti gli huomini da portare arme, si come haueua ordinato Vercingetorige, si donessero mettere insieme; ma che se ne douesse più tosto comandare a ogni città un certo numero; accioche se si ragunasse un cosi grosso numero di persone confusamente, non si potesse poscia ne gouernare, ne discernere i suoi, ne meno tener conto de grani. Ne comandarono dunque a gli Hedui, & a'loro confederati Segufiani; Ambruareti, Aulerci, Brannouici, & Brannouij il numero di trentacinque mila, & altri tanti a gli Aruerni, aggiuntiui gli Heleuteri, Cadurci, Gabali & Vellanij, iquali crano usati di stare sotto la giurisditione de gli Aruerni. V entidue mila a Senoni, Sequani, Biturige, Santoni, Ruteni, & Carnuti. Dieci mila a Bellouaci, altretanti a Lemouici, a Pittoni otto mila. Dodici mila a Turoni, Parisij & Heluetij . Cinque mila a gli Ambiani , Mediomatici, Petrocory, Neruy, & Moriny, & Nitiobrigi. Altritanti a gli Aulerci Cenomani. Quattro mila a gli Attrebati. Tre mila a Bellocassi, Lessoui, & Aulerci Eburoni . Trenta mila a Rauraci & Boij . A tutte quelle città, che son poste uicino all'Oceano, & si chiamano Armorice secondo il co-

Ceppi.

Altri ripa

Dieta de Francesi.

d'Autun. Da Breffe. Di Brabã Di Roan. la ual de Moriana. Que' di Blano. d'Aluernia. Vellanii S. Flour. diCahors Di Lodefue. Di Sens.

Borgo= gnoni. di Burges Santonge di Rodes diCartres Di Beauuois. Limofins di Potieri di Tours. di Parigi. Suizzeri d'Amies. di Metz in Lorena. Perrigese di Tornai di Terro uanna. Di Mom polier. d'Arras. di Baieudi Lisieuse. di Roan di Basilea di Borbo ne. di Bretagna. di Corno uaglia. di Renes Cadeti. Ofifini. Lemorici Vnelli di Porcherons. d'Autun. d'Arras. d'Autun. d'Aluer= nia. 🐡 Alessia o Lusseu.

stume loro, nel numero delle quali sono i Curiosoliti, i Rhedoni, gli Ambibarij, i Caleti, gli Osisini,i Lemouici, & gli Unelli sei mila. Tra tutti questi i Bellouaci no madarono il numero loro imposto, perche diceuano di uolere per se medesimi, & aloro arbitrio far guerra co' Romani; ne erano per uolere sta. re sotto l'imperio di nessun'altro. Prezati nondimeno da Comio per la famigliarità, che seco haueano, ne mandarono due mila. S'era seruito di questo Comio Cesare per hauerlo trouato molto sedele & utile gli anni passati nell'impresa dell'Inghilterra, si come habbiamo già dimostrato, e' pe' suoi buoni portamenti hauea uoluto, che la sua città fosse essenta; gli hauea renduto le sue leggi & statuti, & oltre acciò haueua aggiunto i Morini alla sua giurisdi tione. Fu tanto nondimeno il consentimento di ogn'uno nel uolere riacquistare la universal libertà di tutta la Francia, et di ricuperare l'antica gloria del la guerra, che ne il ricordarsi de'riceunti benesici, ne della lunga amicitia, ha uea forza di mouergli punto, anzi che tutti, & con l'animo, & con le forze erano intenti all'impresa di questa guerra, hauendo già messo insieme otto mila caualli, & intorno a dugento quaranta mila fanti. Faceuasi la massa di tutte queste genti ne'consini de gli Hedui, & quiui rassegnauano, & ordinauansii capi. Fu dato di tutto il gouerno a Comio Attrebate, a Viridomaro, & Eporedorige Hedui, & a Vergasillauno Aruerno Consobrino di Vercingeto. rige. Questi furon quiui eletti capi generali di tutte quelle genti, le quali le città baueano mandato, col parere & giudicio de' quali si doucsse gouernare tutta questa impresa:e cosi tutti allegramente & pieni di speranza ueniuano marciando alla uolta di Alessia, e non ui haueua fra tutti pure un solo, che giudicasse, che non che altro si potesse pure star forte al ueder solamente un numero si grande di gente insieme, & massimamente in una battaglia dubbio sa; c nciofosse cosa, che spesso saltando fuori que' di Alessia combatteuano co nostri, & di fuori si uedena un numero si grande di caualleria, & di fanteria. Ma gli assediati in Alessia, il giorno dopò quello, nel quale essi attendenano il soccorso de i loro, hauendo consumato tutto il grano, che haueuano, nè sapendo alcuna cosa di quello, che si facesse nel paese de gli Hedui, ragunati a consiglio discorrenano fra loro il successo delle cose loro, & erano i pareri dinersi, & diner se cose si dicenano, perche parte di loro giudicanano di doner si dare a Ce fare, & parte che si douesse combattere, sino a tanto, che le sorze bastavan lo ro. Non ci pare che sia da lasciar da parte un razionamento satto da Critognato per la singolare, & nefanda sua crudeltà. Costuinato fra gli Aruerni di nobilissima casa, & tenuto in gran conto. Io, disse, non so già per dir nulla del parere di coloro, iquali chiamano col nome di rendersi una ui tuperosissima seruitù:ne meno tengo,che questi tali si debbano tenere cittadi ni,ne chiamare parimente con gli altri al configlio. Io uoglio accostarmi a colore, i quali giudicano buon partito il faltar fuori a combattere: nel configlio

& giudicio di costoro si parc, che per commune parere di tutti noi altri stia anchor ferma la memoria dell'antico nostro ual ore. E non è gia ualore & uirtù d'animo, ma più tosto delicatezza & morbidezza il non poter sopportare alquanto il mancamento delle cose. Più ageuolmente sitrouano di quelli, che uolontariamente uanno a morire, che di quelli, che patientemente soppor tino il dolore. Et io quanto a me, giudicherei che fosse buono questo parere, percioche appresso di me ha gran potere la grandez za, se io uedessi, che non si uenisse a far perdita d'altro, che della uita nostra. Ma in prender questo partito habbiamo risguardo non à noi solamente, ma a tutti i popoli della Francia, iquali noi habbiamo chiamati in nostro soccorso. Che animo stimate uoi, che sia per essere quello de' nostri parenti, & amici, essendo morti in un sol luogo ottanta mila huomini combattendo, se saran costretti di uenire alle mani co'ni mici, & combattere sopra que' corpi morti? Non uogliate dunque per niente privar del vostro favore coloro, che non hanno curato, per salvar voi, di met tere a pericolo la uita loro; ne con la uostra sciocchezza & poco giudicio & con la uiltà de gli animi uostri esser uoi la roina di tutta la Francia, e cagione diridurla in una perpetua seruità. Dunque, dubitate della lor sede & della fermezza loro, perche non sono arrivati nel giorno determinato? Ditemi un poco per qual cagione stimate uoi, che i Romani si essercitino a lauorare tutto il giorno ne' ripari più in fuori? forse per darsi piacere? se gli animi uostri non possono esser confermati da mandati loro, perche i passi son tutti serra ti; faccianui almeno testimonio costoro, che gia essi si uengano appressando, per che da tal cosa Pauentati non restano mai di lauorare ne'l giorno ne la notte. Che uuoi tu dire per questo? Io sarei di parere, che si facesse quello, che fecero già gli antichi nostri nella guerra de' Cimbri, & Teutoni, nella quale e' non erano pari a loro, che costretti a ritirarsi per le terre, & stretti da cosi fatto mancamento di cose, sostentarono la uita loro, usando per lor cibi i corpi di co loro i quali rispetto all'età non erano più buoni alla guerra, ne uolsero darsi nel le mani a loro nimici. Doue se pure noi non hauessimo di tal cosa l'essempio, io giudicherei nondimeno, che fosse lodeuolissimo, e che per conseruare la libertà tale si lasciasse a coloro che dopò noi uerranno. Percioche qual cosa è stamai somigliante a questa guerra? Saccheggiata tutta la Francia & fatto per tutto grandissimi danni, pure finalmente i Cimbri si partirono una uolta de' nostri paesi; & andarono cercado altre prouincie; & lasciarono a noi le nostre giurisdicioni le nostre leggi, & parimente i terreni, & la libertà. Mai Romani, che altro domandano, ò che altro uogliono, che mossi dall'inuidia fermarsi ne' terreni & nelle città di coloro, i quali eglino hanno per fama conosciuto nobili, & potenti nella guerra, & di sottoporli a un'eterna seruitù? Perche, per dire il uero, essi non hanno mai fatto guerra per altra cagio ne. Done se pure auniene, che uoi non sappiate le cose, che nelle altre natio-

Capi del le genti Francesi. d'Aurun. Cőfiglio di quei di Aleffia. Critogna to, eragionamé to del det to. d'Aluernia. Detto arguto.

Parere di Critogna to.

Zelandi.

Zelan di.

La Proué za. ni lontane fi fanno, rifguardate un poco la parte della Francia a noi uicina, laquale esfi hanendo ridotta in Prouincia, mutate le fue leggi & giurifditioni, fottoposta a portatori delle scure: stà a una perpetua servitù sottomessa.

Di Alefha nel Da cato di Borgo ena. Mandubii uano a ripari de'Roma ni.

Luffeu.

POI che ciascuno hebbe detto il parer suo, divisarono che tutti quelli, che ò per insirmità ò rispetto all'età non erano atti alla guerra , si douessero andar con Diodella città; & di sopportar prima ogni cosa, che lasciarsi piegare a fa re quanto haueua configliato Critognato. Doue se pure auuenisse, che sosse lor forza, ò che gli aiuti troppo indugiassero à uenire, di più tosto attaccarsi a quanto hauea consigliato egli, che di uenire con Romani aniun patto di rendersi, ò a ueruno accordo. I Mandubiy, i quali haueuan riceuuto costoro nella terra furon forzati di uscirne fuori co' lor figliuoli, & con le mogli altresi. Questi giunti a' ripari de' Romani, gli pregauano piangendo come meglio sapeano, che riceuendogli, come schiaui dessero loro da mangiare. Cesare non nolle per niente, hauendo messo le guardie su pe' bastioni, che sossero riceuuti altrimenti. Comio intanto & gli altri capi di quelle venti, i quali baucuano il gouerno di quell'impresa, arrivarono ad Alessia con tutto l'essercito, & bauendo preso il colle; che è più in fuori, si fermarono non più lungi dalle no-Are munitioni, che lo spatio di un mezo miglio. Il seguente giorno mandando fuor del campo la caualleria, riempirono tutto quel piano, che come habbiamo zià detto si distende tre miglia per lunghezza; & fecero fermare tutte le fanterie ne' luoghi più alti poco quindi lontano, si che non poteano esser troppo uedute. Si poteua della città d'Alessia nedere il campo: onde tosto co minciarono a discorrer per la terra, & far sesta & allegrezza, ueduto l'aiuto delle genti & gli animi di tutti si destauano a fare allegrezza grande. Ora messe le genti in battaglia, si fermarono dauanti alla terra; & coperto il fosso u cino di grattici, co di terra, si misero in ordine per dar l'assalto, co per flare proveduti a tutti i casi. Cesare hauendo ordinato tutto l'essercito dall'una & dall'altra banda de'bastioni, accioche bisognando ciascuno difenda il suo luogo, & sappia la sua posta, comandò, che i caualli saltassero suori, & che s'affrontassero con la caualleria de'nimici. Si poteua dell'uno & dell'altro campo, perche amendue s'erano fermati su le cime di que poggi, nedere i luo ghi d'intorno; & gli animi di tutti i soldati intenti a mirare attendeuano, che fine hauer douesse quella battaglia. Haueuano i Francesi framessi alcuni balestrieri, & soldati armati alla leggiera fra i loro caualli, accioche se i loro si fossero rinculati, corressero loro in aiuto, & che ritenessero la furia de nostri caualli, molti combattendo feriti da costoro si partiuano della fattione. Ora confidandosi i Francesi, che i loro hauessero il uantaggio della battaglia, uedendo che i nostri erano stretti dalla moltitudine; da tutte le bande & quel li che eran dentro a ripari, & quelli che crano uenuti in fauore, con romo-

re & grida grandi metteuano animo a iloro, perche si combatteua nel cospet-

Battaglia tra Cefare e quei diAlessia.



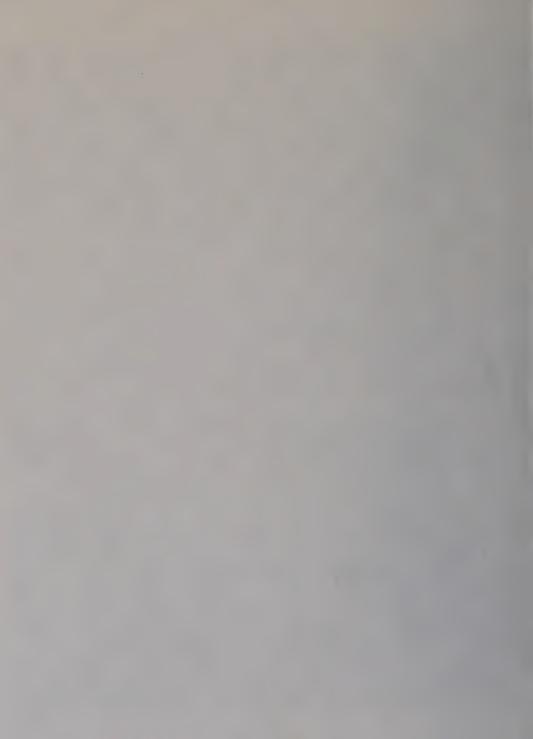



G Trincee che fece Cesare intorno ad Alessia.

H Luogo fra le trincee, doue alloggiaua l'essercito.

I La trincea, ch'era uolta in fuora contra i nimici, ch'eran uenuti in soccorso.

K Alloggiamento de Francesi, chi eran uenuti in soc-

corlo.

L Campagnalunga un miglio, doue si fece una bellissima fattione fra la caualleria dall'una parte, Edall'altra. to d'ognuno, ne poteua celarsi alcun fatto di alcuno per ben fatto è uituperoso che sosse il disiderio d'acquistar lode & bonore, en il sospetto della ucr gogna spingeua l'una & l'altra parte. \* Et essendosi già combattuto senza uantaggio d'alcuna delle parti, ò potersi conoscere, chi douesse ottenere la uittoria dal mezo del giorno sm quasi al tramontar del Sole; i Germani ristret tisi tutti insieme si dirizzaron con impeto contra i nimici, & gli constrinsero a ritirarsi, & bauendogli rotti, tutti i balestrieri tolti in mezo da loro fu ron quiui tagliati a pezzi. Et cosi medesimimente nell'altre parti della battaglia ritirandosi i nimici, & inostri seguitandogli per fino a ripari, non diedero loro agio di potersi raccorre sopra del colle uicino. Doue quelli poscia, i quali erano usciti della terra mal contenti, & quasi affatto perduta la speranza di più ottenere la vittoria, si ritirarono nella terra. I Francesi intanto non hauendo lasciato passare, che un sol giorno, & hauedo in questo spatio apprestato gran numero di graticci, di scale e d'uncini, usciti chetamente su la meza notte del campo se ne uennero alla uolta de'ripari, che erano uerso il pia no. Et leuato in un subito il romor grande, accioche gli assediati della terra conoscessero a quel segno la uenuta loro, gettauano le grati, con frombole dar di & sassitrauagliauano i nostri su bastioni, & faceano tutte l'altre cose, che faceano di mestiero all'assalto. In questo istesso tempo Vercingetorige udito quel romore, diede con la tromba il segno à suoi, & subito gli cauò fuor della terra. I nostri corsero prestamente alle difese, si come ne passati giorni a ciascuno era stato ordinato la sua posta, e'con le frombole da tirar pesi d'una li bral, & con haste le quali haueuano ordinatamente distese su pe'bastioni, & con palle di piobo, dauano spauento a nimici. Ma tolto loro il potersi uedere dal l'oscuro della notte, si dauano l'una parte, & l'altra molte ferite, & tirauano con glistrumenti da ciò gran numero d'armi. Ma Marc' Antonio, & C. Trebonio Luogotenente di Cesare, a quali era tocco a difender quella parte, cauando genri dalle trincee, che erano alquanto più oltre, gli mandauano a soccorrere in que lati, doue sapeuano i nostri esfere stretti da nimici. Mentre che i Francesi eran più lontani dalle munitioni, faceuano più operatione coltirar, che faceano di molte armi contra nostri; doue poscia e si suron più ad esse fatti uicini, dueramente s'inuestinano per loro istessi impensatamente in quelle punte dette stimoli, ouero cadendo per quelle buche eran passati da quelle punte, ò pure trapassati dall'armi, che i nostri tirauan loro da i bastioni & dalle torri, si distendeuano per terra morti. Et hauendo riceuuto d'ogni parte molte ferite, non hauendo potuto prendere alcuna di quelle fortificationi, uedendosi già apparire la luce del giorno, dubitando, che saltando fuori i nostri dalle più alte munitioni di nerso quella banda, done non erano i ripari, gli togliessero in mezo, siritirarono a iloro. Maque'di dentro, mentre cauauan fuori quelle cose, che Vercingetorige baueua fatto apprestare per ueni-

X G Tedeschi

Francesi.

Vercge torige.in

Marc'An tonio e Caio Tre bonio L'uogote nenti di Cesare.

Poggio.

C. Antifitio.
Regino.
Lucio Ca
ninio Re
gulo.

d'Aluer= nia.

Muscoli, falci.

Soldati Romani che difficultà hau cuano. re a dar l'assalto al campo de Romani, riempirono i primi fossi, hauendo perduto troppo tempo intorno a questo fatto, s'auiddero prima, che i loro s'eran ritirati, che si fossero anchora appressati a ripari del capo: o intal guisa senza hauer fatto nulla se ne tornarono dentro la terra. I Francesi ributtati già due nolte con lor gras danno, cominciarono a discorrere fra loro quello che si douesse fare: feron chiamare alcuni, che haueuano notitia di que luoghi, & da loro s'informarono del sito del campo di sopra, & de ripari di esso. Era dalla banda di Settentrion un poggio, ilquale perche rispetto alla grandezza i nostri non lo haueuan potuto cingere co'ripari, fu loro forza di fermar parte del campo in luogo sinistro, & alquanto sdruccioloso. Erano in questa parte alloggiati C. Antistio Regino, & L. Caninio Regulo luogotenenti con duc legioni. I nimici hauendo mandato alcuni a riconoscer que luoghi, i Capitani del campo eletti sessanta mila soldati di quelle città, che si stimana, che mettessero soldati di maggior uirtù Gualore, dinisarono tra lo ro segretamente, quanto uoleuano che si facesse, & in che maniera: diedero l'ordine dell'hora, nella quale uoleuano, che si mouessero: diterminando che'l tempo d'andar fosse ogn'hora che fosse arrivato al mezo del giorno. Fu di que ste genti & dell'impresa dato la cura a Vergasillauno Aruerno, parente di Vercingetorige, uno de' quattro capi generali di tutto l'essercito. Questo mouëdosi del campo nel principio della notte, arrivato la mattina sul far del gior no al luogo disegnato, simise in aquato dopò il monte, & quiui uolle, che i soldati stracchi dal uiaggio di tutta la notte si rinfrescassero: o uededo già farsi uicino il mezo di, prese la strada alla uolta di quella parte del nostro campo, dellaquale habbiamo poco fa ragionato: Fin questo medesimo tempo la caual leria cominciò a scorrere uerso il campo dalla banda di fuori, & l'altre fante. rie a mostrarsi in battaglia dauanti al loro campo. Vercingetorige ueduti di su la rocca della terra i suoi, saltò suori delle porte, & arrecò seco dal campo pertiche, Muscoli, falci, & altre cose, le quali egli haueua già fatto ordinare per dar l'assalto: combatteuasi in tutti i luoghi a un tempo, & prouauansi tutte le cose:& colà, doue si uedeua, che fosse più dibisogno; quiui si correua a por gere aiuto. I foldati Romani haueuano a guardare tanti luoghi, che non poteuano ageuolmente correre quà & là per dare soccorso; hebbe gran forza a da re spauento a nostri il gran romore, che s'udi leuare in un tratto dopò le spalle, perche uedeuano che nell'altrui ualore era riposto il loro pericolo. Percioche bene spesso auuiene, che quelle cose, che sono da noi lontane, arrecano maggior trauaglio a gli animi nostri: Cesare trouato un luogo a proposito, uide molto bene come le cose passauano in ciascuna parte, mandò tosto a soccorrere là doue faceua di mestiero, & provide in un tempo a quanto nell'uno & nell'altro luogo bisognaua,& correndo per tutto andaua dicendo, come allhora era tem po, che conueniua, che tutti combattendo ualorosamente si mostrassero. I Fran







M Luogo c'haueuano occupato i Francesi, che soprastaua alle trincee di Cesare.

N Fantarie, ch'erano in Alessia, che assaltarono le trincee dalla parte di dentro.

O Caualli di Cesare, che sono usciti delle trincee & as-(altano i nimici dopo le spalle.

cesi erano al tutto fuor di speranza di potersi saluare, se non poteano prendere i ripari del nostro campo. E' Romani d'altra parte se ottenessero hora la uit toria, n'aspettauano il fine di tutte le fatiche loro: il colmo della battaglia era sopra tutto a bastioni più alti, là doue, si come detto habbiamo, era stato mandato Vergasillauno. E' di molto grande importanza un poco di uantaggio di luogo là, doue si stà in ispiaggia. Alcuni tirauano dell'armi, alcuni altri fatto un gatto andauano sotto a ripari, & ogn'hora, che parte di loro erano dal com battere stanchi, n'entrauano scambieuolmente de gli altri nel luogo loro. Il terreno dell'argine gettato da ciascuno ne' ripari aiutaua i Francesi a salire, & ricoprina le cose nascoste d'intorno da Romani sotterra; & i nostri non haueuano hormai più nè forze nè armi da combattere. Cesare auedutosi di tai co se, mandò tosto a soccorrer costoro Labieno con sei Cohorte, imponendogli, che se uedesse di non potere restare a fronte a i nimici, ritirado le compagnie suor de' ripari, con isforzo grande assaltasse i nimici, che ciò non faccia se non stret to da necessità. Egli intanto andaua riuedendo gli altri, & confortaua tutti, che non si lasciassero uincere dalla fatica, & mostraua loro, come in quel gior no & in quell hora era riposto il guiderdone, & il frutto di tutte le battaglie, che haueuano fatte ne'tempi passati. I soldati di uerso la terra disperati, rispetto alla grandezza de' ripari, di poter prender piu i luoghi di uerso il piano, cominciarono atentare di salire per certi luoghi dirupati; & portarono di presente quiui tutte le cose già preparate da loro: & con il tirar grande dell'armi, che faceano, molestauan molto que' soldati, che erano alla difesa delle torri: & con le grati, & con largine tentauano di farsi il passo, guastando con le falci i bastioni, & i ripari di ess. x Cesare ui mandò primieramente Bruto giouane con sei Coborte, dipoi Fabio Luogotenente con sette, & ultimamen te combattendosi più fieramente, che mai, u'andò egli in persona coducendoui seco molti soldati freschi, che entrassero in luogo di coloro, che già per lo mol to combattere erano stanchi. Ora ricominciata quiui la fattione, & ributtati i nimici, se n'andò là, doue egli hauea poco prima mandato Labieno. Cauò dal le uicine trincee quattro Cohorti; quindi commise a caualli, che parte n'andas fero feco: or parte uscendo fuor de bastioni girassero d intorno or assaltassero i nimici dietro le salle. Labieno dopò, che nè i bastioni nè i sossi bastarono a ritenere la furia de'nimici, raunate trensanoue compagnie, lequali uscite del le uicine trincee s'erano per auentura imbattute quiui; mandò tosto dicendo a Cesare, quello, che giudicasse, che sosse da fare. Cesare sollecitana per tronarsia quella battaglia presente; & conosciuta la uenuta di lui al colore del suo uestire, perche tale usawa di portarlo nelle battaglie, & nedute le squadre de caualli. & le compagnie, lequali egli hauea commandato che lo seguitassero, si come da luoghi più alti que' bassi & sarucciolosi si uedenano; i nimici ricominciarono a menar le mani, er alzatosi dall'una, & dall'altra parte il romor

Auantag gio a chi stà i spiag gia.

Labieno
mandato
da Cefare a foccorrere i
fuoi.

Bruto gio nine, C. Fabio.

Battaglia tra Cesare e nimi ci. Morte di Sedulio. di Limofins. d'Aluernia.

Francesi suggono.

Vercingetorige fa raunare il configlio.

d'Autun. d'Aluerni2.

Borgogno gni. di Reins. Di Beau uois. grande, quelli de' bastioni & di tutte l'altre munitioni ricominciarono a leuar le grida. I nostri lanciate l'arme inhastate s'impugnarono le spade: & menando le mani si uide di presente scoprire la caualleria dopò le spalle de'nimici, & l'altre compagnie de' soldati si ueniuano auicinando. I nimici si uoltarono subito a suggire, & suggendo sidanano ne' nostri caualli: si che quiui fu fatta grande occisione. Resto morto quini Sedulio Duca & Prencipe de' Lemouici. Et Vergasillauno Aruerno suggendo su uiuo fatto prigione; furon portate a Cesare settantaquattro insegne de'nimici, & di si gran numero che erano, pochi, solamente si saluarono ne gli alloggiamenti. Que'della terra ueduto dalle mura l'uccisione & la rotta delle lor genti, perduta ogni speranza di più potersi saluare, fecero ritirare tutti i soldati da bastioni; & uditasinel campo de' Francesi questa cosa, cominciaron senza indugio a fuggirsi. La onde se i nostri soldati non fossero stati stracchi; per essere spesso corsi a soccorrere quà & là, & hauere combattuto tutto di, tutte le genti de' nimici si poteuano da nostri rompere & assatto dissare. Pure la caualleria mandata da Ce sare a seguitargli dopò la meza notte arriuò l'ultima squadra de' nimici, & segran numero de prigioni: & molti altresi ne surono ammaz zati; gli altri fuggendo si ritirarono a saluamento nelle città. Vercingetorige il sequente giorno fatto ragunare il consiglio mostrò a tutti, come e' non ba ueua preso a fare quella guerra per conto di se, & per suoi bisogni, ma più tosto per la commune libertà. Ora perche uedeua come facea di mestiero di cedere alla fortuna, egli si offeriua loro ad amendue queste cose; ò ueramente di sodisfare a' Romani con la morte sua, ò ueramente, che lo uogliano dar uiuo nelle lor mani. Furon tosto spediti a Cesare gli Ambasciadori per fargli intendere queste cose. Egli commandò loro, che gli dessero l'armi: quindi , che tutti i Capitani gli fossero menati auanti ; & egli si fermò dauanti al campo su ripari, & quiui gli furon condotti auanti i Capitani. Gli fu presentato Vercingetorige', & l'armi gli furon gettate; egli hauendo lasciati da parte gli Hedui & gli Aruerni perche uoleua tentare se per mezo loro hauesse le città loro potuto ricuperare, tutti gli altri prigioni a nome di preda di stribuì frasoldati. Posto fine a que ste cose, si dirizzò alla nolta de gli Hedui; & quiui hebbe da loro la città : & uenuti quiui gli Ambasciadori de gli Aruerni, offersero di uoler fare tutto quello, che fosse comandato loro : egli comandò che dessero un gran numero di ostaggi, & ui mandò le legioni alle stanze, & rese a gli Hedui & a gli Aruerni d'intorno a uenti mila prigioni. Impose a T. Labieno, che con due legioni, & con la caualleria n'andasse nel paese de' Sequani. Et uolle, che M. Sempronio Rutilo n'andasse seco. Diede gli alloggiamenti nel paese de' Rhemi a C. Fabio & a Lutio Minutio Basilio con due legioni, accioche i Bellouaci uicini non facessero loro qualche danno. Mandò poscia C. Antistio Regino nel paese de gli Ambibareti, T. Sestio in quello

quello de' Biturigi, & C. Caninio Rebilo in quello de Ruteni, dando a ciafeun di loro una legione. Volle poscia, che Q. Tullio Cicerone & P.
Sulpitio alloggiassero a Cabillono & a Matiscona nel paese de gli
Hedui vicino al siume Arar per cagione de' grani e delle vittouaglie; & egli disegnò di starsi alloggiato
quel verno a Bibratte. Saputosi a Roma il successo delle cose di questo anno, su ordinato, che venti giorni continuisi
facesse orationi a gli Dei.

di Braban tia. Di Bourges. Di Rodes Chialon, Sona. Beaultre



IL FINE DEL SETTIMO LIBRO.



Y DI

## DIAVLO HIRCIO ELRIMANENTE

DELLA GVERRA FRANCESE.

## LIBRO OTTAVO.



TRETTO Balbo mio dal tuo continuamente richiedermi, percioche il mio tuttauia ricusare si pareua, che più tosto dimostrasse appresso di te, ch'io lasciassi per pigritia, che mi scusasse la difficultà del negotio; mi son messo ad una impresa ueramente difficilissima. Ho seguitato di scriuere i Commentari del nostro Cesare delle cose fatte nella Francia; non

Lode de' Commen tari scritti da Cesare

già in tal modo, che siano da essere agguagliati i miei a questi scritti da lui po

Cefare ne' fuoi tari elegã tissimo.

Commen

Proprietà dell'ingegno di Ce lare.

co auanti, ne meno a quelli, che seguiranno; & ultimamente anchora ho compiutamente recato a fine quelli, che egli lasciò impersetti delle cose satte in Alessandria, per sino al fine, non già della discordia ciuile (della quale non ue diamo per anchora alcun fine) ma della uita di Cesare. E uolesse Dio, che quelli, che leggeranno, possano conoscere quanto mal uolontieri mi sia messo a scriue resaccioche più ageuolmente fuggissi di essere imputato del uitio della sciocchezza & dell'arroganza, di essermi framesso co' miei scritti nelle cose scritte da Cesare. Perche certa cosa è, che appresso tutti gli huomini si sa molto bene che non è maistato alcuno, che con tanta diligenza habbia recata a perfettione qualche sua opera, che non sia slata superata dalla eleganza di questi Commentari; iquali furon fatti da lui assine, che non fosse tolto a gli scrittori il sapere tante cose & tanto grandi, che suron fatte da lui. Et per quello, che tutti gli huomini ne giudicano, son tenuti cosi buoni, che più tosto si pare, che co essi siastata leuata che data a gli scrittori la facultà dello scriuere. Et di questa co sa molto più noi ci marauigliamo, che gli altri non fanno. Perche gli altri san no quanto bene & senza menda alcuna egli gli habbia recati a fine; doue noi sappiamo con quanta facilità, & con quale prestezza. Cesare oltra che haueua grandissima facultà & eleganza nello scriuere, haueua anchora il sapere uerissimamente aprire i concetti dell'animo suo e' suoi disegni Doue a me non è,non che altro auenuto di essermi trouato nella guerra Alessandrina, nè meno nella Africana. Et anchor che queste querre le sappiamo in qualche parte per bocca di Cefare, noi nondimeno habbiamo altramente udito ragionare di quelle, le quali à ci paiono nuoue, à ucramente n'apportano maraviglia, altramente di quelle, che noi siamo per raccontare per testimonio. Ma mentre che io

uado raccogliendo tutte le cagioni, con lequali cerco scusarmi di non essere da agguagliarmi a Cesare; per questa medesima uia mi conos co incorrere nell'er rore dell'arroganza, voi che io stimo, che si possa trouare alcuno, che mi debba uolere agguagliare a Cesare. Sta sano.

OICHE Cesare hebbe superata tutta la Francia, perche nella passata state non eramai passato alcuno spatio di tempo, che fossero stati senza far guerra, o uoleua che i soldati si riposassero alle sian ze dalle tante fatiche delle guerre passate; gli ueniuano aui si come

molte città della Francia in un medesimo tempo andauano trattando di romper la guerra, & che congiurauano contra Cesare. E di questa cosa si diceua una cagione molto al uero somigliante, che tutti i popoli Francesi molto ben conoscono, che a Romani non si poteua in alcun modo resistere per qual si uoglia numero grande di gente, che si ragunasse in un luogo; e che se molte città rompessero in un medesimo tempo la guerra, i Romani non potrebbono ne hauere aiuto che bastasse assai tempo, ne meno si grande essercito, che fosse loro basteuole a fare quanto loro bisognasse. Et che hora non ui doueua hauere alcuna città, che ricusasse di mettersi a rischio di riceuer qualche danno, se in quello spatio di tempo l'altre potessero tornare in libertà. Ma Cesare, accioche tale openione de'Francesi non s'andasse più auanti confermando, lasciò M. Antonio Luogotenente al gouerno di quelle gentile quali erano alle stanze seco; & egli con la guardia de caualli partendo da Bibratte se n'andò alla uolta della duodecima legione al fine di Decembre, la quale egli hauea fatto alloggiare leuandola del paese de gli Hedui, ne confini de' Biturigi: & a questa aggiunse l'undecima legione, la quale era alle stanze poco lontano. Lasciati poscia due Cohorti alla guardia delle bagaglie, cendusse tutto'l rimanente dell'essercito nelle fertilitissime uille de Biturigi. Ora perche'l paese di questi popoli era largo, & in esso ui haueuano molte città, non poteuano i soldati d'una legione, che uistauano alloggiati, ritenere que' popoli, che non facessero apparecchio di guerra, & congiure. Ora della subita uenuta di Cefare auenne che trouandosi quelle genti colte sprouiste e disperse, fudibisogno che quelli che senz'alcun sospetto attendeuano a coltinare le uille auanti che potessero alle terre ritirarsi dalla caualleria restassero oppresse. Percioche per comandamento di Cesare era vietato quel segno usato comunemente nelle scorrerie de'nimici, che si soleua conoscere all'ardere de gli edifici; affine che se gli fosse bisogno d'andare troppo auanti, nonhaue,se hauuto poi mancamento di strame, & di grano, e che medesimamente non arrecasse con que fuochi spauento a nimici. Hauendo prese molte migliaia d'huomini, que' Biturigi, i quali poteron saluarsi in quella prima giunta de' Romani, pieni tutti di spauento erano in darno fuggiti nelle uicine città, con-

Trattari de'Frâcefi di rópere un'altra uolta la guerra.

Beaultre.

d'Autun.

di Burges

Subita ue nuta di Cesare.

Promessa di Cesare a foldati.

Cinque scudi d'o-Cinquata scudi d'o-

Beau<sup>l</sup>ne di Burges. di Cartres Sona.

di Cartres

Orleans. di Cartres

Carnuti fi sparfero. per le uici ne città.

fidandosi o ne loro amici prinati, o nell'essersi anche quelle insieme congiurate. Percioche Cesare marciando a gran giornate per tutto, riparò a tutti i loro disegni: nè diede pur tempo ad alcuna città di poter pensare più tosto alla salute propria, che a quella d'altrui; & con questa sua presezza ueniua a mantener fedeli gli amici, & coloro iquali non erano risoluti anchor bene arrecaua alle conditioni della pace conmetter loro spauento. I Biturigi essendo proposto un partito di tal sorte, uedendo come rispetto alla clemenza di Cefare, poteano agenolmente tornargli amici, & che i popoli delle nicine città haueano senza pena ueruna dato gli ostaggi, & erano stati accettati da Cefare nell'amicitia, fecero anch'essi il medesimo. Cesare a ciascun soldato per le tante loro fatiche, & patienza grande, poiche essi erano stati cosi forti a sopportare in que giorni freddissimi dell'inuerno, and ando per uiaggistra nissimi, con freddi grandissimi da non poter quasi esser sopportati, promise di dare in nome di preda dugento sesterti, & a ciascun Capitano due mila nu mi; rimandate poscia le legioni alle stanze, egli dopò xL. giorni se ne tornò a Bibratte. Et mentre quiui amministrana ragione, i Biturigi mandarono ad esso ambasciadori, richiedendolo di aiuto contra i Carnuti, querelandosi a Cefare, che que popoli hauessero contra loro mosso la guerra. Egli tosto, che hebbe hauuto notitia di questa cosa, non si essendo fermato alle stanze più che diciotto giorni, leuò da i loro alloggiamenti dal fiume Arar la quartadecima legione, o la sesta, le quali, si come si è poco fa dimostrato, egli hauea fatto fermar quiui p cagione delle uittouaglie. E cosi se ne uëne co due legioni contra i Carnuti. Giunta già fra nimici la nuoua della uenuta di Cesare, i Carnuti mossi dall'essempio, che haucuano auanti della ruina de gli altri, abban donate quelle uillate & castelli, iquali essi habitauano, hauendo per cagione di difendersi dal freddo, fabricati in un subito secondo, che la necessità com portaua, certi piccioli edifici, (conciofosse cosa, che superati pur dianzi da Romani hauessero perdute molte città) se n'andarono sparsamente qua en la fuggendo. Cesare non nolendo, che i soldati patisscro, rispetto massimamente alle grandissime pioggie, che in quel tempo uennero dal Cielo, fè fermare il campo in Genabo terra de Carnuti, & fè che parte ne alloggiassero nelle case de Francesi, & parte sotto que ripari, iquali erano stati con gettar su in un subito dello strame per ricoprire le tende; mandò nondimeno i caualli & le fanterie uenute in aiuto in tutti que'luoghi, doue per quello, che si diceua, erano andati i nimici; e non in uano certo, percioche la maggior parte de'nostri hauendo fatto gran prede, tornarono a Cesare. Ira i Carnuti oppressi dal. la difficultà del uerno, e dalla paura grande del pericolo, perche cacciati delle lor case non haueuano ardire di troppo lungamente fermarsi in un luogo, ne potendo rispetto alle tempeste asprissime ritirarsi per le selue, tutti disperh, hauendo perduto gran parte de loro; si parsero per le uicine città. Cesare in

in quel tempo stranissimo l'anno giudicando di hauer fatto assai hauendo rotto quelle genti, che ueniuano ragunando, acciò non nascesse qualche principio di guerra; e perche appresso sapea molto bene per quello, che ragioneuolmente si poteua antinedere et congietturare, che non si poteua apprestare per la futura state niuna querra, che fosse per esser molto grande. Volle che C. Trebonio con quelle due legioni, le quali egli haueun seco, alloggiasse alle stanze in Genabo. Et egli hauendo inteso da gli spessi mandati de'Rhemi, come i Bellouaci, iquali auanz mano tutti gli altri popoli della Francia, & de' Felginella gloria della guerra, & gli altri popoli delle città lor uicine bauendo eletto per loro Capitani Corbeo Bellouaco, & Comio Atrebate metteuano insieme uno essercito, & che faceua in un luogo la massa per entrare con tutte quelle genti ne' confinide' Sucs soni, iquali erano raccomadati de' Rhe mi, of saccheggiare of dare il quasto: of giudicando, che non solamente importaua alla grandezza sua, ma etiandio alla salute che i confederati, i quali baueuan fatto sempre cosi buon portamenti uersola Republica, non riceuessero alcun danno; cauò di nuouo dalle stanze l'undecima legione. Scrisse po scia a C. Fabio, che douesse presentarsi con quelle due legioni, le quali egli baueua, ne' confini de Suessioni; quindi mandò dicendo a T. Labieno che gliene mandasse una delle due, lequali egli hauea con esso lui. Et in tal guisa come richiedeua l'opportunità de luoghi, doue erano i soldati alle stanze, & la ragione della guerra, er affaticandos continuamente cometteua scambieuolmente alle legioni il carico delle speditioni. Ragunate queste genti, marciò alla uolta de Bellouaci, & fermato il campo ne presi loro mando suori le compagnie de'caualli, che scorressero per tutto, & facessero qualche prigione acciò potessero da essi sa pere disegni de nimici. I caualli hauendo satto l'ufficio loro, fecero intendere a Cesare, come s'erano trouati pochissimi per que'luoghi ne gli edifici, & questi non essere di quelli che erano rimasi per cagione di coltiuare i terreni (percioche tutti que luoghi, erano con molta diligenza sgombrati) ma bene essere huomini mandati indietro da nimici per uedere gli andamenti, & disegni del nostro campo. E domandando Cefare costoro, doue si trouasse l'essercito de Bellouaci, & quali fossero i lor disegni, trouaua come tutti que' Bellouaci, che poteano portare arme, s'erano ragunati in un luogo. Et oltre acciò come anche gli Ambiani, Aulerci Caleti Veliocassi, & Atrebati haueano fermato il campo in luogo molto alto cinto da una palude molto difficile, & che haueuano ridotto tutte le bagaglie incerte selue più a dentro. E che erano molti capi & principali di questa guerra, ma che in uniuerfale era molto ubidito Corbeo per questa cagione, che tutti sapeano già molto bene, come Corbeo era nimicissimo del nome Romano. Che pochi giorni auanti s'era partito del campo Comio per cagione di con durre gente della Germania in fauor loro, perche que' popoli erano molto ui

C io Tre bonto. Orteans. h Rens. De Beau-

Soifons.

d'Amiens di Roan. di Cales. Catthlete fi & d'Arras. Di Beauuois.

consentimento di tatti i principali di quella natione, & per disiderio grandissimo della plebe, che doue si dicesse, che Cesare uenisse con tre legioni, donessero offerirsi di far la giornata, per cagione di non esser poscia constretti di uenire alle mani con tutto l'essercito con molto maggior disauantaggio loro, & in tempo molto più contrario peggiore: doue se pure e'conducesse maggior numero di gente, di star fermi in quel luogo, ilquale essi haueuano eletto . E di uietare altresi a'Romani paschi, che rispetto alla stagione dell'anno, oltrache erano pochi; erano etiandio parsi & l'uno dall'altro lontano, con fare dell'imboscate, & somigliantemente il segar de grani & l'altre uittouaglie. Poi che Cesare hebbe saputo queste cose, & confermando molti il medesimo, & giudicando, che i partiti, che prendeuano quelle genti, fossero pieni di gran prudenza, & molto lontani dalla sciocchezza di que popoli Bar bari; si diliberò di fare tutta quella diligenza, che possibil fosse, accioche i ni mici disprezzato il poco numero de suoi, con maggior prestezza uenissero a combattere:perche egli haueua seco la settima l'ottaua & la nuoua legione, che erano tutti soldati di singolar uirtù, & tutti usati già grantempo nella guerra; & appresso l'undecima, che erano soldati giouani eletti di grande aspettatione, i quali hauendo già seruito otto paghe, non era nondimeno in quella openione di antichità & di ualore, che quelle. Chiamato dunque il parlamento, & raccontate quiui le cose intese, mise animo a tutti, con dire di uoler tentare se per auentura i nimici si potessero allettare a combattere con tre legioni & non più di soldati. Ordinò la battaglia di tutte le sue genti in questa quisa, che faceua marciare dinanzi a tutte le bagaglie i soldati della setti ma ottaua & nona legione; seguiuano poscia tutte le bagaglie in battazlia, come che fossero di picciolo numero, si come era loro costume di condurne nel le fattioni; & erano raccolte dall'undecima legione, accioche non si paresse a'nimici di uedere maggior numero di gente, che essi hauessero disiderato, che fosse. Et hauendo in questa guisa ordinato una battaglia quasi quadra, si scoperse a nimici molto più tosto, che essi non istimauano con l'essercito. Z Et come i Francesi uidero queste legioni messe in cosi subito tempo in ordine mar ciare auanti con certo passo, si come usano le battaglie, i disegni de quali per quanto erastato riferito a Cesare, erano pieni di fidanza, ò per cagione di ten tar la sorte de la giornata, ò per la subita uenuta de'nostri, ò pure per cagione di attender doue riuscir douessero i nostri disegni, si misero in battaglia tutti dinanzi al campo, nè si mossero punto di que'luoghi alti, doue s'eran fermati. Ora Cesare, auenga che molto desiderasse d'attaccarsi co'nimici, hauendo nondimeno preso gran maraviglia nel vedere un numero si grande di gente nimica, fè fermare il campo all'incontro del campo de'nimici, si che u'era nel mezo una ualle più tosto alquanto profonda, che molto larga; comandando

Soldati della otta ua e nona legione di Cesare di fingolar uirtù.

> Z 63

Francesi si mettono in bat taglia.

Nu.174.

Z

A Legion settima

B Legion ottaua.

C Legion nona.

D Bagaglie.

E Legion undecima, ch'era di soldati nouelli, & haueua seruito otto paghe.

F Caualleria, che fasciana i fianchi delle Legioni.

G Armati alla leggiera, che metteuano in mezoi carriaggi.







a' soldati, che la fortificassero con un bastione di dodici piedi, & dentro ui fe fare altri ripari a guisa di corone di quell'altezza medesima: uolle medesima mente, che si tirassero due fossi d'altezza di quindici piedi, con gli argini suoi tirati a dirittura, et che si dirizzassero quiui alcune torri di altezza di tre ta uolati, & che si giugnessero insieme co certi poti da passarui sopra, quini distesi:se poscia p fortezza et difesa loro farui un parapetto di uimini affine, che i nimici da due guardie de nostri soldati potesser cobattedo esser ributtati. L'u na delle quali tirasse da potitato più arditamete et più lotano l'armi, quato ri spetto all'altezza era più sicuro il luogo; et l'altra, che quato era fermati sopra i bastioni piùvicino al nimico fossero difesi dal pote dall'armi tirate da nimici; & all'entrate fè fare serragli & torri di maggiore altezza. Egli mosso da due cagioni hauea fortificato il campo in questa maniera:l'una, she speraua che la grandezza dell opera, & il suo mostrar timore arrecher obbe più ardire a Frã cest: l'altra che ogn'hora che sosse stata bisogno d'andare lontano assai per cagione di fare provissione di strami, Gui grani, conosceua, che rispetto alla fortezza de' ripari, il campo si poteua con pochissimo numero di soldati guardare. Fra questo mezo scorrendo & di quà & di là pochi soldati, essendo fra l'un campo, & l'altro una palude, si faceuano se sse scaramuccie: passauano nondimeno spesso la palude di soldati uenuti a fauor nostro, d quelli de Francest, d de' Germani, vueniano seguitando sieramente i nimici, di nimici all'incontro possati di qua faceano ritirare i nostri. Ora egli aueniua ogni giorno nel l'ander suori per glistrami quello, che necessariamente bisognaua, che auuenisse, che cercandosi di portare delli strami di edifici rari, & lontani l'un dall'altro, i nostri uenedo a spargersi quà & là in luoghi di disuantaggio erano da nimici tolti in mezo: & come che tal cosa arrecasse a' nostri qualche poco di danno, che ui perdeuano qualche bestia & de' serui, destaua nondimeno in que gli huomini Barbari sciecchi discorsi & disegni; & tanto maggiormente anchora, che Comio, il quale (come ho già detto) era andato per cauar genti della Germania in fauor loro, era tornato con la caualleria: o anenga che non pas sassero il numero di cinquecento: nondimeno quelle genti Barbare erano molto insuperbite per la uenuta di que' Tedeschi. Accortosi Cesare, come inimici erano stati più giorni dentro gli alloggiamenti del lor campo, che era forte ri spetto alla palude, & sito naturale del luogo, & che non si poteua dare l'assalto al lor campo, se non con perdita & danno grande de' nostri, & che non si potcuano serrare con bastioni & ripari non bauendo maggiore essercito di quel losspedì tosto lettere a Trebonio, che con quella preslezza, che potesse maggio re leuasse la decimater za legione, laquale sotto T. Sestio era alloggiata alle stanze nel paese de Biturigi, e' cosi con tre legioni se ne uenisse a gran giornate atrouarlo. Egli intanto mandò i caualli de' Rhemi & de' Lingoni & dell'al tre città insieme, de' quali egli hauca condotto gran numero alla guardia de

Bailtione facto de Cefare.

Forte del campo di Celare.

Leggiert scaramuc cie. Palude.

Comio tornato con la cau ualleria.

Cesare scriue a Trebonio

di Burges Di Reins. Di Langres. Di Beauuois.

Di Reins.

Vertifco ucciso.

Scaramue cie che si faceuano.

Auerti.

paschi, accioche alle subite scorrerie de' nemici si opponessero: er perche tal co sa accadena ogni giorno, onde per aunenire cosi sp. So non ui si usaua più gran diligenza, laqual cosa suole il più delle nolte aunenire in processo lungo di tëpo, i Bellouaci accorti de'luoghi, done i nostri soldati andanano a pronedersi di strami & altre cose ogni giorno, elette certe compagnie de miglior soldati de loro, s'imboscarono in certi luoghi saluatichi. Et il seguente giorno spinsero nel medesimo luogo i caualli, hauendo loro ordinato, che da prima uedessero di ti rare i nostri nell'imboscata, & che poi quiui con inganno tiratili, si uoltassero loro contra; & toccò la mala forte a' Rhemi , a 1 quali quel giorno era toc co di fare quello ufficio. Conciosia cosa, che questi aunedutisi in un subito de' caualli nimici, & uedendosi di molto maggior numero dispregiandogli per effere pochi, or troppo uolonterosamente seguitandogli, furono attorniati da i soldati dell'imboscata: onde spauentati da tal cosa, hauendo nella battaglia perduto Vertisco principale della città loro & capo della caualleria, suggendo si ritrassero al campo molto più tosto, che l'uso delle battaglie de' caualli non comporta; questi potendo appenarispetto all'età, nella quale si trouaua, montare a cauallo, non hauca noluto nondimeno (si come è costume de' Francesi) che nelaccettare il carico della caualleria l'età lo scusasse, nè meno altresi baueua uo luto, che si andasse a combattere senza lui. S'insuperbirono molto, & diuenne ro più uolonterosi i nimici per questa battaglia prosperamente loro succeduta, & massimamente per hauer morto il principale, & capitano de Rhemi. Il danno, che i nostri riceuettero, mostrò loro il loro errore, si che da indi inanzi, quando i soldati andauano fuori, s'usaua maggior diligenza nel riuedere i luo ghi, of far fare per tutto la scoperta, of di andare nie piu ritenuti nel seguita re i nimici fuggendo. Non restaua intanto, che ogni giorno no si facessero gros se scaramuccie in presenza dell'uno, & dell'altro campo, lequali tutte si face uano a' passi & a' uadi di quella palude : & in queste zuffe i Tedeschi , iquali Cesare haueua fatti uenire per questa cagione di quà dal Rheno, che framessi fra i caualli combattessero co' nimici, essendo ualorosamente tutti passati la palude, & ammazzati alquanti, che haucuano fatto difesa, & hauendo con animo inuitto seguitato gli altri, che si fuggiuano, spauentati non solamente coloro, iquali ò di appresso combattendo si trouauano oppressi, ò quelli, che di lontano ueniuano feriti; ma quelli anchora, iquali soleuano uenire di lontano in soccorso, si uoltaron tutti uituperosamente a fuggire; e no si fermaron mai, hauendo spesse uolte perduto il uantaggio de' luoghi, fino a tanto, che oueramente si furon ridotti a gli alloggiamenti de i loro, ouero che alcuni spinti dal la uergogna fuggirono molto più lontano. Dal costoro pericolo fu di si fatta maniera spauentato tutto l'altro essercito, che a pena si sarebbe potuto giudicare, se costoro fossero vie più insolenti nelle prosperità & coseminime, o vero più timidi nelle auuersità & nelle cose mezane. Consumati molti giorni

ne medesimi alloggiamenti, bauendo inteso come C. Trebonio si faceua già uicino con le legioni, i capi de Bellouaci dubitando non interuenisse loro di essere assediati nel modo che poco prima erastata Alessia; la seguete notte manda ron nia tuiti coloro, iquali essi hanenano fra loro, che no erano, ò pt'et?, ò ppo ter poco, atti a cobattere et a portare arme, et co essi tutte le bagaglie: et men tre che est erano inteti a mettere in ordine queste geti, lequali eran tutte in di sordine, et cofusion grade, percioche costume de Fracesi era stato sempre di co durre grannumero di carri dietro alle fanterie spedite anchora dal soprauegnëte giorno appressi, misero tosto p tutte le strade del capo granumero di sol dati armati alla guardia, accioche i Romani non comincia sero a uenirgli per seguitando auanti che le lor bagaglie si fossero per buona pezza discostate. Ma Cesare non giudicana, che sosse bene di offendere coloro, i quali sa cano difesa in una cost alta salita di quel monte, ne meno che fosse bene di fare appressare le legioni fin colà, si che quelle genti Barbare non potessero, poi sen-Ta pericolo bauendo i nostri soldati tutta uolta addosso andarsi con Dio . Ora considerato, che la palude impedita da campi era fra l'uno & l'altro campo, di sorte che la difficultà del passare potrebbe ritardare la prestezza del segui tare i nimici, & che la sommità di quel monte, che di là dalla palude si disten deua quasi fino al campo de'nimici era spartito dal campo loro da una ualle non molto grande; fatti sopra la palude certi ponti, se passare i soldati, & arriuò conmolta prestezza nella più alta parte del monte: la sommità del quale bauendo due salite da due lati solamente, era molto bene forte & guardata. Messe quini le genti in battaglia, giunse all'ultima cima di quello, & ui fermò la battaglia in luogo, d'onde l'armi, che si tirauano con gli strumenti da ciò potessero appunto arrivare nella battaglia de'nimici. Quelle nationi Barbare confidatesi nel sito del luogo, non cercando di fuggire il combattere co Romani, se per auentura essi cercassero di salire sopra quel colle, & non hauendo ardire di lasciare andar fuori le genti loro ordinate a poco a poco, accioche separati da gli altri non fossero rotti, si stettero cosi fermi in battaglia, done erano. Cesare conosciuto il disegno & la pertinacia loro, ordinati nenti coborti, & fermato quiui il campo, comandò, che si fornisse di ripari: & posto fine all'opera, mise le legioni in battaglia dauanti a ripari del campo; & fè fermare la caualleria co'caualli frenati alle lor poste. I Bellouaci uedendo, come i Romani erano pronti di seguitargli, ne potendo fermarsi quiui la notte o molto alungo senza uittouaglia in un medesimo luogo, presero p sala erfi questo partito. Chemisero per ordine le fascine dello strame & di ramuscelli d'alberi, sopra delle quali essi s'erano fermati (percioche ne passati Commen tari s'è mostrato, come costume de Francesi è di mettersi a sedere stando in bat taglia) delle qualin'era grandissima quantità nel campo, porgendole l'uno all'altro di mano in mano, tutte dinanzi alla battaglia; & nel fornir del gior-

di Beauusis.
Bellouaci
quello,
che fecero per fal
aezzalo-

Palude fra l'uno e l'altro campo.

Ordini di Cefare.

di Beau-

Partito de Bellouaci. Partita de' nimici

no dato il segno, tutto in un tempo ui misero suoco. A A Et cosi in un subito leuatasi la fiamma per tutto, tolse a Romani il poter più uedere l'essercito de'nimici : e doue tal cosa su auenuta, quelle genti Barbare mossesi, fortemente correndo uia si fuggirono. Cesare auenga, che non si fosse potuto accorgere della partita de nimici per i fuochi, che toglieuano il uederla, sospettando nondimeno, che quel partito fosse stato preso da loro per cagione di fug girsi, sè marciare auanti le legioni; & mandò tosto alcuni squadroni di caualli a seguitare i nimici. Egli intanto dubitando di qualche inganno, che i nimici per auuentura non fossero imboscati, & che cercassero di tirare i nostri a combattere in qualche luogo sinistro, ne uenia marciando alquanto più ri= tenuto. I caualli sospettando d'entrare nelle fiamme, & nel fiume, che eran molto grandi & racchiuse, & se pure alcuno ue n'haueua, che troppo uolonteroso u'entrasse potendo a pena uedere quella parte de'loro, che era dauanti, sospettando qualche inganno ordinato dalla caualleria nimica diedero a Bel louaci tempo di potersi cosi fuggendo saluare. Et in tal guisa i nimici fuggendo pieni di paura & di malitia, andati auanti senza riceuere alcun dano non più, che dieci miglia, fermarono il campo in luogo ueramente fortissimo. Et mandando spesse uolte quindi ad imboscarsi i caualli, & le fanterie, face uano gran danni a'Romani ogn'hora, che andauano a far prouisione di strami pe'canalli. Ma doue poscia tal cosa si uide anuenire troppo spesso, Cesare seppe da un certo prigione, come Corbeo capitano de' Bellouaci hauea fatto sceltadisei mila fanti de'migliori, & di mille caualli fra tutta la caualleria, & che gli faceua imboscare colà, doue stimaua che i Romani rispetto alla copia, che u'era dello strame & de'biadi, douessero mandare a pronederne. Conosciuto il costui disegno, Cesare cauò del campo maggior numero di compagnie, che non era usato; quindi mandò auanti alla guardia di colore, che andauano per lo strame & pe' biadi la caualleria, si come era suo costume, Fra loro mandò anche la guardia de' fanti a piede armati alla leggiera; & egli si uenne auicinando con le legioni il più che poteua. I nimici messis in aguato, hauendo eletto per fare quella fattione un luogo, che non era per ogni uerfo di maggior giro, che d'un miglio, cinto d'ogni intorno da foltifsime selue, & da un fiume profondissimo, come da uno argine, si misero a questo nascosamente d'intorno. I nostri bauuto notitia del disegno de nimici, pron ti d'animo & presti di uenire con l'armi alle mani con esso loro, perche sapendo di effer seguitati dalle legioni no fuggiuano punto l'attaccarsi co'nimici, a squadra a squadra giunsero in quel luogo. Onde giudicando Corbeo per la costoro uenuta, che gli fosse data occasione di fare, quantohaueua già disegnato, si scoperse primieramente con pochi, & uenne ad assaltare con impeto le uicine squadre. Stettero ualorosamente forții nostri all assalto de gli imboscati:ne si ragunauano in un luogo molti di loro, il che suole il più delle uol-

Oue i Bellouaci fermarono il cam po.

Difegno fatto da Corbeo. Capitano de' Bellouaci.

Corbeo affalta le uicine fquadre di Cefare

Nu.178.

AA

A Alloggiamento di Cesare.

B Palude fra un monte & l'altro.

C Trincee doppie, ch'erano intorno a gli alloggiamenti.

D Essercito di Cesare messo in battaglia.

E Alloggiamento secondo, che fece Cesare piu presso inimici.

F Inimici ch'erano su'l colle superiore in luogo forte.

G Fuoco fatto da Francesi dinanzi all'essercito per fuggire.







te aunenire nelle fattioni della canalleria, si per qualche sospetto, & si anche perche l'effer molti arreca danno. Ora combattendo rari a squadre ordinate, ne comportando, che i loro fossero assaltati per sianco & tolti in mezo, combattendo Corbeo, gli altri saltando prestissimamente delle uicine selue, diedero dentro; onde combattendo l'una & l'altra parte animosamente, era la battaglia diuersa; & essendo già buona pezza durata senza uantaggio 'd' alcuna delle parti, cominciò a saltare fuor delle seluc a poco a poco la battaglia della fanteria, si che fu forza a'nostri caualli di ritirarsi alquanto: ma furon tosto soccorsi da que fanti a piedi armati alla leggiera, iquali habbiamo già dimostrato esfere stati mandati auanti alle legioni; iquali stando mescolati fra caualli, ualorosamente combatteuano. Durò quiui buona pezza la fattione, che non ui si conosceua uantaggio, ma poscia quelli, che sostennero il primo af fronto de'nimci, si come uoleua la ragione della guerra, diuennero in questo superiori, che essi non haueuano come sprouisti, e male accorti riceuuto da'nimici dell'imboscata danno niuno. Si uennero intanto accostando le legioni, & in un medesimo tempo uennero a nostri, er a nimici molti messi, con fare inten dere come il generale de'Romani era uicino con le genti in battaglia. Si che i nostri saputa tal cosa, considandosi nell'aiuto delle compagnie trattauano i nimici di mala sorte, si fieramete menauano loro addosso le mani; accioche se fos sero indugiati molto a dar compimento a quella fattione, non si paresse, che le legioni hauessero parte della gloria di quella uittoria. Mancò all'hora l'ani mo a nimici, & indarno cercauano fuggendo per diuerse strade di saluarsi; percioche si trouauano hora serrati nel mezo di quelle difficultà & stranezze di luoghi, nelle quali essi haueuano uoluto i Romani riserrare.Vinti nondimeno, sbattuti, & perduta di loro la maggior parte, & sbigottiti se n'andauano fuggendo colà, doue la sorte gli guidaua; parte correndo per le uicine sel ue, parte gettandosi nel fiume; ma nondimeno seguitati da'nostri eran giunti et tagliati a pezzi. Partendo intanto della battaglia Corbeo non punto perduto per la fresca rotta, prendendo la uolta delle selue, anchor che i nostri lo richiedessero, che si uolesse dar loro, non uolle mai farlo; ne meno poteron fare si che ualorosamente cobattendo, et serendone molti, non costrignesse i uincitori enfiati già di sdegno a tirargli contra l'armi & priuarlo della uita. Poi che fu passata di questa maniera questa impresa, entrato Cesare per le fresche uesti gie della fatta battaglia, giudicado che i nimici co si gran ruina & danno stati uinti, fossero per lasciare il luo go doue s'eran fermati co'l capo, ogn'hora, che hauessero hauuto la nuoua di quella rotta, che si diceua, che no erano più lonta no quindi, che lo spatio d'ottomiglia; auega che uedesse, che l siume impediua il passo, nodimeno passato l'essercito lo fè marciare auati. Ora i Bellouaci, et l'altre città raccoltisi in un subito insieme pochi di quelli, che s'erano suggedo sal uati, et quelli feriti, à quali haueuano le selue campato la uita, succedutogli o-

Battaglia uguale.

Animo de' Cefariani.

Vittoria di Cefare

Bellouaci e gli altri Francesi dopò la

Z

rotta del= | le geti loro chiamano il configlio. gni cosa cotraria, saputa interamete la rotta, & ruina loro, morto Corbeo, pdu ta la caualleria, et la nalorofa fanteria altrefi, giudicado che i Romani fi comin ciassero a far uicini, fatto in uno issate a suon di trobe ragunare il consiglio, fu parere di tutti che si douessero madare a Cesare ambasciadori et ostaggi. Vinto fra tutti questo partito, Comio Atrebate se ne fuggì fra que' popoli della Ger mania, da quali egli haueua già hauuto gete in suo fauore per sar questa guer ra.Glialtri madarono tosto ambasciadori a Cesare, pregandolo che uolesse star cotento di dare a' nimici suoi quel gastigo, ilquale no sarebbe certamente per dar loro per la clemenza & humanità sua, se egli lo potesse lor dare, se fossero come prima non rotti e disfutti, senza far con essi la guerra. Che le cose loro erano ridotte in malissimo termine per la battaglia poco prima fatta fra le ge ti a cauallo; che erano stati morti molte migliaia di ualorosi soldati, 😙 a pena n'erano scampati tanti, che potessero dare di quella rotta la nuoua. Che nondi meno i Bellouaci haueuano in cosi graue loro ruina acquistato un'utile molto grande, che fosse stato morto Corbeo, il quale erastato motore di quella guerra, & quelli, che haucua i popoli solleuati. Percioche mentre fu uiuo lui, il Senato non hebbe mai tanto potere, quanto la sciocca plebe. Mentre gli Ambasciadori pregando Cesare diceuano queste cose, egli ricordò loro come i Bel louaci ancho l'anno passato in quel medesimo tempo, & con essi gli altri popoli della Francia s'erano con grandissima pertinacia mossi a romper seco la guerra; & che eglino solamente poscia erano stati sempre fermi, & ostinati in quel proposito, & non haueuano, come gli altri, con darsi a lui, noluto torna re in ceruello. Che egli molto ben sapeua & conosceua che facilmente si potena ributtare sopra i morti la cagione del commesso fallo: ma che certa cosa era, che niuno huomo è di tanta forza, che possa contra la uolontà de' principa li & contra'l parere del Senato, contraponendouisi tutti gli huomini da bene, muoucre & seguitare la guerra con la moltitudine solamente della mobile & nonmai ferma plebe. Che nondimeno e' si contentaua di quella pena, laqua le per loro medesimi si togliessero. Tornarono gli ambasciadori la seguente notte con la risposta a i loro; & quiui misero in ordine gli ostaggi. Vi concorsero i popoli dell'altre città anchora, i quali attendeuano il successo de' Belloua ci; diedero gli ostaggi, e fecero quanto fuloro comadato, fuor però che Comio: ilquale era dal sospetto ritenuto, di sorte, che non ardina di sidar si d'alcuno si. che rimettesse nella fede di persona ueruna la salute sua. Conciososse cosa che T. Labieno l'anno dauanti, mentre, che Cesare si trouaua ad amministrar ragione nella Lombardia, bauendo trouato, che Comio andaua sollecitando i po poli della città, & che ordinaua congiure contra Cesare, giudicasse, che senza perfidia ueruna si potesse abbassare la malignità di costui; perche non stima ua, che se fosse chiamato, fosse per uenire in campo, ne uolendo col farne pruoua effer cagione che c' diueniffe più cauto; diede comissione a C.Voluseno Qua

Risposta da Cesare a gli ambasciatori

Caio Vo-

drato che andasse là, doue esso si trounua, & fingendo di uoler uenire a parla mento seco, uedesse di ammazzarlo. Et accioche si facesse tale essetto, gli diede alcuni Capitani eletti in compagnia. Ora poi che Comio fu uenuto a parlamen to, hauendo Voluseno, nella guisa, che tra loro eran conuenuti, preso Comio per la mano un Capitano tutto trauagliato come per cosa non più usata, impe dito con presiezza da samigliari di Comio, non potè altrimenti, torgli la uita, gli diede bene al primo colpo una gran ferita nella testa. Et essendosi dall'una & dall'altra parte cacciato mano alle spade, non futanto difezio di amendue le parti di combattere, quanto di difendersi. Perche i nostri stimauano, che la ferita di Comio fosse mortale, & i Francesi auuedutisi dello inganno, dubitauano di molte più cose, che quelle, le qualt est nedeuano. Onde si diceua, che Co mio dopò questa cosa hauca fatta serma diliberatione di non uenire mai più nel cospetto di alcun Romano. Cesare hauendo soggiogate queste nationi belli cosissime, uedendo come non ui haucua più ueruna città, che cercasse di rompe re la guerra per opporsi a lui, ma che piùtosto alcuni s'usciuano delle terre, & alcuni per fuggire il trouarsi sotto quello imperio, fuggendo abbandonauano le uille, diterminò di spargere l'essercito in più parti. Fèrestar seco M. Antonio Luogotenente con la duodecima legione; mandò poi C.Fabio Luogote nente con uenticinque Coborti in parte della Francia quindi lontanissima, per che intendeua, come u'erano quiui alcune città, lequali erano in arme, e non giudicaua che C. Caninio Rebilo Luogotenente, il quale era con due legioni al gouerno di que paesi hauesse gente, che fosse atta basteuolmente all'impresa; fè uenire a se T. Labieno, & mandò nella Lombardia la duodecima legione, la quale era stata alle stanze con esso lui, per difender quiui le colonie de cittadi ni Romani, accioche per le scorrerie de' Barbari non auuenisse loro qualche gran danno simile a quello, che la passata state era auuenuto a Tergestini, per che gli habitatori del loro pacse erano stati oppressi da un subito sacco impetuosamente fatto: Egli se n'andò alla nolta del paese d'Ambiorige per dar qui ui il guasto & saccheggiarlo tutto: & bauendo perduta affatto la speranza di poter e hauere nelle mani costui, che spauentato se n'andana suggendo, giudica ua, che alla grandezza sua si conuenisse quasi di portarsi di sorte nel saccheggiare il suo paese spogliandolo di huomini, di edificii & di bestiami, che Ambiorige fosse di si fatta maniera odiato da suoi se per auentura ue ne rimanes sero de uiui che per cost gran ruina non potesse tornare altrimenti nella città. Et hauendo facto spargere le legioni per tutte le parti del paese di Ambio rige, or i soldati uenuti in aiuto anchora, or hauendo dato per tutto il guasto con far morire huomini, ardere edificij & predare ogni cosa, mandato a fil di spade gran numero di buomini & fatto appresso di molti prigioni; mandò La bieno con due legioni nel paese de Treuiri. La città de quali per esser uicina alla Germania essercitata continuamente nelle querre, non era nel modo del

Comio a parlamen to co Volufenio.

Marc'An tonio riman con Cefare co la duodecima legione.

di Triefte.

Cefare
uà alla
uolta del
paese di
Ambiori
ge.

Di Triers

Di Poit tiers.

d'Angiò.

di Pontie Dumnaco intesa la uenuta di Fabio si parte.

Loire.

Caualleria di Cefare.

Q. Titatio Varo Capitano

niuere co ne' costumi molto differente da Germani; ne medesimamente facea maile cose comandate, senon costretta per forza di guerra. Hauendo intanto C. Caninio Luogotenente inteso per più lettere & Corrieri di Duracio, ilquale erastato sempre forte nella amicitia de' Romani, come nel paese de' Pittoni s'era raqunato gran numero di nimici, perche certa parte di quella città s'eraribellata, se n'andò alla uolta di Lemouico. E poi che cominciò a farsi a quel la terra uicino, & intendedo più certo da prigioni, come Duracio era racchiu so da molte migliaia d'huomini sotto'l gouerno di Dumnaco Capitano de gli Andi, & che combatteuano Lemouico, ne hauendo ardire di uenire alle mani co' nimici per non hauere le legioni molto gagliarde, fermò il campo in luogo molto forte & guardato. Dumnaco hauendo saputo, che Caninio s'auicinaua ri uoltando tutto l'essercito contra le legioni si dispose di andare ad assaltare il campo de'Romani. Et hauendo già consumati molti giorni nel combatterlo, & non hauendo potuto guastare alcuna parte de ripari con danno grande de i suoi, leuato quindi il campo tornò all'assedio di Lemouico. Si resero a Caio Fabio luogotenente in questo istesso tempo molte città, le quali con farsi dare gli oslaggi tenne ferme nella fede. Egli intanto fu auisato da C. Caninio per sue lettere di tutto quello, che si faceua nel paese de' Pittoni; onde tosto, che egli hebbe saputo tai cose, si mosse a dare aiuto a Duratio. MaDumnaco saputo come Fabio ueniua, perduta la speranza del potersi saluare, se fosse stato costretto di sostenere in un tempo medesimo i nimici Romani, & gli altri anchora, & di guardarsi da que della terra, & hauer paura di loro, si tolse di presente quindi contutte le sue genti. Enon giudicaua di poter star molto sicuro, se non faceua passar l'essercito di là dal fiume Ligeri, che per la sua gran dezza u'era fatto un ponte. Auenga che Fabio non si fosse anchora presentato a fronte a' nimici, ne meno si fosse congiunto con Caninio; auuisato nondimeno da coloro, iquali haueuano notitia del sito di que' luoghi, giudicò serma mente, che i nimici impauriti fossero per andare colà doue essi n'andarono. Se n'andò dunque con le fanterie alla uolta di quel medesimo ponte & impose alla canalleria, che andasse tanto ananti alla battaglia delle genti da piede, quanto ogn'hora, che fossero scorsi potessero senza dare a caualli gran fatica tornare nel medesimo campo. Scorsero i nostri caualli auanti nella guisa, che era stato comandato loro, & affrontarono la battaglia di Dumnaco & assaltati mentre marciauano coloro, iquali erano spauentati & in fuga carichi di ba gaglie, hauendone morti molti fecero una granpreda, & essendogli la cosa prosperamente riuscita, si ritirarono al campo. La notte che segui poi , Fabio mandò auanti la caualleria con ordine tale che uenissero co' nimici alle mani, e che uenissero a trattenere tutta la battaglia fino a tanto, che egli arriuasse; & accioche la cosa seguitasse nel modo, che era stato da lui comandato, Q.Titatio Varo Capitano della caualleria, huomo di singolare prudenza & ualore, confortò

re, confortò i suoi soldati, quindi seguitando la battaglia de' nimici sè sermare alcune squadre de' suoi in certi luoghi a proposito & egli con parte de' ca ualli diede dentro.La caualleria de' nemici si fermò arditamente seguitata da tutte le fanterie, le quali fermandosi tutte in battaglia dauano aiuto aloro caualli contra i nostri. Si combatte qui molto aspramente, percioche i nostri disprezzando que' nimici, iquali erano stati uinti da loro il giorno dauanti, ricordandosi come erano seguitati dalla fanteria, tratti dalla uergogna del riti rarfi, & dal defiderio grande di fare senza l'aiuto d'altri questa impresa, com batteuano contra la fanteria nimica ualoro sissimamente. I nimici d'altra par te non credendo, che fossero per uenir quiui maggior numero delle nostre gen ti per quanto haucuano il giorno dauanti ueduto giudicauano, che fosse data loro occasione di rompere i nostri caualli. Essendosi già per buona pezza quiui molto aspramente combattuto, Dumnaco mise in ordine uno squadrone di soldati, che desse aiuto a' suoi caualli; o in quebtempo si uide comparire la battaglia de' foldati Romani : onde le squadre nimiche ueduto arriuare i nostri soldati, & trauagliate & spanentate tutte, sbaragliate le bagaglie con gran tumulto & scorrere quà & là, si uoltaron tutti a poco a poco a suggire. Ma i nostri caualli, che erano poco prima stati alle mani con coloro, iquali erano stati loro a fronte, insuperbiti dall'allegrezza della uittoria, leuato d'ogn'intorno il romor grande sparsi & mescolati fra nimici, che si ritirauano, quanto erano le forze de' caualli basteuoli per seguire i nimici, & le mani per ferire, tanti ne tagliarono a pezzi nella battaglia di quel giorno. Morti dunque de' nimici più di dodici mila fra gli armati, & quelli che per paura haueuano gettate uia l'armi, furon prese tutte le bagaglie. Et sapendosi in questa rot ta, come Drapete Senone, il quale in quel principio, che la Francia s'era ribellata, hauendo ragunato gli huomini di mala uita di tutti que' paesi, rimessi in libertà gli schiaui, & raccolti tutti gli sbanditi delle città, & raccettati gli assassini, haueua tolto a' Romani le bagaglie & le uittouaglie; & che hauendo messo insieme duo mila fanti, & non più disimili generationi, se n'andaua alla uolta della Prouenza, & che Lutterio Cadurco s'era messo insieme co esso, ilquale per quanto s'è ueduto nell'altro Commentario passato, uolle nella pri ma ribellione della Francia fare impeto nella Prouenza. Caninio Luogotenen te bauendo seco duc legioni, si mosse con esse uerso costoro, accioche pe' danni & sospetto de popoli della Prouenza, non s'acquistasse per i rubbamenti di quelle genti di male affare qualche grande infamia. C. Fabio marciò con tutto il rimanente dell'essercito nel paese de' Carnuti, Galla uolta dell'altre cit tà, le genti delle quali sapeua essersi ritrouate in campo in quella guerra, la quale egli haueua fatta con Dumnaco: perche, per dire il uero, e' non dubitaua che esse per i freschi danni riceuuti non fossero per essere più uili & di me no animo; doue se fosse stato lor dato spatio & tembo commodo sollecita-

della ca= ualleria di Cefare

Fatti di Dumna:

Quăti de nimici fu rono tagliati a pezzi.

diCartres

ramente, che Fabio hebbe una grandissima felicità & prestezza nel riceuere esse città nella sede. Conciosia cosa che i Carnuti, iquali molestati spesso, no haueuano mai ragionato d'accorde ò di pace, dati gli oftaggi, si resero a lui; co l'altre città poste ne gli ultimi termini della Francia, & giunte all'Oceano, le

quali si chiamano Armorice, mosse dalla grandezza & potere de Carnuti, all'arrivare di Fabio & delle legioni, senza metter punto di tempo secero quel tanto, che fu comandato loro. Dumnaco cacciato del suo paese andando quà & là senza saper doue, & tutta uolta nascosamente, su forzato d'andarsene tutto solo nell'ultime parti della Francia . Ora Drapete & Luterio insieme, sapendo come le legioni & Caninio eran già presenti, & non stimando di potere senza l'euidente loro ruina entrare nella Prouenza hauendo l'essercito dietro; & non potendo hora mai più, come prima andare scorrendo, &

predando, si fermarono nel paese de Cadurci. Quiui potendo già molto Lut-

terio appresso i suoi cittadini allhora che le cose erano in buono stato; & essendo stato sempre di nuoni partiti e di nuoni disegni inuentore, onde appres so que popoli Barbari si haueua grande auttorità acquistata, con le genti sue

& con quelle di Drapete presero la terra detta Usfelloduno, laquale erastata

già raccomandata a lui, terra in uero per lo sito, done era posta molto forte & gagliarda; & fè che i cittadini di essa entraron seco in lega. Et essendo uenuto quiui C. Caninio con molta prestezza, & auuedutosi come la terra for-

te & ben quardata da tutte le bande da dirupatissime balze di maniera, che

se bene e'non ui fosse alcuno, che la difendesse, era nondimeno difficilissimo a gli armati il poterui salire; e'uedendo d'altra parte grandissimo numero di bagaglie & di cariaggi di que della terra, et che se cercassero di mandare via di nascoso, non potrebbono non solamente scampare della caualleria, ma dal-

Bertagna.

Paese di Cahors.

Cadenac in querci.

Caio Ca= ninio.

le legioni anchora; fatti delle genti tre squadroni, fe sopra di un luogo altissimo tre campi; & ordinò di tirare a poco a poco un bastione da campi per sino a quanto era il giro della terra, & quanto comportauano le fatiche de' foldati. Ora gli huomini della terra, accorti di tal cosa, & hauendo nella mente lo stimolo del misero caso d'Alessia, dubitando non auuenisse loro di essere assediati di quellamaniera medesima; & perciò sopra tutti Lutterio, che haueua già altre uolte prouato una somigliante fortuna, ammaestrandogli, che douessero considerare alle provisioni de grani; su per universale parere fra tutti diterminato, che lasciata quini parte dell'essercito, gli altri con i soldati spediti douessero andare a fare di grani provisione. Commandato questo par-Drapete tito, la seguente notte la sciati due mila soldati Drapete & Lutterio cauaron della terra tutto il rimanente di quelle genti. Questi dopò pochi giorni cauarono del paese de'Cadurci, i quali da una banda haretbon uoluto aiutardi Cahore gli & dall'altra non poteuano impedirgli si, che non ne prendessero gran quan

& Lutterio.

tità di grani. Et anche bene spesso uscendo la notte fuor della terra assaltanano le trincee del nostro campo. La onde C. Caninio uolle far pruoua di cingere con bastioni tutta la terra; ò ueramente assine, che quello, che essi baueuano già fatto, si potesse guardare; ò di non metter poco gagliarde guardie in più luoghi. Drapete & Lutterio hauendo fatto provisione di molto grano, si fermarono non più lontano che dieci miglia dalla terra, acciò potessero quindi a poco a poco conduruelo dentro; & eglino spartirono le fattioni tutte fra di loro. Drapete rimase con parte dell'essercito alla guardia del campo; & Lutterio uenne con gli altri a far la scorta alle bestie uerso la terra. Et ordinate quiui le guardie, d'intorno alle dieci hore della notte uolle, che'l grano si por tasse dentro per istrade saluatiche & molto strette delle uicine selue. V dito il romore di costoro le sentinelle del campo; & quelli che erano stati mandati a far la scoperta quanto si faceua, riportando, Caninio usci con molta prestezza sul far del giorno hauendo prese seco alcune compagnie delle uicine trincee ad assaltare coloro, iquali portauano i grani: onde essi spauentati da cosiimprouiso caso, si ritirarono suggendo alle lor guardie; & i nostri tosto uedute tai cose, mossisi più sieramente contra coloro, non uolsero per niente, che se ne facesse uiuo alcun prigione. Lutterio con alquanti quindi suggendo uenne a saluarsi, ma non si ritirò già al campo. Ora succeduta felicemente la cosa, intese Caninio da prigioni, come dieci miglia lontano u'era il rimanente del nimico effercito sotto'l gouerno di Drapete; & trouato come molti confermauano tal cosa per uera, intendendo altresi come rotto l'un capitano, ageuol cosa era di rompere il rimanente delle genti già piene di spauento; stimaua, che fosse gran felicità, che di quella rotta non si fosse alcuno fuggendo ritirato al campo, si che hauessero dato a Drapete la nuoua della riceuuta rotta. Ma uedendo poscia, che non u era pericolo alcuno nel tentare, mandò auanti tutta la caualleria & le fanterie Tedesche, a riconoscere il luo go doue stauano alloggiati i nimici. Egli intanto distribuì dentro a'ripari del campo i soldati d'una legione, & quelli dell'altra tutti spediti uolle, che n'andassero seco. Essendosi poscia fatto uicino a'nimici, intese da coloro, iquali egli haueua mandato a riconoscere il luogo, come il loro campo abbandonati i luoghi più alti secondo il costume de' Francesi, uerso le riue del fiume erastato fermato. E che i Tedeschi, & la caualleria haueuano all'improviso assaltati i nimici, i quali stauano alla sciocca senz'alcuna guardia, & haueuano quini combattuto. Egli dunque tosto che intese questo, codusse auanti la legione armata in battaglia, e'dato in un subito il segno del dar dentro, prefero il uantaggio de'luoghi; & i Tedeschi subito, che uidero insieme con la caualleria l'insegne della legione, cominciarono a menar le mani molto più fieramente; & tutte le compagnie in un tratto fecero impeto da tutte le bande, & hauendo ò morti ò fatti prigioni i nimici tutti, fecero quiui una grandis-

Caio Ca-

Caninio affalta quei, che portano il grano.

Costume de' France si nel porre i capi. succedutagli questa impresa felicissimamente, senza che ui fosse stato ferito

Di Beauuois.

Di Cartres.

Guturna-

pure un soldato, tornò tosto all'assedio della terra, & hauendosi leuato dinanzi l'essercito nimico, che haucua di fuori per sospetto di cui era impedito d'accrescere le guardie, & di cingere co' ripari la terra; comandò tosto, che si compisse l'opera già cominciata. V enne quiui il seguente giorno C. Fabio contutte le sue genti, & prese ad assediare anch'egli una parte della terra. Cesare intanto lasciò Marco Antonio suo Luogotenente con quindici Coborti nel paese de Bell uaci, acciò sosse per l'aunenire leuato loro il potere trattar fra loro dimettersi di nuono a romper la guerra: & egli se n'andò alla nolta dell'altre città, comandando gran numero di oslaggi, & uenne a confortaretutti gli animi di coloro, iquali erano già ripieni di molto t more. Et poi che si troud in quello de' Carnuti per lo consiglio de' quali Cesare disse nel passato Commentario, come s'era nella città loro dato cominciamento alla guerra, perche conoscea molto bene, come essi haueuano grandissimo sospetto per la conscienza del fatto, che gli rimordeua; assine di leuare quanto più prestamente poteua il sospetto a quella città, uolle che Guturnato, il quale era sta to capo & motore di muouere la guerra, riceuesse il gastigo, che meritaua. Questi auenga che non si fidasse non che altro de suoi cittadini, ricercato nondimeno da tutti con molta prestezza per tutto, su condotto nel campo. Fu forza a Cesare di punir costui, & di uscire in ciò della natura sua, rispetto al commune parere di tutti i soldati, perche imputauano Guturnato di tutti i pe ricoli, & di tutti i danni di quella guerra, di si fatta maniera, che battutolo prima con le uerghe di sorte che su prino della uita, su poscia percosso con la scure. Intese quiui per più lettere di Caninio il successo di Drapete & di Luterio, & quale fosse l'intentione di que' della terra. Et anchor che tenesse di loro poco conto per effere essi pochi, giudicaua nondimeno, che per la pertinacia loro meritassero di riceuere aspro gastigo, accioche tutti i popoli della Fra cia universalmente non stimassero, che sossero mancate a costoro le sorze, ma la costanza di restare a petto a' Romani. Et accioche ancora l'altre città mos se dall'essempio di costoro, confidandosi nella commodità de' luoghi non cercas sero di tornar libere; conciofosse cosa che egli molto ben sapesse, che tutti i po poli Francesi baueuano notitia, come e' non doueua rimanere all'impresa della Francia più lungamente ch'una state, doue se bauessero potuto aspettare tan to, non baucuano poi a sospettare più di pericolo alcuno. Egli dunque lasciò 2. Caleno Luogotenente con due legioni, accioche lo seguitasse pe' luoghi, done

Q. Caleno luogotene te con due legioni.

Cadenac.

\* Arrivato Cesare a Usfelloduno fuor dell'openione d'ogn'uno, & ueduto come la terra era cinta d'ogn'intorno da ripari, & che non si poteua in alcun

n'andaua, conueneuolmente marciando; & esso con quella maggior prestez-

za, che potè, se n'andò con tutta la caualleria alla uolta di Caninio.

modo leuare dallo affedio; sapendo nondimeno da coloro, iquali si fuggiuano della terra, come que' di dentro erano benissimo fin ti di grani, cominciò a cer care di torre a' nimici l'acqua. Passaua per lo mezo della ualle un fiume, che la spartiua, & cingeua quasi tutto quel monte, sopra del quale con alte & di rupate balze d'intorno era posta la terra, ne poteua per la qualità del sito uol tare il corso del siume in altre parti: perche correua di si fatta maniera sotto le radici del monte, che non si sarebbe potuto con far fossi suolgerlo quindi in alcun'altra parte. Poteuano que' della terra malageuolmente per essere la Brada da andarui difficile & dirupata conduruisi; di maniera, che ogni hora, che i nostri ueniuano ad impedirgli poteuano senza riceuerui alcuna ferita e senz'alcun pericolo della uita fare si, che non potessero ne andare al fiume, ne ritirarsi nerso la terra per quella si malagenol salita. Cesare anedutosi, quanto ciò fosse loro difficile, ordinato i balestrieri & i tiratori delle frombole, & appresso messe alcune machine in certiluoghi, che impedissero là, doue più agenolmente si potena scendere a basso:impedina l'acqua del finme a gli buomini della terra, onde tutti poscia andauano per l'acqua in un luogo solamente. Percioche sotto le mura della terra da quella parte d'onde la terra per ispa tio di quasi trecento piedi, non era cinta dal fiume, ui sur geua una gran fontana.Ora disiderando tutti gli altri d'impedire a gli huomini della terra questa fontana, solamente Cesare considerando, che non si poteua senza gran pericolo, cominciò a far tirare le machine uerso il monte a punto all'incontro di quel luogo, & a farui fare un bastione con fatica molto grande, & con combatter ui continuamente. Percioche que' di dentro ui correuano da luoghi più alti, & combattenano di lontano senza pericolo alcuno, & feriuano molti di coloro, che quidati dalla pertinacia si faceuano auanti. Non per questo già i nostri soldati si spauentauano, si che non uenissero accostando le uince, & con la fati ca & ingegno superando le difficultà de' luoghi. In quello istesso tempo cauarono mine sotterra uerso la fontana nascosamente: laqual cosa poteua molto ben farsi senza pericolo & senza sospetto alcuno de'nimici. Fecesi quiui un bastione alto nuoue piedi, & sopra di quello si dirizzò una torre di dieci tauolati, che futale, che se bene non era pari d'altezza alle mura, perche ciò non si poteua in alcun modo fare, era bentale, che soprauanzaua la sommità della fontana. Ora potendosi su questa tirar l'armi con gli strumenti atti a ciò al passo d'andare alla fonte, & non potendo que' della terra andar per l'acqua senza pericolo; ueniuano a patire si fattamente la sete, che non solamente le bestie & animali loro, ma gran parte ancora de gli huomini ueniuano a poco a poco per la sete mancando: Onde sbigottiti tutti per questo, empirono alcuni bariglioni di sego, pece, & di tauolette sottili, & appiccatoui il fuoco dentro, gli rotolanano uerfo le munitioni de Romani. Et in un medesimo tempo sieramente combatteuano per vietare à

Natura del fiume.

Bastione.

Vn'altro bastione.

AA

Romani il poter correre arimediare al fuoco con dar loro spauento nel combattere. Si leud in un tratto nelle munitioni un gran fuoco, perche que bariglioni, che erano stati rotolati nerso le munitioni da certi luoghi precipitosi, giunti a'gatti & a' bastioni, & quiui sotto fermandosi, ardeuano quanto era loro d'intorno. I nostri soldati d'altra parte, anchor, che questa maniera di combattere apportasse loro gran pericolo, & che si combattesse inluogo scommodo & strano, sosteneuano nondimeno con animo prontissimo ogni co sa. Perchesi combatteua a punto in un luogo rileuato, & in presenza di tutto il nostro esfercito; er dall'una & dall'altra parte si leuauano le grida, grandi, di maniera, che ogn'uno, che poteua massimamente, quelli, che erano di qualche fama, uoledo che il ualor loro fosse quiui manifesto, et dar buon testimonio di se, si gettauano per se medesimi incontro all'armi & al fuoco de'nimici. Ora Cesare uedendo come molti de'suoi erano tutta uolta seriti, comandò tosto, che tutte le compagnie si mouessero salendo il monte da tutte le bande della terra, & che fingendo d'andare allo assalto delle mura, leuassero il romor grande. Spauentati i terrazzani nel ueder tal cosa, non sapen. do nulla di quello, che ne gli altri luoghi si facesse, fecero ritirare i soldati da l'affalto de nostri ripari, & gli misero tutti per ordine su per le mura. Cosi dunque i nostri posto fine a quella fattione si gettarono con prestezza a smorzare il fueco de bastioni, & parte per tal cagione ne secero tagliare. Difendendosi gagliardamente que della terra, anchor che hauessero perduto gran parte de loro, i quali eran morti per la sete, stauano nondimeno forti nel proposito loro. Ma per uia finalmente delle fatte mine furon tagliate le uie alla uena della fonte, & nolta in altra parte; onde tosto quell'acqua, che sempre quiui sur geua, uenne a mancare, si che apportò a que di dentro cosi fatta disperatione di più potersi saluare, che essi teneuano per certo, che più tosto fosse tal cosa auuenuta per noler de gli Dei , che per l'ingegno & opera de gli buomini. Costretti dunque dalla necessità si diedero a Cesare. Ora sapendo Cesare come fra tutte le persone era manifesto quanto e' fosse piaceuole, ne dubitando punto, che se si mostrasse quiui aspro nel punire, si giudicasse, che egli lo hauesse fatto, perche fosse naturalmente crudele, & che non si douesse in ciò hauer risguardo al fine de' suoi disegni, se auuenisse, che in diuersi luoghi si mouessero de gli altri a ribellar si a questa guisa giudicò gastigando grauemente costoro di spauentar gli altri con l'essempio della lor pena. La onde fatto prender tutti quelli, che haueuan portato l'arme, fè tagliar loro le mani, & uolle saluar loro la uita affine, che il gastigo de' maluagi fosse a tutti gli huomini più manifesto . Drapete, il quale si come habbiamo già detto, era stato fatto prigione da Caninio, ò per lo sdegno grande dello stare in carcere & per lo dolore, ò che pure temesse di douer riceuere uie più graue gastigo, stette alquanti giorni, che non uolle mangiar mai, & in tal guisa finì sua uita. In

Ordine di Cesare.

Fonte uol ta in altra parte.

Cefare fa tagliar le mani a' prigioni.

quell'istesso tempo Lutterio, ilquale habbiamo già scritto essersi suggito della battaglia, dato nelle mani di Epasnatto Aruerno, perche egli per mutarespesso luoghi ueniua a sidarsi di molti, perche non giudicaua di potere sicuramente dimorar troppo in un luozo, considerado fra se medesimo quanto Cefare eli fosse nimico; Epasnatto Aruerno lo prese, & così preso, perche era amicissimo de'Romani senza sospetto alcuno lo condusce a Cesare. Labieno intanto fe la giornata con le genti a cauallo nel paese de'Treuiri molto felicemente, & mandati quiui a fil di spada molti di quella natione, & de i Germani anchora, iquali non ricusauano a persona, che gli ricercasse, uenire in fauore contra Romani; hebbe nelle mani uiui tutti iloro capi, & tra gli altri Suro Heduo, il quale rispetto al ualor suo & alla famiglia era nobilissimo; & egli solamente della sua natione era sempre stato in arme sino a quel tempo. Cesare intesa questa cosa, uedendo come le sue imprese erano succedute benissimo intutte le parti della Francia, giudicando oltre a ciò che nella passata state fosse stata superata, & soggiogata tutta la Francia; e perche non era mai passato nell' Aquitania, ma n'hauea uinta una parte per lo mezo di P. Crasso, se n'andò con due legioni alla uolta di quel paese, per cosumare quiui il rimanente di quella state. Et a punto gli uenne tal cosa fatta felicemente, 🎸 con quella properità & prestezza, con la quale egli haueua già messo ad effetto l'altre sue cose. Percioche tutte le città dell'Aquitania gli mandarono ambasciadori & gli diedero parimente gli ostaggi . Hauendo poscia posto fine alle cose di que'luoghi, egli con la guardia de'caualli se n'andò alla uolta di Narbona: & tutto l'essercito fe da luogotenenti suoi condurre alle stan ze. Ne fe alloggiare quattro legioni in Belgio sotto la curadi Marc' Antonio, di C.Trebonio, di P.Vatinio, e di Q. Tullio luogotenenti. Due ne mandò nel paese de gli Hedui, i quali e sapea essere di gran potere in tutta la Francia; due uolle che stessero alloggiate nel paese de'Treuiri nicino là doue confina il pacse de' Carnuti, acccioche si distendessero per tutto quel paese, che è posto lungo l'Oceano. E l'altre due uolle n'andassero ne luo ghi de Lemouici, no mol to lotano da gli Aruerni, affine che niuna parte della Fracia si trouasse, che no ui fosse alloggiato de' foldati. Egli intato poi che si fu fermato alquanti giorni nella Proueza, hauedo con prestezza uisitato tutti que'luoghi; doue si doueua amministrar ragione; & terminato tutte le differeze et liti publiche; et guider donato secodo i meriti coloro, iquali s'er i portati bene: percioche e' poteua mol to ageuolmente conoscere di quale animo fosse stato ciascuno uerso la Republi ca nella ribellione di tutta la Fracia, la quale egli haueua sostenuta co la fedel tà, et co gli ainti di quella Pronincia. Hanedo poscia posto fine a queste cose se n'andò a trouar le legioni, lequali crane in Belgio, il rimanete di quel uerno, si fermò alle staze i Nemetocëna. Intese quiui, come Comio Atrebate haueua fat to giornata co la sua caualleria. Percioche tosto che Antonio si fu codotto alle

d'Aluer-

Suro Heduo. d'Autun.

Guafco-

Beauuois.

d'Autun. di Tours. di Cartres

di Limofins. d'Aluernia. d'Arras.

Caio Volufeno Quadrato

> Comio māda am basciado= ri ad Anto

stăze stădo forte nella fede la città de gli Atrebati, Comio ilquale dopò la feri ta che io dissi poco di sopra, era sempre proto a tutti i mouimenti pe' suoi cittadi ni accioche a coloro, iquali cercauano la guerra no mancassero i partiti nè me no il capo & prencipe nelle cose delle armi, stando la città sotto l'ubidienza de' Romani; uiuea egli & insieme con esso i suoi delle prede & rubbamenti, che facea co suoi caualli, & stando a' passi pigliauano molte uittouaglie, ch'eran portate colà, doue i Romani stauano alloggiati. Era stato dato a Antonio per Capitano della caualleria C. Voluseno Quadrato, accioche stesse alloggiato con esso tutto quel uerno. Antonio mandò tosto costui con la caualleria a se guitare i caualli de' nimici. Ora Voluseno con quel ualore, che ueramente era in lui singolare, haueua aggiunto un'odio non picciolo contra Comio, che lo Bingena a fare molto più uolentieri quell'impresa, laquale gli erastata commessa. Ordinate dunque dell'imboscate affrontaua spesso i caualli nimici, & con essi combatteua con prospera fortuna. Combattendosi ultimamente con mol ta fierezza. & Voluseno tratto dalla uolontà grande di hauere nelle mani esso Comio, seguitandolo con pochi de' suoi troppo uolonterosamente; & egli fuggendo quanto più poteua, & hauendo perciò tiratolo molto lontano; chiamò a se in un subito tutti i suoi, strettamente pregandogli, che non gli mancas sero, & che lo uolessero fauorire & aiutare; & che non sopportassero, che quelle ferite, le quali egli haueua cosi persidamente riceuuto, passassero senza uendetta. E uoltato tosto il cauallo uenne alla uolta del Capitano de' nostri caualli, che s'era incautamente discostato da suoi. Fecero il medesimo tutti i suoi caualli; & uoltarono alquanti de' nostri in fuga, & gli uennero dietro. Comio stringendo il cauallo ne' fianchi con gli sproni, raggiunse il cauallo di Quadrato, & arrivatolo con la punta della lancia in una coscia con gran forza la passò dall'altra parte. Ferito il lor Capitano, i nostri non dubitarono di fermarsi, & uoltati contra i nimici, di rompergli. Onde essendo auuenuto que flo, molti de' nimici rotti dalla furia de' nostri riceuettero molte ferite, par te si diedero a fuggire, & parte di loro furon fatti prigioni. Ora poi che Comio hebbe con la uelocità del suo cauallo campato un tale male, ferito grauemente il Capitano de' nostri caualli, di maniera, che si giudicaua, che fosse in pericolo di perder la uita, furiportato in campo. Comio intanto ò perche haucsse uendicato lo sdegno, che haueua, ò perche haueua perduto gran parte de suoi, mandò suoi Ambasciadori ad Antonio, facendogli intedere come egli era per presentarsi colà, doue da esso gli fosse commandato, & dando gli ostag gi promise di fare tutte quelle cose, che gli fossero da esso imposte. Lo pregò solamente, che gli fosse conceduto una cosa sola, che perche temeua, non douesse esser fatto condurre nel cospetto d'alcuno Romano. Antonio perche giu dicana, che questa domanda nascesse da giusto sospetto, nolle che gli fosse ciò conceduto, & prese da esso gli ostaggi.

Io so molto bene, che Cefare scrifse ogn'anno un Commentario delle cofe che ciascun'anno si fecero; ma io non ho giudicato di douer ciò fare; percioche l'anno, che segui poi, nel quale suron Consoli L. Paolo & C. Marcello, non si se cero nella Francia imprese di grande importanza. Ma accioche sia noto ad ogn'uno in che luoghi stesse Cesare, & l'essercito suo in quel tempo, ho diliberato di scriuere alcune poche cose, & di aggiungerle a questo Commentario. Trouandosi Cesare alle stanze quel uerno nel paese detto Belgio, haueua nell'animo suo questo solo proposito, di mantener si le città amiche, & di non dare speranza ò cagione ad alcuno di prender l'armi. Percioche non era cosa, laqua le egli manco cercasse, che fare, che nella sua partita gli couenisse di far guer ra; accioche quando e' doueua leuar l'essercito di que'paesi, non restasse qualche guerra in piede, perche tutta la Francia lo riceuerebbe uolentieri ogni bora che loro qualche pericolo dauanti non si presentasse. Chiamando dunque bonoratamente quelle città, donando a' principali molti gran premi, Ino po nedo alcuna nuoua grauezza; uene a ritenere più ageuolmete in pace con migliore conditione di ubidienza la Francia già trauagliata o stanca per tante guerre contrarie. Egli passato quel uerno, se ne uenne a grandis sime giornate contra il suo costume alla nolta d'Italia, per cagione di hauere a se gli huomini delle terre che nineano sotto le leggi lor proprie & le colonie altrest affine di raccomandar loro, quanto M. Antonio suo Luogotenente intorno all'usficio del facerdotio domandaua. Conciofia cosa, che egli cercana di fauorire qua to più poteua primieramente colui, che gli era carissimo amico, & ilquale egli poco auanti hauea fatto muouere a chieder tal cosa; & oltre acciò uenina fieramente contra la potenza & fattione di alcuni, iquali con vietare & impedi re a M. Antonio, l'ottenere la sua domanda disiderauano di leuare a Cesare affente i fauori. Ora auenga che egli hauesse nuoua per uiaggio auanti, che fof se entrato in Italia, che costui era stato fatto augure; egli non giudicò nondime no di hauere cagion men giusta d'andare a trouare que' popoli, & quelle colonie, affine di render loro gratie di haucre in ciò fauorito Antonio, & hauer fatto l'ufficio loro: & per raccomandare insiememente loro se medesimo & l'honor suo intorno a quello, che e'uoleua domandare l'anno, che uerrebbe; per cioche gli auuersarii suoi con grande insolenza si andauano uantando, che fos fero fatt creati Consoli L. Lentulo, & C. Marcello, che leuarebbono a Cesare ogni honore & ogni dignità; & che a Sergio Galba era stato telto il grado del Consolato, anchor che egli hauesse in ciò buuto molto più sauore & più uoti, solamente perche egli era amico intrinseco, & affettionatissimo a Cefare. Fu riceuuto Cesare alla uenuta sua da tutti i popoli & le Colonie con incredibile bonore & amoreuolissimamente. Perche allbora era la prima uolta, che e' ueniua dalla guerra della Fracia, ne si lisciaua adietro alcuna cosa che si potesse trouare da gl'ingegni loro per ornare le porte, le strade, et in somma

L.Paolo e C. Marcel lo Cófoli.

Cesare ha ueua proposto di mătenersi le città 2miche.

Le cagioni che fecero venir Cefare in Italia.

Cefarericeauto & honorato da tutte le colonnie e popoli. Tito Labieno po flo da Ce fare a gouerno del la Lóbara dia.

C. Curio ne difenfor della caufa di Cefare.

Auerti di liberatio ni del Senato mon molto ho neste.

tutti i luoghi, done Cesare donena passare. Tutta la moltitudine andana co' figliuoli ad incontrarlo, per tutto si faceuano sacrifici, & uoti; erano le piazze tutte piene di tauole, & le Chiese apparate, & ripiene di grandissimo popolo di maniera, che si poteua uedere una allegrezza, et festa grandissima d'un trionfo ucramente aspettatissimo, si era grande la magnificenza de gli buomini più ricchi, & il desiderio del fare quelli di manco conto. Ora poi che Cefare hebbe scorse tutte le regioni della Lombardia, se ne tornò con incredibil preslezza all'essercito in Nemetocenna; & richiamate tutte le legioni dal le stanze, doue stauano ne' confini del paese de'Treuiri, si presentò quiui, & fè la mostra generale di tutto l'essercito. Diede il gonerno a T. Labieno di tutta la Lombardia per acquistarsi maggior fauore & raccomandationi nel domandare la dignità del consolato. Et egli andaua marciando a punto tanto spatio di uia, quanto ne giudicaua esser basteuole, mutando gli alloggiamenti per la saluezza commune. Et come, che quiui udisse spesso come Labieno era stretto da' suoi nimici, & gli sosse fatto intendere, come ciò ueniua per consiglio di alcuni, che cercauano sotto colore di operarui l'auttorità del Senato, leuargli parte dell'essercito; egli nondimeno non uolle mai credere cosa niuna di Labieno; ne meno altresi potè esser mosso a fare alcuna cosa contra l'auttorità del Senato; percioche giudicaua di douere ageuolmente hauer la uittoria nella sua causa ogni hora, che gli huomini del Senato potessero libe ramente dire intorno a quella il poter loro. Conciofosse cosa, che E. Curione Tri buno della Plebe hauendo preso sopra di sela difesa della causa di Cesare e dell'honore e dignità sua haueua perciò bene spesso offerto al Senato, che se ui haueua tra loro alcuno, che fosse offeso punto dal sospetto dell'es Cesare in arme, & perche il dominio di Pompeo & lo stare egli armato non arrecaua alle genti poco terrore, che l'uno & l'altro douesse disarmare, & sbandare l'essercito; che doue ciò si facesse, la città diuerrebbe libera, & potrebbe ualer si delle sue forze. Ne fè solamente offerta di questa coj sola, ma da se medesimo cominciò a ricercare il parcre de' Senatori intorno a ciò, ma i Consoli & gli amici di Pompeo non uolsero per niente, che tal cosa si facesse, & in tal quisa moderando la cosa si partirono del Senato. Era ueramete questo un gran testimonio di tutto il Senato interamente, Er si conueniua a quanto habbiamo mostrato auanti essere stato fatto. Percioche contraponendosi l'anno passato Marcello alla dignità di Cesare contra la dispositione della legge di Pompeo & di Crasso, haueua ricercato il Senato del parer suo d'intorno alle Pronincie date a Cesare auanti, che uenisse il tempo; & essendosi detto da Senatori il pa rer loro, and ando Marcello a richiedere ciascuno, perche tratto dall'inuidia, che portana a Cesare cercana di acquistarsi per se tutta quella dignità;i pareri del Senato furon quasi tutti contrary. Manon già per questo si ueniuano a punto, piegare & abbassare gli animi de nimici di Cesare, anzi che più tosto

imparauano da questo di cercare d'acquistarsi più strette amicitie & intrinse chezze, per lo mezo delle quali si potesse strignere il Senato, ad approvare & confermare quelle cose, che fossero da loro ordinate. Fu poscia diterminato nel Senato et fatto una diliberatione che Gn.Popeo mandasse alla guerra della Partia una legione & una parimente C. Cesare: & chiara cosa era, che queste duc legioni si leuauano a un solo Cesare. Percioche Gn. Popeo diede a Cesare la prima legione, laquale egli gli hauca già mandata, che era stata tutta fattanella Prouenza, come del numero delle sue. Cesare nondimeno sapendo esser noto a tutti gli huomini che gli erano leuati i soldati per uolere de gli auuerfary suoi, rimadò a Gn. Pompeo la legione, & la xv. delle sue, laquale egli haueua hauuta nella Lombardia uolle, che per uigore della diliberatione del Senato fosse data; in luogo di quella mandò in Italia la decimaterza legione, che fosse a difesa di que' luoghi d'onde si cauaua la decimaquinta. Egli intanto distribuil'essercito per le stanze di quel nerno. E nolle, che C. Trebonio allog giasse con quattro legioni nel Belgio; è C. Fabio sè alloggiare con altretante nel paese de gli Hedui. Percioche cost giudicaua douere esser sicurissima la Francia, se i popoli Belgi, il ualor de' quali era grandissimo, & gli Hedui, i quali erano di gran potere, fossero ritenuti da gli esserciti. Egli se n'andò in

Paese di Beauuois.

Italia, & giunto quiui, intese per mezo di M. Marcello Consolo, che le due legioni rimandate da lui, che secondo la diliberatione del Senato si doueuano condurre alla guerra Partica, erano state date a Gn. Pompeo, & crano state ritenute in Italia.

Poi che questo fu fatto, ancor che ogniuno sapes se certo, che già si apprestaua la guerra contra Cesare, Cesare nondimeno di terminò fra se di douer sopportare ogni cosa, per si no atanto, che gli restasse qual che

che fperanza di più toflo contendere con la ragione, che di far la guerra.

IL FINE DEL OTTAVO LIBRO.

## DE' COMMENTARI DIC GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA CIVILE.

## LIBRO PRIMO.

Le lettere di Cesare con fatica lette nel Senato.

A V E N D O C. Fabio presentate a Consoli le lettere di Cesa re, su con gran fatica impetrato da loro, anchor, che i Fribu ni della plebe ui s'oprassero più, che poteuano che elle sossero lette nel Senato. Bene è uero, che non si potè altrimenti ot tenere, che quanto in esse si conteneua sosse rimesso al Senato. Et i consoli quanto alle cose della Republica si rimisero al

Parole di Lucio Lê tulo Con folo.

Parole di Scipione.

Auerti.

Parere di M. Mar= cello.

Parere di Marco Callidio alui. popolo: & L. Lentulo consolo si offerse, che non mancherebbe mai alla Republica, doue tutti uolessero dire arditamente & con forte animo quel tanto, che essi giudicauano. Doue se pure e' nolessero hauere rispetto a cefare, & seguita re il fauor di lui nel modo, che essi haueuano fatto pe tempi passati; che egli prenderebbe quel partito, che giudicasse migliore per se medesimo, & no cer cherebbe altrimenti di ubidire all'auttorità del Senato; che anch'egli harebbe de'modi & delle uie di farsiamico & fauorito di cesare. Scipione anchora parlò di cosi fatta maniera; con dire, che Pompeo era di animo di non mancare alla Republica, doue però e' fosse seguitato dal Senato. Doue se i Senatori anderanno rattenuti & gouerneranno alla lenta, che non sarebbono per hauerlo poi fauoreuole punto, anchora, che essi uolessero. Queste parole dette da Scipio ne, perche il Senato s'era ragunato dentro la città, & Pompeo allhora non u'era, si pareua, che fossero uscite della bocca di esso Pompeo. Vi fu alcuno, che nel dire il suo parere si mostrò più piaceuole, come primieramente M. Marcel lo, ilquale entrando in quel ragionamento disse, non esser di mestiero di tratta re delle cose della Republica nel Senato auanti, che si fossero fatte genti per tutta l'Italia & fatti gli esserciti, accioche con guardie sicure il Senato potes se liberamente prendere quelle diliberationi, che più loro fossero a grado; come M callidio anchora, ilquale giudicaua che Pompeo douesse andarsene nel le sue Prouincie, affine che non ui fasse cagione alcuna di guerra; che cesare dubitaux che essendogli giàstate leuate due legioni, Pompco le ritenesse nella città per cagione di far danno alui: & come M. Ruffo, ilquale era de parere di callidio, solamente uariando di poche parole nel suo dire; & tutti questi stauano trauagliati, perche L. Lentulo consolo gli haueua con aspre parole ripresi. Et esso Lentulo non uolle per niente publicare il pa-

rere di Callidio. Marcello pauentato dall'acerbe riprensioni, si mutò della sua openione. In tal guisa dunque quasitutti commossi dalle parole del consolo, dalla paura che apportana loro l'essercito, che si tronana quini in esfere, & dalle minaccie de gli amici di Pompeo, contra uoglialoro & a loro dispetto seguitarono il parere di Scipione; che cesare douesse shandare l'essercito in un certo di determinato; done se ciò non facesse, che si giudiche= rebbe, che uenisse contra la Republica. Ma si oppose a tutto ciò M. Antonio & Q. cassio Tribuno della plebe, & in un subito fu messo in Senato come i Tribuni s'erano opposti, & ui suron dettimolti graui pareri, & secondo che ciascuno nel dire il suo parere si dimostraua più fiero & aspro, era più commendato da i nemici di Cesare. Licentiato poscia la sera il Senato, tutti quelli, che erano di quell'ordine furon chiamati da Pompeo fuor di Roma. Pompeo primieramente gli commendò molto, & dipoi gli confortò a star forti; riprese coloro, iquali si mostrauano troppo lenti, & gli spronò molto; tratti dalla speranza del douere essere premiati & di riceuer gradi si ragunaron molti de gli esserciti uecchi di Pompeo; ne furon medesimamente chiamati molti delle due legioni, le quali diede cesare. Fu in un tempo tutta ripiena la città. C. curione fè chiamare i Tribuni della plebe che douessero interuenire a rendere i uoti. Si ragunarono nel Senato tutti gli amici de' consoli, er gli affettionati di Pompeo, & quelli altresi, i quali haueuano antiche nimicitie con cesare: onde quelli, che erano di poco animo & deboli, si spauentarono dal dire, & da gli andamenti di questi cotali; e quelli, che stauano dubbiosi, si uennero a confermare:ma fu bene leuato a ciascuno il potere liberamente fauellando dare il suo giudicio. L. Pisone censore si offerse di nolere andare da cesare: Et insiememente L. Roseio Pretore, per informarlo di tutte queste cose. Domandarono questi, che per metter tal cosa ad effetto sosse loro conceduto lo spatio di sei giorni solamente. Furono medesimamente alcuni, iquali proponendo dissero, che pareua loro bene, che si mandassero a cesare ambasciadori, iquali gli mettessero auanti la uolontà del Senato; & a tutti costoro si faceua contra, & a tutti si opponeua il dire del consolo, di Scipione of di Catone. Era spinto Catone dall'antica nimicitia di Cesare, & dal dolore dell'essere stato ributtato nella sua domanda. Lentulo si moueua per i molti debiti, che haueua, & per la speranza dell'essercito, & delle Prouincie, & per i presenti, & doni che del chiamare i Re aspettaua; & sigloriaua di douer essere un'altro Silla fra suoi, alquale tutta la somma dell'Imperio tornasse in mano. Spinse ancho Scipione la medesima speranza dell'hauere la Prouincia, & de gli esserciti, i quali egli per la strettezza la quale bauea con Pompeo, stimaua di douer con esso partire; & insiememente la pau ra del uentre in giudicio, l'adulatione, il dimostrare molto se stesso, & anche i potenti, iquali allhora erano di grande auttorità nella Republica, & ne giu

Delibera tion, che Cefare 12 sciasse l'es sercito.

Operation ni di Popeo cotra Cefare.

Caio Cu=

La cagione che moueua Catone cotra Scipione.

Pompeo non uoleua, che al cuno in gradezza gli fosse uguale.

Lucio Sil la introdusse l'op porsi.

Delibera tioni grauissime contra la poteza di Cesare.

Cesare doue si trouaua

Relatione di Pópeo cétra Cesare.

Provincie a cui toccauano.

dicij. Esso Pompeo stimolato da nimici di Cesare, perche non uoleua, che alcuno gli fosse uguale nella grandezza, s'era in tutto leuato dall'amicitia sua, & era tornato amico di coloro, i quali erano nimici communi; la maggior parte de'quali egli mentre era durata la parentela con Cesare, haueua fatti diuenire inimici di Cesare. Mosso parimente dall'infamia delle due legioni, lequali egli hauca riuolte dall'andata di Soria & di Asia, & tirate nelle forте sue & sotto il suo gouerno; s'affaticaua molto di riducer la cosa al prender dell'armi. La onde per queste cazioni si faceuano le cose tutte con gran fretta, & confusamente; & non si daua tempo a gli amici di Cesare di dargli di tai cose gli aunisi. Ne meno si dana agio a Tribuni della plebe di cercare di fuggire il pericolo, ne di mantenere l'opporsi, che era l'ultimo rifugio di ragione, la qual cosa era stata lasciata loro da L. Silla. Ma fu loro forza il settimo giorno di uoltare i pensieri a saluare sestessi, done gli altri peruersissimi Tribuni della plebe erano ufati pe' tempi adietro di pensare & di render conto delle cose fatte da loro dopò l'ottauo mese. Ricorsessa quella estrema & ultima legge fatta nel Senato, per la qual nonsi era mai per l'audacia grande di coloro, che l'hauean fatta per l'adictro lasciata, se non quasi nell'abbruscia mento della città, o quando ciascuno hauea perduto affatto la speranza del po tersi saluare. Operino i Consoli del popol Romano, i Tribuni della plebe, or quelli che son Vice Consoli nella città, che la Republica non riceua danno ueru no. Furon fatti questi ordini nel Senato alli v 11. di Gennaio. Ora i primi cinque giorni ne'quali il Senato si pote ragunare, nel qual giorno Lentulo cominciò il suo consolato, cauatone i due giorni, iquali erano disegnati alle ragunanze del configlio, furon fatte gravissime diliberationi contra la potenza di Cefare, & contra i Tribuni della plebe, huomini di grandiffino conto. I Tri buni della plebe si fuggiron tosto fuori della città, & andarono a trouar Cesare. Si trouaua cesare alibora a Rauenna, o attendeua quini la risposta delle sua leggierissime domande; & se per la bontà di qualche buomo da bene si potesse la cosa riducere in pace. Que' giorni, che seguiron poi, si ragunò il Senato fuori della città; e Pompeo trattò quini quelle cofe medesime, le quali egli hauea prima dimostrato per lo mezo di Scipione. Egli commendò molto la uirth & la fermezza de' Senatori; dimostrò loro le genti, che si trouaua, & disse come egli haueua in ordine dieci legioni. Raccontò oltre acciò, come e sapea certo, che i soldati di Cesare haueuano cattiuo animo uerso lui, & che non si poteua persuadere loro, che prendessero la difesa sua, & che lo seguitassero. Fu poscia proposto in Senato che sopra tutto st douesse per tutt' Italia far gente. Che mandasse quanto prima Fausto Silla Vice Pretore in Mauritania:che si douesse dare a Pompeo de'danari del publico. Fu medesimamente configliato del Re Iuba, che douesse esser compagno & amico. Ma Marcello affermò, che non è per comportar mi tal cosa. E Filippo Tribuno della plebe impedila cosa di Fausto. E di tutte l'altre cose si registrarono le deliberationi del Senato. Le provincie si determinò, che si dessero a huomini priva ti, due cosolari, & l'altre Pretorie. Toccò a Scipione la Soria; & a L. Domitio la Francia. Filippo & Marcello furon messi da banda nel consiglio priuato, enon si gettaron le sorti loro. Si mandarono nell'altre Prouincie i pretori: & non attesero, si come s'era costumato gli anni passati, che sopra l'Imperio loro la cosa fosse al consiglio del popolo rimessa. Ma chiamati i uoti usciron fuori uestiti della ueste Imperiale. I Consoli usciron fuori della città, la qual cosa non era mai auenuta per l'adietro. Et riteneuano contra tutti gli essempi de passati nella città i Littori & ministri suor del capidoglio prinatamente, Si scrisse gente per tutta l'Italia; si comandarono l'armi; si riscossero i danari datributari, & leuaronsi delle chiese; di tutte le diuine & humane leggi pa rmente si fè fascio. Cesare bauendo inteso tutte queste cose, fè parlameto à sol dati; done ricordo loro sutte l'ingiurie, che da' suoi nimici gli erano state fatte intutti c'tempi; lamentandosi, che da loro sia spinto, & corrotto Pompeo per l'inuidia, che hanno alle lodi sue, & per lo male, che tutt'hora ne dicano, doue egli ha sempre cercato d'esser fauoreuole allhonor di lui, & aiutarlo in tutte le cose. Si lamentò appresso, che nella Republica fosse introdotto un essempio nuouo, che il ricorfo a'Tribuni fosse stato impedito dall'armi, & che fosse al tutto gettato per terra, doue gli anni adietro era stato dall'armi rimesso in pie di, e'tornato nel suo stato. Che Silla spogliata affatto l'auttorità de'Tribuni di tutte l'altre cose, haucua nodimeno lasciato loro liberamete, che si potessero in terporre, & che si potesse ricorrere a loro. Done Popeo, che si parena, che l'ha uesse ritornata nel perduto stato, le haueua tolto anchora tutti que' beni, iquali ella haueua hauuti pl'adietro. Edessendoui la legge, che i Magistrati debbano operare, che la Republica non riceua danno alcuno, con quai parole, & con quale diliberatione del Senato si sia fatto prender l'armi al popolo Romano? che tal cosa era altre uolte auenuta al tempo delle dannose leggi, & nella for zausata già da Tribuni, allhora, che'l popolo s'era tirato da banda; quando furon presi Tempi, & i luoghi principali; quindi mostrò come questi così fat ti essempi della passata età erano stati purgati da casi auuenuti a Saturnino & a Gracchi; delle quai cose a quel tepo non ne su fatto, nè meno pensato nien te. che dunque non si essendo publicata alcuna legge, ne negotiato col popolo, nèmeno si è fatta alcuna divisione ò spartimento; gli essortava tutti, che uolessero difendere l'honore la dignità et la riputatione di quel capitano, sotto'l gouerno di cui haueuano già noue anni felicemete amministrato le cose della Republica, & fatte molte battaglie con felice fine, & ridotta in pace tutta la Francia, & la Alemagna, si che non fosse abbassata & gettata per terra da nimici suoi. I soldati della decimaterza legione, iquali si trouauano quiui presenti (perche Cesare nel cominciamento di questi tumulti haueua fatto ue

I Confoli ufcirono della città fuor d'ogni effem pio.

Parlamen to di Ce= fare a' fol dati.

Noue anni Cefare guerreg= giò felice mente.

Animo buono de'foldati uerso di Cesare.

Lucio Ce fare giouanetto a Cefare.

Roscio pretore a Cesare.

Risposta di Cesare alle scuse di Popeo.

Honeste códitioni di Cesare

nir questa sola, & l'altre non erano arrivate anchora) alzaron tutte le uoci con dire, come essi erano pronti di difendere l'ingiurie del Signor loro, & de Tribuni della plebe. Egli conosciuto l'animo de' soldati, se ne uenne con quella legione alla uolta di Arimino; & quiui fu a parlamento co' Tribuni della plebe, iquali fuggendosi erano ucnuti a trouar lui; se chiamare a se l'altre legioni, che erano alle stanze, & impose loro, che lo seguitassero. Venne quini L. Cesare giouanetto, il padre del quale era Luogotenente di Cesarc. Questi poi che hebbe finito il ragionare dell'altre cose, mostrò come egli haueua commissione da Pompeo di trattar seco di cose in prinato, & per questa cagione era uenuto quiui; che Pompeo uolea, che Cesare l'hauesse per iscusato, & che egli non prendesse per ingiuria & scorno quanto egli hauea fatto per cagione della Republica. E che sempre hauea tenuto più conto dell'utile della Republi ca, che dell'amicitie, & strettezze prinate; doue ancho Cesare douena hanendo risguardo alla propria sua dignità posare quanto cercaua contra la Republica, & ogni sdegno; & non prendere contra i nimici cosi gran collera, che cercando & sperando di far lor danno, facesse danno alla Republica. Aggiunse a queste poche altre cose alle dette somiglianti tutte mescolate con la scusa di Pompeo.Roscio pretore anchora negotiando con Cesare ragionò di queste me desime cose, & trattò quasi questo medesimo, mostrandogli appresso come Po peo gli haueua ricordato questo istesso. Et ancor che questa cosa per quanto si pareua, non montasse nulla, per alleggerire l'ingiurie; hauendo nondimeno tro uati huomini a proposito, per lo mezo de' quali sossero rapportate a lui quelle cose, che esso uoleua, gli ricercò amendue, perche amendue gli haueuano portate ambasciate da Pompeo, che non fosse loro graue di dire ancho a Pom peo quanto e' uoleua, & domandaua da lui; se potessero con picciola fatica le uar uia gran differenze, & liberare tutta l'Italia dal sospetto. Che egli haueua sempre fatto primieramente conto della dignità della Repub. sopra ogn'al tra cosa, & haueua riputato, che fosse da stimare più che la uita, Doleuasi che per far bene altrui, s'hauesse procacciato ingiurie & scorni da' nimici; & che fosse richiamato alla città leuatogli l'imperio de' sei mesi, & che'l popolo hauesse comandato mentre egli era assente, che ne passati consigli douesse render ragione delle cose fatte da lui. Che nondimeno egli haueua con animo patiente sopportato di riceuer questo fregio nell'honor suo per cagione della Re publica. Che hauendo scritto al Senato che si douessero tutti partire da gli esserciti, egli non l'haueua potuto ottenere. Che si faceuano per tutta l'Italia sol dati, che si riteneuano due legioni, lequali sotto sinto colore di uolerle per la impresa della Partia, erano state leuate a lui. Che la città era tutta in arme. Queste cose tutte a quale altro effetto & fine risguardassero che alla roina & danno suo solamente? Che nondimeno egli era presto di recarsi a fare ogni cosa, & di sopportare per la Republica ogni cosa. Vada Pompeo nelle sue Pro-

uincie; sbandinsi gli esserciti; posinsi l'armi per tutta Italia; leuisi la paura e'l sospetto a Roma; Lascinsi liberi i consigli, e tutta la Republica al Senato & al popol Romano: Et accioche tutte queste cose più ageuolmente si facciano, & con più certe conditioni, ferminsi col giuramento; ò ueramente egli uenga più uicino a esso, ò ueramente lasci appressar se a lui : che ne seguirebbe, che per parlarsi insieme s'accorderebbero tutte le differenze . Roscio hauute queste commissioni arriud insieme con L. Cesare a Capua, & quiui trouarono i Conso li, & insieme con essi Pompeo; Graccontaron loro quanto Cesare domandaua. Estrifosero secondo, che tra loro haueuan diliberato; & hauendo scritto le co missioni, le rimandarono a Cesare per i medesimi, & erano in somma queste. The Cefare se ne tornasse in Francia, si partisse d'Arimino, & lasciasse gli esserciti. Et che se facesse tutto questo, Pompeo se n'andrebbe nella Spagna. Che intanto fino a che fosse data la fede che Cosaro fusse per fare quanto haueua efferto, i Consoli e Pompeo non resterebbono di far gente. Il domandare, che cesare si partisse d'Arimino, & che se ne tornasse in Prouenza era strano & iniqua conditione: che esso tenesse l'altrui Provincie, & le non sue legioni; il uolere, che gli estrciti di cesare si sbadassero; che si facesse gente, l'offerire di nobere andare nella sua Prouincia, & non diterminare auanti, in che giorno fosse per andarui-di maniera, che se Pompeo, finito il Consolato di Cesare non ui fosse andato non si pareua nondimeno, che fosse rimorso dal. la conscientia sua per bauer mancato alle promesse & essere stato buziardo; & non dare d'altra parte tempo di condursi a parlamento, nè meno offerire di do uere andarui, toglieua ueramente ogni speranza di pace. Egli dunque mandò di Arimino M. Antonio con cinque Cohorti alla uolta di Arezzo; & esso si fer mò in Arimino con due legioni, or quiui diede ordine di far gente. Mise in Pe saro, in Fano, & in Ancona, in ciascuna un Cohorte ad alloggiare. Hauendo in tanto haunto aniso, come Thermo pretore tenena Tigno con cinque Cohorti, & che fortificaua quella terra, e che tutti gli huomini di Tigno erano di buoni s simo animo uerso di se; ui mandò Curione con tre Coborti, iquali egli baueua in Pesaro, Gin Arimino. Thermo intesa la uenuta di costui, no si sidando pun to nel uolere de gli huomini della terra, cauò fuori le compagnie, e' quindi fuggissi. I soldati si partirono pel uiaggio da lui, & se ne tornarono al paese loro. Entrò Curione in Tigno da tutti lietissimamente riceuuto e con letitia ueduto. Cesare saputa la cosa, confidandosi nel buon uolere de' terrazzani, cauò de i presidi le compagnie della decimaterza legione, & inuiossi con esse alla uolta d'Aussimo. Teneua questa terra Attio, hauendoui messe dentro alla guardia alcune compagnie. E faceua quiui la massa di tutte le genti che si faccuano per la Marca, hauendo mandato intorno i Senatori a far gente. I Decurioni della terra intesa la uenuta di Cesare si presentarono in buon numero dauanti ad Attio V aro, e gli mostrarono co-

Commiffioni man date a Ce fare.

Cesare da ordine di far genti. Aritia fecodo ai cuni & nő Arezzo, hoggi la Riccia. Hoggi S. maria in Giorgio. Curione da Cesare a Tigno. S. Maria in Giorgio. Osimo. Accio. Decurioni quello che dicono ad Accio.

Lucio Puppio.

Lentulo fi fuggì di Roma per tema di Cesare

Doue pó peo e gli auuerfari di Cefare primiera mente fecer capo.

Terra di lauo10.

Cingolo città.

me questa non era impresa, che si conuenisse al gouerno & giudicio di lui, & che ne eglino, ne meno gli altri huomini della terra si poteuano recare a sopportare che si douesse uietare a C. Cesare Imperatore, il quale haueua fatto si gran cose per la Republica, dopò tante imprese fatte da lui l'entrare nella ter ra & dentro le mura; che perciò e'douesse pensare a quello, che doucua segui re & al pericolo di se stesso. Mosso dal parlare di costoro Attio V aro, se tosto uscire fuor della terra le genti, lequali e' u'haueua messo alla guardia, & fuggirsene uia. Hauendo seguitato costui alcuni soldati delle prime compagnie di Cesare, lo fecero a forza fermare; & uenuti alle mani, Varo su abbandonato da' suoi: ma una parte de' soldati partendosi se ne tornarono a casa, & gli altri se n'andarono a trouar Cesare; & essendo preso insieme con costoro L. Puppio principal capitano di una legione, fu condotto a Cesare; questi haueua hauuto questo medesimo grado poco auanti nell'essercito di Gn. Pompeo. Ma Cesare commendò molto i soldati Attiani, & liberò Puppio. Quindi riuolto a gli huomini di Aussimo rese loro molte gratie, & promise loro, che sarebbe ricordeuole di quanto haucuano in ciò fatto per lui. Rapportate a Roma queste cose, entrò subito in tutti cosi gran terrore, che essendo andato Len tulo consolo per aprire la thesoreria publica per trarne danari per dare a Pompeo secondo la diliberatione fatta nel Senato; tosto, che egli hebbe aperto la thesoreria più riguardata & secreta, si fuggi della città. Percioche si diceua (manon era già uero) che Cesare ueniua, & che già eran arrivati i suoi caualli. Fu costui seguitato dall'altro Consolo Marcello, & da quasi tutti i Magistrati. Gn. Pompeo partitosi di Roma il giorno dauanti, se n'andaua alla uolta di quelle legioni, le quali hauute da Cesare haueua tenute in guarnigione quel uerno nella Puglia. Fermossi per allbora dentro di Roma il far gente, & quasi tutti giudicauano che da Capua in quà non ui fosse niente sicuro. Si fermaron primieramente a Capua, & quiui si raccolsero insieme; & ordinarono di soldare le genti delle colonnie, lequali per dispositione della legge Giulia erano state mandate ad habitare a Capua. Lentulo poscia fatti uscire tutti nella piazza que'gladiatori, iquali hauena quini Cesare per fare i giuochi, rese loro la libertà, & a tutti diede caualli, & impose loro, che lo seguitassero. Ma poi ammonito da suoi, che di tal cosa era molto biasimato universalmente da tutti gli huomini di giudicio, gli distribuì alla quar dia pe'luoghi d'intorno della Campania, Cesare intato passato Aussimo scorse tutto il paese della Marca. E tutte le potestarie & luoghi lo riceueuano più noletieri, et aintanano l'effercito suo di tutte le cose, che facea di mestiero. E di Cingolo anchora, che era una terra, laquale hauea fatta edificare Labieno de' suoi proprii danari, uënero a lui ambasciadori, offenendosi pronti di fare tutte quelle cose, che da esso fossero comandate loro. Egli comandò loro de'soldati, & essi gli mandarono. Fu intanto Cesare seguitato dalla duodcima legione; onde con amendue queste se ne uenne alla uolta d'Ascoli della Marca. Era in questa terra alla guardia Lentulo Spintere con dieci cohorti: questi tosto ch'in tese la uenuta di Cesare, si fuggi della terra : & ssorzandosi di menarne seco i soldati delle compagnie, fu dalla maggior parte abbandonato. Lasciato dunque a questa foggia con pochi, s'incontrò nel uiaggio in Vibullio Ruffo manda to nella Marca da Pompeo per confermare gli animi de gli huomini di quel paese. Vibullio inteso da costui quanto seguiua nella Marca, preseda lui que soldati, & lasciò andar via lui. Egli oltre acciò mise insieme delle vicine regioni quel maggior numero di compagnie, le quali hauea fatto già Pom peo che pote, & fra queste ritenne Vlcille Hiro, ilquale si fuggiua di Camerino con sei coborti; iquali egli haueua tenuti quiui alla guardia. Onde hauute anto queste fè il numero di tredecinnsegne, et con esse se n'andò a gran giornate alla nolta di Corfinio a tronare Domitio Enobarbo; egli fece sapere, come Cesare era uicino con due legioni. Haueua Domitio per se medesimo mes so insteme d'intorno a uenti cohorti di soldati in Alba, & fra Marsi, Peligni, & altri popoli uicini. Cesare hauendo hauuto Asvoli, & cacciatone Lentulo, comandò, che si facesse la ricerca de'soldati, che s'eran partiti da lui, & che si desse ordine di far gente: egli fermatosi quiui per ispatio di un sol giorno per cagione di far provissone di vittovaglia, se ne andò alla volta di Corfinio. Et arrivato quivi cinque cohorti di foldati mandati fuor della terra da Domitio, taglianano il ponte del fiume, ilquale era lontano dalla terra intorno a tre miglia. Venuti quiui alle mani con stracursori di Cesare, i soldati di Domitio furon con prestezza cacciati dal ponte, & si ritirarono nella terra. Cesare fatte passare le legioni si fermò sotto la terra, & pose il campo nicino alle mura. Auedutosi di ciò Domitio mandò a Pompeo nella Puglia alcuni pratichi ne' paesi, con prometter loro gran premy, che portarono sue lettere, co pregarlo Grichiederlo, che uolesse soccorrerlo, che ageuol cosa era rispetto alle strettezze de'luoghi di riserrar Cesare con due esserciti, & di uietargli il grano. Doue se ciò non faceua, & egli & più di trenta coborti di soldati con gran numero di Senatori & di Caualieri Romani erano per incorrere in grandissimo pericolo. Egli intanto hauendo con belle parole confortato i suoi ordinò l'armi Gartigliarie sopra le mura, & a ciascuno diede la cura di guar dare una certa parte della terra. Nel parlamento fatto a foldati promise di dare de terreni delle sue possessioni quaranta iugeri per ciascun soldato & a' Capitani & a' soldati chiamati di nuono la parte loro a comparatione de' soldati. Venne intanto a Cesare la nuona, come i Sulmonesi, la terra de' quali è lontana da Corfinio sette miglia, erano desiderosi di fare, quanto esso uolesse, ma erano impediti da Quinto Lucretio Senatore & da Attio Peligno, iquali erano alla guardia in quella terra consette insegne. Egli ui mandò tosto M. Antonio con cinque insegne dell'ottaua legione. Non hebbero i Sulmonesi

Cefare ad Afcoli della Mar

Vibullio Ruffo má dato nel la Marca da Pópeo

Pentina a Monte ne ro.

Abbruz-

Pentina

o Monte
nero.

Cefare po ne il capo a Corfinio.

Sulmone fi aprono le porte a Cefare.

Soldati dell'ottaua legione uengo no a tros uar Cesare.

Domitio procura di fuggir-

Pentina.

dell'Abbruzzo.

cosi tosto neduto di lontano apparire le nostre insegne, che corsero ad aprir le porte, & tutti universalmente i terrazzani, & i soldati uscirono allegramente fuor della terra ad incontrare Antonio & allegrarsi con esso. Lucretio & Attio si gettarono giù delle mura. Attio condotto dauanti ad Antonio, domandò di effer mandato a Cefare. Antonio quel medesimo giorno, nel quale era andato, quiui se ne tornò a Cesare con le compagnie & con Attio. Cesare aggiunse quelle compagnie alle sue nell'essercito, & lasciò andar uia libero Attio, senza che gli fosse fatto dispiacere alcuno. Diede ordine Cesare in que'tre primi giorni di fortificare il campo molto bene, di farui portare del grano & delle uittouaglie dalle terre uicine, con fermo proposito di attender quiui il rimanente delle sue genti. Vennero in que'tregiorni a trouarto i soldati dell'ottana legione, Fuentidue Cohorti di foldati, fatti nuonamente nella Francia, & intorno a trecento caualli mandati dal Re della Noritia, all'ar riuata de'quali fermò un'altro campo dall'altra banda della terra. Di questo campo diede il gouerno a Curione; & gli altri dì, che seguiron poi diede ordine di cinger la terra con bastioni e con trincee; e poi che gran parte di tale opera fu recata al fine, quasi in quel tempo medesimo tornarono quelli, che erano stati mandati a Pompeo. Domitio lette le lettere fingendo altro disse in consiglio come Pompeo era per arriuar tosto a soccorrere e gli confortò tutti a non mancare di animo, & che tutti più nolentieri attendessero a mettere in punto tutto quello, che per difesa della terra faceua di mestiero. Egli intan to parlò secretamente con alcuni suoi più famigliari, & ordinò con esso loro di préder p partito di fuggirsi. Ma perche il uolto di Domitio no era somi gliante al parlar suo, o faceua ogni cosa più timidamente & con maggior paura, che non era usato di fare ne giorni passati, & molto più spesso che non era suo costume sitirana in segreto a consiglio co'suoi, & fuggina il consigliarsi con gli altri, & le ragunanze de gli huomini; non pote la cosa più lungamente ce larsi, & tenersi coperta. Perche Pompeo gli haueua scritto indietro, come egli non era per condurre la cosa in uno estremo pericolo, & che Domitio non s'era ridotto in Corfinio per suo consiglio ne di sua uolontà. La onde se egli potesse in alcun modo, se n'andasse contutte quelle genti da lui. Ma l'assedio & l'esser la terra cinta da ripari era cagione, che ciò non potesse farsi Diuulgatosi il disegno di Domitio, i soldati che si trouauano in Corfinio, come uene la sera si tiraron da parte, & hebbero tra loro p mezo de' Capitani de' Cohorti d'altri soldati honorati questi trattati & parlamenti. Che si trouauano assediati da Cefare, & che le sue munitioni & ripari erano già quasi finite. Che Domitio loro Capitano generale sotto la speranza del quale & sotto la cui sidanza essi s'erano tenuti, gettato da banda ogni cofa, predeua per partito di fuggirfi; che dunque anche essi doueuano pensarca saluar se stessi. I Marsi furono i primi tra costoro, che cominciarono a essere di contrario parere, & presero quella

parte della terrache si parena fortissima : e' fu si grande il disparere, che fu tra loro, che fecero forza di uenire alle mani, & farla con l'arme. Ma poco di poi mandati huomini per mezani dall'una & dall'altra parte intesero quello, che non sapeuano della fuga di L. Domitio. Essi dunque tutti d'accordo di commune parere, hauendo fatto uscire Domitio in publico gli suron d'intorno, et lo guardauano, & mandarono de loro ambasciadori a Cesare offerendosi pron ti di aprirgli le porte, & di fare quanto fosse da esso comandato, & di dargli L. Domitio uiuo nelle mani. Cesare intese queste cose, anchor che giudicasse es ser cosa d'importanza grande di prendere la terra quanto più tosto si poteua, & di cauarne quelle compagnie & condurle nel suo campo, accioche ò per uia di premij ò per riprendere animo, ò per non uere nuone, non nascesse qualche mutatione di uolontà; perche nelle guerre bene spesso nascono in picciol momë to di tempo gran casi: dubitando nondimeno, che la terra, nel farc i soldati l'en trata per la licentia, che altri si prende nel tempo della notte, non andasse a sacco; commendò molto coloro, iquali eran uenuti da lui, e gli rimandò alla ter ra,imponendogli,che facessero buone guardie alle porte, & alle mura. Egli intanto mise i soldati ordinatamete a quell'opere, lequali haucua già disegna to di fare, non già separati l'un dall'altro con certi spatii fermi, si come era usa to di fare ne giorni passati, ma con guardie continue of ferme sentinelle di sorte, che si toccassero fra loro, & dessero compimento intero alle munitioni. Mandò poscia intorno i Cohorti, & Capitani de'soldati pregandogli tutti stret tamente, che non solo si guardino dal saltar fuori a combattere, ma che più ol tre tenghino buona cura dell'uscire fuori di ciascun soldato particolare. Certa cosa è che non ui su allhora alcuno, che sosse d'animo si uile & infermo, che quella notte prendesse mai punto di riposo. Era si grande l'aspettatione, che se guisse qualche gran cosa, che non ui haueua alcuno, che potesse uolger l'animo e i pensieri in altra parte, che a quello che doueua auuenire a' Corfiniesi, a Domitio, a Lentulo, & a gli altri, & che fine douesse ciascuno hauere + E d'in torno alla quarta guardia di quella notte Lentulo Spintere stado sopra le mu ra parlò con le sentinelle & con le guardie nostre, con dire loro, che se gli fosse conceduto e' uoleua andare a parlare a Cesare. Done poi che ciò gli su conceduto, uenne fuor della terra & i soldati Domitiani non uolsero mai lasciarlo fino a tanto, che fusse codotto dauanti a Cesare. Egli appresso lui pregò per la salute propria supplicheuolmente pregandolo, che uolesse perdonargli, e gli ricordò l'antica loro amicitia, & appresso raccontò i benefici da Cesare riceuuti che nel uero erano grandissimi; che per mezo di lui era stato messo nel Collegio de' Pontefici; che fatto pretore haueua hauuta la Prouincia della Spa gna. Che da lui era stato fauorito & aiutato alihora, che esso domandaua il Confolato. Cesare rompendo le parole sue, disse, come e' non s'era uscito della Prouincia sua per cagione di fare alcun male, ma solamente per difendersi

marfi fi uogiiono dare a Ce fare.

Auerte.

Diligeza di Cesare

Auerti.

Lentulo Spintere.

Lentulo parla a Cefare. Risposta di Cesare

Romani che erano nella terra.

Cefare la fcia tutti partirfilia beri.

Cefare nà nella Pug ii. Chietini di Franca nilla. Canosa. Viaggio di Popeo

Albano.

Gn. magio Cremona,ca= po de'

dall'ingiurie de' suoi nimici, per riponere nella loro dignità & grandezza i Tribuni della plebe, cacciati di Roma per questa sola cagione; per cagione altresi di rimettere in libertà se stesso, & ancho il popol Romano oppresso dalle fattioni di pochi huomini solamente Lentulo per le parole di Cesare assicurato assai, lo pregò di potere tornare nella terra. Et che quanto haueua ottenuto intorno alla salute di se, arrecherebbe conforto & speranza a gli altri anchora di poterfi faluare; che u'erano alcuni spauentati di cosi fatta maniera, che eran forzati di prender partito molto aspro e dissicile per saluarsi. Essendogli ciò conceduto, tosto si partì. Cesare come prima cominciò a rischiararsi la luce del nuouo giorno, comandò, che fossero condotti auanti a lui tutti i Senatori, & i figliuoli de' Senatori, i Cohorti de' soldati, & ancho tutti i cauallieri Romani. Vi erano dell'ordine Senatorio L. Domitio e P. Lentulo Spintere, Vibul lio Ruffo, Sesto Quintil'o, varo Questore, L. Rubrio. Et oltre acciò il figliuolo di Domitio, & molti altri giouani appresso, & gran numero di cauallieri Roma ni, & di Decurioni, iquali Domitio haueua leuati delle terre essenti & condotti seco; & hauendo fatto comparire auanti a se tutti costoro; ordinò, che no ricenessero da soldati alcuna ingiuria ò dispiacere. Disse loro poche parole; che hauendo egli fatto loro grandissimi benesici, glie n'haueuano in publico renduto mal merto; e gli lasciò andare tutti liberi & salui: Egli oltre a ciò rese a Domitio cento cinquaista mila scudi, laqual somma Domitio bauena portata quiui Griposta in publico, che dal Mazistrato de' Duumuiri de' Corfiniesi gli erastata presentata, affine, che non si paresse, che esso fosse stato manco con tinente nel prendere i danari, che contra la uita de gli huomini : auenga, che si sapesse, che que' danari erano del publico, & dati da Pompeo per pagarne i soldati. Comandò poscia, che a' soldati di Domitio sidesse il giuramento dauan ti a se, e quel medesimo giorno mosse il campo, & seragione uol uiaggio. Poi che si fu fermato per ispatio di sette interi giorni sotto Corfinio, passando pel paese de' Marucini, Ferentani, & Larinati, arriuò nella Puglia. Tosto che Po peo hebbe saputo quanto era seguito a Corsinio, partendo da Luceria se n'andò a Canusio, & quindi a Brindesisto quini comandò, che tutte le genti nuous mente fatte d'ogn'intorno uenissero là, doue egli si trouaua. Diede l'armi a' serui, a' uillani, & diede loro i caualli, & di costoro accozzò d'intorno atrece to caualli.L. Manlio pretore si fuggi d'Alba con sei Cohorti. Rutilio Lupo pre tore si suggidi Terracina con tre, iquali hauendo di lontano ueduto la caualle ria di Cefare, della quale era capo Biuio Curio, lasciato il lor Capitano, spiegate l'insegne se n'andarono da Curio, & passarono nel suo campo. Cost medesimamente ne gli altri uiaggi alcune compagnie s'incontrarono nelle fanterie di Cesare, & alcune altre nella caualleria. Fu ad esso condotto Gn. Magio Cre mona capo de' maestri di Pompeo preso nel uiaggio, ilquale Cesare tosto rimă dò a lui con queste commissioni. Che poi che fino a quel tempo non haucuano po







BB

A Lacittà di Brondusio in Puglia.

B Porto di Brondusio.

C Monti di terra fatti da Cesare su la bocca del porto per tenerui sopra alcune machine per difender quell'entrata.

D Bastione, ch'erauerso la città.

E Argine, ch'era dalla parte opposita uersoil mare, che chiudeua il forte.

F Bocca del porto.

G Zattere che fece far Cesare per serrar l'entrata del porto.

H Presso il lito era poca acqua, Es si poteua guazzare.
I Isola che si troua all'incontro dell'entrata del porto.

tuto mai condursi a parlamento & che egli doueua andare a trouarlo a Brindesi, che si faceua molto per la Republica, & per la commune salute, che si con ducesse a parlamento con Pompeose che stando l'un dall'altro lontani cosi lungo spatio di uiaggio non potena ciò farsi, poi che le coditioni si trattanano per mezzo d'altri nel modo che si sarebbe fatto se di tutte le conditioni presential mente tra loro si trattassett bauedogli date queste commissioni, arriuò a Brin desi con sei legioni, quattro di soldati neterani, & l'altre di quelli, iquali haueua nuouamente fatti, & che haueua fornite pel uiaggio. Perche egli haueua poco prima madato da Corfinio nella Sicilia quelle compagnie, lequali era no state con Domitio. Troud quiui come i Consoli con gran parte dell'effercito se n'erano andati a Durazzo, & che Pompeo era restato a Brindesi con uenti Cohorti; ne poteua sapere per certo, se sosse restato quiui per cagione di potere ottenere Brindest: accioche potesse poscia più agenolmete hauere nelle sue for ze tutto'l mare Adriatico con l'ultime parti dell'Italia & i paesi della Grecia; & di potere gouernar la guerra dall'una & dall'altra parte; ò se pure fosse re stato quiui per mancamento di naui: & sospettando che egli no giudicasse, che non fosse per niente da partirsi dell'Italia; diede tosto ordine d'impedirgli l'uscita & l'amministratione del porto di Brindesi. E questa era la qualità dell'opera fatta da C esarexLà doue le bocche del porto erano strettissime tiraua dal l'una, e dall'altra parte del lito un monte di terra, y un bassione con un'argine, perche quiui quel mare si poteua guazzare. E seguitato di tirare inanzi il lauoro, perche rispetto all'altezza dell'acqua il bastione non poteua stare inte ro e reggersi, metteua due file di trauate all'incontro del monte di terra per larghezza di trenta piedi per ogni uerfo. Fermaua queste con quattr'ordini A d'anchore da quattro cantoni affine, che non potessero essere sbattute dall'onde. Finite queste cose, & fermate queste à luoghi loro accozzaua di poi altre trani giunte insieme di pari grandezza, & le coprina con terra & con un bastione affine, che il passo, & il poter correre a difendere non potesse impedirsi. Faceua poscia loro un riparo dauanti & da amendue le bande con graticci & altre machine. Facea medesimamente a ogni quarta di esse dirizzare una torre di due tauolati accioche più commodamente potesse in tal guisa difendersi dall'impeto delle naui, & da gli incedu B Pompeo d'altra parte met teua in ordine cotra queste cose le naui grandi da carico, lequali egli haueua trouate nel porto di Brindesi. Drizzaua quiui torri con tre tauolati, Ghauen dole piene di molte sorti d'istrumenti da battere & d'armi da tirare, le spingeua uerfo i ripari fatti da Cefare per potere sbaragliare & rompere le trauate, & romare e tor uia tutta quell'opera: & intal guisa si combatteua quiui ogni giorno tirandosi dall'una & dall'altra parte di lontano dardi & altre armi er sassicon le frombole. E Cesare gouernaua queste cose di si fatta maniera, che non giudicaua, che fossero da lasciare andare le conditioni del-

maestri di Cesare rimadato a popeo co alcune commissioni.

pentiaa.

Porto di Brindesi e forti quiui fatti.

BB

Cesare se pre deside raux l'accordo. Caninio Robilio Luogote nente.

pompeo procurò p la parti

ta.

prouisioni e forti di popeo.

l'accordo. Et auuenga, che molto si marauigliasse, che non fosse ad esso riman dato Magio, ilquale egli con sue commissioni haueua già mandato a Pompeo, & che tal cosa hauesse spesse uolte tentata; & ancor che questo frenasse molto il suo impeto, & suoi disegni, stimaua nondimeno, che fosse da perseuerare in ciò con tutti i modi. La onde mandò ad esso Caninio Robilio luogorenente, famigliare & intrinseco amico di Scriboniò Libone, per cagione di uenir seco a parlamento: gli commise, che confortasse Libone, & che cercasse di far fare la pace. Egli domandaua di uenir prima a parlamento con Pompeo, & mostraua di tener buona fidanza, che se potesse ciò ottenere, ne seguirebbe, che con ragioneuoli & giusti accordi si poserebbono da amendue l'armi : & che di tutto questo ne era per seguire a Libone gran parte della lode, e della riputatione, se auenisse, che per opera & mezzanità sua, & per frametteruisi egli si uenissero a posar l'armi. Libone lasciato il ragionare con Caninio se n'andò da Pompeo. Poco dopò ciò tornò con fargli intendere, come non si trouauano quiui i Consoli, onde non si poteua senza loro far cosa niuna di tale accordo. Cesare dunque hauendo più uolte tentato in uano tal cosa, giudicaua di douere horamai lasciarla da banda & di douere riuolger l'animo a farla con la guerra. Essendo già compiutamente finita la metà quasi dell'opera di Cesare & essendosi in ciò consumati noue giorni, rimandate da Con soli le naui da Durazzo, lequali haueuan portato quini la prima parte dell'es sercito; tornarono a Brindesi. Pompeo intanto ò che fosse mosso dall'opere di Cesare, ò perche egli hauesse fin dal principio disegnato di paritirsi d'Italia; subito che furono arrivate le navi cominciò a dare ordine d'apprestarsi alla partita; & affine di potere più ageuolmente ritardare l'impeto di Cesare, accioche nella partita i soldati non entrassero per forza nella terra, se murar le porte, & nelle strade & nelle piazze fê fare serrargli, fê tirare a trauerso delle strade fosse, & nel fondo di esse fè ficcare pertiche & pezzi di legno aguzzati in ponta; fe coprir poscia queste co graticci sottili, & spianadoui so pra la terra, le faceua uguali al solo delle strade. Hauendo poi fatto ficcare nelle due strade & ne i passi che al porto fuor delle mura conduceuano grossissime traui aquzzate da l'un de'capi, serrò l'entrata. Apprestate queste cose comandò a' soldati, che tutti chetamente salissero nelle naui; se posciastare sopra le mura alcuni di que' balestrieri e frombolteri, iquali hauea condot ti quiui, discosto l'un dall'altro & sopra le torri, & disegnò di leuare poi quindi costoro a un certo cenno qual hora i soldati fossero montati sopra le naui; & lasciò loro in luogo sicuro nauili piccioli & ueloci. Gli huomini di Brindesi mossi dall'ingiurie riceuute da soldati di Pompeo, & dalle stranezze usate da Pompeo, si mostrauano fauoreuoli alle cose di Cesare. Accortisi dunque della partita di Pompeo per uedere correr coloro qua & là, & essendo tutti occupati in tal cosa, ne dauano segno di sopra i tetti delle casc loro.

Cesare auedutosi di ciò per mezo di costoro se tosto dare all'arme, comandando a i soldati, che apparecchiassero le scale, non uolendo lasciare indietro cosa per la quale e' potesse fare quanto disegnaua. Pompeo come su fatto notte, sciolse dal porto. Quelli, che erano alla guardia sopra le mura furon quindi chiamati, nel uedere il segno dato loro; & subito se ne uennero correndo alle naui per quelle strade, lequali essiben sapeano. I soldati appoggiate le scale, furono in un tempo sopra le mura, ma auuertiti da que'di Brindesi, che si bauessero cura di non darsi ne'secreti & nascosti ripari, & nelle segrete sosse, si fermarono; & guidati daloro per lungo giro di strada, arrivarono al porto e trouaron due naui cariche di soldati, lequali s'erano accostate a'ripari fatti da Cesare, con le Scaphe, & Barchetti; & cosi trouate le presero. Ora. Cesare auenga, che giudicasse esser buon partito per compire quanto disegna ua di passare il mare ogni bora, che fossero ragunate buon numero di naui, & di seguitar Pompeo auanti, che egli si facesse più gagliardo con gli aiuti del le genti d'oltra mare: temeua nondimeno l'indugio di tal cosa, & la lunghez za del tempo, perche Pompeo con ragunare, & menar uia tutte le naui gli haueua leuato il potere così al primo seguitarlo. Virestaua dunque, che si douessero attender le naui, che doueuan uenire dalle più lontane parti della Francia, & della Marca d'Ancona, & di quei mari; ma si pareua d'altra parte, che tal cofa, rispetto alla stagione dell'anno susse lunga, & hauesse mol ti impedimenti. Egli non uoleua fra questo mezo, che l'essercito necchio & le due Spagne, l'una delle quali era molto obligata a Pompeo pe'molti benefici riceuuti da lui, si uenissero a confermare & ingagliardire; & che si apprestafsero maggior numero di fanterie, & di caualli; & non ui si trouando lui, la Francia & l'Italia fossero tentate. Lasciò dunque andare per allbora il fatto disegno del seguitar Pompeo. E fermò nell'animo suo di andarsene alla uolta della Spagna. Fè tosto comandamento al Magistrato de' Duumuiri di tutte le terre franche, che tronassero delle naui, & che ordinassero di farle condurre a Brindesi. Mandò Valerio luogotenente con una legione di soldati ne la Sardigna; & Curione Vicepretore in Sicilia con tre legioni; imponendogli, che subito, che hauesse ridotta la Sicilia alla sua dinotione, donesse con prestezza passare con l'essercito in Africa. Era al gouerno della Sardigna M. Cotta, & della Sieilia M. Catone, Et era tocco insorte a Tuberone l'andare in Africa. Tosto che i caralitani intesero, come Valerio ueniua mandato a loro, auanti, che esso fosse partito d'Italia per loro medesimi cacciaron Cotta della città. Questi sauentato, perche intendeua come in ciò tutta l'Iso la era d'accordo, partendo di Sardigna se ne fuggi in Africa. Catone attendeuanella Sicilia a rifare le naui lunghe necchie, & comandana alle città delle nuoue, & usaua in ciò grandissima sollecitudine & diligenza. Haueua mandato, fra i Lucani & Brutu, suoi luogotenenti a far soldati di que'cit

feioglie dal lido.

Valerio nella Sardegna.

di Caler.

Basilicata Calabria. Tubero= ne in Afri ca. Ofimo.

Cefare fe n'andò a Roma e racconta al Senato le ingiurie fatte= gli. tadini Romani, che u'erano; & egli chiedeua un certo numero di fanterie & di caualli alle città della Sicilia. Ora essendo quasi, che messe ad effetto queste cose, intesa la nenuta di Curione, si lamentò nel parlamento d'essere stato abbandonato & tradito da Gn. Pompeo, ilquale trouandosi le cose sue tutte in grandissimo disordine; hauesse presa una cosi fatta guerra che non era punto necessaria; & domandato nel Senato & da lui & da gli altri hauesse risposto & affermato hauere ogni cosa accommodata & in ordine per la guerra. Poi che nel parlamento fatto si fu in tal guisa lamerato di queste cose, si parti fuggendo di quella Provincia. Hauendo dunque Valerio trouato unota di gouernatori la Sardigna & Curione la Sicilia; arriuarono in esse con gli esserciti loro. Poi che Tuberone fu giunto in Africatroud quiui al gouerno Attio Varo,ilquale(si come habbiamo già detto più adietro) hauendo perduto ad Aus simo cinque Coborti di soldati; fuggendo quindi era giunto in Africa; & tro uandola senza gouernatore alcuno, s'haueua da se stesso preso d'essa il gouerno; & hauendo fatto scelta di nuoui soldati, hauea messo insieme due legioni; hauendo (rispetto alla notitia de gli huomini, & de' luoghi del paese, & all'esse re uso per quella provincia ) trovata la via di mettersi a tentare queste cose, percioche come Pretore haueua pochi anni passati tenuto il gouerno di quel paese. Questi vietò a'Tuberone, il quale ucniua ad V tica con le sue naui, di en trare nel porto; & di condursi alla terra ne meno volle, che potesse mettere in terrail figliuolo infermo, anzi che staccate l'anchore gli costrinse a partirsi quindi. Fatto questo, Cesare, accioche il rimanente del tempo si prendesse alquanto di riposo dalle tante fatiche, ridusse i soldati per le uicine terre; regli se n'andò a Roma & fatto ragunare il Senato, raccontò quiui tutte l'ingiurie fattegli da' suoi nimici:mostrò loro qualmente e' non haueua mai disiderato o cercato alcuno honore straordinario, anzi hauendo aspettato il tempo legittimo del Consolato, esfersi di quello contentato; che si come tutti i cittadini mol to ben sapenano, gli era stato conceduto da i Tribuni della plebe contra il nole re de' suoi nimici, & opponendosi a ciò sieramente Catone; & con l'usato suo modo di orare, menando la cosa in lungo di giorno in giorno, che si hauesse rispetto a lui mentre era assente, essendo esso Pompeo Consolo; & se questo non gli piaceua per qual cagione hauea comportato, che ciò si facesse ? Se pure gli piaceua quale era la cagione, che l'hauea mosso a impedirlo, che non potesse godere il beneficio del popolo? Mostrò poscia quanto grande fosse stata la sua patienza, hauendo egli di suo proprio uolere domandato, che si douessero mandar uia gli esserciti; nella qual cosa egli era per attenerci della grandezza, & dell'honore parimente. Mostrò quanto fossero duri i nimici suoi, poi che essi ricusauano di fare quello, che domandauano che altri facesse; & nolenano più tosto, che le cose andassero tutte sossopra, che deporre l'Imperio, & lasciare l'essercito. Disse molto dell'ingiuria fattagli in torgli le tegioni, della crudeltà, & dell'insolenza usata in cassare i Tribuni della plebe. Ricordò poscia i partiti, che esso hauca messi inanzi, & come haucua più uolte cercato & domandato di condursi a parlamento, & esfergli stato negato: onde per queste cose tutte gli pregana, & supplicheuolmente domandaua, che uogliono prender cura della Republica, & insieme con esso gouernarla. Doue se pure e fuggono di ciò fare per qualche sospetto, che egli non harebbe ricusato quel peso, & amministrerebbe la Republica per se medesimo. Che facea di mestiero che si mandassero ambasciadori a Pompeo a ricercarlo dello accordo, & che non dubitaua punto di quello, che Pompeo hauea detto poco auanti nel Senato. Che a coloro, a i quali si mandauano ambasciadori, si daua grandezza, & si dimostrana la paura di coloro, che gli mandauano, perche ciò si pareua a lui che fosse cosa di animo debole & uile; e che egli si come s'era sforzato per adietro di superarlo con l'opere, così bora noleua cercare di auanzarlo col giusto, & con la ragione. Fu lodata nel Senato la risolutione del mandare gli ambasciadori; ma non si trouauano già huomini da mandarui, percioche ciascuno rifiutaua il peso di cosi fatta ambasciaria per paura di se medesimo. Percioche Pompeo partendo di Roma, hauea detto nel Senato, come egli era per tenere in quello istesso luogo coloro, iquali rimaneuano, che quelli, che erano nel campo di Cesare. E in tal guisa andò la cosa in lunga in queste dispute, & scusationi per ispatio di tre giorni. Et oltre a ciò ui fu da nimici di Cesare spinto auanti L. Metello Tribuno della plebe, accioche anch'egli trattenesse, & mandasse la cosa in lungo, & che egli impedisse tutte quelle cose, lequali Cesare hauea disegnato di fare. Conosciuto da Cesare il costui disegno, & hauendo consumati quiui alquanti giorni in uano, per non perderui il rimanente del tempo, non hauendo potuto fare quelle cose, lequali egli hauea disegnato; partì di Roma; & arriuò nelle parti della Francia di là dall' Alpi. Giunto quiui, intese come Pompeo hauea mandato nella Spagna Vibullio Ruffo, il quale egli, fatto prigione a Corfinio pochi giorni auanti, haueua liberato. Et che Domitio appresso, era andato con sette naui ueloci, lequali haueuano messe insieme in Sicilia, & in Sardigna i suoi schiaui, alla uolta di Massilia per prenderla; hauendole ripiene de suoi schiaui fatti liberi, e de i suoi lauoratori. E che parimente erano stati mandati auanti a Massilia per ambasciadori certi giouani nobili di Massilia, iquali Pompeo partendo di Roma haucua pregati, & essortati che le cose fatte in loro seruigio nuouamete da Cesare, no togliessero loro della memoria i uecchi benefici riceuuti già da lui. I Massiliesi hauute queste commissioni serrarono a Cesare le porte. Haueuano i Massiliesi condotti in loro fauore gli Albici, che erano certi popoli Barbari stati anticamente in lega con esso loro, & che habitauano le montagne, che sono sopra Massilia; haueuano de paesi uicini, et di tutti i loro castelli condotto nella terra gran quatità di grani; haucuano ol

Risolutio ne del Senato di mandare gli ambasciadori.

Cesare si parti di Roma. Pentina.

Albici in fauore de gli Mafii liefi. Cefare parla a' Massiliesi

d'Auigné d'Armignac.

Cefare fa uenir fotto Massilia tre legioni. Arli.

tre a ciò fatto aprire nella terra più botteghe d'armi; rifaceuano le mura, rimetteuano in ordine l'armata, & racconciauano le porte. Cesare fè chiamare a se quindici de primi cittadini di Massilia, & ragionò a lungo con esso loro dicendo, che non uolessero essi esser quelli, che dessero il principio a rompere quella guerra: che esti doucuan più tosto seguire l'auttorità di tutta Italia, che di ubidire al uolere di un'huomo solo: & appresso ricordò loro tutte quelle co se, lequali e' giudicaua essere a proposito per tornare gli animi loro in buono stato. Gli ambasciadori tornando dentro riferirono a i loro, quanto Cesarebauea ragionato; & tornati con la commissione di que' di dentro, risposero a Cesa re in questa quisa. Che essi intendeuano, come il popol Romano era diviso in due parti, & che ne al giudicio loro, ne alle lor forzes'apparteneua il discernere quale delle due parti hauesse più giusta cagione. Et Gn. Pompeo & C.Ce sare difensori della città erano capi di quelle parti. L'uno de quali haueua lo ro publicamente conceduto il paese de' Volgi, de gli Arecomici, & de gli Eluij; & l'altro gli haueua dato uinta la Francia; & haueua accresciuto loro l'entrate. Là onde hauendo paribenefici da amendue riceuuti doueano uerso loro dimostrarsi d'animo pari, & non aiutare alcun di loro contra l'altro, ne riceuer l'uno ne l'altro nella città, ne meno ne' porti. Ora mentre fra costoro si trattauano cost fatte cose, Domitio arrivò con le navi a Massilia; & riceuuto da Massiliesi gli fu dato il gouerno della città. E fugli dato l'amministratione interamente di quella guerra. Et comandandolo egli, mandarono scorrendo per tutto l'armata, & raccolsero tutte quelle naui da carico, lequali essi per ogni luogo poterono hauere, & le codussero nel porto, & si seruiuano de chio ui di esse, de' legnami, & altri strumenti & apparecchi nauali per armare, et rifar l'altre: feron portare in publico tutto quel grano, che si pote trouare; e l'altre mercantie, & la uittouaglia riserbarono per l'assedio della città se auuenisse, che fossero assediati. Cesare sdegnato per si fatte ingiurie, fe uenire sotto Massilia tre legioni & diede quiui ordine di farui per l'assedio della ter ra torri, & gatti; disegnò parimente di far fabricare in Arelate dodici naui lunghe. Subito che queste furon finite, & armate in spatio di trenta giorni da quel di, che i legnami furon tagliati, & condotte uicino a Massilia, ne fe capo Decio Bruto; & all'assedio & impresa di Massilia lasciò capo C. Trebonio suo luogotenente. Mentre, che egli attende a metter queste cose in ordine, & che negotia questo; mandò auanti nella Spagna C. Fabio Luogotenente con tre legioni, lequali egli haucua fatto fermare in Narbona, & per que' luoghi d'intorno, per cagione di suernarsi, es impose che con presegza uedesse d'impadronirsi delle selue de' monti Pirenei; che allhora eran guardati i passi per ordine di L. Affranio Luogotenente; & oltre a ciò comandò che l'altre legioni, lequali erano alloggiate più lontano lo seguitassero. Fabio usandoui gran prestezza, si come gli era stato imposto, cacciò le guardie di que luoghi, 3. marciado a gran giornate arrivò colà, doue si trouaua l'essercito d'Affranio. Affranio, Petreio, & Varo, l'uno de' quali guardaua con tre legioni i paesi del la Spagna di quà, l'altro dalla selua Castulonese per fino al siume Ana con due legioni; & il terzo dal detto fiume il pacse de' Vettoni, & la Lusitania con pari numero di soldati, alla uenuta di Vibullio Ruffo, ilquale, si come s'è già detto, era stato mandato da Pompeo nella Spagna, spartirono fra loro gli usfici, co conventione che Petreio se n'andasse, partendo della Lusitania, e passando pe'l paese de' Vettoni, con tutte le sue genti a trouare Affranio. Et Varo guardasse con quelle legioni, lequali egli hauena tutti i paesi della Spagna di là. Ordina te intal guisa le cose, Petreio per tutta la Lusitania comandò caualli e genti in aiuto:e Affranio fece il medesimo tra i Celtiberi, Cantabri e tra tutti i popoli Barbari che si stendono per fino all'Oceano. Emesse tutte quelle genti insieme, Petreio con molta prestezza, passando pc'l paese de' Vettoni se ne uenne a trouare Affranio. Consultando tra loro la cosa di commune parere risoluerono di far la guerra ad Ilerda rispetto alla commodità di quel luogo. Eraro, si come s'è già dimostrato, le legioni di Affranio tre, & due quelle di Petreio; & oltre acciò d'intorno a ottanta Cohorti di foldati armati di rotelle del la Spagna di quà, & de gli armati di piccioli scudi della Spagna di là; & parimente interno a cinque milla caualli di amendue queste provincie. Haucua già mandato Cesare le legioni nella Spagna, & con sei mila fanti, tre mila caualli, de' quali s'era servito in tutte le passate guerre, & altrettanto numero di soldati cauati della Francia, iquali s'era fatti dare dalle città, bauendo chia mato a se di tutte nominatamente i più ualorosi; & più nobili huomini di quel le: o oltra questi i primi huomini dell' Aquitania, o delle montagne, che son poste nicine alla Francia. Haueua inteso come Pompeo se ne neniua alla nolta della Spagna, & passaua per la Mauritania con le sue legioni, & era per arri uar tosto. Egli si fe dare in presto buona somma di danari da Cohorti, & da i Capitani dell'effercito, & gli distribuitutti fra i soldati. Facendo tal cosa uenne a fare due effetti; perche si uenne a legare con quel pegno gli animi de' Capitani; & conusare quella liberalità di que' doni, quadagnò gli animi de' soldati.V eniua Fabio tuttauolta tentando gli animi de gli huomini delle città ui cine conscriuer loro lettere, & mandarui ambasciadori. Haueua fatto fare due ponti nel fiume Sicori, lotano quattro miglia l'un dall'altro, & per que sti ponti mandaua a prouedere gli strami, perche ne giorni passati s'erano con sumati tutti quelli, che si trouauano di quà dal fiume. I Capitani anchora dell'essercito di Popeo faceuan quasi il medesimo, & p questa medesima cagione. Onde bene spesso i caualli dell'una & dell'altra parte ueniuano alle mani. Et un giorno due legioni di Fabio, passando il fiame (si come erano usate di fare ogni di) per uenire a soccorrere i loro, andati quiui p prouedere gli strami; & seguitando le bagaglie, & tutta lacaualleria; rouino in un subito p lo numero

di Castiglia.
Guardiana.
di Castiglia nuo.
ua.
Portogal.

Cantabri Bifcaglini Portogal lo. di Castiglia nuoua. Lerida.

Guafco= gna. Hoggi Barberia.

Il Segre.

Affranioua ad affrontar le due legio ni di Fabio.

CC

Cesare ar riua nel capo con nonecéto canalli.

Lerida.

Dinina prudenza di Cefare grande delle bestie, & per la molta acqua il ponte, & fu tolto il passo al rimanente della caualleria. Onde tosto che Petreio & Affranio si accorsero di tal cosa per la terra, & graticci che erano menati dall'acque del fiume; Affra nio sè prestamente passare per quel ponte, il quale egli haucua uicino alla ter ra, & al campo, quattro legioni contutta la caualleria, & uenne ad affrontare le due legioni di Fabio. Ma subito, che la uenuta sua fu fatta intendere a L.Planco, ilquale era capo di quelle legioni, stretto dal bisogno prese i luoghi più alti, & auantaggiosi, & ordinò la battaglia diuersa in due parti a fine, che la caualleria non potesse torlo in mezo. Et in tal guisa uenuto alle mani co'nemici con affai minor numero di gente, sostenne il grande impeto delle fanterie, & della caualleria nimica. C C Attaccatisi i caualli d'amendue le parti, cominciarono a nedersi da gli uni, & da gli altri di lontano l'insegne di due legioni, lequali C. Fabio haueua mandato per l'altro ponte in soc corso de'nostri, dubitando di quello che auene, che i Capitani del nimico essercito uedendo l'occasione la si prendessero, & usassero il beneficio della fortuna per dar la stretta a nostri; alla costoro uenuta si staccò la battaglia, & amendue feron ritirare le loro legioni a gli alloggiamenti. In que due giorni arriud in campo Cesare con nouecento caualli, iquali egli si hauea ritenuti per la guardia della persona sua. Era quasi, che rifatto il ponte, ch'era stato rotto dalla tempesta, & egli nolle, che quella notte fosse fornito. Egli conosciuto l'esser naturale di que luoghi lasciò alla guardia del ponte, & de gli alloggiamenti sei Cohorti, & tutte le bagaglie; & il seguente giorno si mosse con tutto l'essercito diviso in tre battaglie alla volta d'Ilerda, e fermossi sotto l campo di Affranio:poi che si fu fermato quiui alquanto in battaglia, diede in conueneuol luogo agio al nimico di uenire alle mani. Veduto questo Affranio, cauò fuori le genti, & fermossia punto nel mezo del colle sotto'l campo. Tosto che Cesare si auide come restaua ad Affranio il far la giornata, disegnò di fermare il campo lotano dalle più basse parti da doue na sceua il mote, d'in torno a quattrocento piedi: & affine, che i soldati non potessero essere spanentati da qualche subita scorreria de'nimici, mentre fossero intenti a lauorare, & che non fossero in ciò impediti; non uolle, che per ripari ui si facessero bastioni, perche bisognaua che sossero rileuati, & che di lontano potessero scoprire il paese; ma fe fare all'incontro del campo nimico un fosso largo quindici piedi. La prima, & la seconda battaglia parimente stauano in arme nella guisa, che s'erano ordinate fin da principio; & la terza stando nascosta dopò queste attendeua a lauorare. Onde cosi facendo uenne a esser prima compiutamente fornito tutto quel lauoro, che Affranio potesse saper nulla, che quiui si facessero ripari. Cesare sula sera fè passare le legioni di qud dal fosso, & stando tutta la seguente notte in arme si fermò quiui. Il seguente giorno ritenne tutto l'essercito dentro dal fosso: & perche bisognaua, che s'andasse

CC

A Fiume Sicori.

B Ponte lontano quattro miglia dall'altro ponte, per li quali mandaua a proueder di strame.

C Alloggiamento di C. Fabio Legato di Cesare.

D Ponte, ch'era sotto Ilerda, che passana il siume Sicori.

E Ilerda città, tenuta per Afranio, & Petreio.

F Alloggiamento di Petreio, & d'Afranio.

G Le due legioni menate da Lucio Planco oltra il ponte, che poi si ruppe.

H Le quattro legioni, mandate da Petreio, Es da Afranio a dar la stretta alle due di Lucio Planco.

I Le due legioni mandate da C. Fabio in soccorso di L. Planco.

K Essercito di Cesare messo in battaglia contra Petreio, & Afranio.

L Essercito di Petreio & d'Afranio uenuto a piedi del

monte contra Cesare.

M Monticello fra Ilerda, & l'alloggiamento di Petreio & d'Afranio, doue Cefare pati alquanto di disconcio.

N Alloggiamento che sece Cesare, vicino a nimici.







troppo lontano, per la materia da fare il bastione, ordinò per allhora di for tificare il campo in questa maniera; & a ciascuna legione consignaua un lato a fortificare; & comandò loro, che tirassero fossi di quella medesima grandezza; e fermò l'altre legioni senz'alcuno impedimento a fronte al nimico in bat taglia. Volendo Affranio, & insiememente Petreio arrecare a nostri spauento, & impedir loro il lauorare; condussero il loro essercito sotto l'nascimento a punto del monte, & affrontando i nostri tentauano d'impedirgli. Manon perciò Cesare abbandonò l'opera, confidando nella guardia delle tre legioni, et ne ripari del fosso. Ora eglino non si essendo fermati quiui molto a lungo; ne meno discostatisi altresi molto dalla più bassa parte del colle, ridussero le genti a gli alloggiamenti. Cefare il terzo giorno fè fortificare il campo co'bastioni, & nolle che uenissero da lui l'altre compagnie anchora con tutte le ba gaglie, lequali egli hauena già lasciato nel campo più alto. Era una pianura di forse un terzo di miglio nella terra d'Ilerda, & nel colle uicino doue Petreio, & Affranios' erano fermati col campo, e nel mezo quasi dello spatio, ch' era fra loro ui haueua un picciolo monticello alquanto rileuato dal piano; si che se Cesare l'hauesse preso, & fortificato teneuano p certo, che egli harebbe potuto vietare a'nemici l'andare alla terra, e'l passo del ponte, & che non bauessero punto di quella uittouaglia, laquale haueuano messa dentro la terra. E con questa speranza cauò fuor de ripari tre legioni, & messe le genti in battaglia in luoghi molto a proposito, uolle, che le guardie dell'insegne d'una legione scorressero auanti, et che prendessero quel monticello. Conosciu tosi questo suo disegno, furon mandati per più corto uiaggio a prender questo luogo quelle copagnie che erano di guardia dauanti al capo di Affranio. Ven nero quiui alle mani, & perche le geti di Affranio erano arrivate prima nel monticello, i nostri furon buttati indietro, & fu loro forza di uoltar le Balle per altre genti, che arrivarono in fauore de nimici, or di ritirarsi all'insegne, & alle legioni. La maniera del combattere di que' foldati, era cost fatta, che primieramente si moueuano correndo con gran furia, & arditamente prendeuano il luogo; non seruauano molto gli ordini loro, ma combatteuano rari, & Barsi quà, & là: & ogn'hora che auuedessero d'hauerne il peggio, & di essere stretti da'nimici, no stimauano, che fosse uergogna di ritirarsi, & partirsi da luoghi loro:pche s'erano auezzi co'Lusitani, et altri popoli barbari, in una certa maniera di combattere; ilche quasi sempre suole auuenire, in qualunche luogo il foldato s'inuecchia, che preda molto di costumi di al paese. Trauagliò molto questo modo di costoro allbora i nostri soldati no più usati a cosi fatta gui sa di cobattere, percioche essi giudicauano uededo come ciascuno andaua scor redo auxii di douere esser tolti in mezo dalla bada più aperta; doue essi teneua no che facesse di mestiero di seruare gli ordini loro, di no partirsi dall'insegne ne meno di la sciare il luogo preso prima da loro seza qualche cagione di grade

Lerida. Pianura doue erano Petreio & Affra nio.

maniera del cóbat tere.

portughe

Lerida.

Siro del luogo.

Dura e difficile battaglia.

împortăza. Ora trauagliati i questa guisa i caporali, et le guardie dell'insegne, la legione, laquale s'era fermata da quella bada, no stette forte nel suo luogo, ma si ritirò sopra del colle uicino. V edendo Cesare quasi tutta la battaglia pie na di terrore, laqual cosa era succeduta fuor dell'openione, & dell'usato: mes so animo a' suoi, condusse la nona legione a soccorrergli; onde uenne a frenare i nimici già fatti insolenti, & che fieramente seguitauano i nostri, si che gli co strinse a uoltare a' nostri le spalle, & a ritirarsi alla città d'Ilerda, & a fermarsi sotto le mura. Mai soldati della nona legione troppo insuperbiti, men tre cercauano di ristorare il danno riceuuto, temerariamente seguitando i nimici, che fuzziuano di lungo, uennero a sopragiugnere in un luogo strano, & sinistro, & arrivarono sotto quel monte, sopra del quale era posta la terra:uolendo poscia quindi ritirarsi, i nimici trouandosi con auantaggio di luogo, di nuouo stringeuano i nostri. Il sito di quel luogo era dirupato, & diritto dall'u na, & dall'altra parte, & era di tanta larghezza, che tre Cohorti stando in battaglia l'occupauan tutto; ne si poteua madare dalle sue bande gente in soc corso, ne la caualleria poteua souvenire a gli stanchi & affaticati soldati. Et di uerso la terra hauea la sua sommità, che scendeua per lunghezza di passi in torno a quattrocento, o quiui poteuano i nostri ritirarsi, perche tratti da quel lo ardore di seguitare il nimico, erano inconsideratamente scorsi auanti fin quini. Ora quini si combattena, Fil luogo era scommodo per esfere molto stret to, & perche s'erano a punto fermati sotto le radici del mote; di maniera, che niun'arme di quelle, che erano tirate loro, giungeua in uano, & con la pacien za, sopportanano tutte le ferite che riceueuano. Si ueniuano tutt'hora accrescendo le genti nimiche, & spesso spesso si mandauano dal campo, passando per la terra nuove compagnie, che entrassero freschi a combattere in luogo de già stracchi, & affaticati soldati. Et ancho Cesare d'altra parte era forzato di fare il medesimo, accioche mandate nuoue compagnie in luogo delle primeritirasse i già stanchi. Ora, poi che quiui si fu in tal guisa combattuto per ispatio di cinque hore continue, & trouandosi ogni hora più grauemente stret ti dalla moltitudine grande de' nimici; hauendo già consumate tutte l'armi da tirare, impugnate le spade fecero uno sforzo impetuoso di uerso il monte contra le compagnie; & hauendone ributtati alquanti si portarono di maniera, che gli altri per forza si uoltarono indietro. Oraritiratisi i soldati delle compagnie nimiche sotto le mura: & alcuni di loro cacciati dalla paura gran de dentro la terra, ageuol cosa fu a' nostri di ritirarsi. Et la nostra caualleria come che si fosse fermata in luoghi bassi, & spiaggiosi, salì nondimeno dall'una & dall'altra banda oprando la forza e'l ualore, alla sommità del poggio; & scorrendo fra le due battaglie diede a'nostri cagione di potersi uie più agiata mete & sicuramete ritirare. Et in tal quisa uariado la sorte della battaglia si combattete. Nel primo assalto sur ono ammazzati interno a settanta de' nostri

Morte di Q. Fulginio.

& tra costoro Q. Fulginio uno de primi Capitani di dugento armati della deci maquarta legione, ilquale per l'eccellente suo nalore, da gli ultimi ordini era stato inalzato a quel grado: & de feriti ue ne furonoltra il numero di seiceto. Furono morti di quelli di Affranio T. Cecilio primo Capitano di una legione, & quattro altri Capitani apprresso, & più di dugento soldati. Mal'una & l'altra parte tenne di quel giorno quest'openione, che amendue stimauano d'essersi partiti della battaglia superiori. Quelli di Affranio per questo, che partendosi a giudicio d'ogn'huomo, che n'hauessero il peggio, fossero nondimeno restati lungamente a fronte a nostri, & hauessero sostenuto l'impeto loro, & hauessero nel principio mantenuto il luogo loro e'l preso monticello, che era stata questa la cagione di quella fattione, & che i nostri su que primi affronti bauessero cominciato a uoltar loro per forza le spalle. Et d'altra parte i nostri, che' fossero uenuti alle mani co'nimici in luogo disauantaggioso, & con manco numero di gente; che fossero stati cinque hore continue forti a fron te a i nimici; che impugnatesi le spade hauessero presa la cima del monte; che hauessero costretti i nimici da'luoghi più alti a uoltar loro le reni 🔗 che gli bauessero per forza rimessi nella terra. Essi fortificaron molto bene il mon ticello, per cagion di cui s'era fatta cosi gran fattione, y ui m'sero le guar die. Nacque medesimamente in que' due giorni, che furon fatti queste cose un subito danno: percioche uenne dal cielo costruinosa pioggia, che p quel= lo, che si sapea, non eran mai altra uolta state in que luoghi acque maggiori: & allhora le nieui di tutti que'monti si disfecero, onde l'acque soprauanzaro. no ipiù alti argini de' fiumi, & in un sol giorno ruppero amendue que' pon. ti, iquali hauea fatti fare C. Fabio; laqual cosa apportò all'essercito di Cesaremolto graui difficultà. Conciofosse cofa, che per essere i campi si come s'è mostrato più adietro, posti fra due siumi, Sicori, & Cinga, non si poteua per ispa tio di trenta miglia ne l'uno ne l'altro di questi passare, & tutti era forzati necessariamente di starsi in que' luoghi stretti; ne poteuano le città, lequali erano diuenute amiche di Cesare, souenirlo di grani; ne quelli, iqualis'erano, and ando a far prouisione di strami, troppo quindi discostati, serrati da que fiumi ritornare al campo, ne meno altresi le gran compagnie, che ueniuano d'Italia & di Fracia in fauor di Cesare, al capo arrivare. Il tepo era difficilissimo, & allbora ne gli alloggiamenti de' foldati non u' erano grani, e non erano molto lontano al maturarsi, & le città erano ssinite; perche Affranio auanti che Cesare arrivasse haueva fatto condurre quasi tutto il grano ad Iler da; doue se pure ue n'era restato punto, Cesare ne' passati giorni l'haueua tutto cosumato: e le uicine città haueuano rispetto alle guerre discostati di que paesi tutti i bestiami,, che poteua essere il secondo aiuto contra la carestia. Que soldati, iquali erano andati fuori, ò per cagione di pronedere di strame, ò proue der de'grani; eran feguitati da' Lusitani armati alla leggiera, & da gli Spa-

Numero di feriti.

Commune partita di effere stati su periori.

> Segro Ringa.

Lerida.

Portugnefi.

gnuoli

gnuoli della Spagna alta armati di piccioli scudi, a'quali era ageuole il passare il fiume, perche tutti sono usati di non andare ne gli esserciti senza otri. L'essercito di Affranio hauea d'altra parte abbondanza di tutte le cose; s'era fatta provision grande di grano, & il proveduto & razunato ne tempi passati era quiui portato di tutto quel paese; n'era gran quantità distrami, & dana loro facultà grande di queste cose tutte senza pericolo alcuno il ponte d'Ilerda, & i luoghi di là dal fiume non anchor punto tocchi; là doue Cesare non poteua in alcun modo passare. Duraron quest'acque per molti giorni. Cesare fe forza di rifare i ponti, mane la grandezza del fiume lo lasciaua fare, ne meno le compagnie de foldati nimici messi ordinatamente su per la riua del fiume comportauano, che si facessero: & ageuol cosa eraloro di ciò uietargli, si per la natura del fiume, & per l'altezza dell'acqua; & si ancho perche da tutte le ripe si tirauano l'armi in un luogo solo, & quello molto stretto; & era certamente difficile in uno istesso tempo finire il lauoro, rispetto all'acque uelocissime & rapidissime del fiume, & schiuare altresi i colpi dell'armi tirate. Venne la nuoua ad Affranio, come gran numero di gente che ueniuano a trouar Cesare, s'eran fermate lungo la riua del siume. Eran uenuti quiui de gl'Arcieri de' popoli R butheni; la caualleria della Francia con gran numero di carri, & molte bagaglie si, come è antico costume de Francesi. V'erano oltre a ciò di qualunche natione intorno a seimila persone co'serui loro et co'sigliuoli; ma non era fra costoro alcuno ordine, nè alcun fermo capo al gouerno; perche ciascuno si guidaua secondo il parer suo; & tutti marciauano senz'alcun sospetto, usati alla licenza de'tempi passati, & de'già fatti uiaggi.V'erano molti nobili giouani figliuoli di Senatori, & dell'ordine de'cauallieri. V'erano gli ambasciadori delle città: u'erano i luogotenenti di Cesare, & erano tutti questi ritenuti dai fiumi. Affranio menando seco tutta la caualleria con tre legioni in tempo di notte se n'andò per dar la stretta a tutti costoro; co hauendo mandato auanti la caualleria gli assaltò all'improuiso; la caualleria Francese nondimeno si mise tosto in battaglia, & uenne alle mani co'nimici. Questi, mentre si potè combattere ad ugual partito, auenga che fossero pochi. sostennero nondimeno gran numero di nimici; ma doue poscia si cominciarono a scoprir uicino l'insegne delle legioni, perduti pochi de' loro si ritirarono ne'monti vicini. Questo tempo di questa fattione arrecò a'nostri gran commodità a saluarsi: perche hauendo questo spatio, si ritirarono in luoghi alti. 3 auantaggiosi. Moriron quel giorno intorno dugento arcieri, pochi caualli, con picciol numero altresi di saccomanni, & di bagaglie:nacque ben fra loro gra carestia; & questa cosa cominciò a parer loro tuttauia più graue no solamente per lo macamento presente delle cose, ma per lo sospetto etiadio del tepo che do ueua uenire. Et era giàla carestia uenuta a tale, che in uno staio di grano si se

deua fino a cinquata danari, et il macameto del grano haueua indebolito le for

di Rodes

Accortez za di Affranio.

Carestia nel capo. ze de foldati, o ogni giorno si ueniuano accrescedo i disagi o i dani; et le cose baueuano'i si pochi giorni fatta una gradissima mutatione; & la fortuna s'era di sorte piegata, che i nostri era molto trauagliati dal macameto grade di tutte te cose necessarie; doue i nimici haucuano abbodaza d'ogni cosa; et era riputati superiori. Cesare perche si trouana pochi grani, comidana a quelle città, che poco anati gli erano diuenute amiche, che gli dessero de bestiami; Tappresso madaua i saccomani alle città più lotane. Egli intato co tutti que'modi, che po teua, rimediaua al mancamento presente delle cose. Affranio, & Petreio, & gli amici loro scriueuano tutte queste cose, & molto maggiori anchora a Roma a i loro; & il romore, che n'andaua d'intorno fingeua molte cose, di minie ra, che si pareua quasi, che la guerra fosse già finita. Venute in Roma queste lettere & queste nuoue; andauano in gran numero le genti atrouare Affranio, & molti si congratulauano con esso. Melti huemini partedo d'Italia n'an dauano a trouare Gn. Pompeo; alcuni per essere i primi a portargli cosi fatte nuoue; altri perche, non si paresse, che hauessero aspettato di uedere il fine del la guerra; & altri perche non si giudicasse, che fossero stati fra gli ultimi ad andarni. Ora essendo la cosa ridotta in tanta strettezza & tranaglio, & haue do i soldati di Affranio, & la caualleria preso quasi tutti i passi & le vie; ne si potendo rifare altramente i ponti; Cefare comandò a i soldati, che facessero delle naui, e di quella maniera che gli anni passati la pratica dell'Inghilterra gli haueua insegnato di fare. Si faceuano primieramente da costoro le carene e gli staminali delle naui di materia leggieri, & il rimanente delle naui fatte di uimini si ricopriua di coiame. Poi che queste furon finite attaccandole à carri, le fètirare di notte uentidue miglia lontano dal campo: & sopra queste naui passò i soldati di là dal fiume, e prese all'improuiso quel colle che si disten deua fino alle riue del fiume: & auanti che i nimici suoi ne sapessero nulla, lo fè con prestezza fortificare: sè poscia passare in esso una legione, Fin due gior ni compiutamente sinì il ponte cominciato di quà & di là dal fiume. Et in tal guisa riceuette sicuramente le uittouaglie, & coloro, iquali erano andati a far prouisione di grano; & cominciò a dare speditione alle sacende de grani. Pas sò quel medesimo giorno gran parte della caualleria di là dal fiume; iquali assaltando all'improviso coloro, che faceano provisione di strumi, che senza sospetto alcuno erano sparsi quà & là, secero un grosso bottino di bestie; & assais simi pregioni; & essendo uenuti in fauor loro le compagnie de i soldati armati di piccioli scudi, fecero di loro sauiamente due parti, affine che una siesse al la guardia della preda, Flaltra si opponesse a coloro, che ueniuan contra, F che gli ributtasse in dietro; & in tanto misero in mezo un Cohorte di soldati, che temerariamente uscendo della battaglia erano scorsi auanti a gli altri, et erano da gli altri spartiti, & gli tagliarono apezzi; & estisi ridussero con grandissima preda per lo medesimo ponte a saluamento nel campo. Ora, men-

Auerti.

Ingegni di Cefare

Passata de' foldati di là dal siume.

Bottini .

Lerida. Naui lunghe fatte a massilia.

D. Bruto capo del le naui di Cesare.

Pugna na uale.

Vantaggio delle naui Cefa riane.

Rotta del le naui de iMassiliesi . tre sotto Ilerda si faceano queste cose, gli huomini di Massilia guidandosi secon do il consiglio di L. Domitio; spedirono dicesette naui lunghe, undeci delle qua li eran coperte, & ui aggiunsero molti altri legni più piccioli, accioche l'armata nostra uenisse a spauentarsi nel uedere si gran numero di legni ui misero sopra gran numero di balestrieri & di Albici, de' quali ragionammo più adic tro; & dando loro animo, con premij & offerte grandi gli spinsero auanti. Si fe Domitio dare alcune naui, & empille di que' contadini & pastori, iquali egli haueua quiui seco condotti. Ora poi che l'armata fu di questa maniera di quanto facea di mestiero fornita; se ne uennero molto sicuramente alla uolta delle nostre naui, delle quali era capo D. Bruto. S'erano queste fermate uicino a un' Isola posta all'incotro di Massilia. Era Bruto molto inferiore a' nimici nel numero delle naui;ma hauendo di tutte le legioni scelti i più braui soldati, et di quelli che stanno alla guardia dell'insegne; Cesare gli hauca fatti Capitani di quell'armata, & essi haueuan cercato di hauere un carico cosi fatto. Haueuan questi tali apprestato uncini di ferro, & eran forniti di gran quatità d'ar mi inhastate, & di frizze & dardi, & altr'armi somiglianti da tirare. Ora in tesa la uenuta de' nimici, si mossero tosto con le naui dal porto, & affrontaronsi con l'armata de' Massiliesi. Si combatte quiui ualorosamente, & con molta sie rezza dall'una & dall'altra parte;& gli Albici non cedeuano a' nostri molto nel ualore, per essere huomini feroci, crudeli, montanari, & essercitati nell'ar mi; & essendo pure hora partiti da gli huomini di Massilia serbauano anchora nell'animo le fresche promesse & offerte loro fatte; & i fieri uillani stimolati dalla speranza di esser fatti liberi, faceuano ogni sforzo di mostrare aua ti a gli occhi del Signor loro pruoua grande di quanto ualessero. I Massiliesi confidandosi nella prestezza delle naui, & nel sapere de' patroni & gouernatori di esse, scherniuano i nostri; & schifauano gli impeti loro; & trouandosi in luogo larghissimo si che poteano, hauendo fatto l'ordine dell'armata loro in lungo distendere si sforzauano di torre i nostri in mezo, ò di assaltare ciascuna delle nostre con più naui delle loro; ò se potessero di romper loro i trascorrenti remi: cogni hora che per forza s'erano uenuti più a' nostri accostă do, dal sapere de marinai, & dall'artificio del nauigare rifuggiuano al ualore di que' montanari. I nostri, perche si seruiuano di huomini molto meno esserci tati in menare i remi, & di marinai manco pratichi, iquali s'erano pure allho ra leuati delle naui da carico, ne haueuano ancora pratica di conoscer non che altro,i nomi de gli strumenti di quelle, & erano etiandio impediti dalla lentezza & grauezza di si fatte naui, che essendo cosi subitamente fabricate di materie fresche, non haueuano quel medesimo modo di uelocità; ogn' hora, che aueniua, che potessero combattendo uenirsi accostando, uolentieri una delle loro naui s'affrontaua con due delle nimiche, & gettando auanti gli uncini di fer ro, & ritenuta l'una & l'altra naue; combatteuano in più partite, & saliuano

Sopra

fopra le naui de' nimici ; & hauendo amazzato gran numero d'Albici & di Villani, affondaron parte delle naui; alcune ne presero con le genti che dentro ui si trouauano, & all'altre diedero per fino nel porto la caccia. Andaron male quel giorno noue naui de' Massiliesi con quelle, che furon prese. Venne in un tratto a Cesare sotto Ilerda la nuoua di questa fattione. Et a punto finito il pon te si uide una presta mutatione di Fortuna. Che coloro spauentati dal ualore de' caualli, and auan fuori manco liberamente, & con molto minore ardire; an zi che nonsi discostando molto a lungo dal campo per potersi prestissimamente ritirare, eran più stretti nell'andar prouedendo gli strami : & talhora con lungo giro fuggiuano le guardie & le poste de' caualli; oueramente riceuuto da loro qualche danno, ò pure ueduta la caualleria di lontano, gettate giù le so me nel mezo della strada, si fuggiuano da loro. Et ultimamente haueuano disegnato di framettere più giorni, & di andare contra l'uso d'ognuno a far la not te provisione di strame. Gli Oscesi intanto & i Calaguritani, iquali erano in lega con essi, gli mandarono ambasciadori, & offersero di uoler fare, quato fos se comandato loro. Seguitarono etiandio costoro i Tarraconesi, i Lacetani e gli Ausetani; & pochi giorni dipoi gli Illurgauonesi, iquali habitano uicino al fiu me Ibero. Egli richiese tutti questi popoli, che lo souenissero di grano, & essi promisero di farlo; & hauendo ragunate tutte le bestie da soma, che poterono, ne portarono quantità grande nel campo. Passò medesimamente nel suo capo un Cohorte di soldati Illurgauonesi, inteso il partito preso dalla città; da lungi doue staua alloggiato, leud l'insegne. E poi che su finito il ponte si uide una mu tation grande in un subito di tutte le cose; & essendo diuenute amiche di Cesa re cinque grosse città: fatta la provisione de' grani, cessati i romori, che erano sparsi delle legioni, che ueniuano in aiuto, che per quello, che si diceua ueniuano per la Mauritania con Pompeo; molte città lontane si ribellarono da Affra nio, & uennero alla diuotione di Cesare. Spauentati da queste cose gli animi de gli auuersarij; Cesare accioche non bisognasse con lungo giro mandar la ca ualleria per lo ponte; trouato un luogo a proposito, disegnò di fare molti fossi di trenta piedi di larghezza, per isuolgere con essi parte dell'acqua del siume Sicori, of fare in tal guisa, che'l fiume si potesse guazzare. Non furono appena questi compiti, che in Affranio & Petreio entrò gran sospetto che non fosse loro impedito l'hauere del grano, & delli strami; perche Cesare eramolto gagliardo nella caualleria. Là onde essi disposero di quindi partirsi, & tirar la guerra nel paese de' Celtiberi. Aiutaua questo lor disegno ancho una cosa, che delle due nationi contrarie, lequali eranostate nella guerra passata sotto L. Sertorio, le città uinte temeuano anchora il nome, & il dominio di colui che non u'era; & quelle, lequali erano state forti nell'amicitia di Pompeo, l'amauan molto, hauendo da esso riceuuti gran benefici. Doue fra que' Barbari il no me di Cesare non era molto conosciuto. Essi attendeuano quiui gran numero

Lerida. Torna alle cose sot to Ilerda.

d'Offea.

di Arago= na.

Barberia.

Segro.

Cefare g2 gliardo nella caualleria.

Il nome di Cesare nó molto conofciu= to fra Bar bari Celti beri.

Segro.

Cefare fa passare a suoi il fiu me Sicori

Lerida.

Cavalleria manda ta da Cefare.

Animosità de ssoldati Cesa riani.

di caualleria, co grandi aiuti, co ne' luoghi loro pensauano di trattenere la guerra, si che si conducesse nel uerno. Fermato tra loro questo disegno, comada rono, che si cercassero per tutto il fiume Ibero le naui, & si coducessero ad Otto gesa. Era questa una terra posta vicino al fiume Ibero, & era venti miglia lota no al capo. Quiui conadarono, che giunte insieme più naui si facesse nel siume un ponte, o feron passare a due legioni il fiume Sicori; o fortificarono il cam po con un bastione di dodici piedi. Saputa per mezo delle spie questa cosa, Cesare hauendo con estrema fatica de soldati seguitata l'opera del far più rami del fiume, haueua già ridotto la cosa a termine, che la caualleria, come che difficilmente & con fatica grande, poteua nondimeno & ardiua quazzando passare. Bene è uero, che i fanti a piedi auanzauano solamente con le spalle, & dal mezo del petto in su sopra l'acque, si che & dall'altezza, & dalla uelocità dell'acque, erano impediti di passare. Venne nondimeno quasi, che in uno istesso tempo la nuova, come già era fatto il ponte sopra l'Ibero quando il fiume Sicori si poteua guazzando passare. Et allhora giudicauano esti di douere tanto maggiormente esser solleciti di farc il uiaggio. Là onde lasciati in Ilerda due Cohorti di soldati uenuti in aiuto, alla guardia', passaron con tutto l'essercito il fiume Sicori, & giunsero insieme il campo con quelle due legioni le quali haueua fatte passare ne passați giorni. Onde non restaua a fare altro a Cesare, che di assaltare con la caualleria la battaglia de' suoi aunersary, & far loro del male & de danni; perche bisognaua per lungo giro condursi al suo ponte, di sorte, che gli anuersarii si potenano condurre all'Ibero p molto più breue strada. La caualleria mandata da lui passò il fiume: & bauendo Petreio & Affranio, dopò la meza notte fatto muouere il campo, si presentarono in un tempo alla retroguarda della battaglia; & sparsifiqua ex la in nu mero grande, cominciarono a ritardargli, & impedir loro l'andare auanti. Vedeuasi all'apparire del nuono giorno di que luoghi alti, che si congiungeuano col campo di Cefare, come la coda della battaglia de gli auuerfarii era mal trattata dal menar delle mani della nostra caualleria, & talbora si nedeua come stauano forti contra nostri, & talbora erano sbaragliati; e bene spesso rivoltarsi l'insegne, & i nostri esser rinculati dall'impeto di tutta la bat taglia, quindi riuoltarsi & seguitargli. I soldati di Cesare intanto si nedeuano per tutto il campo far capannelli & lamentarsi, che sosse lasciato scappar loro il nimico delle mani, & che la guerra andarebbe necessariamente più in lungo; uedeuansi tutt' bora andare da i Coborti, & Capitani, & strettamente pregargli, che si facesse sapere a Cesare, che non nolesse nè alla fatica loro ne al pericolo perdonare: che essi eran pronti & poteano farlo, & haueuano ardire di passare il siume colà, doue erano poco auanti passati i caualli. Mosso Cefare dalla costoro sollecitudine, & dal dirloro, come che sospettasse assai di mettere in un si gran fiume l'essercito, giudicaua nondimeno di tentare &

far

far pruoua di tal cosa . Comandò dunque, che di tutte le compagnie si facesse una scelta di soldati di manco conto, l'animo & le forze de quali per quanto si pareua, non erano basteuoli a sopportar tal cosa; & questi con una legione lasciò alla guardia del campo; quindi cauò del capo l'altre legioni senz'alcuno impedimento di bagaglie, & hauendo fatto fermare nel fiume dalla banda di sopra, & di sotto, gran numero di bestie grosse, fè passare in tal guisa di là l'essercito, & alcuni soldati sforzati dalla furia dell'acque furon dalla caualleria ritenuti & aiutati, onde non ue ne morì alcuno. Passato a saluamento l'effercito, mise tosto i soldati in battaglia, & cominciò a condurre l'essercito auanti in tre battaglie. E fu si grande la uolontà de soldati, che accresciuto a quel uiaggio il giramento di sei miglia di strada per arriuare là doue si poteua passare il fiume, & framessoui quello indugio grande, che s'era fatto nel passare; quelli che s'eran partiti dopò la meza notte, arriuaron nondimeno a gli altri auanti hora di nona. Ora tosto che Affranio insieme con Petreio hebbero dalla lunga ueduto costoro; spauentati dalla nouità del caso, si fermarono in luoghi alti, & misero le genti in battaglia. Cesare intanto fermandosi nel piano, uolle, che l'essercito si rinfrescasse, per non entrare a combattere co'foldati stanchi, & affaticati. Et essi di nuouo facendo forza d'andare au a ti,seguitò il camino,& di nuovo si ferm ò. Et a loro fu forza di fermare il cam po molto prima che non haucuan disegnato; percioche u'erano di sotto alcune montagne, e cinque miglia quindi lontano il uiaggio cominciaua a essere difficile & stretto; & ess si ritirauano dentro di queste montagne per suggire la caualleria di Cesare, et puietare, (messain que passi stretti la guardia) il passo all'effercito p potere passare senza pericolo, & senza sospetto le geti di là dal fiume Ibero:la qual cosa fu loro dibisogno di tëtare, & di mettere ad effetto ri mossa ogni cagione; onde stachi dall'hauere cobattuto tutto quel giorno, & dal' fatto camino, differiron la cosa al giorno seguente. Cesare d'altra parte se fer mare anch'egli il campo sopra del colle uicino. Ora essendo stati presi d'intorno alla meza notte dalla caualleria coloro, iquali s'erano p cagione di andare per l'acqua discostati dal capo, intese Cesare da costoro come i Capitani de gli aunersary, cananano chetamente le genti del campo. Egli tosto saputo questo fe dare all'arme, & secondo l'uso della guerra fe mandar le grida che si marciasse auanti. Gli auuersarii udite le grida de'nostri, dubitando, che sosse loro forza di uenire alle mani co'nimici, & cobattere co' pesi addosso impediti dalla notte, oueramente di non essere a que' passistretti ritenuti dalla caualleria di Cesare, si tolsero dal uiaggio, & ritennero le genti nel capo. Petreio il gior no seguente accompagnato da pochi caualli solamente, se n'andò secretamente ariconoscere i luoghi, il medesimo fecero nel campo di Cesare: perche fu man dato L. Decidio Sasso, che con alquanti compagni andasse a riconoscere la natu ra de luoghi di quel paese. L'uno & l'altro di costoro riferì a suoi quel medesi-

Ordine di Cesare.

Andamēti delle gēti diCefare, e di quelle di Pom peo.

Auerti.

L. De cidio Sasso. Disputa fra Petreio & Affra nio.

L'uno e l'altro capo uà marchian do per ue nire a bat taglia.

Soldati di Affranio.

Lerida.

mo; che cinque miglia lotano u'era il paese largo et aperto, che poi u'erano luo ghi aspri & motagne, onde a colui, che fosse il primo a predere que passi di que luoghi stretti, no sarebbe poscia fatica impedire al nimico di andarui. Fu gra di Buta nel cosiglio fra Petreio et Affranio, et tra loro si discorreua di qual tepo si douesse prédere p partirsi. Alla maggior parte pareua, che si douesse caminare di notte, pche si poteua arrivare a que passistretti auati, che fossero setiti da p sona. Altri poscia, perche la notte passata nel capo di Cesare s'era udito dare al l'arme, prendeuano quindi argomento, che non si potessero secretamente parti re:perche la caualleria di Cesare la notte si spargeua d'intorno, & prendeua i passi di tutti que' luoghi, & di que' niaggi; & che si douena sopratutto suggi re il combattere la notte, perche nelle discordie ciuili i soldati spauentati, sole uano più tosto gouernarsi secondo la paura di loro medesimi, che secondo il debito del giuramento loro. Doue di giorno farebbe molto nel cospetto d'ogn'uno la uergogna, & molto altresi giouarebbe la presenza de Cohorti, & de'Capitani; per le quai cose i soldati sogliono andare più ritenuti & cercare di no mancare del debito loro. Là onde per qual si uoglia ragione più tosto era da ue nire alle mani di giorno, & che anchor che con hauerui riceuuto qualche danno, si poteua nondimeno prendere il luogo, alqual erano dirizzati, saluando l'intiero dell'essercito. Et questa proposta fu uinta nel consiglio, & ordinarono, che'l seguente giorno all'apparir dell'alba si marciasse auanti. Poi che Cesare hebbe fatto riconoscere il paese, subito, che si uide apparire l'aurora, fè muouere il campo, & condusse per lungo giro di paese l'essercito, non facendo alcun certo camino; percioche quelle strade, che conduceuano all'Ibero & ad Ottogesa, eran prese da' nimici, iquali u'haucuano all'incontro fermato il capo. Ad esso conueniua di passare alcune ualli grandissime; & oltre a ciò certi grossissimi sassi, & difficilissimi, & in molti luoghi dirupati impediuano la strada, di maniera, che bisognaua, che si porgessero l'un l'altro l'armi, & che i soldati facessero gran parte del uiaggio disarmati, & aiutati a portarsil'un l'altro.Bene è uero, che tra loro non ui haueua pure uno, che ricufasse tal fatica, perche stimauano, che questo douesse essere il fine di tutte le fatiche loro, se hauessero potuto serrare a' nimici il passo d'andare al fiume Ibero, & impedirgli l'hauere la uittouaglia. I soldati di Affranio su quel primo, tutti lieti usciuano del campo per andare a uedere, & con dire uillanie, Fingiuriose pa role andauano dietro a coloro, che pensauano, che stretti dalla necessità del uitto si suggissero, & se ne tornassero uerso Lerda. Percioche questo uiaggio era diuerso al proposito loro, & si pareua, che n'andassero a punto al contrario di quello, che doueuano. Ora i loro Capitani commendauano con molte lodi il partito preso da loro, d'essere stati fermi nel campo; & appresso aiutaua molto anchora la loro openione, perche uedeuano, che essi erano, senza bestie da so ma, & senzabagaglie, andati a questo uiaggio; di maniera, che essi teneuano

per certo, che e' non potessero molto lungo restare al mancamento, che haue= uano delle cofe.Ma doue poscia uidero la battaglia riuolgersi a poco a poco da man destra, & che si accorsero come già i primi erano saliti sopra i luoghi po sti all'incontro del campo; non ui haueua alcuno, che fosse così lento, & che si fattamente fuggisse la fatica, che non giudicasse, che fosse da saltar tosto fuor de' ripari, & da opporsi a gli auuersary. Si diede tosto all'arme, & tutto l'essercito, lasciate alcune compagnic alla guardia de gli allogiamenti, saltaron fuori, & per diritta strada se n'andarono uerso l'Ibero. L'importanza di tutta quella fattione era posta nella prestezza, di qual di loro prima potesse predere que' passi stretti, & l'altezza di que' monti. Ma l'essercito di Cesare era dalla difficultà delle strade ritardato. E la caualleria di Cesare ritardaua le genti di Affranio con uenirle tutt'hora seguitando. I soldati di Affranio haue uano nondimeno ridotto la cosa a termine, che se essi hauessero potuto prende re que' primi monti, uer so iquali essi marciauano, ueniuano a fuggire il pericolo. Ma non harebbon già potuto saluare le bagaglie di tutto l'essercito, & le compagnie lasciate nel campo; perche ogn'hora, che fossero serrate dall'essercito di Cesare, non si poteua poscia in alcun modo dar loro soccorso ueruno. Cesare fuil primo a fornire il suo uiaggio; & passate alcune gradissime ripe, trouata una pianura, mise quiui a fronte a' nimici lessercito in battaglia. Affranio trouandosi la retroguarda delle sue genti dalla nemica caualleria tutta uolta stretta e trauagliata, & uedendosi il nimico dauanti; abbattutosi in un certo colle quiui si fermò. Mandò poi quattro Cohorti di soldati armati con gli scudi piccioli a prendere un monte altissimo, ilquale era nel cospetto d'ogn'uno. Comandò loro, che correndo quanto più poteuano prendessero il monte, con proposito d'andarui poscia anch'egli con tutto l'essercito, & mutato uiaggio di arrivare per le sommità di que' monti a Ottogesa. Ora andando per non diritti sentieri que' soldati alla uolta di questo, ueduti dalla caualleria di Cefare; uennero tosto a fare impeto contra costoro; nè poteron queste genti sopportare la furia de caualli pure una menoma parte di tempo; & tutti tolti in mezo da loro, furono in presenza d'amendue gli esserciti tagliati a pezzi. Era uenuta l'occasione di recar la cosa a buon fine, & Cefare la conosceua benissimo, che l'essercito hauendo riceunto cosi gra da no auanti a gli occhi di ognuno, spauentato, non potrebbe restare a fronte; mas simamëte trouadosi cinto d'ogn'intorno dalla caualleria; uenëdosi a far giorna ta in un luogo, doue no era uantaggio alcuno, & era aperto, & piano : & era di ciò da tutti per ogni rispetto richiesto. Gli si presentauano auanti i luogote nenti, i capitani, & i Cohorti con dirgli, che no stesse punto dubbioso di uenire alle mani, che gli animi de' foldati erano tutti prontissimi. Che all'incotro gli Affraniani haueuan mostrato molti segni della paura loro, come che era il non bauere essi dato alcuno aiuto a i loro; il non si muouere di su il colle; il sostene-

Cominciamento della battaglia.

Auerti.

Cefare mette l'es sercito in battaglia.

Ottogesa.

Occasione uenuta a Cesare. Speranza diCesare.

Il parer di Cefare no era lodato da molti.

Lerida. Aragona.

Abboeca meto de' foldati dell'uno & dell'altro capo.

re apenale scorrerte de'caualli; & che hauendo ragunate in un sol luogo tutte l'insegne stauano tutti ristretti senza seruare ordine ò segno alcuno: doue se pure e'temena il disanantaggio, & cattino sito di que'luoghi, che gli sarebbe ben data l'occasione di cobattere in qualche altro luogo; perche certa cosa era, che Affranio si doueua quindi partire, perche non poteua senz'acqua star quini fermo. Cesare era nenuto a tale, che sperana di dar fino alla cosa senza combattere, & senza che ui fosse ferito pure uno de'suoi, per hauere esso serrati tutti i passi di maniera, che gli auuersarii non poteuano hauere uittouaglia. Qual era la cagione, che potendo felicemente guidare quell'impresa, e' doucsse perderui de' suoi? Perche doueua sopportare, che fossero feriti que' soldati iquali s'erano di lui portati cosi bene? Perche in somma doueua mettersi a tentare la fortuna? E massimamente che a uno Imperatore non manco s'apparteneua il uincere co'l buon gouerno, che con la spada. La compassione medesimamente de cittadini, iquali e'uedeua douere essere ammazzati, lo moueua; & più tosto uoleua ottenere la uittoria restando essi salui, & senza riceuere alcun danno. Non era da molti lodato questo parer di Cesare. Et i soldati ragionado fra loro diceuano apertamente, che poi che si lasciana andare una occasione si fatta di ottenere la uittoria, essinon erano per combattere ogn'hora, che Cesare hauesse poscia uoluto. Egli intanto stette forte nell'openione sua, & fe muouere alquato l'essercito di là, doue si trouaua, per cagione di scemare qualche poco il sospetto a gli anuersary. Petreio, & Affranio offertafiloro la facultà, se ne tornarono al campo. Cesare ordinate per tutti que'monti le guardie, & serrati i passitutti d'andare all'Ibero, condusse & fortificò il campo quanto potè più uicino al campo de gli auuersary.Il gior no seguente i Capitani dell'essercito nimico trauagliati tutti, perche haueuan perduto affatto la speranza dell'hauere la uittouaglia, & del potere andare al fiume Ibero, d'intorno all'altre cose tra loro discorreuano. Vi hauea una sola strada; se hauessero uoluto tornare ad Ilerda; & un'altra, se uolessero andare aTarracone.Metre che sistauano a discorrere intorno a queste cose, su fatto in tendere loro, come quelli, ch'erano iti a prender dell'acqua, erano stretti dal la nostra caualleria. Hauuto di ciò contezza, ordinarono sesse guardie di caualli, & di quelle compagnie, che soleuano stare à fianchi della battaglia a guisa d'ala, & ui framissero delle compagnie delle legioni, & cominciarono atirare un bastione del campo per sino all'acqua, per cagione di potere andare dentro le munitioni, o senza paura alcuna a prender dell'acqua. Dini sero fra loro quest'opera Petreio, & Affranio; essi a ciò che a così fatto lauoro si potesse dare compimento, uscendo fuori si dilungaron quindi molto. I foldati potendo (per esser partiti costoro) liberamente ragionare tra loro, si mosserotutti accozzandosi i soldati dell'uno, & dell'altro campo, & ciascuno andaus cercando, & chiamando coloro, i quali erano nel campo conosciuti da loro, e delle terre loro. Primieramente tutti resero molte gratie a tutti in universale, che'l passato giorno non hauessero fatto dispiacere alcuno a loro, che erano ripieni di paura, & di terrore, con dir loro come riconosceuano da essi la uita. Quindi domandarono della fede del Signor loro, & se farebbono bene, se si rimettessero in lui, lamentandosi, che non habbiano ciò fatto sin da principio, & che habbiano prese l'armi, & siano con esse uenuti contra gli ami ci, & parenti loro. Prouocati da questi ragionamenti, ricercarono, che dal Signor loro gli fosse sotto la fede promesso, che sarebbe saluata la uita a Petreio, & Affranio, acciò non si paresse, che essi hauessero cercato di fare alcuna cosa scelerata, & che hauessero traditi i loro. Fermate tra loro queste cose, pro misero di nuouo di passare con l'insegne nel campo di Cesare. E mandarono i Capitani delle prime compagnie ambasciadori a Cesare, a domandargli la pace; alcuni in tanto menarono i loro in campo per condurgli seco a mangiare; et alcuni altri ui furono menati da i loro, di si fatta maniera, che si pareua, che di due campi ne fosse fatto un solo. Andarono a trouar Cesare molti Coborti, & Capitani, & si raccomandarono a lui. I primi gentil'huomini di Spagna ancho ra faceuano il medesimo, iquali erano stati chiamati da loro, & tenuti nel căpo in luogo di oslaggi. Questi andauano cercando gli amici loro, & coloro, i quali essi haueuano alloggiati, disiderando ciascuno per lo mezo loro d'hauere qualche fauore appresso Cesare, & esser raccomandato da loro. Il figliuolo di Affranio anchora giouanetto trattaua per mezo di Sulpitio con Cesare di esfer saluo lui, & insieme con esso suo padre. Ogni cosa era pieno di allegrezza, & di festa, & questi si rallegrauano, che pareua loro d'esser campati di cosi gran pericoli; & quelli, che giudicauano d'hauer posto fine a una impresa si grande senza spargimento di punto di sangue: & a giudicio d'ognuno Cesare riportana gran frutto dell'usata sempre sua piacenolezza; & il partito preso da lui era sopra modo commendato da ogn'uno. Poi che furon fatte intende re ad Affranio queste cose, egli si parti tosto dal cominciato lauoro, & tornossene al campo, presto, per quello che si pareua, di sopportare ogni caso che au uenisse, comunque si fusse, con animo quieto, & patiente. Petreio di altra par te non si abbandonò punto; armò subito la famiglia sua, & con essa, & col Coborte de' foldati diputati alla guardia della sua persona armati con gli scudi piccioli, er con alquanti barbari, iquali haueuano riceuuto qualche beneficio da lui, & iquali e' folena tenere alla sua guardia, corse all'improviso alla nol ta de' bastioni, & ruppe i ragionamenti, che faceuano quiui i soldati, cacciò i nostri dal campo, & amazzò quanti ne potè arriuare. Gli altri si strinsero insieme, & spauentati dal subito pericolo, s'aunilupparon le uesti al braccio ma co, & strinsero con la destra le spade, & in tal guisa secero difesa contra i soldati, & contra la caualleria, confidando si nell'essere uicino il campo loro & cosi si ritirarono al campo, & furon difesi da quelle compagnie di soldati, le

Cohorti e capi de gli auuer-fari tiano a trouar Cefare.

Petreio es salta i Cesariani. Giuramé-

Petreio primo a giurare.

Soldati di Cefare crouati nel capo de'nimi= ci, fatti morire.

Comman da mento di Cesare.

Lerida.

Aagorna.

quali erano di guardia alle porte. Fatto questo Petreio andaua piangendo d'in torno alle squadre de soldati, & chiamando tutti per nome, gli pregaua strettamente, che non volessero esser cagione di dare nelle mani de gli auversary ne se, ne Pompeo lor Signore, il quale non si ritrouaua hora quiui presente. Si ragunaron tosto al padiglion principale a consiglio. Quiui domandarono, che tutti giurassero, come non abbandonerebbon mainè l'essercito, ne i lor capitani, & non userebbon loro alcun tradimento, & che meno si mouerebbono fra loro separatamente a prendere alcun partito. Petreio fu il primo, che con somiglianti parole giurasse, quindi se giurare ad Affranio il medesimo, giuraron dopò loro i Cohorti, & poscia i Capitani. I soldati uenendo auanti a com pagnia per copagnia giurauano il medesimo. Quindi andò una grida, che tutti que' soldati del capo di Cesare, che si trouauano appò qualunche soldato, sos sero cauati fuori, & subito cauati eran publicamente fatti morire nel padiglione: bene è uero, che molti tennero nascosti quelli, che erano appresso loro, & la notte gli cauarono del campo pe'bastioni. In tal guisa dunque il terrore arrecato da capitani dell'essercito la crudeltà usata nel dare gastigo a'soldati, e il nuono dato giuramento, leuò uia la speranza di quello accordo & rinol tò le menti de foldati, & ridusse la cosa alla primera qualità della guerra. Ce sare in tanto comandò, che con grandissima diligenza fossero cercati i soldati delli auersarij, iquali al tempo che si faceuano que parlamenti eran passati tra i suoi, & che fossero rimandati al capo. Egli è bene il uero, che de' Cohorti, & de'Capitani de' soldati ne n'hebbero molti, che di loro istessa nolotà si rima sero appresso a Cesare, iquali, egli poi tene in gradissim honore. Rese a'capita ni, & a'cauallieri Romani del più degno ordine & più honorato, l'honore del grado del Cohorte. Patiuano i soldati di Affranio dello strame pe' canalli; haue uan mancamento d'acquaz & alcuni de soldati delle legioni si trouauano qual che poco di grano, pcioche partedo da Ilerda erastato lor comadato, che ne por tassero con esso loro tanto, che bastasse uentidue giorni. I soldati da i piccioli scudi, & gli altri, uenuti in soccorso non ne haueuan punto, & le forze loro erano picciole a farne provisione; o non erano i corpiloro usati a portare pesi. Là onde gran numero di loro ne passaua ogni dinel campo di Cesare. In questi cattiui termini dunque era ridotta la cosa. Ora de'due partiti già proposti era giudicato il migliore & più spedito quello del tornarsene ad Ilerda, perche u haueuano lasciato alquanto di grano, & quiui si confidauano di douer dare seditione al rimanente de'loro disegni. Tarracone era quindi molto lontana, & essi conosceuano, che in quello spatio di uiaggio potrebbono succeder molti casi. Fermatisi dunque in questo, come miglior partito; mossero il campo. Cesare mandata auati la caualleria, che uenisse arrivado e offendendo i nimici alla coda e gli uenise trauagliado, seguitò poscia con le legioni; ne passaua punto di tempo, che gli ultimi della battaglia de gli auuersary non combattessero con la caualleria. Era il combatter quiui di questa maniera. Alcuni Cohorti di foldati spediti serrauano l'ultima battaglia de gli au uersary, et molti si fermauano in que'luoghi di capagna; se bisognaua di salire sopra qualche motagna, il sito naturale facilmete difendeua loro dal pericolo, perche quelli, iquali erano andati auanti stando que'luoghi alti difendeuano i loro mentre saliuano; & ogn'hora che doueua passarsi qualche ualle ò luogo che piegasse al basso, e quelli che erano passati auanti non poteuano a coloro, che indugiauano porgere alcuno aiuto; i caualli stando in luoghi alti tirauano dell'armi contra gli auuersarii, & allhora che la cosa era in gran pericolo, cercauano che quando s'erano fatti uicini a que'luoghi, si facessero fermare l'insegne delle legioni, & co impeto grande facessero discostare i caualli:e cosi fattigli ritirare, mossis con surioso corso tutti passassero nelle ualli; & passati uenissero di nuono a fermarsi ne'luoghi più alti . Percioche non solamente non erano aiutati dalla loro caualleria, la quale era molto grande, anzi che pauentata per le passate sattioni, là si haueuano recata nel mezo del la battaglia, & essi erano quelli che la difendeuano. E di costoro non poteua alcuno uscir distrada, che non fosse preso dalla caualleria di Cesare. Ora mentre sicombatteua di questa maniera, ueniuano lentamente & a poco a poco marciando auanti, & spesse uolte per aiutare intal quisa i loro si fermauano, si come auenne allhora; percioche andati auanti quattro miglia, trauagliati molto maggiormente dalla caualleria, presero un monte altissimo, & quini fortificarono da una banda all'incontro dell'essercito nimico il campo, & non leuaron le some a caualli. Doue poscia essi uidero fermato il campo di Cesare, dirizzate le tende, & che la caualleria era stata mandata a far provisione di strame, intorno a bora di sesta si misero subito in arme; & hauendo presosperanza che douessero qualche poco fermarsi per la partita de' nostri caualli, cominciarono a marciare auanti. Accortosi Cesare di questo, lasciate queste le gioni, andò loro dietro; lasciò alcune compagnie alla guardia delle bagaglie, & abore dieci del giorno comandò, che quelli che erano andati per lo strame, lo seguitassero, & che la canalleria fosse richiamata. Onde tutti i canalli tornaron prestissimamente a fare l'ufficio, che erano usati di fare tutto di, mentre si marciaua. Fu fatta una crudelissima fattione alla coda della battaglia di si fatta maniera, che furon quasi per uoltar le spalle, & ui lasciaron la uita molti soldati, o alcuni capitani con ess. Era tutt' bora loro adosso le genti di Cesare, e gl'erano per tutto intorno per dar dentro. E no essendo allhora da to loro agio di potere andare a prendere un luogo a proposito, di fermarui il campo; ne meno di poter marciare auanti; fu loro forza di fermarsi, et uenne ro a fermare il capo lontano dall'acqua, et in luogo molto sinistro, rispetto al si to suo naturale. Ma Cesare ple medesime cagioni, che si son mostrate più adie ! tro, no nolle affrontadogli offendergli; non nolle medesimamete, che quel gior-

Modo del cóbattere

Disauantaggio de' nimici.

Provisione di Cesare.

Intétione di Cesare. no si piantassero le tende, accioche tutti sossero più pronti, et in ordine disegui tare gli auuer sary, ò che di notte, ò pure di giorno diloggiassero. Eglino intan to auedutisi del mancamento del lor campo, attesero tutta quella notte a uenire accrescendo, & allungando i ripari, & uoltauano il campo contra l'altro ca po. Il seguente giorno anchora dal cominciar del di, fecero il medesimo, & uennero in ciò consumando tutto quel giorno. Ma quanto più s'erano uenuti nel lauoro allungando, & haueuano accresciuto i ripari, tato più s'erano allon tanati dall'acqua & con questo male rimediauano a gli altri mali. N on usci la prima notte del capo alcuno p andar pl'acqua. Il seguete giorno lasciata buo. na quardia ne' bastioni secero uscir suori tutto l'essercito pandare a torne:no fu già mandato alcuno a provedere dello frame. Voleva Cefare più tosto, che stretti da que dissicultà fossero forzati di darsi ad esso d'accordo, che cobatter co essi. Egli nodimeno cercana di cingergli con bastioni & con fossi, a cagione di ritardare molto più i subiti loro assalti, a che esso giudicaua, ch'essi douessero per forza uenire . Essi per lo mancamento grăde de gli strami, 👉 per ca gione altresi d'esser più spediti a tal facenda, comandarono, che s'amazzassero tutte le bestie da soma. Et in questi lauori, & in questi trattati si consum. ron due giorni interi. Il terzo giorno gran parte dell'opera di Cefare era già condetta a buon termine. Eglino d'intorno all'otrava bora di quel di, volen lo impedire il lauoro, che si faceua per fortificare, dato il segno cauaron del cam po le legioni, & cosi sotto i ripari misero tutte le genti in battaglia. Cesare leud subito le legioni da lauorare, comandò, che tutta la caualleria si ragunasse, & mise le copagnie de i soldati in battaglia. Egli arrecaua certamente non picciol danno, che si paresse, che egli contra l'openione de foldati, & contra la fama d'gn'uno hauesse fuggito di combattere; ma e' si muoueua per le medesi me cagioni, che si son dimostrate, a non uolere, che si combattesse in alcun mo do: T tanto maggiormente anchora, che il picciolo hatio, che era fra l'uno et l'altro campo, anchor che gli auerfary fossero rotti & uolti in fuga, non poteua giouar molto per ottenere interamente la uittoria. Perche non erano i cam pi l'un più dall'altro lontani, che lo spatio di dui mila piedi. Quindi due parti delle genti ordinate in battaglia occupauan due parti del luozo; & la terzastana unota, lasciata per le scorrerie & impeti de'soldati, se annenisse, che si facesse la giornata: e l'essere i campi si uicini daua commodità a soldati, che rotti si uoltassero in suga, di potersi preslissimamente dentro a'ripari saluare. Egli mosso da questa cagione hauea disposto di resistere a coloro, che gli uenissero contra con l'insegne spiegate, & di non essere il primo a dar dentro. La battaglia di Affranio era doppia, & la quinta legione & la terza haueuano in soccorrere, il luogo di quel Cohorte, che sta per fianco della battaglia a guifa d'ala. Quella di Cesare era triplicata, ma alla prima squadra, nella qua le erantre Coborti della quinta legione, seguiuano in aiuto tre Coborti, che

Prouedimento di Cefare.

Battaglia di Affranio.





u.229.

DD

A Alleggiamento d'Afranio & di Petreio.

B Alleggiamento di Cesare.

C Trincea, che fece Cesare per leuar l'acqua a nemici.

D Trincea, che fece Petreio, & Afranio per andare a tor dell'acqua.

E Cohorti, ch'eran messi per ala nell'essercito nimico. F Legion quinta, ch'era posta in soccorso di quel coborte.

G Legion terza, ch'era in soccorso del cohorte, che le era dinanzi.

H Caualleria nimica.

I Corno destro & sinistro dell'essercito di Cesare, & ogni battaglia era di due cohorti.

K Armati alla leggiera, ch'eran posti in mezo alla

fronte dell'essercito.

L Caualleria che cingeua i sianchi dell'essercito di Ce-

erano diputati alla guardia loro, & di poi tre altri di ciascuna delle sue legio ni. I balestrieri & frombolieri eran messi nel mezo della battaglia, & la ca ualleria cingeua i fianchi. D D Ordinate in questa guisa amendue le battaglie si pareua, che l'uno & l'altro stesse forte nel suo proposito. Cesare di non combattere, se non fosse sforzato: l'altro d'impedire il lauoro di Cesare. Andò nondimeno la cosa in lunga, & le genti si stettero ferme in battaglia per fino al tramontar del Sole. L'uno & l'altro poscia se ritirare i suoi dentro a'ripari. Cesare il seguente giorno si apprestaua di dar compimento a'ripari già cominciati, & eglino di tentare il passo del fiume Sicori, se si potesse guaz- Segto. zare. Cesare poiche si su aueduto di questo, se passare di là dal siume i Tedeschi armati alla leggiera, & gran parte della caualleria, & ordinò spesse guardie sopra le riue del fiume. Assediati finalmente di sorte, che non poteuano hauer più cosa neruna, hauendo tenuto già quattro giorni le bestie senzastrame, mancando loro l'acqua, le legna, & il grano, domandarono di ueni re a parlamento, & doue si potesse fare, in luogo da soldati separato. Doue gli fu questo negato da Cesare, & che fuloro conceduto di parlare in publico se uolcuan parlare, fu dato a Cesare per ostaggio il figliuolo di Affranio. Si condussero in quelluogo, che fu eletto da Cesarc. Affranio parlò si, che era udito da tutti due gli esserciti, che ne essi, ne i soldati doueuano essere imputati, & riprest phaner noluto nerso il loro Signore Gn. Popeo mantenere la fede; ma che gli haucuan fatto il debito dell'ufficio loro, & haucuan patito pure assai, bauendo sopportato il mancamento di tutte le cose. Doue hora assediati d'ogn'intorno, era loro, come a femine, uietato l'andare per l'acqua, pro bibito l'andar auanti è partirsi, si che non poteuano i corpi loro sopportar più il dolore, ne meno altresi gli animi la uergogna. Che dunque essi confessauano di esser uinti, e lo pregauano & supplicauano, se si trouaua in lui punto di pietà che non fossero forzati di condursi all'ultimo supplicio. Dicendo queste cose, ragionò più humilmente, es più pietosamente, che possibil fosse. Cesare a tutto rispose, come con niun'huomo si sarebbono meno conucnuti usare questi termini di lamentationi & di compassione. Percioche gli altri tutti haueuano fatto il debito loro; & egli, che poteua con buon modo tempo, co luogo a proposito uenire al fatto d'arme, non hauca uoluto farlo assine, che si trouassero le cose tutte in migliore stato per uenire alla pace : & l'essercito suo anchora, che hauessero riceuuto ingiuria, & che fossero stati morti i soldati, haueua nondimeno saluato la uita a quelli, che erano nelle sue forze, & tenutigli sicuri: & in somma i soldati dell'essercito di lui anchora haueuano per loro medesimi negotiato di uenire alla pace, nella qual cosa essi pensarono di prouedere alla saluezza di tutti: che dunque i termini usati da gl'huomini di tutti i gradi haueuano mantenuto la compassione, & essi capitani generali solamente haueuan fuggito il uenire alla pace: essinon haueuan uoluto

DD 6

Parlamen to di Aifranio.

Rifposta di Cesare Quello di che è cagione la ostinatione e l'arroganza.

Indegnità grandiffi-

ma.

mantenere la ragione del parlameto ne meno della tregua; anzi haueuan cru delissimamente amazzati i soldati colti all'improuiso, & ingannati sotto il parlamento. Là onde si poteua dire che fosse a punto auuenuto loro quello, che suole il più delle uolte auvenire a'gli buomini per troppa ostinatione, & per troppa arroganza, che ricorrano a quello, & dimandino ardentissimamente quello, che poco auanti hanno fuggito & diffrezzato: che non perciò egli hora per la loro humiltà, nè per alcuna opportunità di tempo domanda ua cose, per le quali si uenissero accrescere le sue ricchezze e'l suo potere: ma che solamen te fossero lasciati quelli esferciti, iquali eglino haueuan già molti anni nodriti contra di lui:percioche non erano state mandate per altra cagione sei legioni nella Spagna, & la settima fatta quiui; nè meno apprestate tante & si grandi armate, nè tanti ualeti & pratichi Capitani sottomes si al pericolo della guer ra; & che niuna di queste cose era stata ordinata per mantenere la Spagna in pace,ne meno per utile di que paesi, iquali per la lunghezza della pace non haueuan già desiderato aiuto ucruno. Che tutte queste cose erano state molto tempo ananti apparecchiate contra di se, & contra di se si ordinauano nuoni modi di gouerni; che un medesimo habbia fino alle porte il gouerno delle cose ciuili, & ottenga mentre stà assente tanti anni l'amministratione di due Prouincie bellicosissime: che contra se si mutauano le leggi & iurisditioni de ma gistrati, che non si debbano mandare nelle Prouincie, si come s'è costumato sem pre, gli buomini dalla Pretura, & dal Consolato; ma più tosto buomini eletti, & approvati da pochi. Che contra lui non valeva nulla la scusa della età, che siano chiamati al gouerno delli esserciti, gli huomini de' quali s'è neduto il paragone nelle guerre passate. Che in lui solamente non si offeruaua quello, che era stato sempre conceduto a tutti gli altri Capitani generali delli esferciti, che per le imprese fatte da loro felicemente se ne tornassero alla patria, ò ue ramente con qualche honore, ò pure almeno senz'alcuna uergogna; & intal guifa lasciassero gli esserciti. Che nondimeno egli haueua patientemente sop= portato queste cose tutte & eramedesimamente per sopportarle: & che quan to faceua hora, non era per cagione di ritenere appresso di se l'essercito condot to quiui da loro (ilche nondimeno non gli sarebbe difficile; ma bene a fine, che non l'hauessero coloro, che se ne po essero poi seruire contra lui. Che dunque se si partissero delle prouincie, si come s'era già detto; & se lasciassero l'essercito; ogn hora, che ciò fosse fatto, egli non era per nuocere a persona : & che questa una era l'ultima & più importante conditione della pace. Ora fu molto grata & sopra modo accetta questa cosa a' soldati , per quello , che a' segni mostrati da loro, si potè conoscere, come quelli, che uinti aspettanano di riceuere qualche danno, & hora ne riceueuano fenza domandarlo il premio di effer lafciati andare. Percioche essendo nata contesa del luogo & del tempo di fartal cosa, tutti cominciarono di sui bastioni, done s'erano fermati, a far segno con la no-

Animoli tà de' foldati Cele riani.

ce & con le mani di douer essere di presente lasciati partire; & che se ciò s'in dugiasse a fare in altro tempo, non poteua esser loro mantenuto, anchor che fosse promesso sotto qual si uoglia fede maggiore. Poi che si fu d'intorno a que sta cosa disputato buona pezza', dicendosi dall'una parte & dall'altra poche parole, si uenne a questa conchiusione; che quelli, che hauessero casa & posses sioni nella Spagna, fossero cassi, & sbandassero subito, & gli altri fossero licentiati al fiume V aro. Et Cesare promise loro, che non sarebbe lor fatto dispia cere alcuno, & nè meno alcun di loro sarebbe forzato a prendere il giuramen to. Cefare oltre a ciò promise loro, che da hora innanzi per sino a tanto, che si fossero condotti al fiume Varo, darebbe loro del grano. Aggiunse parimente, che fosse restituito a ciascuno di coloro, iquali haueuan perduto cosa ueruna in quella guerra, tutto quello che hauessero perduto, & che si trouasse appres so a' suoi soldati: & stimate tai cose giusto prezzo, pagò a' soldati tanti danari in cambio di esse. I soldati poi rimisero in giudicio di Cesare tutte quelle diffe renze, lequali essi haueuano hauute insieme. Petreio & Affranio, essendosi i soldati quasi che amotinati nel domandare le paghe, diceuano di esse non esse re ancora uenuto il giorno, fu domandato, che Cesare douesse darne senteza. Et amendue le parti si contentarono di quanto esso giudicò. Licentiata

in que' due giorni intorno alla terza parte dell'essercito, comandò che due legioni de' suoi facessero la scorta, & l'altre andassero dietro, accioche non facessero gli alloggiamenti molto fra loro lontani; & di questo negotio diede la cura a Q. Fusio Caleno Luogotenente. Et con quest'ordine dato da lui si fè quel uiaggio della Spagna sino al siume Varo; & quiui si sbandaro no gli

Q. Fusio Caleno.

Il fine del primo libro della guerra Ciuile.

altri soldati tutti dello essercito.



## DE COMMENTARI DIC GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA CIVILE.

## LIBRO SECONDO.

Percioche la città di Massilia è quasi da tre bande bagnata dal mare, & l'al

tra è la quarta, che ha l'andata per terra alla città. Et di questo spatio anchora

quella parte, che si congiugne con la fortezza, & rispetto al sito suo naturale,

& per esser quardata da una ualle altissima ricerca un lungo, & difficile asse-

C.Trebo-



R A mentre che le cose, che si faceuano nella Spagna passaua no di questa maniera C.Trebonio Luogotenente, il quale era stato lasciato all'impresa di Massilia, ordinò di fare da due lati della terra i bastioni, & di tirare sotto le mura le uinee & le torri: & l'una era uicino al porto, & all'Arsenale; & l'altra uerso quella parte, d'onde si uiene di Francia & di

Spagnaa quel mare, che conduce alla bocca del Rhodano.

Sito e for ma della città di Massilia.

> dio, & combattimento, C. Trebonio per dar compimento a quel lauoro, fe comandare in tutta la Prouenza grandissimo numero di bestie da soma, & di huomini; quindi comandò, che si portassero quiui delle fascine, & altre materie cosi fatte. Hauendo fatte apprestare queste cose, se subito tirar su un bastio ne, & un'argine d'altezza di ottanta piedi. Ma quella città era già anticamen te tanto ben fornita di tutte le munitioni necessarie per la guerra, & eraui si gran copia di tutte le sorti dell'armi, che que'loro gatti intessuti di uimini, no poteuano altrimenti reggere alla furia di quelle. Percioche i pezzi dell'assi do dici piedi lunghe fatteui prima nell'un de' capi certe punte, & tirate di su le mura con archi grandissimi passando quattro ordini di gratticci ueniuano a fic carsi in terra. Là onde giunti insieme tranicelli di grossezza d'un piede, si copriuano con essi i portici, & intal guisa porgendosi con ordine i soldati sotte questi la materia da fare i bastioni l'un l'altro, si ueniua a far crescere il lauo ro. Andaua auati una testudine di sessanta piedi, fatta solo per cagione di spia nare il luego, & composta di fortissimi legni, & fornita, & coperta di tutte quelle cose, con lequali si potesse difendere dal fuoco, ch'era tirato loro cotra, & da' colpi de' sassi. Ma tutto il maneggio di queste facende era impedito, &

> ritardato dalla grandezza dell'opera,dall'altezza del muro',& delle torri, & dalla moltitudine de gli strumenti da guerra.Gli Albici nondimeno salta uano spesso della terra,& oltre a ciò si gettaua molto suoco ne'bastioni,& nel

Testudine di sessanta piedi. le torri; ma i nostri soldati facilmente riparauano a tai cose, & appresso fatti a nimici graui danni, ributauano nella terra coloro, che erano usciti loro contra. Intanto L. Nassidio mandato da Gn. Pompeo a soccorrere L. Domitio, & i Massilies, con una armata di sedici naui, fra le quali ue n'erano alcune delle ferrate; passò per lo mare della Sicilia, cogliendo Curione all'improuiso, e che non pensaua punto à tal cosa; & accostatosi con le naui à Messina, & fuggitisi per il terrore subito quindi i primi huomini, & il Senato; prese quiui nel por to una delle loro naui, et aggiunta questa all'altre sue naui, seguitò il corso suo uerso Marsilia: & hauendo mandato auanti secretamente una fregata fe sapere a Domitio, & a' Massiliesi la uenuta sua; & strettamente gli pregaua, et essortaua, che uolessero un'altra uolta, aggiunta l'armata sua, affrontarsi con l'armata di Bruto. Haueuano i Massiliesi dopo la riccuuta rotta rifatto quel medesimo numero di naui, hauendo tratte le uecchie dello arsenale & fattele rifare, & consomma industria l'haueuano armate. Eraui medesimamente in ordine gran numero d'huomini da remo, & di marinai, & oltre a ciò ui ha ueuano accozzate, of giunte insieme le naui da pescare, accioche quelli, che operauano i remi, fossero sicuri da colpi dell'arme tirate contra, er haueuan piene tutte queste di balestrieri, & di più sorte d'armi da tirare. Poi che si ui de intal guisa in ordine l'armata, infiammati da preghi di tutti i piu uecchi, & delle madri di famiglia, & delle fanciulle della terra, & dal pianto loro, che uolessero in tanta estremità di tempo souuenire alla patria, con non minore animo, & ardire di quello, col quale haueuano combattuto nella passata battaglia, montarono nelle naui. Percioche auuiene per commune uitio della natura che prendiamo troppo ardire ogn'hora, che le cose non sono state anchora uedute da noi, & che ci son nascoste, & incognite, & cost anche troppo ci arrechiamo poscia terrore, & spauento, si come auenne allhora. Conciosia cosa che la città per la uenuta di L. Nassidio su tutta in un tempo ripiena di grande speranza, & uolontà. V enuto il uento a proposito, sciolsero dal porto, 👉 arriuarono a Taurenta Castello de' Massiliesi là, doue s'era fermato Nassidio. Quiui misero in punto le naui, & di nuouo si mettono in animo di combattere, & scoprirono l'un l'altro i disegni loro. Hebbero i Massiliesi il luogo nella man destra, & Nassidio nella manca. Bruto accresciuto il numero delle sue naui, uenne a trouar costoro. Percioche s'erano aggiunte a quelle, che Ce. sare hauea fatte in Arelate, quelle sei, lequali haueuan gia tolte a Massiliesi. Egli haueua ne' giorni passati fatto rifare queste, & haueuale di tutte le cose fornite. Ora consortati i suoi che coloro che mentre furon freschi et interi era no stati da loro superati, hora in tal guisa gia una uolta uinti disprezzassero, pieno di speranza, & animo migliore contra loro si mosse. Si poteua facilmen te del campo di C. Trebonio, & di que' luoghi alti uedere dentro la terra, come tutta la giouentù, laquale era restata nella terra, & tutti i uecchi pari-

Curione, colto all'improuifo.

L.Naffi=

Tolona.

Bruto.

Arli.

mente co' figliuoli loro,& con le mogli, & con le guardie publiche, à ueramë

te stando sopra le mura leuauano le mani al cielo, ò pure n'andauano per le Chiese de gli immortali Dei : & gettandosi con le ginocchia per terra auanti alle statue loro, pregauano, che sosse loro conceduta la uittoria. Ne ui haueua fra tutti pure un solo, che non istimasse, che'l fine di tutte le lor fortune consistesse nella sorte, & nel successo di quel giorno. Percioche i giouani da bene di tutta la terra, & tutti i primi cittadini, di qual si uoglia età nominatamente chiamati; erano entrati nelle naui di maniera, che se fosse loro auuenuto alcu caso contrario, uedeuano, come no era restato loro più il potere tentare di far cosa ueruna: doue se i loro fossero restati superiori, haueuano speranza di pote re ò con le ricchezze loro, ò co il soccor so d'altri, saluare la città. V enuti alle strette i Massiliesi, non lasciarono in dietro cosa che potesse mostrare il ualor loro, ma ricordeuoli di quelli ammaestramenti, che poco auanti gl'erano stati fatti da i loro, combattenano con quella intentione, come se non fossero per ba uer mai altra uolta tempo di fare alcuno sforzo, ò di tentare cosa ueruna: & quelli, a i quali mentre si combattena, auueniua pericolo della uita, non giudi cauano perciò di auazare di molto la sorte de gli altri cittadini, iquali presa la terra doueuano quella medesima fortuna di guerra sopportare. Ora essendo a poco a poco le nostre naui spartite, con l'arte de' marinai si ueniua a dar luozo alla destrezza delle naui: & se talbora i nostri (offerendosene loro l'occasio ne) gettando gli uncini di ferro, haucua preso qualche naue: porgeuano d'ogni intorno soccorso a i loro, che stretti, & in bisogno si ritrouauano. Ne meno con gli Albici d'appresso attaccadosi mancauano punto d'animo nel menar le ma ni, ne anche eglino cedeuano a' nostri nel ualore: & in un tratto tirata dalle naui minori gran furia di dardi, & altr'armi, feriuano melti de' nostri colti all'improviso, & impacciati. Et hauendo due galee ueduta la naue di D. Bruto, laquale ageuolmente si potena conoscere all'insegna, eran uenute con im peto da due bande a inuestirla; ma Bruto auedutosi di tal cosa, si ualse di si fat tamaniera della prestezza della naue, che di poco spatio passando, si leuò loro dauanti. Et quelle si uennero con tata furia a percuotere insieme fra loro, che l'una & l'altra per la uelocità del corfo nel parcotersi a stranissimo partito si ridusse, & l'una rotto lo sprone, tutta si uenne a fracassare. Le naui dell'arma ta di Bruto, lequali eran quini nicino, anedutifi di tal cosa, nennero tosto con impeto ad assaltare le due cosi impacciate, & con molta prestezza amendue l'affondarono. Ma le naui di Nasidio non furono in questa impresa buone per nulla, anzi prestamente si tolsero della fattione. Percioche queste non erano

spinte a mettersi a uno estremo rischio della uita, ne dallo hauere la patria

auanti a gli occhi, ne da gli ammaestramenti de' parenti loro. Per questo dun

que di quel numero di naui, che queste erano, non andò male alcuna, Dell'ar-

mata de' Massiliesi ne furono affondate cinque, quattro ne furon prese, et una

Valor de'

Battaglia

Naue di D. Bruto.

Naui de' massiliesi, che perirono.

ne fuggi co quelle di Nasidio, lequali tutte insieme nauigarono nella Spagna di quà. Ma dell'altre una, che fu mandata auati a Massilia per cagione di por tar quiui la nuoua; come si cominciò a far vicina alla terra, vi concorse tutta la gente per intedere la nuoua. Poiche quiui fu inteso come la cosa era passata, si cominciò si gran pianto, che si pareua, che in quel punto la città fosse sta ta presa da i nimici. Tuttauia i Massiliesi non con manco prestezza & diligen za cominciarono a mettere in ordine tutte quelle cose, che per disesa della cit tà poteuano. I soldati delle legioni, i quali erano al gouerno dell'impresa dalla man dritta, s'erano accorti per hauere ueduto spesse uolte saltare i nimici fuor della terra, come harebbe potuto giouar loro molto, se hauessero fatta una torre di mattoni sotto le mura per un riparo, & rifugio loro; & da prima per difendersi da i subiti assalti la fecero bassa, & picciola: et in questa si ritirauano, or quindi si difendeuano ogn'hora, che qualche sforzo grande de' nimici gli stringessero molto, & quindi saltauan fuori a ributtare, & seguita re i nimici. Ciascuna facciata di questa torre era di larghezza di trenta piedi, e la grossezza delle mura era de cinque piedi. Ma di poi, si come la sperieza è di tutte le cose maestra, messaui da gli huomini l'arte, & la diligentia; fu trouato, che potrebbe fare un'utile molto grande, se questa s'alzasse su a guifa di torre. Et questo si messe ad effetto in questo modo. Done l'altezza della torre fu giuta al primo palco, l'accomodarono sopra le pareti, di maniera, che le teste delle traui fossero coperte dell'estreme parti della fabrica delle pareti, accioche non auanzasse fuori alcuna cosa doue il fuoco gettato da' ni mici si potesse apiccare. Ora questo palco per quanto comportana il tetto del pluteo, lo ricoprirono di piccioli mattoni, & sopra quel luogo ui misero trani per trauerso non molto lontano dall'estremità delle pareti per sospender da es se quel palco, che doueua servire perricopritura della torre, & sopra que' le gni misero per drittura certe traui a trauerso, et queste legarono insieme con pezzi d'asse: fecero queste traui alquanto più lunghe & più alte, che non era no l'estreme parti delle pareti, assine, che ui fosse doue la materia da courire la cima della torre potesse stare appesa, & hauesse douc posarsi per difesa di tutte le percosse & per ributtare i colpi. Oramentre sotto questo palco si ueniuano fabricando le pareti, ricoprirono l'ultimo palco, che era sopra tutti, di mattoni et di terra affine, che il fuoco de' nimici non potesse fare alcun dan no et oltre a ciò ui distesero sopra delle schiauine; accioche o ueramete l'armi titare da glistrumeti atti a ciò, non ropessero il tauolato, o neramete che i sassi tirati no quasta sero il mattonato. Fecero medesimamente tre stoie di funi da anchore lughe apunto quato era l'altezza delle mura della torre di quattro piedi di larghezza, et queste le appesero legate a certe traui, che auazauano sopra la torre itorno ad essa da quelle tre bade che risguardauano i nimici; la quale sorte sola di riparo et di coperta baueuano altre uolte prouata in altri

Soldati delle le-gioni.

Sperienza di tutte le cose mae stra.

Riparo come gat

Stoie di

Satci.

luoghi, che non si poteua con alcuna sorte d'arme ne distrumenti trapassare. Doue poscia quella parte della torre, la quale era compita, su interamente coperta & quarnita, & fattiui i ripari contratutti i colpi de' nimici; a gli altri lauor i aggiunsero i plutei; cominciarono poi a leuare in alto & sopendere il tetto della torre così intero come era, leuandolo del primo palco con le leue et altri strumenti: & tanto lo ueniuano alzando, quanto rispetto alle stoie appese d'intorno far si poteua. Et in tal guisa nascosti & guardati da cosi fatte coperte ueniuan fabricando le pareti della torre tutte di mattoni. Quindi faceuano con un'altra lieua una armatura o ponte da poter fabricare, ogn'hora, che pareua lor tempo di fermare un'altro palco, & fermauano medesimaméte le traui coperte dall'estremità del muro nella maniera, che haueuano fatto prima. Quindi di nuouo da quel palco alzanano sul'ultimo & piu alto palco della torre, & tirauano piu alto le stoie. Et in tal guisa facendo uennero a fare securamente senza pericolo alcuno, & senza riceuerui pure una ferita sei palchi, & in que' luoghi, che furono da essi giudicati a proposito, lasciarono le finestre per poter quindi tirare contra la terra l'armi. Doue poscia essi beb bero fermo di potere di quella torre guardare tutti i loro lauori, che erano quinci d'intorno, cominciarono a dare ordine di far un Musculo di lunghezza di piedi sessanta di legnami grossi due piedi, & di tirarlo dalle mura della torre per fino alla torre & alle mura de' nimici, et era questo Musculo di que stamaniera. Si fermauano giu nel piano della terra due traui di pari lughez za quattro piedi lontano l'una dall'altra, & sopra queste si ficcauano certe co lonnette d'altezza di cinque piedi, et queste congiunsero insieme tra loro con certe ligature di legni ripiegati con le cime deboli, e là doue si doueuano posare le trani, che si metteuano per cagione di ricoprirlo di sopra, fermarono altre traui di grossezza di due piedi, & quelle legarono con lame di ferro & chiodi all'estremità del tetto dell'opera; sopra l'ultime traui consiccarono al. cuni regoli largi quattro dita, accioche ritenessero que' mattoni, che simurauano sopra que ripari. Poi che questo lauoro fu alzato compiutamente & finito di quanto si richiedeua, si come le traui erano posate sopra que' legni ripiegati acciò tutta la machina fosse sicura dal fuoco, che dal muro le fosse get tato contra, lo rico persero di mattoni & di terra. Sopra i mattoni distesero de' cuoi accioche l'acqua; che per canale ui sosse volta sopra, non dilauasse i mattoni: 5 accioche que' cuoi non fossero guasti ò con suoco ò con sassi, gli ricopersero con le schiauine. Tutta quest opra sotto la couerta de le uinee condussero a perfettione fino alla torre, quindi tosto, fuor dell'openione de i nimici, con le machine nauali, et co' curli sotto la tirarono accosto alla torre de i ni mici, accioche con l'edificio si congiungesse. I Terrazzani in un tratto spauen tati da questo male, cauauano delle mura sassi grosissimi, quanto piu possibil fosse con pali di ferro, e gettandole giù delle mura le uoltanano sopra il tetto

pari lun ghezza.

Traui di

Ingegnistupendissimi.

della machina. La fortezza della fabrica sosteneua la percossa, & tutto quel lo che cadeua giù per l'altezza del tetto della machina sdrucciolando n'anda ua in terra. Onde subito che di ciò si furono accorti, mutaron proposito; & em piti bariglioni di Tormentina, te di pece, u'attaccarono il fuoco, & così accesi disule mura sopra la machina gli rouersciauano. Erotolando cadeuano del tetto, & caduti da banda erano discostati dalla machina con pertiche & con forche di ferro. I soldati intanto sotto la machina, cauauano con pali di ferro i più bassi sassi della torre de' nimici, da quali si reggeuano i fondameti di quel le mura Difendeuano i nostri stando nella torre di mattoni il Musculo, contirare armi, & con altri strumenti da cobattere. & i nimici eran cacciati delle mura, & delle torri; & non era loro conceduto di potere liberamente difender le mura. Ora essendo gia stati cauati molti sassi della uicina torre, cadde con subita ruina una parte di essa, & l'altra parte gia mostraua di uolere andare per terra. Trauagliati allbora i nimici dalla subita ruina della torre, & pieni di spauento per lo non pensato lor danno; dubitando dell'ira de gli Dei, & temendo del sacco della città, subito tutti a popolo senz'alcuna arme, portando sopra il capo certe bende bianche a guisa de diadema; uennero fuori delle porte a ritrouare i luogotenenti del campo, et alzando le mani suppliche uolmente se ne uennero uerso l'essercito. Nell'apparire d'una si fatta nouità si fermò in un tempo il combattere, & il maneggio tutto della guerra; & tutti i soldati voltandosi a dietro partendo della fattione per disiderio d'udire & di uedere si trassero auanti. Tosto che i nimici si furon condotti auanti a' luogotenenti del campo, & a tutto l'effercito, si gettarono tutti a' piedi loro; bumilmente pregando che si douesse attender la uenuta di Cesare, che gia uedeuano la loro città presa, uedeuano tutti compiutamente finiti i loro lauori, la torre loro quasi, che gettata tutta per terra; la onde essinon cercauano di far più difesa, e che non poteua nascere alcuno ritardamento ogn'hora, che e' fos se uenuto, per lo quale se essi non facessero tutto quello, che fosse comandato loro, ad un sol cenno, e' non potessero essere in un tempo messi a sacco. Quindi mostrarono che ogn'hora, che la torre fosse finita d'andare interamente per terra, non si potrebbono in alcun modo ritenere i soldati, che tratti dalla speranza della preda, non saltassero nella terra, & che non la saccheggiassero, et roinassero. Dissero queste et molte altre cose somiglianti, come huomini dot ti, con gran compassione, & sempre piangendo. Onde i luogotenenti del campo mossi da queste cose, leuarono i soldati dall'opera, si tolsero dall'assalto, & lasciarono la guardia nelle machine. E fermata per copassione una certa sorte di tregua, si attendeua che Cesare arriuasse; non era piu chi tirasse ne di su le mura, ne meno de nostri pure un pezzo d'arme, anzi, che tutti come quasi se fosse terminato il tutto, abbandonarono la cura & diligenza loro cosueta. Perche Cesare scriuendo a Trebonio gli haucua piu uolte fatto intedere, che

Bariglio = ni di tormentina

Musculo.

Parte del= la Torre caduta.

I nimici fupplicano i Cefa riani.

Tregua fatta tra Cefare e nimici.

Nimici huomini fenza fede.

Nimici mettono il fuoco nel lauoro de' Ce fariani.

Ordine di Trebonio.

non sopportasse per niente, che quella terra si prendesse per forza, accioche i soldati poi troppo infiammati e per l'odio della ribellione, & per essere stati spregiati, e per la lunga loro fatica; non facessero tutti i giouani morire, perche gia minacciauano di uolerlo fare, & a pena furon tenuti, che non corressero subito nella terra: & presero grave sdegno, perche si pareva, che Trebonio fosse stato cagione, che la terra non fosse stata presa da loro. Intanto i nimi ci huomini senza fede, cercauano tempo & occasione di qualche fraude & inganno. Passati alquanti giorni stando i nostri otiosi, & con gli animi raffred dati, in un tempo sul mezzo giorno, essendosi parte de' soldati discostati, & parte stanchi dalla lunga fatica messis a posare dentro le fabriche loro, & essendo riposte & ridotte al couerto tutte l'armi; saltaron fuori delle porte, & soffiando il uento grande, & fauoreuole, misero il suoco nel nostro lauoro. Et il uento lo uenne di maniera accrescendo & allargando, che la fiamma s'ap prese in un medesimo tempo ne' bastioni, ne' ripari, ne' gatti, nella torre, & in tutti gli strumenti; e furon prima queste cose tutte consumate, che si potesse conoscere in che modo tal cosa fosse auuenuta. I nostri allhora trauagliati da cosi subito caso, presero tosto tutte quell'armi che poterono. Alcuni saltando fuori de' ripari uennero per se stessi alla uolta de' nimici, & con impeto gli af frontarono; ma era vietato loro il seguitare i nimici, che suggiuano da que del muro con l'armi, che tirauan loro contra. Eglino intanto ritiratisi sotto le mura misero sicuramente il fuoco nella torre di mattoni & nel Musculo, & in questa guisa uenne a andar male in un momento di tempo per la malignità de' nimici, & per la forza della tempesta, la fatica de' soldati di moltimesi. Tentarono i Massiliesi il seguente giorno anchora di fare il medesimo effetto: che uedendo soffiare ad un medesimo modo il uento furioso, saltado fuori, uen nero con maggiore ardire alla uolta dell'altra torre, & quiui menaron le ma ni, o in essa o nel bastione gettaron molto suoco. Ma si co re i nostri ne' dì passati haueuano abbandonato il guardarsi, et il combattere quasi affatto, così ammoniti dal caso del giorno dauanti, haueuano apprestato tutto quello, che per difendersi faceua loro di mestiero. Hauendone dunque tagliati a pezzi buon numero, ributtaron gli altri nella terra, senza, che hauessero fatto nulla di quello, che uoleuano. Ordinò Trebonio di rifare, & rimettere in punto con molto maggior diligenza de' foldati, tutte quelle cose, che s'erano perdute. Percioche tosto che essi uidero hauere hauuto cosi mal fine le tante fatiche & apparecchi loro, & la tregua essere statarotta cosi sceleratamente, si dolsero molto, che'l ualor loro fosse cosi schernito & beffato: & perche no u'era quiui d'attorno restato piu d'onde hauere la materia da fare i bastioni, fatti tagliare d'intorno molto lotano per ogni banda gli alberi nel paese de' Massi liesi, et tiratigli quiui, disegnorono un bastioe in una noua soggia, et no piu udi Bastione. I to, di due mura di mattoni di gressezza di sei piedi, & di fare in esse mura

il palco,

il palco, e di quella medesima lunghezza quasi, che era il bastione fatto di pri ma. E doue si parcua che lo spatio ch'era fra le mura, ò la debolezza del lauoro lo richiedesse, ui frametteuano colonne, & sopra ui metteuano traui per trauerso, che potessero tenere più forte il lauoro. E per tutto, doue s'erano fer mate le traui, ricopriuano con graticci, & sopra est ui distendeuano del terreno Stando sotto questo tetto i soldati guardati dalla man desira & dalla mã ca parimente dal muro, & recandoui auanti altri ripari portauano nel lauo ro senza pericolo alcuno quel tanto, che faceua dibisogno. Si lauorana quini con gran prestezza, & i soldati con la loro diligenza & ualore uennero a rimettere in affetto, & rifare in un tempo i danni ricenuti della lunga fatica loro. Elà doue giudicauano conuenirsi, lasciauano nel muro le porte da potere, bisognando saltar fuori. Ora tosto, che i nimici, ch'in si pochi giorni, che s'era lauorato, l'opere lequali esh sperauano, che non si potessero rifare in lun go spatio di tempo, erano con poca fatica gia rifatte di sorte, che non poteano più con la malignità loro farui alcun danno, & che non rimaneua loro più modo alcuno di potere, ò con le forze nuocere a' soldati, ò col fuoco a' loro lauori; & che conosceuano, che in quel modo medesimo si poteua cingere con muro e torri tutta la terra di uerso doue ad essa si poteua per terra passare, di si fatta maniera, che non haurebbon piu potuto fermarsi sopra i loro ripari; conciofosse cosa che si paresse, che i nostri hauessero fabricato altre mura sotto le mura della terra, si che tirauano dentro dell'armi con mano, e che non si poteuano rispetto alla uicinità delle mura ualere de' loro strumenti, ne' quali essi hauenano grandissima speranza; & essendo pari il modo del poter combat tere di sule mura & delle torri, e conosceuano di non esser pari a' nostri nel ualere; ricorfero alle medesime conditioni di uolersi dare a' Romani. Trouan dosi M.V arrone nella Spagna di là: & hauendo hauuto nel principio notitia di quelle cose ch'erano state fatte in Italia, hauendo cattiua speranza nelle co se di Pompeo, ragionaua di Cesare molto amicheuolmente, con dire, che come fatto luogotenente da Pompeo, era a lui per fede obligato, ma che non perciò si tencua manco amicodi Cesare; che appresso molto bene sapeua qual fosse l'ufficio del luogotenente, ilquale le genti in uece dell'Imperatore e per lui teneua: diceua poscia quali fossero le forze sue, & di quale animo fosse tutta quella Prouincia uerso di Cesare. Et ogn'hora che esso ragionaua, tornaua a inferire questo medesimo nel suo fauellare; & non si moueua quindi per andare in alcun luogo. Done poscia esso intese, che Cesare era ritenuto dall'impresa di Massilia, & che le genti di Petreio s'erano unite con l'essercito di Affranio, & che erano uenute genti in gran numero in fauor loro, & che erano in grande speranza, & aspettatione, e che tutta la Spagna di là era d'un medesimo parere; & inteso come la cosa era dipoi passata sotto Ilerda, di quanto s'era patito rispetto Lerida.

Quanto importafsero le Torri fatte da Cefariani.

Marco Varrone.

Cesare ritenuto dalla impresa di Massilia.

Siuiglia.

Varrone orò cotra Cesare.

Apparecchio di -Varrone.

Q. Cassio Tribuno della plebe. Cordona

al mancamento del grano, & tutto questo gli scriueua Affranio uie troppo largamente, & con troppa superbia; anch'egli cominciò secondo'l mutamento della fortuna a irsi mutando, & fe far soldati per tutta quella provincia: & bauendo giamesse insieme due legioni, u'aggiunse d'intorno atrenta Cohorti di soldati per guardia de' fianchi della battaglia usati di andare a guisa d'ala; & ragunò gran quantità di grani, & appresso fe comandamento a i Ga ditani, che douessero fabricare dieci naui lunghe per cagione di mandarne a' Maffiliesi, & ad Affranio parimente, et Petreio. Ordinò medesimamente, che se ne fabricassero molte in Hispali, e leuando del tempio d'Hercole i danari tutti, & tutti gli ornamenti, fe portare ogni cosa nella terra di Gade, et quini mandò alla quardia sci Cohorti di soldati del paese; & a C. Gallonio cauallier Romano amicissimo di Domitio, ilquale madato da Domitio era uenuto quiui per hauer cura della heredità, diede il gouerno della terra di Gade; & in casa di Gallonio fe portare tutte l'arme così publiche come priuate. Et egli orò più uolte grauemente contra Cesare. Bene spesso disse sul tribunale publicamete, come Cesare haueua in piu battaglie perduto, come gran parte de' suoi solda ti lasciando lui, erano passati nel campo d'Affranio; & hauere intese queste cose tutte per più nuoue certe, e da più persone. I cittadini Romani di quella Prouincia spauentati da cosi fatte nuone, furon costretti a forza da costui a promettergli per lo maneggio della Republica cento nouanta mila sesterti, uentimilalibre d'argento, et cento uétimila moggi di grano. Et a tutte quelle città, lequali e' giudicana, che tenessero amicitia co Cesare, poneua maggiori grauezze; & ui metteua le guardie; teneua ragione tra priuati; confiscaua i beni di coloro, iquali hauessero detto nulla ò pur hauessero orato contra la Re publica. Tirana per forzatutta quella Pronincia, con dare a tutti il giuramento a confermare le parole sue, & quelle di Pompeo. Hauuto poscia conterza delle cose fatte nella Spagna di quà, s'apprestaua alla guerra. El'apparecchio suo era di questa maniera. Che facea star seco due legioni nella città di Gade, & quiui teneua tutte le naui. & tutto'l grano. Percioche s'era molto bene auueduto, come tutta la Prouincia era alla parte di Cesare fauoreuole. Et hauendo proueduto l'Isola di naui, & di grano; giudicaua, che no fos se ad esso difficile di poter mantenere la guerra. Ora Cesare auenga, che gli bi sognasse per molte cagioni, & tutte necessarie, tornare in Italia; s'hauea nondimeno messo in animo di non lasciare nella Spagna alcuna parte di guerra; percioche molto bene sapeua come nelle parti della Spagna di quà, i benefici fatti da Pompeo, & i suoi affettionati erano molto grandi. Hauendo dunque mandate due legioni sotto Q. Cassio Tribuno della plebe nella Spagna di là, egli accompagnato da seicento caualli marciò auanti a gran giornate, et man dò prima un bando di che giorno uolena, che i Magistrati, e tutti i primi cittadini di tutte le città si trouassero dentro di Corduba alla presenza sua.

Publicato

Publicato questo bando per tutta la prouincia, non ui fu città ueruna, che al tempo diputato non mandasse a Cordoua una parte del Senato: ne ui hebbe alcun Cittadino Romano di si poco conto, che quel giorno non ui si uolesse trouare. Et egli p se stesso trouădos al parlameto în Cordoua, serrò le porte a V ar rone & ordinò su le mura, & sopra le torri le quardie, & le sentinelle. Ritenne appresso di se due Cohorti, i quali eran detti Cohorti Colonice, essendo arrivati a caso quivi, per cagione di difendere la Terra. In que'medesimi giorni i Carmonesi, che sono huomini d'una delle più gagliarde Terre di tutta quella Prouincia, hauendo Varrone condotti tre Cohorti alla guardia della fortezza; per loro istessi cacciarono i soldati, & serrarono le porte. Per questa cagione adunque Varrone era molto più sollecito di arriuare a Gade con le legioni, quanto più tosto poteua, a finc, che non gli fosse impedita la strada ò serrati i passi; tanto si trouauano uolti a fauorir Cesare gli huomini di quella Prouincia. Et essendosi dilungato quindi alquanto, hebbe lettere da Gade, come tosto, che fu quiui inteso il bando di Cesare, i primi huomini Gaditani s'erano accordati co' Cohorti de' foldati, che stauano quiui alla guardia, di cacciar Gallonio di quella terra, & di tener la terra, & l'Isola tutta per Cesare. E che fermato tal consiglio fra loro haueuano fatto intendere a Gallonio, che uolesse da se medesimo; mentre poteua partirsi da Gade senza pericolo; doue se ciò facesse, essi ui prenderebbon partito. Onde mosso Gallonio da si fatta paura s'era tolto da Gade. Poiche si furono intese queste cose, una delle due legioni di Varrone chiamata la Vernacula, presente lui, & risguar date, spiego l'insegne, os i ritirò dentro in Hispali, of senza far alcun danno si fermò nella piazza & ne'portichi. Fu di cosi fatta maniera lodato questo fatto da Cittadini Romani, iquali eran quiui, che ciascun di loro molto uolentieri gli riceuette in casa sua. Varrone spauentato per queste tai cose, hauendo promesso (uoltato il uiaggio suo) di uenirsene alla uolta d'Italica, gli fu fatto intendere da suoi, come le porte di quella città erano di già serrate. Là onde poi, che si uide serrati tutti i passe, mandò dicendo a Cesare, come e' consignerebbe la legione, a chi da esso gli susse commesso. Onde egli ui mandò subito Sesto Cesare, & comandò che la desse a lui. Varrone poi che egli hebbe data in tal guisala legione, se ne uenne alla uolta di Cordoua per trouar Cesare, doue rendutogli coto dell'amministratione delle cose publiche, gli diede fedelmente nelle mani tutti que' danari, iquali esso haueua; quindi gli scoperse tutta quella quantità di grano, & di naui, che per tutto si trouaua. Cesare sè parlamento dentro di Cordoua, & rese infinite gratie a tutte le nationi: a'cittadini Romani, che hauessero con diligenza cercato di hauere la ter ranelle forze loro; a gli Spagnuoli, che hauessero cacciate le guardie ; a Gaditani, che hauessero rotto le forze de gli aunersari, & che per loro istessi s'hauessero guadagnata la libertà: a i Cohorti poscia, & a i Capitani, iquali erano

Cohorti Colonice

Verracula legione di Varrone.

Siniglia.

Vterra.

Cefare fa parlamen to dentro di Cordoua. andati quiui alla guardia, che hauessero con il ualore loro mantenuto i partiti da quelle genti presi. Liberò i Cittadini Romani dal pagare que' danari, iquali haueuano publicamete promesso a Varrone. Restituì tutti i beni a coloro, iqua

li e' troud, che haueuano fauellato troppo liberamente e' che per si fatta cagio ne n'erano stati prinati; & hanendo fatti alcuni presenti publici, & de i prina ti anchora; fè che tutti gli altri furon ripieni di buona speranza del tepo, che doueua uenire; & fermatosi in Cordoua due giorni solamente, se n'andò quindi alla uolta di Gade, doue uolle che fossero riportati nel tepio di Hercole tutti que' danari, & ornamenti, che n'erano stati cauati; & messi in una casa priuata. Diede il gouerno di questa Prouincia a Q. Cassio, lasciandogli quattro legioni di soldati; & egli con quelle naui, le quali haueua fatto fare M. Varrone, & che per suo comandamento haueuano fabricate i Gaditani, in ispatio di pochi giorni arriuò a Tarracone; Aquini attendeuano la uenuta di Cefare gli ambasciadori di tutte le terre, quasi della Spagna di quà. Et hauendo in quel medesimo modo riceuuto in alcune città molti honori, & in publico, & in pri uato, si partì di Tarracone, & caminando per terra arriuò a Narbona, & quin di a Massilia; e intese quiui esser fatta la legge del Dittatore, & esser stato chiamato Dittatore da Marco Lepido Pretore. I Massiliesi tranagliati da tutti i mali; condotti in uno estremo mancamento delle cose da uiuere; uinti già due nolte in battaglia di mare; rotti in spesse fattioni; sbattuti oltre acciò da una grauissima peste; rispetto all'essere stati si lungamente riserrati, & per ba uere mutato il uitto; conciosiacosa che tutti usassero per loro cibo per uiuere panico uecchio, crorzo guasto, lequai cose erano state già anticamente proue dute, o messe nelle munitioni per ogn'hora, che auuenissero cosi fatti casi; atterrata la torre; smatellata buona parte delle mura; perduta ogni speraza d esfer più soccorsi; & delli esserciti, iquali haueuano inteso esser uenuti nelle forze di Cesare; si diliberarono di redersi liberamete senza fraude niuna. Ma L. Domitio pochi giorni auati conosciuto l'animo de' Massiliesi, hauendo fatto pro uedere tre naui, due delle quali haueua cosegnate à suoi famigliari, egli era motato in una, & ueduto come'l mare era torbido per la tepesta grade, se dare de'remi in acqua. Veduto costui quelle naui, che mandate da Bruto nel modo, che soleua fare ogni giorno, faceuano nel porto la sentinella, slaccate l'anchore, si misero a seguitarlo. Ora di que'tre legni un solo doue era su egli sè disesa, & seguitò di fuggire; Faiutato dalla tepesta, si tolse prestamete loro dauan

ti.Gli altri due spauëtati dal subito uedersi sopragiunti dalle nostre naui , si ri tiraron salui nel porto.I Massiliesi intato, si come era stato comidato loro tut-

te l'armi, gli struméti da guerra portarono fuori della città. Quindi trassero del porto et dell'Arsenale tutte le naui, gappresso diedero tutti i danari del publico. Cesare, poi che hebbe tutto ciò messo a essetto, saluadogli più rispetto al nome gantichità loro, che per i portamenti fatti uerso di lui, ui lasciò alla

Aragona.

massiliani si uogliono redere

Domitio fugge.

I Massiliesi si rendo no. guardia due legioni. L'altre tutte madò alla uolta d'Italia, & egli se ne andò uerso Roma. In questo medesimo tepo partitosi C. Curione di Sicilia, & andatosene in Africa, Inon facendo da prima alcun conto delle genti di P. Attio Varo, ui conduce ua seco due delle quattro legioni, lequali haueua hauuto da Cesare, & cinqueceto caualli: & hauedo nauigato cotinuamete due giorni inte ri & tre notti appresso, arriuò finalmete a un luogo, che si chiama Aquilaria. E' questo lontano da Clupea a punto uentidue miglia, & la state non u'è male habitare, Tè posto nel mezo di due scogli bene alti, che sporgono in mare. At tendendo la sua uenuta uicino a Clupea L. Cesare figliuolo, co dieci naui lughe, le quali P. Attio tolte già nella guerra de Corfali; haueua fatto raccociare in Vtica per cagione di questa guerra; & haunto sospetto per uedere si gran numero di naui, trouadosi in alto mare, s'era fuzgendo ritirato uerso terra; & da ta la sua galea al lito uicino, restata in secco, & abandonatala, quiui, egli per terra era fuggito in Adrumeto. Staua in questa terra alla guardia c. considio Lungo con una legione. L'altre naui di cesare dopò la suga di costui si ritiraro no anch' elleno in Adrumeto. Seguitando costui M. Russo Luogotenente con do deci naui, lequali curione haueua seco menate della Sicilia per guardia di quelle da carico, dopò che egli hebbe ueduta nel lito la galea così abbandona ta, la fè cauare quindi, tirar fuori e remorchiare; & egli con l'armata tornò a curione. Mandò Curione innanzi Martio con le naui alla uolta d'Utica, & egli anchora ui marciò con tutto l'essercito; & andato auanti due giornate giunse al fiume Bagrado: qui ui la sciò co le legioni c. caninio Rebilo Luogote nente, o egli passò auanti con la caualleria, per riconoscere i campi cornelia ni: perche questo luogo era sopra modo giudicato a proposito per fermarui il campo. E' questo un monte diritto, che sporge sopra il mare dirupato da amen due le bande & molto aspro: bene è uero, che da quella parte, che è uolta uerso V tica, la sommità, & montata sua è alquanto più piaceuole. È lontano da V tica and ado per uia dritta poco più d'un miglio. Si troua bene in questo uiag gio una fontana, che per lunga uia mette in mare, & allaga d'intorno molto paese, & se alcuno uuol fuggire di passarui per giro di sei miglia, arriuerà al laterra. Poi che curione hebbe ben ueduto & considerato questo luogo, uide i ripari del campo di V arro , che dalla parte della porta detta Bellica si giugneuano con le mura & con la terra: Trispetto al sito naturale del luogo uide che erano molto forti & guardati, che da una banda eran serrati da essavti ca,dall'altra dal theatro, ilquale è dauati alla città, & dalle gradissime fonda menta della fabrica, & che la strada da potere andare al campo era molto dif ficile & stretta. Et insiememente uide come le strade tutte erano di gente cal cate, che andauano sgombrando, si come ne' subiti romori si suol fare, portado le robbe delle uille dentro nelle terre. Ora egli midò tosto quiui la caualleria, che scorrendo rubbasse, & hauesse ciò in luogo di preda; Fin un medesimo te-

C. Curio-

Aquilaria

Coros.

Biserta.

Adrume=

Biserta.

Bagrada

Căpi Cor neliani. GiubaRe amico di Pompeo.

Curione dell'essercito chiamato Imperatore.

Le géti di Giuba rot te.

Di Cama pagna di Roma. Varo.

po saltarono fuor della terra da seicento canalli de la Numidia, & quattrocen to fanti appresso, mandati da Varro per soccorrere a que' bisogni; le quai genti erano state mandate pochi giorni auanti a V tica dal Re Iuba in soccorso. Era costui amico di Pompeo per hauergli riceuuto in casa suo padre; & inimi co di Curione, percioche allbora che egli era tribuno della plebe hauea publicata una legge per laquale e' confifcaua il Regno di Iuba. Ora i caualli dell'una parte & dell'altra si corsero ad affrontare; ma per dire il uero i caualli del la Numidia non poterono altrimenti resistere al primo assalto impetuoso de nostri, ma mortine d'intorno a cento uenti, gli altri si ritirarono nel capo sotto la terra. Curione intanto subito che furono arrivate le naui lunghe, fè protestando intendere alle naui da carico, che s'erano fermate a V tica, lequali erano intorno a dugento, come egli era per tenere per nemici tutti coloro, iquali non dessero tosto de'remi in acqua per la uolta de' campi Corneliani. Tosto che fu udito il fatto protesto, tutti in un tempo staccate l'anchore la sciarono Utica, es passarono colà, oue era stato loro comandato: per questo fatto l'essercito fu in un tratto ripieno d'abondanza di tutte le cose. Dopò che Curione hebbe fatto questo, si ritirò a gli alloggiamenti uicino al fiume Bagrada, & quiui fu datutto l'essercito a una uoce chiamato Imperatore. Egli il seguente giorno condusse l'essercito alla uolta di Vtica, & fermò quiui il campo uicino alla cit tà. Non erano anchora finiti i ripari del campo, che i caualli della guardia fanno intendere, come gran numero di caualleria, & di fanterie, mandate dal Re in soccorso, marciauano alla uolta di Vtica, & in quello istesso tempo si ue deua una gran poluere in aria, & a un tratto si uide comparir quiui la uanguardia della prima battaglia. Curione trauagliato molto pla novità di que sta cosa, spinse innanzi la caualleria, che ritenesse il primo impeto; & che gli trattenesse. Egli prestamente leuati i soldati delle legioni dal lauoro, gli se mettere in battaglia; & in tanto i caualli uennero co' nimici alle mani; & auanti che le legioni si potessero spedire, & che potessero sar testa, tutte le genti mandate dal Re in soccorso impedite, & sbaragliate, percioche eran uenute marciando senz'alcun'ordine, & senza sospetto ueruno; furon rotte & uoltaronsi a suggire; & saluandosi quasi tutti i caualli perche correndo lungo i liti del mare s'erano con prestezza ritirati nella terra, ui restò morta gran parte della fanteria. La notte seguente due Capitani Marsi, fuggedosi del campo di Curione con uentidue caporali passarono nel campo di Attio Varo. Ora quesli à ueramente dissero quello, che haueuano per certo in openione, à pure uolsero anchora compiacere a Varo, che glistaua audire; percioche noi ci mouis mo uolentieri a creder quello, che uorremmo; & babbiamo heranza, che gli altri ancora siano di quel parere, che siam noi. Affermarono per certa cosa che tutti i foldati di Curione nell'animoloro gli erano nimici, & che faceua sopra modo di mestiero, che gli esserciti si uenissero a ueder in faccia, & che si

desse facultà di uenire a parlamento. Varo, mosso da così fatta openione, la mattina uenente cauò di buon'hora tutte le genti fuor del campo. Curione d'al tra parte fè anch'egli il somigliante: & essendo nel mezo fra l'uno & l'altro campo una ualle no molto grande, ciascun di loro ordinò le sue squadre in bat taglia. Si trouaua nell'essercito di Varo Sesto Quintilio Varo, il quale per qua to s'è dimostrato più adietro, s'era trouato già in Corfinio. Questi liberato da Cesare era uenuto in Africa, & Curione haueua codotte per mare quiui quel le due legioni, lequali Cefare haueua riceuute a Corfinio. Di maniera, che mutati pochi Capitani solamente, erano quelle mede sime compagnie, & que' caporali medesimi. Quintilio offertasigli questa occasione di potergli chiamare per nomi loro, cominciò a farsi uedere intorno alla battaglia di Curione, & a pregare strettamente i foldati, che non uolessero mandar uia in loro la memo ria del primo giuramento, che sotto Domitio, & sotto di se Luogotenente haueano già dato; Enon uolessero uoltar l'armi contra coloro, che haueuano già corso con essi una medesima fortuna, & haueuano insieme patito in uno istesso assedio: che non volessero altresi combattere in favor di coloro, iquali per dir loro uillania, gli chiamerebbono fuggitiui. Aggiunse anco a questo alcune poche cose con dar loro speranza di far loro de' doni: laqual cosa e' doueuano attendere dalla sua liberalità, se nolenano lui, & Attio seguire. Poiche egli bebbe in questa quisa loro fauellato, non si uide in alcun lato dell'essercito di Curione mostrare alcun egno: & cost amendue fecero rientrare i loro soldati dentro da'ripari: Enel campo di Curione furono tutti assaliti in un subito da una paura molto grande. Percioche questo sospetto si uenne tosto accrescendo per le molte uarie cose, che si ragionauano tra soldati uniuersalmente. Concio fosse cosa, che ogn'uno trouaua nuoue openioni, & raccontando quello, che ha ueua da altri udito ui accresceua qualche cosa di suo, si come la paura sua gli dettaua. Onde ogn'hora che, uno diceua una cosa, & ch'ella si ucniua spargendo fra molti altri, & che uno la raccontaua ad un'altro, si pareua, che fossero molte le cagioni di cosi grantimore, come era, la guerra Ciuile, una sorte si fatta di huomini, che poteuano fare liberamete quello, che più loro era in gra do, e seguitare quel tanto, che essi stessi noleuano; quelle legioni, che poco auan ti s'erano trouate appresso gli auuersary; percioche l'hauer hauuto prat che con essa, gli haueua fatto scordare il beneficio riceuuto da Cesare; le offerte che faceuano loro, o oltre acciò le terre, che accostauano co' fauori diuerse parti. Nè ueniuano i soldati di queste legioni da Marsi, & Peligni solamente, ma etiandio d'altronde; come quelli; che la passata notte erano stati d'una medesi ma squadra, & soldati insieme; & alcuni prendeuano le cose ragionate da sol dati universalmente come di maggior importanza; & più pericolose, che non si diceua; & alcuni altri, iquali uoleuano esser tenuti uie più dilizenti, ne fingenano dell'altre. Là onde chiamati a configlio per queste cagioni i primi del

Sesto Quintilio Pentina.

I soldati di Curione assaliti da paura.

Popoli di Căpagna e d'abruz zo. Diuersi pareri nel capo de' Cesariani campo, cominciò a trattar quiui di come si douessero gouernare intorno a que Sti casi. V'erano de pareri, che si douesse in ogni modo far forza di assaltare il campo di Varo, perche questi tali giudicanano, che l'otio sopra tutto fosse contrario a questi disegni & andamenti somiglianti de' soldati. Et in somma conchiudeuano, che era molto meglio di tentar la sorte della guerra con la uir tù & ualore combattendo, che abbandonati da suoi & tolti in mezo, patire grauissimo supplicio. Vi erano altresi di quelli, che giudicauano, che si douesse dopò meza notte muouere il campo, & andarsene ne' campi Corneliani, accioche corso in quel mezo maggiore spatio di tempo, gli animi de' soldati si uenissero a rinfrancare, & anche accioche se fosse loro auuenuto qualche strano cafo potessero quindi per esserui gran numero di naui ritirarsi più sicuramente & più ageuolmente nella Sicilia. Ora Curione non tenendo buono ne l'uno ne l'altro di questi pareri, diceua, che quanto l'uno di questi pareri mancaua d'animo, tanto l'altro n'haueua troppo; che questi risguardauano a un uituperosissimo fuggire, & quelli giudicauano di douer combattere in luogostranissimo. Con che speranza, disse egli crediamnoi di potere combattendo entrare dentro a ripari del campo nimico cosi ben fortificato & dall'ar te usataui, & dal sito naturale del luogo? E che haremo noi guadagnato poi, se ci ritireremo dal combattere i ripari del campo nimico, hauendoui riceuuto qualche gran danno? Come quasi se il succedere felicemente l'imprese non acquisti a' Generali la beniuole za de gli esferciti, & l'imprese succedute in co trario no procaccino loro l'odio Glamaliuoleza. Et il muouere hora il capo è egli altro, dite di gratia, che un mostrare una uituperosa fuga, & appresso una disperatione universale, & ribellione dell'essercito? Percioche no fa già di mestiero, che gli huomini prudeti so pettino, che di loro si babbia poca sede, ne meno che i maluagi sappiano, come di loro si ha sospetto; pehe la paura accresca a coloro la licetia & a'nostri scemi la diligeza & la protezza. E se noi dun que habbiamo di quelle cose cotezza, che si dicono della ribellione dell'essercito, lequali io certissimamete tego p fermo, ò che siano al tutto false, ò che siano almeno molto minori, che non sono giudicate; quato è egli il nostro migliore, che noi fingiamo no saperle, celiamo, che noi p noi medesimi le confermia mo? Ditemi un poco, no si dee egli p no accrescere ne gli auuersarii la speraza, da noi ricoprire i mancamenti dello essercito nella guisa, che si coprono le ferite del corpo? Ma ui aggiungono anchora, che si debba andar uia dopò la mezanotte assine, di potere andare, per quello che io ne creda, più licentiosamen te, quelli che uozliono far forza di commetter qualche errore. Percioche que ste cose ò ucramente sono impedite dalla uergogna, ò dalla paura, alle quai cose la notte e sopra tutto contraria. La onde io, per dir il nero, non bo tanto animo, che senza alcuna speraza giudichi, che si debba assaltare il cam-

po de'nimici; ne meno ho si gran paura, che io abbandoni me stesso. Anzi che

Parole di Curione.

Biasimo.

Prudenza di Curione. giudico, che sia da tentar prima tutte le cose, & già tengo per certo, che d'intorno a queste cose farò questo giudicio insieme con la maggior parte di uoi. Poiche fu licentiato il consiglio, fe chiamare i soldati tutti a parlamento, & tornò loro a memoria, come Cesare s'era ualuto della lor diligenza & prontez za sotto Corfinio, come col beneficio loro e con l'auttorità haueua ridotto gran parté d'Italia in suo potere. Percioche dipoi, disse egli, tutte le terre hanno seguitato uoi, & quanto uoi hauete fatto, & non senza cagione ha Cesare amicheuolissimamente di uoi, & eglino altresi gravissimamente facto giudicio. Perche Pompeo si parti d'Italia (non già cacciatone co alcuna battaglia) mutando proposito solo per lo pregiudicio di quanto haueuate fatto uoi. Cesare di uoi sidandos ha rimesso in uoi me, che gli era carissimo, & anche la prouin cia della Sicilia, & l'Africa, senza lequali non può Roma, ne meno Italia difendere. Hauni hora di quelli, che ui confortano, che ui ribelliate danoi. Ditemi un poco che altra cosa desiderano essi maggiormente, che in un istesso tempo atterrare noi, & fare incappar uoi in una disconueneuole sceleratezza? O che più cattino giudicio far possono di uoi quei, che sono in colera con uoi, che questo che siate traditori a coloro, che giudicano di riconoscere ogni cosa da uoi? E che ueniate appresso nelle forze di coloro, iquali stimano di essere in cosimal termine solo per uostra cagione? Dite di gratia, non hauete uoi udito le cose fatte da Cesare nella Spagna? Come da lui sono stati rotti due esserciti?uinti due Capitani?ricenute in suo potere due prouincie?& que ste facende tutte ha fatto in spatio di quaranta giorni, ne' quali Cesare è stato a fronte con gli auuersary. Quelli dunque, che mentre furono sani & salui, non poterono restare a fronte a i nostri, hora che son perdenti, ui resteranno? Ora noi che hauete feguito Cefare quado la uittoria era incerta, hora che già suede il successo della guerra, seguirete colui che ha perduto, e che douete effere guiderdonati del buono ufficio fatto da uoi? Perche e'si chiamano abandonati da uoi, & per uoi uinti, & fanno mentione del primiero giuramento uostro. Ditemi dunque hauete uoi lasciato L. Domitio, ò pure L. Domitio lasciò uoi? Non ui lasciò egli, quando uoi erauate pronti di sopportare ogni strema sorte? Non cercò egli di saluarsi suggendo nascosamente, si che uoi non lo sapeste? Non foste uoi saluati da Cesare per humanità sua allhora, che da lui ui trouauate tra diti? Come ui potè egli ritenere sotto'l dato giurameto, se pri uato, & prigione esso gettati via i fasci, & diposto l'imperio era venuto nell'al trui forze? Vi resta hora il nuouo obligo uostro, che spregiando hora il giura meto, che ui tien legati, habbiate risguardo a questo, che per essersi reso prigio ne il uostro capitano, Shauer pduto il primiero suo stato quel primo giurame to è leuato uia. Ora io credo, che se uoi tenete miglior Cesare già uenite a igiu riarme, ilquale no sono p andar dicedo i portameti mici uerso di uoi che sono p fino a hora molto minori, che io no uorrei, etche uoi no attedete. I soldati hano

Valore.

Pentina.

Debito.

Ragioni potentissi me.

nondimeno nel fine delle guerre riceuuto il premio delle fatiche loro: e uoi no state punto in dubbio di quale questo fine debbariuscire. Eperche passerò io senza ricordare la diligenza nostra, & a qual fine et a che sorte sia per fino ad hora riuscita la cosa? V'incresce forse & ni pentite che io habbia passato l'essercito tutto a saluamento, & senza che ni sia perduta pure un i sola naue? che subito alla prima giunta habbia rotta l'armata nimica al primo affronto? che io sia restato due uolte in tempo di due giorni uincente nelle fattioni della canalleria? ch'io habbia canate del porto, & di quel golfo di mare de gli auuersarij ducento naui ? Et che io gli habbia già ridotti a termine, che non possono ne per terra ne per uia di mare esser souuenuti di uettouaglia? Voi dunque rifiutata quella sorte, & que' Capitani seguirete bora il uituperio di Corfinio, ò la fuga dell'Italia, ò la refa delle Spagne, ò i pregiudicij della guer ra Africana? Certa cosa è, che io ho uoluto esser chiamato soldato di Cesare: uoi hauete uoluto chiamarmi del nome dello Imperatore: è se di ciò u'incresce, si che ue ne pentite, io ui rimetto il beneficio sattomi, rendetemi il mio nome, accioche non sipaia, che per iscorno, m'habbiate fatto cotale honore.

Quanto possano le parole de' Capitani.

Ora i soldati tutti infiammati dal ragionamento di costui bene spesso sin men tre e parlaua in tal guisa, gli rompeuano le parole di maniera, che si pareua, che con dolor grande sopportassero, che si hauesse sospetto, che sossero poco fedeli. Nè cosi tosto mosse per partirsi d'onde haueua fauellato, che tutti generalmente lo ueniuano confortando, che uolesse stare di buono animo, & che non dubitasse punto di far la giornata, & di far paragone delle forze, & insiememente del ualor loro. Mutatosi per questa cagione ogniuno di uolere, & d'opinione, Curione con darui egli il suo consentimento diterminò, che come prima si potesse, si uenisse a terminare l'impresa co'l fare il fatto d'arme. Il giorno seguente hauendo cauato suor de'ripari l'essercito, mise tutti i soldati in battaglia in quel medesimo luogo, nel quale e's'era sermato que'giorni dauanti. Et Attio Varro anchora, non dubitò d'altra parte punto di cauare fuori de ripari le sue genti, per non lasciare andare uia la facultà, se gli si offerisse l'occasione, ò di sollecitare i soldati, ò di uenire alle mani in luogo, che fos se proposito. Era fra queste due battaglie, si come s'è già ueduto poco fa, una ualle, che la salita sua non era molto grande, ma difficile, & strana. E l'uno, & l'altro attendeua, se l'essercito de gli auersary tetasse di passarla, affine di uenire alle mani in luogo più commodo. Eccoti in un tempo, che dal maco lato tutta la caualleria di P. Attio, & insieme con essa molti armati alla leggiera framessi tra i caualli, eran di lontano ueduti allhora che essi si calauano nella ualle. Curione mandò tosto cotra costoro la caualleria co due Coborti di Marruc cini, nè poterono i caualli de i nimici sostenere il primo impeto di costoro; anzistringendo forte i caualli suggendo se ne tornarono fra i loro. Gli armati alla leggiera, iquali insieme con essieran corsi auanti; abbandonati da loro,

Popoli dello Abruzzo.

eran da' nostri tolti in mezo, & tutti mandati a fil di spade. Voltandosi a questa nolta la battaglia tutta di Varro, nedena i suoi fuggire, & esser tutti tagliati a pezzi. Allhora Rebillo luogotenente di Cefare, il quale Curione hauea fin di Sicilia menato seco, perche sapeua come egli era molto pratico nel mestiero della guerra,Tu uedi disse,ò Curione il nimico spauentato , perche dunque dubbioso ti stai, the nonti serui dell'opportunità del tempo? Egli allhora bauendo detto prima solo una cosa a soldati, che uolessero ricordarsi di quello, che'l giorno dauanti haueuano in presenza sua confermato; comandò, che lo seguitassero, & egli corse auanti a tutti gli altri . Erala ualle di si fatta maniera impedita, & erta, che i primi nel salire se non erano aiutati da i loro, malageuolmente ui si poteano salendo condurre Ma i soldati Attiani bauen: do già la paura preso gli animi loro per la suga, & occisione de gli altri loro, non haueano uolto punto il pensiero al fermarsi, & tutti gia stimauano esser tolti in mezo dalla caualleria. Onde auanti che si potesse tirare pure un'arme, ò che i nostri si fossero fatti più loro vicino, tutta la battaglia di Varro uoltò le spalle, & ritirossi dentro a'ripari del campo. In questa fuga un certo Fabio Peligno soldato de'più bassi ordini dell'essercito di Curione, seguitan do la prima squadra di coloro, i quali si fugginano; andana con alta noce chia mando Varro per nome, cercado di lui, di sorte, che si pareua, che fosse uno de' suoi soldati, & che lo uolesse auuertire di qualche cosa, ò gli uolesse parlare. Doue egli hebbe sentito spesse fiate chiamarsi, lo risguardo, & fermossi, & gli domandò chi fosse, & quello, che e' uolesse. Colui menò per ferirlo sopra la spalla disarmata, & ui mancò fermamente poco, che egli non l'amazzasse, ma egli alzando uerso la botta lo scudo schiuò quel pericolo. Fabio tolto in mezo da soldati, che erano quiui d'intorno, fu in un tempo ammazzato. In tanto le porte del campo furon prese dalla moltitudine di coloro, che fuggiuano, & dalla gran turba, la strada era impedita, & furon maggior numero quelli, che lasciaron quiui senz'alcuna ferita la uita, che quelli che morirono nella fattione, & mentre fuggiuano. Et ui mancò poco, che non fossero cacciati del campo anchora; e ui furono alcuni, che non restando di correre entrarono nella terra. Ma il sito naturale del luogo, doue era fermato il campo, & i si ben fatti ripari, da una parte uietauano il passo, & dal'altra parte i soldati di Curione uenuti fuori solo per combattere, baueuano mancamento di quelle cose, che faceano dibisogno per dar l'assalto a'ripari del cam po. Là onde Curione se ritirare i suoi soldati a gli alloggiamenti, essendo i suoi tutti salui, fuor che Fabio. Morti dei soldati de gli auuersary intorno a seicento, & feriti; tutti questi alla partita di Curione, & molti altri appresso singendo di fare per cagione delle ferite partendo per paura del campo, si ritirarono nella terra. Varro auedutosi di tal cosa, & conosciuta la paura dello essercito, lasciati nel campo per una certa dimostratione il trombet-

Rebillo . Luogote . nete di Ce

Rotta de' foldati di Accio.

Dell'Abruzzo Fabio Peligno.

Fabio tagliato a pezzi.

Sito della campo.

Varro riduce l'effercito dé tro la terra di Vtica. mandati del Re Giuba in aiuto di Varro.

Biserta.

Disegno di Curione di me nar la guerra in lungo.

ta, & alcune tende, condusse chetamente dopò la meza notte tutto l'essercito dentro nella terra. Curione il seguente giorno diede ordine di assediare Vtica, & di cingerla tutta co'bastioni. Era dentro la terra un popolo non usato alle guerre per essere stato lungamente in otiosa pace. Erano i cittadini di Utica amicissimi di Cesare per certi benefici, che Cesare haueua fatti loro, & essendo le genti, che quiui erano ragunate di diuerse nationi, & la paura presa dalle passate battaglie era molto grande. Et intal guisa tutti andauano scopertamente ragionando dell'accordo, & di douersi rendere. Et andauano negotiando con P. Attio che non uolesse con la sua pertinacia uoler metter sossopra tutti i loro beni, & le cose di tutti loro. Mentre si trattauano quini queste cose arrivarono i mandati del Re Iuba, che erano uenuti auanti per cagione di fare intendere come egli ueniua in persona con grande essercito, & di essortarli, che si mettessero a quardare, & difendere la città loro. Questa nuoua, uenne a rinfrancare gli animi già interamente spauentati. Questo istesso era fatto intendere a Curione; ma era si grande la fi danza, laquale egli haueua nelle proprie sue cose, che non si poteua recare a daruitroppa fede. Era già per lettere, & per mandatiuenuta in Africa la nuoua, come l'imprese di Cesare nella Spagna erano felicemente succedute. Là onde insuperbito da queste cose tutte, non istimana, che quel Re hauesse ardire di fare contra lui cosa ueruna. Ma doue poscia gli fu da molti afferma to per certa cofa, come già l'essercito del Renon era da Utica più lontano, che uenticinque miglia; lasciati que ripari si ritirò co suoi ne campi Corneliani; e cominciò a far portar quiui del grano, a fortificare il campo, & a farui recare della materia atta a ciò. Quindi mandò tosto nella Sicilia, che gli fossero mandate due legioni, & il rimanente della caualleria. Era il campo fermamente molto a proposito per mantenere in lungo la guerra & per lo sito suo naturale, & per essere in luogo forte, & ben guardato, per hauere il mare ui cino, per l'abbondanza dell'acqua, & del sale, perche n'haueuano già fatto quiui gran quantità condurre alle uicine saline, ne poteua mancar loro materia da fortificare per lo numero grande de gli alberi, ne meno de grani; perche già i campi tutti n'erano sopra modo ripieni. Curione dunque col parere & consentimento di tutti i suoi s'apprestaua di attender quiui l'altre sue gen ti, & di menare la guerra in lungo. Ordinate in tal guisa le cose , & appresosi a cosi fatti pareri, come giudicati buoni, intese da alcuni fuggiti della terra, come il Re Iuba chiamato indietro per la guerra attaccata co'popoli uoi uicini, & per le discordie de Lettitani era rimaso nel regno. E che Sabura suo luogotenente mandato da lui con poco essercito, si ueniua già facendo uicino a Vtica. Egli dunque prestando fede temerariamente a costoro, mutò proposito, & deliberossidi affrontare i nimici & terminarla con far la giornata. L'essere egli giouane operò in lui molto a fare, che egli tenesse questo partito migliore; & appresso la grandezza dell'animo suo, il successo delle cose fatte ne'tempi passati, o la fidanza che e'teneua, che tale impresa gli douesse riuscir bene. Mosso da queste cose la prima notte, che uenne, mandò tutta la caualleria al fiume Bagrada ad affrontare il campo de'nimici, de'quali era general Capitano Sabura, si come s'era inteso auanti. Ma neniua poscia in die tro il Re con tutto l'essercito, et erasi fermato lontano da Sabura per isbatio di sei miglia. I caualli mandati fecero quella notte il uiaggio loro, & assaltarono all'improuiso i nimici, che di ciò non pensuano nulla. Perche le genti di Numidia s'erano, secondo un loro costu me barbaro fermate, sparse quà & là senz'ordine alcuno. Et assalitigli sommersi nel sonno & sparsi come era no,ne ammazzarono un gran numero; & gran parte ripieni di sauento si misero a suggire. Fatta questa fattione, i canalli se ne tornarono a Curione, & seco menarono ad esso tutti i prigoni. Era Curione poco auanti che uenisse il giorno, uscito del campo contutto l'essercito, lasciati cinque Cohorti alla guardia de'loggiamenti, & andato auanti sei miglia, s'incontrò ne' caualli, co intese da loro quanto haucuan già fatto: domandò a'prigioni chi fosse capo delle genti al fiume Bagrada, & esti risposero Sabura: egli per la uoglia gran de del marciare auanti, non cercò d'intendere altro; & risquardando l'insegne uicine, uedete (disse) à soldati, che quello, che ne dicono i prigioni si confa a quanto ne hanno detto que' fuggiti, che il Renon ui sitroua, & che le genti da lui mandate son poche, le quali non hanno potuto stare a fronte a poco numero di caualli? Su dunque auanti siate pronti d'arrivare alla preda, & all'acquisto di tanto honore, accioche cominciamo hormai a pensare a'premij, che dare ui si debbono, er al renderui le douute gratie. Erano ueramente grandi per se stesse le fattioni fatte da i caualli, & massimamente hauendosi risquardo al poco numero, che erano, & alla moltitudine grande de' Numidi. Essi nondimeno raccontauano troppo uanagloriosamente queste loro facende, si come sogliono sempre gli huomini ragionar uolentieri in lo de delle cose loro. Et oltre a ciò si faceuano portare dinanzi molte spoglie de'nimici, & si conduceuano auanti di molti prigioni e caualli, di maniera, che si pareua che tutto quel tempo, che si frametteua, uenisse a ritardare la uittoria. In tal quisa dunque alla speranza di Curione non mancana la prontezza de soldati: egli comandò a i caualli che lo seguitassero; & marciò co prestez za auanti, a fine sopra tutto di potere assaltare i nimici sopra modo spauen tati per la fuga de i loro. Ma eglino hauendo marciato tutta quella notte, non poteuano altramente seguitarlo, & alcuni si fermauano in un luogo, altri nell'altro. Ma ne questa cosa anchora poteua ritardare Curione nella sua speranza.Ora Iuba auisato da Sabura della battaglia di quella notte, madò tosto in soccorso di Sabura due mila caualli Spagnuoli & Francesi,i quali egli sole ua sepre tenere appresso di se p guardia della persona sua, et quella parte del

Bagrada fiume.

Canalli di Curione affaltano i Barbari.

Parole di Curione a foldati.

Gli huomini (ogliono ragionar fempre in lode delle cose loro.

Iuba man da in foccorfo di Sabura due mila caualli.

II

Astutia di Sabura.

Battaglia tra le géti di Sabura e di Curione.

Rotta del le genti di

Curione.

le sue fanterie, nella quale egli haueua maggior sidanza!; & egli seguitò poi marciando pian piano con tutto il rimanente dell'effercito, & con quaranta Elefanti, so pettando, che mandata auanti la caualleria ui fosse poscia compar so esso Curione. Sabura mise in battaglia tutte le sue genti da cauallo, & da piede & impose loro, che singendo di temere siritirassero alquanto & cedessero a' nimici, & che qualhora bisognerebbe egli era per dare il segno del dar dentro, & di commettere quel tanto, che conoscerebbe che la cosarichie desse. Curione intanto aggiunța alla primiera speranza l'openione, che pren deua hora di nuouo; stimando, che i nimici suggissero, mouendo l'essercito de' luoghi alti lo ridusse nella campagna piana; & essendo per arriuar quiui mar ciato troppo lontano, si fermò con l'essercito stracco dallo bauersi faticato nel l'hauer fatto il niaggio di sedici miglia: Sab na diede tosto il segno a' suoi, ordinò la battaglia, & cominciò a scorrere per tutto & consortargli; si serui bene delle fanterie tenendole discosto, come per una dimostratione; e' mandò la caualleria nella fattione. Non mancò già Curione del debito suo; & confortaua i suoi, che ponessero tutta la speranza loro nel ler ualore; ne mancaua a' foldati, come stracchi, ne meno a' caualli come pochi & affaticati mol to, la prontezza e'l ualore del combattere. Ma questi essendo solamente dugento, che gli altri s'eran fermati per lo uiaggio, là doue si uoltauano costringeuano i nimici a ritirarsi. Ma non poteuano già suggendo essi troppo a lungo seguitargli, ne meno spinger troppo auanti contra i loro caualli. cominciò bene la caualleria de' nimici a girarsi d'amendue i sianchi intorno alla nostra battaglia, & co' piedi ir calcando coloro, che crano uolti in altra parte. Ogn'hora che le compagnie uscendo della battaglia scorreuano auanti, i soldati Numidi trouandosi anchora freschi, schiuauano con la prestezza loro l'impeto de' nostri, & si ueniuano ritirando a' luoghi loro, & di nuouo, ueniuano a girare d'attorno, & a cauargli della battaglia. Et in tal guisa non si pareua, che fosse sicuro ne star fermi a' luoghi loro, & osseruare i loro ordini; ne scorrere auanti & arrischiarsia tentar la sorte. Le gentini: miche ueniuano tutt'hora crescendo, percioche il Re bene spesso mandaua nuo ue squadre in aiuto; & ai nostri ueniuano per la stracchezza mancando le forze: & appresso quelli, che erano stati feriti, non poteuano ne partirsi della battaglia, ne meno ritirarsi in luogo sicuro, percioche la caualleria de' nimici teneua d'ogn'intorno cintatutta la nostra battaglia. Disperati dunque affatto di più potersi saluare, si come quasi tutti gli buomini far sogliono nell'estremo tempo della uita loro, ò ueramente piangeuano la morte loro, ò ueramente raccomandauano a coloro che restaffero falui ( se ue ne potesse restare per sorte alcuno) i padri & le madri loro. Era ogni cosa pieno di paura & di pianto. Ora Curione tosto, che uide come essendo tutti pieni di spauento non erano più uditi i suoi conforti, & i preghi suoi, giudicando che una

solasperanza, si come nell'altre cose, fosse restata del saluarsi, & di ritirarsi ne' uicini colli; comandò che tutti si uoltassero a prender quelli, & quini si dirizzassero l'insegne. Ma la caualleria mandataui da Sabura prese prima di loro anche questi: Allhora si, che i nostri restarono affatto disperati, & parte di loro fuggendosi furon da caualli nimici tagliati a pezzi; & parte combattendo furon gettati per terra. Staua d'intorno a Curione Gneo Domitio Capitano della caualleria con alquanti caualli pregandolo, che uolefse fuggendo saluarsi, & andarsene alla uolta del campo, promettendogli di non lo lasciar mai; ma Curione affermaua che hauendo perduto quello essercito, il quale Cesare haueua commesso alla fede sua & al suo gouerno, non era mai per comparirgli più auanti, & in tal guisa ualor osamente combattendo fu morto: si fuggiron solamente pochissimi caualli falui di questa battaglia. Ma quelli, iquali, come s'è già dimostrato, s'erano fermati dietro all'ultima squadra, per cagione di rinfrescare i caualli: hauendo di lontano ueduto, come tutto l'essercito era uolto in fuga, siritirarono a saluamento nel campo, & le fanterie tutte in un modo furon mandate a filo di spada. Vedute queste cose Marco Russo Cemmissario lasciato da Curione in campo, confortaua i suoi, che non uotessero mancare di animo, & esti lo pregauano & scongiurauano, che su le naui gli faccia riportare in Sicilia. Et egli lo promise loro, & impose ai padroni delle naui, che uerso la sera habbiano accostati al lito tutti i legni. Ma fu si grande il terrore d'ogn'uno, che alcuni diceuano esser già arriuato l'essercito di Iuba, altri : che Varro gli uenia contra con le legioni, & che già si uedeua in aria la poluere di coloro, che ueniuano; delle quai cose per dire il uero non era niuna; & alcuni sospettauano, che l'armata de' nimici fosse per iscoprirsi quiui in un tempo. Là onde trouandosi tutti pieni di cosi fatto spanento, ciascuno attendena a pensare a' fatti suoi. Quelli, che si trou auano nell'armata sollecitauano d'andar uia, Et il fuzgire di costoro ueniua a stimolare & spingere i padroni delle naui da carico. Onde poche barchette sole si ragunauano quiui per fare l'effetto & ubidire a' fatti commandamenti. Ma era si grande la contesa ne iliti pieni di gente, di quali donessero essere i primi fra si gran numero amon. tarui sopra, che alcuni & per la moltitudine, & per lo peso se n'affondauano, & gli altri per paura di ciò indugiauano a uenirsi accostando. Onde per queste cose auuenne, che pochi soldati, & padri di famiglia, che ò per fauore ò per compassione baueuan potuto, ò che poteuano notando condursi alle naui, riceuuti in esse arrivarono a saluamento in Sicilia. Gli altri soldati, mandati la notte i Capitani a Varro per ambasciadori, si diedero a lui; & hauendo il Re Iuba il giorno di poi uedute queste compagnie di soldati dauanti alla terra, dicendo forte come erano sua preda, ne fè ammazzare una gran parte, & alquanti de' più eletti ne mandò nel regno. Lamentandosi poscia

Gneo Do mitio con forta Curione a faluarsi.

M.Ruffo Commiffario di Curione.

Fuggita delle geri di Curione.

Alcuni de'foldati fi danno a Varro. Bilerts.

Varro, che da esso sosse offesa la fede sua, & non hauendo ardire di contraporsi a lui, egli caualcando dentro la terra seguito da molti Senatori, tra quali erano Seruio Sulpitio, & Licinio Damasippo, in pochi giorni ordinò, quanto e uoleua, che in Vtica si facesse; & tanto comandò; & pochi giorni
medesimamente dopò se ne tornò contutto lo
essercito nel Regno.



Il fine del secondo libro della guerra Ciuile.



DE'

## DE COMMENTARI DIC GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA CIVILE.

## LIBRO TERZO.



ESARE essendo Dittatore & fatto fare un generale consiglio, furono in esso creati Consoli Giulio Cesare, & P. Seruilio. Perche questo era l'anno, che dalle leggi gli era permesso di potere essere eletto Consolo. Fatte queste cose, percioche in tutta l'Italia era la fede molto ristretta, & non si pagauano i debiti; ordinò, che si dessero gli arbitri, & che da loro si

slimassero le possessioni e beni, quato ciascuna fosse ualuta inazi alla guerra, & che quelle si cosegnassero a i creditori. Stimò egli, che questo fosse molto a proposito & per tor uiail sospetto che si fossero tutti i debiti cancellati, e ordinati nuoui libri, & p far scemare tal timore, ilche quasi sempre dopò le guerre & discordie ciuili suole seguitare, & p difendere la riputatione & credito de' de bitori.Fè medesimamete puia de Pretori & Tribuni della plebe, iquali sopra ciò fecero leggi con participatione del popolo, tornare nello stato loro alcuni, i qualt in que' tépi che Popeo haueua tenuto alla guardia di Roma le legioni, erano stati codannati p la legge Popea di hauere con pratiche e fauori cercati gli uffici, ciascuna delle cause de quali era stata spedita in un sol giorno, attede do parte de'giudici a dare udieza, & l'altra a dare le sentenze; iquali allhora che le cose sue della guerra ciuile erano in buono & quieto stato, se gli erano offerti se uoleua di loro seruirsi facedone quel medesimo conto, che n'harebbe fatto, se egli servito se ne fosse, perche da loro non era macato. Percioche egli haueua diterminato, che questi donessero esser restituiti più tosto per sentenza del popolo, che si paresse, che fossero rimessi per suo beneficio; accioche e' non fosse giudicato ingrato nel renderne gratie, ò che fosse tenuto arrogate nel le uare al popolo le sue giurisdittioni. Consumò Cesare in questi negoty, & nelle feste Latine, & ne configli & creationi delli uffici x1. giorni, & dipose la Dit tatura, & partissi di Roma; & uenne a Brindesi. Haueua egli ordinato, che ue nissero quiui v 1 1. legioni & tutta la caualleria. Ma trouò solamente tante naui, che a pena sipote portare strettamente quindici mila fanti & cinquecento caualli. Questo solo per lo mancamento delle naui mancò a Cesare per ispedire prestamente la guerra, e di queste medesime genti perciò ne furon quiui codotte minor numero, pche molti n'erano mancati in tate guerre fatte nella Frácia, Fillungo uiaggio fatto nel tornare della Spagna ne haueua sce

Cefare
Dittatore
è creato
Confolo
con P. Ser
uilio.

Ordination diCe

Cittadini richiama ti da Cesa re dallo esilio.

Cesare a Brindesi.

Penuria di far gen ti. Genti fat te da Pōpeo dell'Arcipelago. Corcira: Corfù. Pontho & Bithinia, Burtia. Siria. Siria. Cilicia. Catumania.

Candia.

Achaia. Grecia. Epiro. Albania.

Tracia hoggi Ro mania.

Tolomeo Re.

Antiocho Comageno.

mato un gran numero, & il tempo grave dell'autunno haveua generato nell'essercito in Puglia, & intorno a Brindesi delle infermità, essendosi essi partiti da buonissimi, & sanissimi paesi della Francia, & della Spagna. Pompeo bauendo bauuto il tempo dell'anno lungo a mettere insieme assai numero di gente, perche non erastato impedito dalle guerre, & erastato in pace co'nimici, haueua raunato una grande armata dell'Asia, dell'Isole, Cicladi, di Corcira, d'Athene di Ponto, di Bithinia, di Siria, di Cilicia di Fenicia, & d'Egitto; haueua in tutti i luoghi ordinato, che si fabricassero molti legni; ha ueua medesimamente riscosso gran quantità di danari comandati all'Asia, alla Soria, & a tutti i Re, & ai Principi ai Signori di parte de i regni, & ai popoli liberi della Grecia. Se ne haueua parimente fatto dare di grosse somme da i nimici da i ministri di quelle provincie, che gli erano state date a gouernare. Haueua fatto noue legioni di Cittadini Romani , & cinque in Italia, le quali haueua tutte condotte seco, & insieme con esse n'haueua cauata della Sicilia una di soldati ueterani; & questa fatta di due chiamaua egli la Gemella; & una altresi di soldati uecchi di Creta, & di Macedonia, iquali li centiati da capitani de gli esferciti passati, s'erano fermati ad habitar in que ste provincie; & due dell' Asia, & di mettere insieme queste ne baueua preso la cura Lentulo Consolo. Haueua medesimamente distribuito fra le legioni a nome di accrescimento gran numero di soldati fatti nella Thessaglia, Beotia, Acaia, & Epiro. E fra questi haueua mescolati i soldati Antoniani: aspettaua etiandio oltra queste due legioni della Soria con Scipione; & de'balestrieri di Creta, di Lacedemonia, di Ponto, & di Soria; & tre mila ne haueua dell'altre città; sei Cohorti di soldati dalle frombole; due Cohorti di soldati pagati; e sette mila caualli, de quali ne erano seicento Fracesi condotti da Deiotaro; cinque cento n'haueua mandati Ariobarzane di Capadocia; altritanti ne haueua dati Cotto Re di Tracia, & insieme con essi u haueua Sasale suo figliuolo. Erano dugento que'di Macedonia, de'quali era Capitano Rascipoli, huomo dotato d'eccellenti uirtù. Cinquecento Francesi Gabiniani d'Alessandria, & Tedeschi altresi, i quali Aulo Gabinio haueua quiui per guardia lasciati appresso Tolomco Re. Ottocento n'haueua condotti Pompeo suo figliuolo con l'armata, i quali egli haueua raunati de i suoi schiaui, & de suoi uillani. Tarcundario Castore, & Donilao ne haueuano dati trecento della Gallogrecia; & l'uno di costoro u'era uenuto in persona, & l'altro ui haueua mandato il figliuolo. N'erano stati mandati dugento della Soria da Antioco Coma geno, alquale Popeo donò gran premii, & fra questi u'erano di molti balestrie ri a cauallo Eranui oltre acciò i Bardani, & Bessi parte hauuti per danari, & parte per comadameto; et parte appresso per uia di fauori. L'haueua parimete i soldati Macedoni, & Tessali, et dell'altre-nationi, et città; & haueua fatto di tutti quel numero, che poco fa habbiamo dimostrato. Haueua fatto uenire gra dissima

dissima quatità di grano di Tessaglia, d'Asia, d'Egitto, di Cadia, di Cirene, et di tutti gli altri paesi. Haueua disegnato di starsi quel uerno alloggiato con le genti a Durazzo in Apollonia, & per tutte quelle città maritime, per im . pedire a Cesare il passare il mare; & haueua per questa cagione fatto ferma re per tutti que' luoghi maritimi l'armata. Haueua il gouerno delle naui d'Egitto Pompeo suo figliuolo, & di quelle dell'Asia Decio Lelio, & C.Triario; di quelle della Soria, C. Cassio; C. Marcello & C. Pomponio delle Rhodiane. Scribonio Libone, & M. Ottavio erano capitani dell'armata di Liburnia e di Grecia. Tuttania M. Bibulo hanena il gonerno generale di tutte le cose di mare, & egli maneggiaua il tutto, & in somma esso era generale del mare.Ora subito che Cesare fu arrivato a Brindesi; se parlamento a i soldati come già erano giunti uicino al fine de pericoli & delle fatiche, che perciò si recassero uolentieri a lasciare in Italia gli schiani, & le bagaglie, & che essi senz'alcuno impedimento montassero in naue assine, che si potesse portare nel l'armata maggior numero di soldati, & che attendessero con buona speranza 😙 dalla uittoria, 👉 dalla sua liberalità tutte le cose. Et alzando tutti la uoce con dirgli, che comandasse loro quello, che uolesse, che esserano per fare di buona uoglia, quanto egli comandasse sciolse dal porto alli quattro di Genna io hauendo messo nelle naui, si come s'è già detto sette legioni di soldati; il seguente giorno costeggiò il paese de Cerauny, & hauendo trouato doue potersi con tranquillo mare & quieto fermare; & dubitando di tutti i porti, iquali e' giudicaua tenersi da gli auuersarij; se smontare i soldati in quel luogo, che si chiama Farsalio; hauendo quiui condotto le naui tutte insieme a saluamento. Si trouaua in Orico Lucretio Hispalo, & seco Minutio Ruffo con x v I I I. naui Asiatiche, delle quali egli era Capitano per commissione di D. Lelio, & M. Bibulo era a Corfu con cento dieci legni: ma costoro non considando nelle forze loro folamente, non hebbero ardire d'uscir del porto. Ora Cesare hauen do seco codotte per sua guardia dodici naui lunghe a punto, sopra delle quali si ritrouaua anch'egli; Bibulo trouandosi le naui impedite, & i remiganti sparsi quà, & là, non potè uenirgli a tempo contra, che su prima Cesare ueduto in terra ferma, che la fama della uenuta sua fusse giunta in que' paesi. Cefare intanto messi i soldati in terra, rimandò quella medesima notte le naui a Brindesi affine, che l'altre legioni anchora, & la caualleria si potesse quiui co durre. Era messo al gouerno di questa impresa C. Fusio Caleno luogotenente, pusare prestezza intorno al portare di là le legioni. Ma mossesi troppo tardi da terra le naui, o non si seruendo del uenticello, che la notte sofiana, anuen ne loro nel tornare adietro male. Percioche hauendo Bibulo in Corfu hauuto auuiso della uenuta di Cesare, sperando di potere incontrare qualche parte delle naui cariche; si diede in queste uote; & arrivatene intorno a trenta, trat to dalla collera presa della sua diligenza, & dal dolore, andò a inuestirle, &

Popeo figliuolo di Pom. hauena il go uerno del le naui dell'Egitto. Schiauonia e contado di Zara.

Cefare feioglie da Brādiz zi a' 4 di Genaio.

Celerità di Cefare.

C. Fusio Caleno.

Bibulo in ueste le na ui di Cesa Solona, Porto di Orico.

Schiauo= nia.

Salona ter ra molto forte.

Ottauio cinge Salona con cinque ca pi.

Quei di Solona af saltano il piu uici-no campo di Otta-uio.

Pentina.

in tutte fe mettere il fuoco, & col medesimo fuoco tolse la uita a marinai, & a' padroni delle naui, con speranza di spauentare gli altri con la gradezzadi tal pena. Et hauendo fatta questa impresa, prese con piu armate lungamente, et largamente tutti que' luoghi maritimi, et que' liti, che sono da Salona per fino al porto di Orico; & hauendo per tutto ordinato co maggior diligenzale guardie, eg li anchor che fosse nel più fero, & graue tempo del uerno, stando sempre in acqua per tutto scorreua guardando, ne curando d'alcuna fatica ò peso, ne meno attendendo alcun soccorso, se auuenisse, che egli uenisse co Cesa re alle mani. Ma dopo la partita delle naui Liburne dello Illirico, M.Ottauio arriuò con quelle naui, lequali egli haueua a Salona; & hauendo quiui folleuati i popoli della Dalmatia, & altri popoli Barbari, leuò Hiffa dall'amicitia di Cesare, & a Salona, non potendo ne con offerte, ne con minaccie di gran pe ricoli tor que' di detro dal proposito loro, diliberò di assediare la terra. E que sta terra molto forte, sirispetto al sito suo naturale, et si anche rispetto a un mo te che ui ha.Ma i cittadini Romani fatte con prestezza delle torri di legname, si fortificarono, et perche no erano atti a resistere, percioche erano picciol numero di huomini, riceuute molte ferite si misero all'ultimo rimedio, & fece ro liberi tutti gli schiaui giouani; et tagliate le treccie alle done tutte, ne fece ro strumeti datirare. Ottauio accorto del costoro disegno, cinse la terra co cin que capi, et cominciò a stringere in un medesimo tepo costoro e co l'assedio, et co gli bessi assalti. Essi proti a sopportare ogni cosa, patiuano sopra modo per lo macamento della uittouaglia.La onde per loro ambasciadori haueuano ma dato a domandare aiuto a Cefare, et essi in quel miglior modo, che poteuano, sopportauano tutti gli altri macamenti loro; et dopò lugo tepo, che ui era corso, hauendo la lunghezza dello assedio fatto diuenire i soldati di Ottavio trop po negligenti, offertasi a que' di detro nel mezo del giorno l'occasione, hauedo auanti alla lor partita messi su per le mura con bello ordine i fanciulli, et le do ne affine, che non macasse nulla a quello, ch'era usato ogni giorno; essi fatta di loro una battaglia insieme con quelli schiaui, a i quali essi haueuano poco prima reduta la libertà; uennero con prestezza ad assaltare il piu uicino capo di Ottauio, Et haucdolo preso, assalta: ono con quell'istessa furia l'altro, et quindi il terzo, et il quarto, et ultimamente l'altro; e gli cacciarono di tutti capi, & hauendo morto di loro gran numero, costrinsero gli altri, et insieme esso Otta uio a retirarsi suggendo nelle naui, et tale su il sine di questo assedio. Ora il uer no già cominciaua a farsi uicino, et Ottauio hauendo riceuuti si gra danni disperato affatto di piu potere hauer la terra se ne uene a Durazzo a trouar Po peo. Es' è già detto come L. Vibullio Ruffo Capitano di Popeo era già duc nolte uenuto nelle forze di Cesare, et era sempre stato liberato da lui, una a Corfi nio, et l'altra in Hispagna. Ora Cesare pe' benefici a costui fatti baueua giudicato, che e' fosse il proposito da madare co alcune comissioni a Gn. Popeo, e sa

peua ch'egli era di grade auttorità appo Gn. Popeo. Et le comissioni erano in somma queste. Che il douere uorrebbe, che ansedue facessero hormai fine alla pertinacia loro, et posassero l'armi, et non cercassero piu di tetare la fortuna, che i dani riceunti cosi dall'una come dall'altra parte crano assai gradi, iquali essi poteuano molto bene tenere per esempio, et ammaestrameto, di douer te mere da gli altri casi il successo. Che egli era stato cacciato d'Italia, perduta la Sicilia, la Sardigna, le due Spagne, et in Italia, et Spagna ceto trenta Cohorti di cittadini Romani. Et esso la morte di Curione, et il dano si grade dell'Africano effercito, et l'effersi i soldati resi a Corcira. Che duque douesano horamai hauer rispetto, et a' loro medesimi, et alla Republica. Et che già doucuano hauere apparato a conoscere da questi ammaestrameti della fortuna, quato ella potesse nelle cose della guerra. E che hora era ueramete il tepo da trattare del la pace, mentre l'uno, et l'altro si confidaua nelle proprie forze, et che si pare ua che amedue fossero pari. Doue se pure la fortuna si mostrasse pure un poco a l'uno di loro fauoreuole, colui che fosse giudicato superiore no sarebbe poi per recarfi alle coditioni della pace, nè sarebbe per contentarsi di parte ragio neuole quelli, che hauesse ferma speraza di douere hauere il tutto. Che le codi tioni della pace, poi che non barebbono prima potuto accordarfene fra loro, si doueuano domadare a Roma dal Senato, e dal popolo. Che fra quel mezo face ua di mestiero, et che alla Republica, et a loro piacesse, se amédue presente lo essercito di ciascuno, giurassero di douere in ispatio di tre giorni auenire, sba dare l'essercito; pche posate l'armi; et quelle genti, nelle quali haueuano ser mata la sperăza, sarebbe stato forza a ciascu di loro di starsi cotento al giudi cio che darebbe il popolo, et il Senato. Et accioche queste cose si potesse piu age uolmete giustificare a Popeo, disse, come egli era pisbadare tutti gli esserciti suoi cosi di capagna come delle terre. Hauedo hauuto Vibullio in Corcira aste cosi satte comissioni, giudicò fra se no essere manco necessario di far intedere a Popeo la subita uenuta di Cesare, accioche sopra ciò e' potesse predere parti to auati che si cominciasse a trattare sopra le comissioni. Caualcando dunque per tale cagione cotinuamete di notte et di giorno, et per arrivar piu tosto an dado in poste, si codusse là doue si trouaua Popeo. Era Popeo in que' tépi in Ca dauia, et partedo di Macedonia se ne ueniua alla uolta di Apollonia, et di Du razzo, done i soldati erano alloggiati alle staze. Ma tutto tranagliato p questa nouità sollecitando molto più il uiaggio, cominciò a caualcare alla uolta di Apollonia, accioche Cesare no s'ipadronisse delle città, che erano p que' paesi uicino al mare. Ma Cefare messi interra i soldati quello istesso giorno se n'an dò a Orico; et giuto quiui L. Torquato, il quale era p comissione di Popeo al go uerno della terra, et haucua quiui la guardia de' Parthini, facedo forza (serrategli le porte) di difender la terra, comandò a que' Greci, che salissero sulc mura, e che prëdessero l'armi. Ma dicëdo essi come no erano p mettersi a cobat

Torti fatti a Celarc.

Corfu.

La fortuna molto noter nell'acofe del la guerra.

Corfu.

Vibullio troua Pópeo.

L. Torqua to. Di presa. to da nelle mani di Cefare. Orico. Cefare uerso Apollonia.

Gli huomini diApollonia riceuono Cesare. Albania.

Sospetto entrato nell'effercito di Pô peo.

Pompeo li ferma uicino a Durazzo.

Fede giu rata a Pőpeo.

Cesare fer mailfuo campo ui cino al fiu me Asso.

L. Torqua tere contra l'Imperio del popol Romano, & facendo forza i terrazzani per se medesimi di riceuer Cesare, perduta ogni speranza d'aiuto se aprire le por te, & dicde a Cesare nelle mani se & la terra, & fu da esso riceunto & tenu to senzariceuere alcun dispiacere. Poiche Cesare hebbe haunto Orico senza metter punto di tempo in mezo prese la uolta di Apollonia. V dita la uenuta sua L. Strabeio, che quiui si trouaua al gouerno, cominciò a far portare del l'acqua nella for tezza, & a fortificarla, & chiedere gli ostaggi a i cittadini. Ma eglino dissero, come no erano mai per dargli, ne per serrare altresi le pur te al Consolo; & che non erano per recarsi a far giudicio contrario a quello che haueuano fatto i popoli tutti dell'Italia, & il popolo Romano: egli conosciuto l'animo loro, se ne fuggi nascosamente. Gli huomini di Apollonia mandarono ambasciadori a Cesare, & lo riceuettero nella terra. Furono in ciò seguitati da Bellidesi, da gli Amatini, da tutte le nicine città & da tutto l'Spiro: & mandati loro ambasciadori a Cesare, offersero di uoler fare tutto quello che egli commandasse loro. Ora Pompeo inteso, quato era seguito a Orico, & ad Apollonia, so spettando di Durazzo, caual cando di & notte, se n'andò al la uolta di quella terra. Et subito che si cominciò a dire come gia Cesare si ue niua facendo uicino, entrò nell'effercito suo cosi gran sospetto, che sollecitando quanto piu poteua, haueua accozzata la notte col giorno, ne mais era restato di marciare, di maniera che quasi tutti lasciauano l'insegne nello Epiro; & ne gli altri paesi uicini; & molti altresi gettauano uia l'armi, si che il mar ciar loro si pareua quasi simile ad un fuggire. Ma poi che Pompeo si fu fermato uicino a Durazzo, & hebbe dato commissione, che si fermassero gli al loggiamenti per l'effercito; effendo i foldati tutti ancho pieni di paura, Labie no fuil primo, che si fe auanti, & promise su la fede sua, che non l'abbandona rebbe mai, & che era per volere insieme con esso mettersi a quella medesima sorte, che gli fosse dalla fortuna conceduta, fosse comunque si uolesse. Gli altri luogotenenti anchora giurarono questo medesimo: & essi furono in ciò seguitati da i Cohorti, & da i Capitani, et anche tutto l'effercito giurò il medesimo. Cefare ueduto come altri prima di lui haucua prese le strade; fermò la prestezza, laquale usaua per condursi a Durazzo, e' fe fermare il campo uicino al siume Asso dentro nel paese de gli Apolloniati: acciò che con le guardie de' soldati, et con le fortificationi, steffero sotto la guardia sua sicure quelle città, lequali s'erano portate bene uerfo di lui. Hauendo fermato nell'animo suo di starsi qui ui aspettando, che uenissero d'Italia l'altre legioni, & fermarsi per quel uerno sotto le tende fatte di pelli. Et anche Pompeo d'altra parte se que sto medesimo; & bauendo fermato il campo di là dal siume Asso, se codur quiui tutti i soldati & le genti tutte, lequali e' si trouaua. Caleno in tanto bauen do,si come gli era stato commesso da Cesare messe in quelle naui, lequali egli haueua potuto trouare a Brindesi, le legioni & la caualleria; fe dare de' re-

mi in acqua, & discostatosi alquanto dal porto, hebbe lettere da Cesare per lequali e' fu auisato come l'armate de' loro auuersary teneuano i porti tutti; & tutti ilidi del mare; onde egli hauuta notitia di tal cosa, se ne tornò al por to, o fe chiamare indietro tutte le naui; una delle quali, che seguitò di nauigare auanti, ne uolle ubid ire al comandamento di Caleno, percioche no u'era no sù soldati, o si gouer naua con parere di persone priuate, portata a Orico, fu tosto assaltata da Bibulo & presa; ilquale fe tosto tagliare a pezzi quanti ui troud dentro, o sebiaui, o liberi, per fino a i fanciulli, o a tutti generalmente fe tor la uita. Et cosi in picciolo spatio di tempo, per gran caso si uenne a fermare la saluezza di tutto l'essercito. Era Bibulo, si come s'è gia dimostrato, con l'armata uicino a Orico, e nella guifa, che egli uietaua a Cefare il mare, & i porti, cosi all'incontro era ad esso interamente uietata la terra per tut ti que' paesi. Conciosia cosa che Cesare messe per tutto le guardie, teneua tutti que' luo; hi lungo il mare; ne gli lasciana facultà ne di potersi andare a pro uedere di legne, nè di acqua, nè meno di potere accostarsi punto a terra con le naui. Si che la cosa era ridotta in grandifficultà, & ristretta molto, tal che so pra modo patiuano delle cose necessarie, di si fatta maniera, che erano forza ti di andarsi a prouedere con le naui da carico, di legne et d'acqua, a Corcira, come dell'altra uittouaglia: & auuenne in un tempo, che leuatasi una fortuna grandissima furon forzati di cogliere la rugiada che cadeua la notte, con quelle pelli, che ricopriuano le naui. Essituttavia con buona pacienza, & con animo franco sopportanano tutte queste difficultà; ne perciò giudicanano per niente di douere lasciare liberi i luoghi lungo il mare, ne di douere abbandonare i porti. Ma trouandosi nelle strettezze del uiuere già da noi dimostrate, F essendosi accozzato con Bibulo Libone anchora; amendue di su le naui uen nero a parlamento con M. Acilio & Statio Murco luogotenenti, l'uno de' quali era capo della guardia delle mura della terra, & l'altro teneua il gouerno della guardia per terra, dicendo loro come essi uorrebbono parlare a Cefare di cose di grandissima importanza, ogni hora che ne sosse dato loro la commodità. Et a questo aggiunsero alcune altre cose, accioche si credesse, qua to essi diceuano, & che si paresse, che essi uolessero trattare dell'accordo. Et intanto domandarono, che si facesse tregua; & tanto ottennero, perche per di re il uero quanto essi diceuano pareua cosa di grande importanza, & essi sapeuano, che tal cofa era sommamente da Cesare disiderata; e' si giudicaua, che esso sosse per mettere ad effetto parte delle commissioni di Bibulo. Era Cesare in quel tempo andato con una legione di soldati a riceuere alla sua diuotione le città piu a dentro della Grecia: & a far provisione di vittouaglie, perche n haueua mancamento. Ora egli era allhora a Eutroto posta all'incontro di Corcira, anisoto quini da Acilio & da Murco per loro lettere, di quan to domandauano Libone & Bibulo, lasciò tosto la legione, & egli se ne tornò

Caleno.

Crudeltà di Bibulo.

Bibulo molto aftretto da Cefare.

Corlu.

Tregua tra Cesare e Pompeani.

Butintro. Corfu. Libone s'abbocca có Celare a Orico. Subito che Cesare fu giunto quiui, essi furon chiamati a parlamento: ui comparse Libone; & fe scusa per Bibulo, con dire, che egli era huomo sdegnosissimo, cy haueua con Cesare priuatamente nimicitie, lequali erano nate fra loro per cagione della Edilità & della Pretura; & che per questa cagione nonhaueua uoluto condursi a parlar seco, acciò che lo sdegno suo grade no fos se cagione d'impedire questi negoci d'importaza si grande, e di grande spera za & utilità. Che Pompeo sopra modo disideraua, & haueua desiderato sempre di uenire a gli accordi, & che si posassero l'armi; ma che essi non poteuano in alcun modo ciò fare, per questa cagione; che a Pompeo era stato dato il maneggio & gouerno di questa guerra, & del tutto per diliberatione del consiglio. Ma che eglino intefo quanto domandafse Cefare, manderebbono a Pompeo, & che egli metterebbe poscia ad effetto il rimanente a preghi & confor ti loro. Che fra questo mezo stesse tra loro ferma la tregua per fino a tanto, che si potesse tornare dalui, & che non si douessero offendere l'un l'altro. Et a queste aggiunse poche altre cose d'intorno alla cagione di se, & delle genti et soldati suoi. Cesare non giudicaua di douere altramente per allhora a queste cosè rispondere:ne noi pensiamo, che hora faccia di mestiero di scriuere così fatte cose. Domandaua Cesare, che gli sosse conceduto di potere senza pericolo alcuno madare ambasciadori aPopeo, & che essi gli promettessero, che egli ciò potrebbe fare, ò che essiriceuntigli gli coducessero a Popeo. Quato alla tre qua poi, che, la qualità di quella guerra era partita di sorte, che essi co l'arma ta gl'impedinano le sue nani & le zenti, che gli donenano nenire in fanore; et egli nietana loro la terra, & il prender dell'acqua; done se nolessero, che sosse loro leuati questi impedimenti, non usassero anch'essi più sistrettamente di guardare il mare: se pure e'uoleuano seguire di ciò fare, che anch'egli seguirebbe il medesimo. Che nondimeno si potcua trattare dell'accordo, & che le co se intanto stessero ferme come erano, & che tal cosa punto non impediua. Essi non uol sero altramente riceuere gli ambasciadori di Cesare, ne meno promet teuano a Cesare che gli ambasciadori suoi no mal capitassero; ma tutto rimet teuano in Pompeo. Solamente si fermauano con istanza grade sopra il ferma re la tregua: ¿ questo cercauano di ottenere. Là onde tosto, che Cesare conobbe tal cosa, e che tutte le parole usate da loro, erano state per cagione di fuggi re il pericolo, che soprafiana loro, & il mancamento grande delle cose, & che non dauano alcuna speraza di pace, nè alcuna conditione, tornò di nuouo a pen sare all'impresa della guerra. Bibulo essendogli già molti giorni vietato lo smontare in terra, & grauemente malato per hauer patito gran freddi, & fa tiche gradi, poi che no si posseua medicare, nè uoleua per niente lasciare l'ussi cio già preso; non potè più lungamente sofferire la forza del male. Toi che su morto costui non restò il gouerno interamete in alcuno del tutto, ma ciascuno separatamente gouernaua l'armata sua secondo che più gli andaua a grado.

Dimande di Cesare

Morte di Bibulo. Vibullio fermato il tumulto, che era in un tratto nato per la subita uenuta di Cefare, come prima chiamato di nuouo a parlamento Libone, & L. Luceio, & Theophane, co' quali Pompeo soleua conferire le cose d'importanza grandissi ma; cominciò a trattare delle commissioni di Cesare; & entrato in questi ragio namenti futrarotto da Pompeo, & uietatogli di parlare più auanti. Che mi bisogna (disse egli) ò la uita, ò la città, la quale si giudicherà poi, che io babbia per beneficio di Cesare? Ne si potrà mai leuar via delle menti altrui questa cosi fatta openione, se non quando si giudicherà, che io dato compiutamente fine alla guerra me ne tornerò in Italia, della quale io mi son già partito. Seppe Cesare queste parole usate da Pompeo, da coloro iquali ui si trouarono pre senti, quando esso le disse. Egli nondimeno tentò per altre uie di trattare con Pompeo della pace con uenire a parlamento. Non era fra i due campi di Pompeo, & di Cesare, altro che un solo fiume, che gli dividesse, detto Asso; & i soldati ueniuano spesse fiate a parlamento insieme; ne fra quel mezo si tiraua da alcuna banda pure un pezzo d'arme, perche cosi erano i soldati conuenuti tra loro quando si parlauano. Mandò dunque P.V atinio Luogotenente alla riua di esso fiume, accioche esso trattasse quiui di quelle cose, che sopra tutto si paresse, che s'appartenessero al uenire alla pace, e che spesso dicesse con alta uoce se si potesse concedere ai cittadini di mandare ambasciadori sopra la pace a gli altriloro cittadini, laqual cosa erastata conceduta fino a coloro, che si fug giuano lungo le selue de' monti Pirenei, & a gli assassini; massimamente uolendo trattare che i cittadini non uenissero con l'armi alle mani co' medesimi loro cittadini. Hauendo detto molte cose supplicheuolmente, si come era debito suo d intorno alla saluezza di se, & de gli altri tutti, & udito con silentio dall'una & dall'altra parte de' soldati, gli fu dall'altra parte risosto come A. Varronc si offeriua di nolere il seguente giorno condursi a parlamento, e che appresso gli Ambasciadori dell'una & dell'altra parte poteuano sicurissimamente andare, & isporre tutto quello, che est uolessero, & atal cosa fu diterminato un certo tempo. Et essendosi a questo condotti il giorno seguente, si ragunò quiui dell'una parte, & dell'altra gran numero di gente, & era tal cosa sopra modo da tutti a pettata; è si pareua che gli animi di tutti fossero intenti alla pace; & in questo numero grande di zente raunata, cominciò T. Labieno a ragionare della pace con alta uoce, & coninciò a contendere con Vatinio. Ma nel mezo del ragionamento loro furon trarotti dall'armi di quà & di là in un subito tirate, lequali egli ricoperto dall'armi de i soldati uenne a schiuare: bene è uero, che ui surono feriti molti. E tra questi furono Cornelio Balbo, Marco Plotio, è L. Tiburtio Capitani, & alquanti soldati. Diffe Labieno allhora, ponete dunque fine al parlare dello accordo, percioche per dirui il uero, non potete bauer pace con esso noi, se non qualhora ci surà portata la testa di Cesa-

Parole di Pompeo.

Asso fiume diuideua il ca po di Cefare da quello di pompeo.

p. Vatinio parla per la pace.

Labieno e Vatinio contendo no della pace.

Brauura fciocca di Labieno. Côtese in Roma per le leggi fatte da Cesare.

Seruilio Confolo

Trebonio tirato giu del tribunale.
Celto priuato del
Senato.
Quello, che machinò Ce
lio.

Castelluc cio.

re.In questi medesimi tempi hauendo M. Celio Russo Pretore preso a difendere la causa de' debitori, nel principio del suo magistrato se porre il suo tribunale uicino al seggio di C.Trebonio Pretore Vrbano; et se si hauesse alcuno appellato dalla stima, & da i pagamenti, che si faceuano per gli arbitri, nella maniera, che haueua ordinato Cefare, quando si trouaua in Roma; si offeriua di uolerlo in ciò fauorire & aiutare. Ma rispetto all'essere tal legge ragio neuole, & all'humanità di Trebonio, ilquale giudicaua, che in que' tempi si douesse moderatamente, & con qualche clemenza procedere nello amministrar ragione, egli auueniua, che non si poteua trouare alcuno, da cui l'appellare hauesse il cominciamento. Percioche egli è cosa da huomo di mezano animo lo scusarsi per pouertà, & il lamentarsi della propria sua calamità, ò di quella de' tempi; & il mettere altresi auanti le difficultà del uendere i beni a chi ne pagasse prezzo maggiore. Doue d'altra parte il tenere le possessio ni loro intere quelli, che si confessano essere debitori di quale animo si può di re che sia, & di quale sfacciatezza? Non sitrouaua dunque alcuno, che questo domandasse: oltre acciò Celio su trouato essere troppo più duro, & apro, che non erano quelli, all'utile de' qualital cosa s'apparteneua, quindi seguitando auanti da cosi fatto principio, non uolendo, che si paresse che egli senza proposito, & in uano si fosse messo in cosi dishorreuole impresa; publicò una legge, che per ispatio di trentasei giorni si pagassero senzausure tutte quelle somme di danari, delle quali l'huomo era debitore. Et opponendosegli in ciò Seruilio Consolo, & gli altri magistrati appresso, & non facendo l'effetto, ch'egli haueua fra se medesimo disegnato; per solleuare le menti, & pensieri de gli huomini tolta uia questa prima legge, ne publicò due altre; l'una per la quale e' donaua a' pigionanti quel prezzo, che si doueua per loro pagare ogni anno per la pigione delle habitationi; & l'altra de i libri nuoui, & hauendo la plebe fatto impeto contra C. Trebonio per opera sua, & feriti alcuni, lo tirò per forza giu del tribunale, e Seruilio Consolo nolle in tutte queste cose il parere del Senato; & il Senato giudicò, che fosse bene di priuare Celio della Republica Onde il Confolo con questa deliberatione gli probibì il Senato, & facendo egli forza di orare, lo leuò del pulpito. Egli trauagliato tutto per la riceuuta uergogna, & per lo dolore, finse in publico di uolerne andare a trouare Cesare, & mandati secretamente messi a Milone, ilquale bauendo ammazzato Clodio, era per tal cagione bandito, & chiamatolo in Italia; perche hauendo donate molte cose, haueua seco il rimanente della famiglia de' gladiatori; lo congiunse seco, & appresso lo mandò auanti in quello di Turino a folleuare i contadini; et egli arrivato a Cafilino; et essendosi in un medesi mo tempo scoperte a Capuale sue insegne da guerra, et l'armi anchora; et ue duta la sua famiglia a Napoli, et cominciando a scoprirsi il trattato della ter ra; scoperti i di segni suoi, cacciato di Capua, & temedo del pericolo, pehe gia

il popolo haueua preso l'armi, & giudicaua di hauerlo in luogo di nimico; si tolse da quel proposito; & riuoltossi da quel uiaggio. Milone intanto hauendo mandato sue lettere intorno alle terre, che tutto quello, che esso faceua, lo faceua, perche cosi gli era stato commesso, & comandato da Pompeo, & che queste commissioni gli erano state date da Bibulo, metteua su tutti coloro, igua li e'giudicaua esser grauati da molti debiti; ma non possendo appresso costoro far profitto alcuno, hauendo liberati certi prigioni, & forzati; cominciò a dare l'assalto a Cosa nel contado di Turio, Et essendo quiui percosso da Q. Pedio, che u'era con una legione, con un sasso di su le mura, ui lasciò la uita: et Ce lio andato, come egli andaua dicendo, a Cefare, arriuò a Turino. Et solleuando quiui alcuni della terra, & promettendo a caualli Fracesi, et Spagnuoli di Cefare, iquali erano stati mandati quiur, a guardare quei luoghi, di dar loro danari; fu da loro amazzato. In tal gui fu dunque i principii di cofe grandi, iquali rispetto all'occupatione de magistrati, & de tempi, baueuano solleuata l'Italia, hebbero un subito, & ageuole finc. Libone partitosi da Orico, con l'armata della quale egli haueua il governo di cinquanta navi , se n'andò al. la uolta di Brindesi, & impadronissi di quell'Isola, la quale è posta quiui all'incontro del porto di Brindesi: percioche e'giudicaua che sosse molto meglio di guardare un sol luogo, d'onde necessariamente doueuano i nostri passare, che tener serrati tutti i luoghi & i porti altresi lungo'l mare. Questi troua te alla subita uenuta sua alcune naui da carico, ui se mettere il suoco, & n'arse una carica di grano, & arrecò a'nostri granterrore; & sinontati la notte interra i soldati, & gli arcieri, cacciò quindi la guardia de caualli, & aiu tato dall'opportunità del luogo operò tanto che mandò lettere a Pompeo, che se uoleua, che si tirassero a terra, & si rifacessero l'altre naui, egli con l'arma ta sua impedirebbe a e sare gli aiuti suoi. Si trouaua allhora. Antonio a Brin Antonio. desi, ilquale considatosi nel ualore de soldati, coperse di graticci, & altre materie da coprire, d'intorno a sessanta scafe, delle naui grandi; & fatta una scelta di soldati eletti ue gli mise sopra, & queste sè separatamente fermare in più luoghi lungo'l lito; quindi fè uscire dalle bocche det porto due galec, le quali egli haueua fatte fare in Brindesi, per cagione di effercitare gli buomini da'remi. Ora hauendole uedute Libone effere scorse auanti con troppo ardire, sperando che elle si potessero corre in mezo; mandò cinque naui da quattro ordini di remi ad inuestirle, & tosto che queste si feron alle naui nostre uicine, i nostri soldati ueterani si ritirauano net porto: & eglino tratti dal disiderio grande le ueniuano troppo incautamente seguitando. Dato già il segno, le Scafe d'Antonio uennero in un subito di tutte le bande a inucstireinimici, & al primo affalto presero una delle naui nimiche, con tutti gli huo mini da remo, & soldati, che u'erano sopra; & costrinsero a forza l'altre a ui tuperosamente fuggirsi: aggiunsesi poscia a questo danno, che la caualleria,

Milone.

Affalto di Cofa. Morte di Milone.

Morte di Celio.

Libone uà alla uolta di Bradizzi.

Antonio uittoriofo delle nan: di Libone Cefare feriue a Brindefi.

Mezodì.

Alesso.

Porto Nifeo.

Mutamen to di fortuna. la quale Antonio haueua messa su per que' liti lungho'l mare, uietaua all'armatanimica l'andare a prendere dell'acqua. La onde Libone turbato da cotal mancamento & dalla riceuuta uergogna, si parti da Brindesi, & lasciò andare l'assedio de nostri. Erano già passati molti mesi, & il uerno era giunto al sine, e le naui, e le legioni non andauano da Brindesi a Cesare: & a Cesare pare na, che si fossero lasciate passare alcune occasioni di ciò fare; perche certa cosa era, che sessio erano soffiati uenti, che egli giudicaua necessariamente, che fosse stato da nauigare. Et quanto piu spatio di tepo era passato, tanto piu pron ti erano quelli, che erano al gouerno dell'armate a fare l'usate guardie; 👉 maggiormente sperauano di impedire; & bene spesso erano imputati da Pom peo per suc lettere, che non hauessero impedito il passo a Cesare da prima, quando esso uenne. Che dunque uictassero il passo a gli altri eserciti suoi; & oltre a ciò attendeuano tutte hora il tempo piu difficile a portare i foldati su l'armata, rispetto a'uenti piaceuoli, che ueniuano mancando. Turbato dunque Cefare per queste cagioni scrisse a Brindesi in colera a' suoi, che subito, che ue dessero soffiare uento a proposito, non lasciassero andare per niente l'occasione del nauigare, & che se ne uenissero di posta a Orico, ò ueramente a' liti di que' d'Apollonia, perche quiui poteuano dare a terra con le naui. Non crano questi luoghi guardati dall'armate nimiche, perche no ardiuano di fermarsi troppo lontano da' porti. Ora essi mettendoui l'ardire, & il ualor loro, sotto'l gouerno & maneggio di M. Antonio, & di Fusio Caleno, a molti preghi, & essortationi di essi soldati, sossiando il uento Austro sciolsero dal porto, & il giorno dipoi furon portati di là d'Apollonia, & Durazzo, & subito, che essi furon di terra ferma ueduti. Q. Coponio, ilquale era a Durazzo Capitano del l'armata Rhodiana, cauò le naui del porto; & per il uento che s'era abbassato, cominciando a farsi vicino alle nostre, il medesimo vento si fe maggiore, & fumolto gioueuole a' nostri. Ma non già per questa cagione si toglieua punto dal seguitargli: anzi speraua di poter superare con la fatica, et con la perseue ranza de' nauiganti la forza della tempesta, & portati dalla furia grade del uento di là da Durazzo, non restaua perciò punto di seguitargli. I nostri baue do la fortuna fauoreuole, temeuano nondimeno l'impeto dell'armata, se per auentura si fosse fermato punto il soffiare di quel uento, & abbattutisi in un porto detto Ninfeo tre miglia di là da Lifso, ferono in efso passare le naui. Era questo porto ricoperto dal uento Africo, ma dall'Austro non era sicuro. Hora essi giudicarono uiè più leggieri il pericolo della tempesta, che quello dell' armata. Et in quel puto, che essi furono entrati nel porto, l'Austro, il quale ha ueua per ispatio di due giorni continui soffiato, si uoltò in Africo. Ora quini si potè ben uedere un subito cabiamento di fortuna, che quelli che pur'hora ha иенапо paura di mal capitare, hora si stauano in sicurissimo porto; 👉 quelli che haueuano dato alle nostre naui cagione di pericolo, erano bora forzati a

temere del pericolo di loro stessi. Mutatosi duque intal guisa il tempo, la tem pesta difese i nostri, & mal condusse le naui Rhodiane di si fatta maniera, che tutte (che erano il numero di sedeci) sbattute, & insieme percosse si uennero a spezzare, or affondarsi; parte del numero grade de gli huomini da remo, or de i soldati da combattere, dando in iscoglio ui lasciaron la uita, & parte ne furon da nostri tirati in diuerse parti, & presi; iquali tutti Cesare salui & liberi rimandò a casa loro. Due delle nostre naui arrivate piu tardi sopragiunte dalla notte, non sappiendo il luogo, done hauessero fatto capo l'altre, si fermaron su l'anchore appunto all'incotro di Lisso. Apprestauasi di queste assal tare M. Ottacilio Crasso, ilquale era quini al gouerno dell'armata, hauendo perciò preso seco molte Scase, & altri legnetti piccioli; & insiememente trat taua con esso loro, che si rendessero d'accordo; offerinasi di liberargli se si nole uano dare nelle sue forze. Haueua l'una di queste naui leuati dugento uenti soldati della legione de' nouiti; & l'altra n'haueua sopra se poco meno di du gento della legione de' ueterani. Ora quiui si potè ben conoscere, quanto giouasse ne gli huomini il ualore dell'animo. Conciosia cosa, che quei soldati nouelli seomentati dal uedere un si gran numero di naui, & sbattuti dall'onde, & dal uomitare; presa da nimici la fede, come no sarebbe loro da essi fat to dispiacere alcuno, si diedero a Ottacilio. Et tutti poi che suron condotti aua ti a lui, furono nel cospetto suo contra la religione del giuramento dato, crudelissimamente prinati della uita. Ma i nalorosi soldati della neterana legione sbattuti anch'eglino, & dalla fortuna, & dal puzzo grande della sentina non perciò stimarono, che fosse da lasciar punto da banda dell'usato ualore; ma menato prima in lungo il tempo di quella notte in tratando l'accordo, & col fingere di volcrsi rendere, constrinsero il padrone della nave a tirarla a terra; & essi datisi in un luogo a proposito, consumaron quiui il rimanente di quella notte, & essendo mandati da Ottacilio all'apparir dell'alba intorno a quattrocento caualli, iquali guardauano quella parte di que' luoghi lungo il mare, & oltre a ciò seguitati da gli armati della guardia; feron difesa, et am mazzati alcun di coloro, si ritirarono a saluamento là doue erano i nostri. Do pò questa fattione que' cittadini Romani iquali teneuano Lisso (la qual terra erastata giàloro consegnata da Cesare, & l'haueua fatta fortificare) riceuet tero Antonio, & lo souennero di tutte le cose. Ottacilio dubitando di se stesso si fuggi della terra; & arrivò là doue si trouaua Pompeo. Antonio intanto di tutto l'essercito (il numero del quale era tre legioni di soldati ueterani, una di soldati nouelli, & ottocento caualli) rimandò in Italia tutte le naui per le uare quindiil rimanente delle fanterie, & della caualleria. La sciò bene a Lis so i Pontoni, che sono una sorte di naui Francesi, co questo disegno che se perauentura Popeo si pensasse, che l'Italia fosse restata uota di gece, e' ui passas se col essercito (laquale openione era già sparsa fra il uolgo) Cesare potesse LL

Rotta del le paui Rhodiane

Quanto gioua il ualore del l'animo.

Soldati della legion Vete rana.

Alessio.

Ottacilio

Lepanto. Franceli detti pon-

toni.

Partiti di Cefare, e di Popeo.

Pépeo se ne uà alla uolta di Antonio.

Monte amano.

Crasso morto da Parti.

bauere qualche comodità d'andargli dietro: quindi madò co molta prestezza a Cefare p fargli sapere in qual paese egli hauesse sbarcato l'essercito, et qua to numero di soldati hauesse seco nauigati. Arriuò quasi in uno stesso tempo a Cesare, & a Pompeo, questa nuoua. Percioche amendue haueuano ueduto le nani effer paffate Apollonia & Durazzo; & esh haueuano dirizzato il uiaggio loro per terra, alla nolta di quelle terre. Bene è nero, che essi que' primi giorni non sapeuano nulla, di doue esse sossero poscia capitate. Saputo dunque l'intero della cosa; presero amendue partiti l'uno dall'altro diuersi: Cesare di accozzar si più tosto che potesse con Antonio; & Pompeo di affrontar coloro mentre marciando uenissero a trouar Cesare, & se potesse corgli sproueduti; di assaltargli con imboscate: & amendue quello istesso giorno mossero il campo, cauando le genti de gli alloggiamenti, fermati già da loro uicino al fiume Asso; & Pompeo di nascoso & di notte; & Cesare di giorno & publicamente. Mail uiaggio, che douena far Cesare, ri petto al douere girare più spatio di paese, era molto più lungo, per potere guaz zando passare il fiume cotra il cor so di esso. Pompeo per non hauere il suo camino impedito da cosa nessuna, poi che non gli conueniua di passar il fiume, se ne uenne a gran giornate alla uolta di Antonio; & doue e' conobbe, che già cominciaua ad appressarsigli, trouato un luozo a proposito molto, se qui ui fermare le genti;ne lasciò uscire alcun de' suoi fuori de' ripari del campo; & accioche la uenuta sua fosse più segreta, non uolle che si facessero fuochi. Fu que sta cosa di presente fatta sapere a Antonio da i Greci. Egli mandati alcuni a Cesare, stè per ispatio d'un giorno dentro de' ripari. Il giorno dipoi arriuò da lui ancho Cefare. Pompeo intesa la uenuta sua, per non esser tolto in mezo da due esserciti, si parti quindi: & arriuò con tutte le sue genti ad Asparago di quei di Durazzo; & quini in luogo bene atto fè fermar il campo In questi tempi Scipione riceuuti alcuni dan ni d'intorno al monte Amano, s'era fatto chiamare Imperatore; & hauendo ciò fatto haueua comadato alle città & a i Signori, che pagassero grosse som me di danari. Si haueua medesimamente fatto pagare da i Camarlinghi del publico della Prouincia datagli in gouerno, i danari, che douevano pagare in due anni; & hau eua comandato loro, che gli dessero in presto quelli, che doue uano pagare l'anno, che seguirebbe poi; & per tutta la Prouincia haueua co mandato caualli; e' messi questi insieme, lasciatist dietro i Parthi vicini nimici,iquali haueuano poco prima tolto la uita a M. Crasso Imperatore, & haue uano tenuto assediato M. Bibulo: haucua cauato della Soria le legioni & la caualleria: & essendo uenuto in quella provincia con grandissima ansia & so specto della guerra de Parthi, & udendosi fra soldati alcuni andar dicendo, che essi anderebbono volentieri contra i nimici, se essi vi fossero menati, ma che non erano già per uoltare l'armi contra un cittadino & Consolo Romano; messe le legioni alle stanze in Pergamo, & in altre città ricchissime; fèloro di

grandissimi doni & cortesie; & per farsi i soldati più affettionati, diede loro a sacco quelle città. Attendeuasi intanto a fare pagare per tutta la Provincia alprissimamente le comandate somme di danari; & oltre a ciò si andauano tut tania pefando nuoni modi per anaritia di canare per tutto danari. Ponenansi le granezze sopra ciascuna persona cosi schiaua, come libera. Si comandauano le grauezze da pagarsi per ciascuna colonna, e per ciascuna porta; comanda uasi grano, soldati, huomini da remo, armi, strumenti da guerra, & beslie da fomeggiare, & caualcare; & di tutte quelle cose, delle quali si poteua trouare il nome; si pareua che ciò bastasse per cauar danari, e non solamente si mandaua no commissarij con piena auttorità nelle città; ma etiandio ne castelli, & in cia scunborgo, & uilli. Edicostoro quelli, che hauesse fatto crudelissimamente & con asprezza maggiore qualche cosa; questi era tenuto huomo di conto, & ottimo cittadino. Eratutta la Provincia ripiena di Barigelli, & di effecutori della giustitia, & di commissary; erano per tutto gouernatori, & esattori, iqua li oltra le comandate grauezze attendeuano con commadare altre somme pri uatamente, al proprio guadagno. Percioche essi usauano di andare dicendo, co me erano scacciati da casa loro, & dalla patria, perciò essere bisognosi di tutte le cose necessarie, uolendo con bonesto colore & coperta, ricoprire una cosi dishonesta & uituperosa cosa. A queste cose si aggiugneuano le usure gravissime; laqual cosa suole il più delle uolte anuenire al tempo della guerra, essendo comandati tutti universalmente i danari; nelle quai cose usauano di dire, che lo allungamento di un giorno era una donatione. V enero dunque a crescere in tutta la l'rouincia in que' duc anni i debiti; nè si comandauano manco per si satta cagione ai cittadini Romani di quella Prouincia le grauezze da pagarsi,ma & da loro & a tutti i popoli, a ciascuna città certe somme di danari; & andauano dicendo, che quelle si prendeuano in presto per una diliberatione fatta nel Senato. Et a' publici Camarlinghi & compra ori de' prouenti del publico, si faceuano dare in presto l'entrate dell'anno a uenire, facedole quella somma che eranostato le pagate l'anno passato. Comadaua oltre a ciò Scipione che togliessero del tempio di Diana in Efeso i danari, che già anticamete u'erano flati riposti, & tutte altresi le statue di quella Dea; & subito, che furono entrati nel tempio, hauendo Scipione in compagnia sua molti cittadini dell'or dine Senatorio, iquali egli haueua chiamati a se, hebbe lettere da Popeo, come Cesare haueua, co le sue legioni passato il mare, che perciò fosse sollecito d'an dare co l'essercito là doue egli era, et che mettesse ogn'altra cosa da parte. Egli riceunte queste lettere licentiò tosto tutti coloro, iquali haueua a se chiamati. E cominciò ad apparecchiarsi al uiaggio di Macedonia, Fandò uia pochi gior ni dapoi, e tal cosa su cagione della saluezza de' danari di Eseso. Cesare accoz zatosi con l'essercito di Antonio, cauata di Orico una legione, laquale egli ha uea messa quini p guardia di que'luogbi nicini al mare; giudicana, che fosse

Grauezze di narie

Vsficiali di diuerse qualità.

> Camarlin ghi publi= ci.

Hoggi Figena seco do alcuni.

Scipione fu cagione della faluezza de' danari di Efefo. L. Cassio Longino. Gaio Cal uisio.

Domitio Caluino.

Lepanto.

Egefareto partiale della parte di Pom peo.

Haliacmone fiume.

Hoggi l'Arra. da tetare le provincie, & di douere quindi allotanados, andare auati. Et effen do uenuti da lui ambasciadori della Tessaglia, & della Etolia; iquali gli face uano offerta, che doue egli madasse loro gete alla guardia le città di que' popo li sarebbeno stati alla sua diuotione; madò L. Cassio Logino nella Thessaglia con una legione di soldati nouelli, la quale si chiamana la nigesima settima, & du geto caualli; & C. Caluisio Sabino in Etolia con cinque Cohorti, & alquanti ca ualli; & sopra tutto co molte essortationi impose a costoro, che p essere que pae si uicinizattedessero alla provisione de grani. Comadò poscia a Gn. Domitio Cal uino, che con due legioni l'undecima & la duodecima, & con cinquecento ca ualli passasse in Macedonia; che di questa Prouincia Menedemo uno de' primi huomini di que'paesi, mandato per ambasciadore da quella parte, che si chia maualibera, raccontaua come tutti i suoi erano affettionatissimi & diuotissimi di Cesare. Ora di costoro Caluisio riceu uto da gli Etoli, & da tutti più uolentieri alla prima giunta, lasciata la guardia de gli auuersarija Calidone, & Naupatto, ottenne tutta l'Etolia. Casso avrinò con la legione in Thessaglia. Ora perche quiui erano due fattioni, tronaua le città di diuerso uolere. Egefareto huomostato sempre molto potente era partiale della parte di Pompeo. Petreio giouane nobilishmo fauoriua Cesare con tutte le forze sue, & conlericchezze sue & de'suoi anchora. In que lo istesso tempo arrivò Domitio in Macedonia, & hauendo già cominciato airgli incontro molte ambasciarie di quelle città; uenne la nuoua, come era comparso Scibione con l'essercito con openione & fama grande appò tutti gli huomini; percioche quasi sempre nella nouità delle cose la fama ua innanzi. Ora non si fermando costui in alcuno de'luoghi della Macedonia; uenne con impeto grande alla uolta di Domitio, et essendo lotano da lui uenti miglia, si uoltò subito alla uolta di Cassio Longino nella Tessaglia: e se questo con tanta prestezza, che uenne in un istesso tempo la nuona, che esso neniua, & che egli era già giunto, & accioche nel uiaggio suo fosse più spedito lasciò M. Fauonio con otto Cohorti alla guardia delle bagaglie della legione, lungo la riva del fiume Haliacmone, il quale parte col corfo suo la Macedonia dalla Thessaglia; & impose loro, che quiui facessero un bastione ben forte. Scorse in questo medesimo tempo la caualleria del Re Cotto per fino a i ripari del campo di Casso, ilquale andaua in torno a que'luoghi della Thessaglia. Casho allhora sgomentato dal gransospetto; inteso come Scipione era arrivato, e ueduti que'cavalli, iquali e'giudicaua, che fossero di Scipione; prese la nolta de moti, iquali cingono la Thessa glia; & quindi cominciò a marciare alla uolta di Ambracia. Ora sollecitando Scipione di seguitarlo, hebbe lettere da M. Fauonio, come era comparso Domitio con le legioni, e che senzal'aiuto di Scipione e' non era basteuole a difendere il sorte doue s'era fermato alla guardia; onde Scipione baunte queste lettere mutò in un tempo proposito, & viaggio. Si tolse dal seguitare Cassio, & andò per dar soccorso a Fauonio. E seguitando di caminare continuamente cosi la notte, come il giorno arriuò colà doue egli era, in un tempo tanto a proposito, che in un tratto si cominciò uedere la poluere che faceuano in aria le genti di Domitio, & i primi della uanguarda di Sciptone: & intal guisa l'industria di Domitio su cagione di saluare Casso; & la prestezza di Scipione apportò a M. Fauonio la salute sua. Scipione fermatosi due giorni dentro a'ripari del fermato campo uicino al fiu me, che correua fra il suo campo & quello di Domitio detto Haliacmone, il terzo giorno fè che tutto l'effercito guazzando, passasse di là dal fiume su l'ap parir dell'alba; & fermatoil campo, il seguente giorno mise di buona hora le genti in battaglia a fronte al campo nimico. Allhora Domitio no istimò, che sosse da temere di canar fuori le genti, & uenire al fatto d'arme. Ma perche fra questi due campi u'era una campagna di miglia intorno a sei, Domitio se passare le sue genti sotto a'ripari del campo di Scipione; & egli stette forte senza mai partire da i bastioni. Egli auuenne nondimeno che (ritenutisi malageuolmente i soldati di Domitio) non si sè altramente la giornata: e massimamente, che un rio, che era sotto il campo di Scipione, con le ripe dif ficili, impediua i nostri dal potere scorrere auanti; onde Scipione accortosi del disiderio, et della prentezza del combattere di costoro, dubitando che non auuen se che il giorno seguente ò fosse costretto contra il uoler suo di uenire al. le mani, ò che si stesse con gran suo ui tuperio racchiuso dentro a'ripari, poiche egli era uenuto con si grande aspettatione, fattosi temerariamente innan zi, betb: un uituperoso fine, & passò la notte il fiume, non bauendo mandata primala grida, che ciascuno si mettesse in ordine per marciare, & nella medesima parte, onde poco prima era uenuto se ne tornò. E quiui uicino al fiume sermò il campo in un luogo naturalmente alto & rileuato, & lasciati ualicare alcuni giorni, sè una notte imboscare la caualleria là, doue i nostri erano usati ne' passati giorni d'andare a prouedersi dello strame; & essendoui ue nuto si come egli era usato ogni di Q. Varo Capitano della caualleria di Domitio, essi subito saltando di colà doue sistauano imboscati, uennero contra i nostri. Ma essi ualorosamente sostennero l'impeto loro, & ciascuno di loro con prestezza tornò al luogo suo, & messisi in battaglia tutti ualorosamente stret ti insieme si uoltarono contra i nimici. Hauendo morti di loro intorno a ottan ta, & uolti gli altri in fuga, perduti solamente due di loro, se ne tornarono al campo. Fatta questa fattione sperando Domitio che si potrebbe tirar Scipione a combattere, finse d'essersi condotto a muouere il campo per mancamento di uettouaglia; & mandata la grida che ciascuno stesse in ordine per marciare, come si costuma nella guerra; andando auanti tre miglia, sè fermare tutto l'essercito con la caualleria in luogo nascosto & molto a proposito. Sci pione pronto a seguitarlo, mandò ananti la canalleria con gran parte de gli ar

Scipione fi moue in foccorfo di Fauo-nio.

Scipione passa la notte il siume.

Q. Varo.

Astutia di Domitio. магсо О. pimo.

Cohorti lasciati al la guard'a l'Orico.

Animontà di Pom peo figliuolo di Pompeo.

Monticello prefo da Popeo fgliuola di Popeo

Decio Lelio.

Aleffio.

mati alla leggiera per riconoscere il uiazgio di Domitio, & uedere doue egli andasse: & essendo costoro andati auanti, e le prime squadre già dentro all'imboscata, prendendo dallo anitrire de i caualli sospetto, cominciarono a ritirarsi uerso i loro, & quelli che costoro ueniuano seguitando, uedendo come erano presti nel tornare a dietro, si fermarono. I nostri ucduto come erano statiscoperti; non uolendo indarno attendere, che gli altri uenissero; hauendo giunte solamente due squadre de nimici le presero amendue. Fu tra costoro M.Opimio Capitano de caualli. Etutti gli altri di quelle squadre ò ueramente priuarono della uita, ò pure gli condussero così prigioni a Domitio. Cesare hauendo si come s'è già dimostrato leuato le genti, che guardauano i luoghi uicini al mare; la sciò alla guardia di Orico tre Cohorti solamente, & a essi impose, che guardassero le naui lunghe, le quali egli haueua quiui d'Italia condotte. Haueua di tutto questo, & della guardia della terra il gouerno. Caninio luogotenente. Questi fe ridurre tutte le nostre naui ne luoghi più adentro dopò la terra, o fecele a terra legare. O pose all'entrata del porto unanque da carico, la quale fè qui ui affondare; & a questa u' aggiunse un'altra; sopra delle quali hauendo fatto sabricare una torre, la sè sermare all'incontro dell'entrata del porto, & miseui dentro i soldati, ai quali egli diede la cura di guardarla per ogni subito caso, che potesse auxenire. Hauuto notitia di queste cose tutte Gn. Pompeo sigliuolo di Pompeo, ilquale haucua il gouerno dell'armata Egittia, se ne uenne alla uolta di Orico, vo se tirar suori con legni, & a forza di funi la naue affondata; & assaltando l'altra naue, la quale erastatamessa da Acilio per guardia, con più naui, sopra delle quali haueua fatto fabricare torri a peso tale, che non piegassero da nessuna banda, accioche combattendo di luoghi più alti, & ogn'hora mettendo soldati freschi in luogo de gli affaticati, o nell'altre bande tentando di salire sopra le mura della terra con scale, & con l'armata battendo in un medesimo tempo per fare, che le genti auuersarie si uenissero a spartire in più luoghi; uinse con la fatica, & con la gran quantità dell'armi tratte i nostri; & cacciati coloro, che stauano alla difesa, i quali tutti saltati nelle scafe, s'erano quindi fuggiti; prese a forza la naue ancora: & dall'altra banda della terra prese un monticello, che era naturalmente quini posto all'incontro della Città, et haueua quasi, che fatto un'Isola all'incontro di Orico; & condusse nella parte più a dentro di essa, quattro naui da due ordini di remi, con metter loro sot to curli, & con pali di ferro cacciate per forza di braccia auanti. Et cosi assaltate dall'una, edall'altra banda le naui lunghe, le quali erano con funi attaccate a terra. To note affatto; ne tirò seco quattro; & in tutte l'altre fè mettere il fuoco. Fatto questo lasciò quini Decio Lelio leuato da lui dall'armata d'Asa, o quini condotto; il quale non lasciana portare nella terra la netto uaglia da Biblide, & da Mantinca. Egli andatofene a Lisso, & assaltate quini

trent a

trenta naui da carico lasciateui da M. Antonio dentro nel porto; in tutte sè mettere il fuoco. Cercando poi con ogni sforzo di prender Lisso, stando alla difesa que'cittadini Romani, che soleuano habitar quiui, co que'soldati appresso, che Cesare ui haueua mandatilalla guardia; fermatosi quiui tre gior ni , perduti nel dar l'affalto pochi de'suoi, se ne parti senza hauerui fatto nul la. Poiche Cesare intese, come Pompeo era ad Aspargo, andato quiui con l'essercito, & presa pel uiaggio una terra de Parthini, dentro di cui Pompeo teneua la guardia; arrivò il terzo giorno in Macedonia la dove era Pom peo, & fermò il campo uicino a lui; & il giorno, che seguì dopò quello, cauate tutte le genti fuori de'ripari, & ordinatele tutte inbattaglia, diede a Pompeo la commodità di poter uenir seco al fatto d'arme. Doue poscia e' s'auuide, come e'si staua fermo al suo luogo, fatto ritirare l'essercito dentro a'ripari, giudicò, che fosse da prendere altro partito. Egli adunque il seguente giorno se n'andò per lungo camino girando grande spatio di paese per uie difficili, & strette con tutto l'essercito a Durazzo, con speranza, ò di tirar Pompeo a Durazzo, ò di poter torgli l'andarui; per hauere egli condotto quini tuttala sua uittouaglia, & tutto l'apparato della guerra, si come ucramente auuenne. Percioch e Pompeo non hauendo da prima contezza del disegno di Cesare, perche uedeua, che marciando haueua preso sentiero molto dinerso da quella regione, stimana, che si fosse quindi partito cacciatone dal macameto de'grani. Inteso poi dalle spie il tutto, il giorno di poi mosse il ca po con isperanza di poter andare ad opporsegli per più corto uiaggio. Cesare sospettando, che ciò douesse auuenire, confortati con più parole i soldati, che uolessero sofferire di buona uoglia quella fatica; fermato il marciare poca parte solamente della notte; arriuò la mattina a Durazzo, allbora, che si cominciaua a scoprire la uanguardia di Pompeo; e quiui se fermare il campo. Pompeo, toltogli da gli auuersari il potere andare a Durazzo, poiche non potè altrimenti seguire il fatto disegno, seguitando il secondo partito, fè fermare, & fortificare il campo in un luogo rileuato detto Pietra, che ba un'entrata mezzana dalle naui, & le d'sende da certi ueti; se quiui codur re parte delle naui lunghe, & impose, che con esse ui si portasse grano, & altre uittouaglie dell'Asia, & di tutti gli altri paesi, che stanano alla sua dinotione. Cesare, auisando, che la guerra sosse per menarsi in lungo, non hauendo speranza alcuna di potere hauere le uittouaglie d Italia, perche l'armate di Pompeo usauano si gran diligenza del guardare tutti i liti, e le sue armate, lequali egli hauea fatto, rispetto al uerno si stauano in Sicilia, in Francia, & in Italia; mandò L. Camileio Luogotenente in Spiro a far proussione di grani: & perche que pacsi erano troppo lontani, ordinò in certi luoghi i gra nai, o impose alle uicine città, che ui portassero i grani. Fe medesimamente cercare in Lisso, e tra Parthini, T in tutte le terre, & castelli quella quanti-

Aleffio.

Prefa.

Cesare ar riua in Ma cedonia.

Disegno di Cesare.

Cefare a Durazzo

Luogo detto Pie

Albania.

Alessio presa. Presa.

Prouedimenti di Cesare.

Pompeo moltó po tente nella caualle ria.

Fama, che Pompeo era affediato da Cefare.

Forti di Cefare.

tà, che ui haueua di grano: ma questo era pochissimo, si rispetto alla qualità de terreni del paese, percioche son luoghi aspri, & montuosi, & il più si seruono di grano portatoui d'altri luoghi: si anche perche Pompeo l'hauea egli quindi preso, & ne'passati giorni haueua saccheggiati i Parthini, & fatto cercare di tutto l grano, & sacche ggiate & cauate sotto le case loro, l'haueua fatto portar uia da'caualli. Cefare, poiche di tutto questo si fu anueduto, prese quel partito, che richiedeua la natura del luogo. Perche d'intorno al campo di Pompeo, u'erano certi monticelli alti, & aspri a salire, & egli da prima gli fê tutti guardare, & ui fê bastioni, & altri forti ripari; quin di secodo, che coportaua il sito naturale di ciascun luogo, tirando le munitioni di riparo in riparo; si dispose di cinger Pompeo co' bastioni. E E Attendendo di fare questo, perche haueua gran mancamento di grano, & perche Pompeo era molto potente nella caualleria; accioche potesse codursi d'ogn'in torno con minor pericolo il grano nell'essere to, & l'altra uittouaglia ancora: o per uietare insiememente a Pompeo il torre de glistrami, o per fare, che la sua caualleria diuenisse inutile nelle fattioni. Et oltre a ciò per iscema re a lui la grandezza; perche, per dire il uero si pareua che appo le nationi Araniere questa molto gli gionasse; essendosi già per tutte le parti del mondo la fama molto accresciuta, come egli era assediato da Cesare, & non ardina di mettersi a far giornata con esso. Pompeo non uolena per niente partirsi,nè dal mare, ne da Durazzo, percioche egli haueua riposto quiui tutto l'apparecchio della guerra, i dardi, & freccie, l'armi, e gli strumenti, & appresso faceua con le naui portare il grano nell'essercito, ne poteua impedire le muni tioni di Cesare, se no nolena far co esso giornata: quello che egli s'era messo in animo di non fare in quel tepo. Vi restaua, che seguitando quanto richiedeua l'ultima ragione della guerra, prendesse molti colli, & di far guardare quan to maggior spatio di paese, che si potesse, & di dar da fare in più parti, quanto più potesse alle genti di Cesare; & questo auuenne, percioche bauendo fa bricati uentiquattro forti, ò bastie, & perciò fare preso un giro di spatio di miglia quindici di paese; dentro di questo spatio haueua da gouernare i caual li, & dentro di que'luoghi u'erano con le mani seminate molte cose, le quali pasceuano fra quel mezo le bestie da soma: done poscia i nostri uideno le munitioni esser continuate, & ridotte a buon termine da un bastione all'altro di mano in mano, dubitauano, che i Popeiani non gl'assaltassero da qualche ban da, & uenissero ad offendergli di dietro le spalle. Cosi all'incontro quelli dentro di quello spatio faceuano de'ripari tirati in lungo, et continui, accioche no potessero i nostri da qualche banda entrarui, & assaltando gli dal canto di die tro torgli nel mezo. Ma essi erano inuero superiori nel lauorare, percioche il numero de' foldati era maggiore, & tiratifine' luoghi più a dentro haueuano il circoito minore, & ogn'hora, che Cesare haueua a prendere que'luo zhi,

6

A Durazzo città in Albania.

B Alloggiamento dell'essercito di Cesare. C Alloggiamento dell'essercito di Pompeo.

D Trincee fatte da Cesare per cinger Pompeo, che

girauano miglia diciotto.

E Trincee fatte da Pompeo, che girauano miglia quindici.

F Essercito di Cesare messo in battaglia presso il cam-

po di Pompeo.

G Essercito di Pompeo messo in battaglia, che l'ultima

squadratoccaua i suoi alloggiamenti.

H Luogo presso il mare, doue Cesare non haueua fornite le trincee, & gli su data una grande stretta da Pompeo.

I Secondo alloggiamento di Pompeo: doue a Cesare su

quasirotto l'essercito da Pompeo.

K Trincee, che andauano dal campo al fiume; acçioche i soldati di Popeo potessero andar per acqua.

L Secondo alloggiamento di Cesare.

M Cohorti, che mandaua Pompeo nel secondo alloggiamento.

N Porto, doue Pompeo teneua parte dell'armata.

O Fiume.

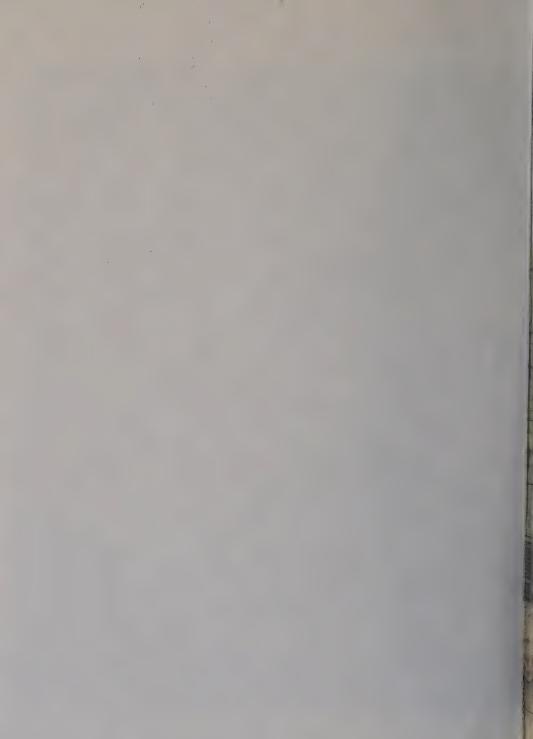





auuenga, che Pompeo hauesse fermato nell'animo suo di non impedirlo con tutto l'essercito, & di non fare con esso giornata; faceua nondimeno uscire gli arcieri, & quei dalle frombole da i luoghi loro, de i quali egli haucua il numero grande; & molti de'nostri u'erano feriti, & era entrato in essiil timor grande delle frizze; & i soldati quasi tutti baueuano fatto le uesti, ò di souatti d'dischiauine, & d'altri corami; d'altre coperte per guardarsi da col pi delle frizze. Ciascuno faceua grande sforzo nel uoler prendere i luoghi delle quardie. Cesare per tenere stretto Pompeo in quel minore spatio di luogo, che poteua; & Pompeo per prendere quanti più colli poteua, & distendersi, quanto più fosse possibile con quel circoito; & per questa cagione si faceuano tra loro spesse fattioni. E tra queste bau endo una volta la nona legio ne di Cesare preso un certo luogo da guardare, & hauendo cominciato a sortificarlo; Pompeo subito prese un colle uicino a questo luogo & posto all'incontro a punto di esso; & cominciò a impedire a'nostri il lauoro. Et hauendo da l'un de lati l'entrata quasi che piana; hauendo da prima sparse d'intorno i balestrieri, & que'dalle frombole, & poscia mandatoui gran numero di armati alla leggiera, & cauate fuori le sue machine impediua le munitioni. Ne poteuano ageuolmente i nostri attendere in un medesimo tempo a difendersi, & a fortificare. Hora Cesare ueduto, come i suoi erano da tutte le bande seri ti, comandò, che siritirassero, & che sitoglie sero quindi. Doueuano per ritirarsi scendere per un luogo precipitoso; & i nimici per questa cagione tanto più fieramente ueniuano loro addosso, ne lasciauano tornare i nostri a dietro perche pareua, che mossi da paura lasciassero quei luoghi. Dicesi, che Pompeo allhora uantadosi auanti a' suoi disse loro, che no si curaua d'esser stimato Imperatore di nessun conto, se le legioni di Cesare si ritirassero senza grandis simo lor dano di colà, doue temerariamente eran scorse. Cesare dubitando de' suoi nel ritirarsi, comadò che si portassero auanti nell'estremità del monticel lo de graticci, & che simettessero a frote ai nimici, et che simettessero l'uno contra l'altro, es che fra essi, stando i soldati coperti, si tivasse un sosso di mezana larghezza, & che que'luoghi, quato più si potesse, s'impedisero da tut te le bande. Egli intanto mise in luoghi a proposito, que delle frombole in ordi ne, accioche guardassero i nostri, mentre si ueniuano ritirando. Messe ad effet to interamente queste cose, se ritirare tutte le legioni. I Pompeiani comincia rono allhora contanto maggior infoleza, & più arditamente uenire addosso a'nostri, & gettaron per terra le gratimesse loro contra per ripari per passa re i fatti fossi. Tosto che Cesare si su di tal cosa accorto dubitado, che non si pa resse, che sossero più tosto stati ributati, che si sossero da se medesimi ritirati, et che si riceuesse danno maggiore; fatto per mezo d'Antonio, ilquale era ca po di quella legione, mettere animo a suoi quasi nel mezo di quello spatio, co madò che co la troba si desse il segno del dar detro, et co impeto si assaltassero

Pompeia ni molestaua con le saetre i foldati di Cesare.

Nona legione di Cefare.

Vanti di Pompeo.

Pompeia ni infolen ti, & ardiSoldati della noua legione di Ce= fare.

i nimici. Onde i soldati della nona legione subito ueduto il segno tiraron l'armi da lanciare; quindi mossissi da'luoghi più bassi con surioso corso cotra l'armi de' nimici loro, ruppero, & uoltarono in fuga iT empeiani, iquali furono nel ritirarsi molto impediti da dirizzati graticci, & dalle sitte pertiche in tra uerso, & parimente da fossi quiui già fatti. I nostri d'altra parte, a i quali era pur e assai il partirsi senza danno, hauendone morti molti, perduti cinque de i loro solamente, si uennero posatamente ritirando; & fermatisi poco intorno a quel luogo, presi de gli altri monticelli tirarono a fine le cominciate munitioni.Era la qualità del combattere ueramente nuona, & non piu usata, si per lo numero di tanti forti, & per ispatio si grande, & per tanti ripari & munitioni, & per tutta la maniera dell'offedio; & si anco per molte altre cose. Concio sia cosa, che quelli, che cercano con ogni lor forza di assediare altrui, hauendo assaltati i nimici sbattuti & deboli, ò pure superati combattendo, ò trauagliati da qualche riceuuta offesa, gli tengono assediati: perche, & per numero di fanteria, e di caualli sono superiori. Et la cagione dello assediare suole, quasi sempre esser questa; per fare, che i nimici non possano hauer del grano. Ma ho ra Cesare teneua assediato uno essercito fresco, & intero, & con molto minor numero di gente, & quando essi haueuano grande abbondăza d'ugni cosa. Per cioche tutto di si ueniuano insieme raunando d'ogn'intorno gran numero di na ui, lequali portanano della uittonaglia, ne potena soffiare alcun nento, che non potessero da qualche banda sicuramente nauigare. Doue egli consumati per ogni uerso, di grande spatio di paese tutti i grani, era in estrema necessità, & in gran trauagli; tuttania i suoi soldati neninano con singolare patienza tutto ciò sopportando. Perche si ricordauano molto bene di hauer questo medesimo patito l'anno dauanti nel paese della Spagna, & con la faticaloro, & con la pa tienza bauer recato a fine una grandissima impresa. Ricordauansi medesimamente hauer sopportato grandissima carestia sotto Alessia; & molto maggiore ancora sotto Auarico; pure essersi quindi con la uittoria di grandissima na tione, & potentissima partiti. Et, quando era dato loro dell'orzo, & de i leguminon gli rifiutauano niente: egli è ben uero, che teneuano, che fosse bonore ben grande, quando si dauano loro delle pecore, & altri minuti animali, de i quali ueniuano gran quantità dello Epiro. Fu oltre a ciò trouato da coloro,i quali erano stati con Valerio, una sorte di radice d'herba che si chiama Chara, laquale mescolata con latte, cra di grande aiuto in quella necessità di uiue re. Faceuano di queste certa materia a guisa di pane, e di questa ue n'haueua gran quantità, & ogn'hora, che i foldati di Pompeo uenendo a parlamento co' nostri rimprouerauano loro la fame, gettauano fra loro per tutte le parti del campo de' pani fatti di quella materia, per cagione che la speranza loro uenifse a farsi minore. Comincianano già i grani a maturarsi, & la speranza di ciò sostentana la necessità loro, perche si considanano di donerne prestamente ba-

Cagione dell'affediare.

Naui, che portauano uetto= uaglia.

Alessia. Auarico.

Albania. Carni. Cara herba. uere abbondanza. Onde bene spesso nelle guardie, & ne i parlamenti de i solda 1 ti s'udiuano alcuni, che diceuano, che più tosto erano per uiuere a curteccie d'alberi, che per lasciare mai scampare Pompeo dalle lor mani. Stauano mede simamente uoletieri a udir coloro, che del campo di Pompeo si fuggiuano nel nostro, quando essi raccotauano, come tutti i caualli de' Pompeiani erano anco ra in piedi, ma che tutte l'altre bestie da soma erano già morte: come oltre a ciò era nel campo cominciato gran peste, si per esfer serrati in luoghi stretti, & per lo puzzo grande, & per i molti corpi morti, & per non esser usati alle continue fatiche; & si anche per lo mancamento grande, che haueuano dell'ac qua. Percioche Cesare, ò ueramente haueua uolti in altre parti tutti i fiumi, e tutti i riui, che quindi passando correuano al mare, ò pure con fabriche grandi gli haueuano riserrati: & come que' luoghi crano ripieni di monti, & sotto l'alterze d'essi gli stretti delle ualli, bauendo quini fatto ficcare in terra delle pertiche, ui hauea fatto i serragli, & fattoui a guisa di bastione metter suso della terra, accioche ritenessero il corso dell'acque. Là onde essi erano dalla necessità cofretti di cercare i luoghi più bassi, & paludosi, & quiui cauar pozzi sotterra, & aggiungeuano all'altre opere loro cotinue questa satica di più: e quelle fonti nondimeno, erano troppo lotane da certe guardie, & per i gran caldi prestamente si seccauano. Doue d'altra parte l'essercito di esso Cesare oltra, che non u'era alcun foldato, che patisse d'alcuna infermità; haueua grandissima abbondanza d'acqua, & era nel suo campo gran quantità d'ogni sorte di uittouaglia, suor che del grano. Vedeuano bene come il tempo ueniua per loro ogni giorno migliore, & il cominciarsi a mutare il grano apportaua loro maggiore speranza. Et inuna nuoua qualità di guerra, trouauano tutt'hora amedue nuoue foggie, & non più usate maniere di combattere. Essendosi que di Pompeo auueduti per i fuochi, che la notte si faceuano, come i nostri faceuano le guardie su i ripari, assaltandogli chetissimamente, tirauano tutte le frecce loro, là doue i nostri erano in più numero raunati: quindi con molta pre stezza si ritirauano a i loro: i nostri apparando dalla pratica, di ciò, riparauano a queste cose con questi rimedi, che faceuano i suochi in altri luoghi & in altri facenano le guardie. Hauendo intanto di ciò hauuto aniso P. Silla, alqua le Cefare partendo haueua lasciato il gouerno di tutto il campo; uenne con due legioni a soccorrere quel Cohorte, per la uenuta del quale i soldati di Popeo furon facilmente ributtati, certa cosa è, che essi non poterono star forti neden do i nostri,ne meno poterono resistere al primiero loro affronto; & essendo sta ti ributtati i primi gli altri fiuoltarono indietro, & lasciarono que' luoghi; ma seguitandoli i nostri, Silla gli se tornare indietro, ne uolle, che gli seguitas fero più lontano. Et sono molti, che fanno giudicio, che se egli hauesse uoluto, che i nostri più sieramete gli seguitassero, quel giorno si poteua dar sine a quel la guerra:ma non già pare, che sia da riprendere in alcun modo il partito, che

Animosità de' Cesariani.

Ingegno di Celare.

Pozzi ca. uati fotterra.

Conditio ne dell'ef fercito di Cefare.

Pompeiani aflaltano i folda ti di Cefa re.

P ublio Silla.

Vfficio del Luogotenéte.

Pompeo fi ritirò fo pra un col

Volcatio Tullo .

le.

Soldati di Pompeo morti in tre fattio-MI.

Capitano Sceua.

da lui fu preso. Perche l'ufficio del Luogotenente è molto differente da quello dello Imperadore; che l'uno di loro dee fare le sue cose tutte secondo che gli è stato commesso; o non più oltre: o l'altro dee liberamente prendere que par titi, che giudica buoni per fino al fine del tutto. Silla', partitosi Cesare, & lasciato il campo, saluati i suoi, si contentò di questo solamente, ne nolle altrame te fare il fatto d'arme (laqual cosa nondimeno harebbe perauentura potuto riuscire a qualche cattiuo fine) acciò non si paresse, che si fosse attribuito l'ufficio dell'Imperatore. Arrecaua nel ritirarsi grande difficultà ai Pompeiani una cosa di grandissima importanza; percioche scorsi auanti da un luogo strano & cattiuo, s'erano fermati nella sommità; & se pure e' si fossero ritirati per la strada, che scendeua; dubitauano forte de' nostri, iquali ueniuano seguitado da i luoghi più alti,ne molto era lontano il Sele all'andar sotto. Percioche trat ti dalla speranza dell'arrecare al fine l'impresa, haueuano quasi condotto la co sa fino alla notte. Onde preso necessariamente, & all'improuiso il partito, Pom peo prese un certo colle, ilquale era a punto tanto lontano da uno de i nostri forti, che tirandosi una frizza, ò altre arme, non ui poteua altrimenti arriua re:egli si fermò quiui, & sortificò quel luogo, & ui uenne tutto interamente l'essercito, che egli haueua. Combattessi dipoi in due luoghi in un medesimo tëpo; percioche Pompeo haueua parimente tentato in più luoghi le fortificationi in un tratto per cagione di partire, & tenere in più parti impedite le genti di Celare, accioche da i nicini ripari, & dalle nicine quardie non potessero es sere altramente soccorse. Et in un lato Volcatio Tullo sossenne con tre Coborti l'impeto d'una legione; & fe, che per forza si tirò a dietro. In un'altro lato i Tedeschi saltati fuori de' nostri ripari, morti gran numero de' nimici si ritira rono a saluamento a iloro. Et in tal guisa in un sol giorno fattesi sei fattioni, tre a Durazzo, & tre a' ripari; facendosi poscia di tutte queste la ricerca, si trouaua, come de' soldati di Pompeo i morti arriuauano al numero di due mila. & molti de i chiamati, & buon numero de' Capitani. Futra questi Valerio Flacco figliuolo di quel Lucio, ilquale era stato già Pretore al gouerno dell'A sia. & furon tolte loro da'nostri, & portate in capo sei insegne. Et de'nostri non morirono in tutte quelle fattioni più che uenti soldati. Ben è uero, che no ui fu pure un soldato ne i ripari, che no fosse ferito; & quattro Capitani d'un Cohor te ui persero gli occhi. Et nolendo costoro mostrare a Cesare testimonio della fa ticaloro, & del pericolo ancora, gli feron portare auanti intorno il numero di trentamila frizze tirate dentro a i ripari; & fu presentato dauanti a lui lo seudo del Capitano Sceua. Furono in esso trouati dugento trenta buchi di friz ze, a cui Cesare per effersi in seruigio suo, & della Repub. portato si bene donò que mila scudi, o essendo deil ottana dichiarò, come e gli dana il luogo nella principal compagnia della legione. Perche certa cosa era, che quel forte s'era saluato popera sua: & a quel Cohorte di soldati da indi innanzi donò la paga

doppia,

doppia, & gli fè molti larghi presenti di grano, & di uestimenti, e del uitto a girno per giorno, & altri doni da' foldati. Pompeo accresciuti la notte molti ripari e grandi, fe ne seguenti giorni fabricare delle torri; & alzati già i lauo ri all'altezza di quindici piedi, mise a disesa de' ripari da quella parte del ca po le uinec; e framessi cinque giorni, trouando per auuentura, che la notte, che segui era il Cielo mezanamente nuviloso; fatte serrare tutte le porte del cam po, & messiui ripari da impedire il passo; nel cominciare della terza muta del le sentinelle cauò suori chetamete l'essercito, & ritirossi nelle uecchie sue mu nitioni & ripari. Ora Cesare hauendo riceuuto alla sua diuotione per mezo di Cassio Longino, & di Caluisio Sabino, (si come habbiamo già dimostrato,) l'Etolia, l'Acarnania, e gli Anfilochi, giudicaua di douer tentare la Grecia, & di andare alquanto più auanti. Egli adunque ui mandò Fusio Caleno, & aggiun se seco Quinto Sabino, & Cassio con iloro Cohorti: onde tosto, che Rutilio Lupo, ilquale mandato da Pompeo teneua la Grecia, hebbe intesa la costoro uenuta, diede ordine di fortificare lo stretto di terra, che è fra il mar Ionio, & l'Egeo, per uietare a Fusio il passo d'entrare nella Grecia. Caleno riceuette Delfo, Thebe, & Orchomeno, che tutte tre se gli diedero di propria loro uolontà prese alcune città per forza, & usaua ogni diligenza, bauendo mandato gli Ambasciadori d'intorno, di recare tutte l'altre città all'amicitia di Cesare. Ora Fusio era quasi, che tutto occupato in cosi fatte cose. Cesare in tanto canò fuori dipoi ogni giorno l'essercito mettendolo in battaglia in luozo conueneuole, se Pompeo hauesse uoluto far seco giornata, di maniera, che metteua le legioni fin quasi sotto'l campo di Pompeo: & la prima squadra non era più lontana da i bastioni di Pompeo che quanto non si potesse quindi da nimici arrivare, tirando a inostri con l'armi da trarre. Ma Pompeo uolendo mantenere la fama, & openione de gli buomini, ordinaua l'effercito auanti a i bastioni di si fatta maniera, che la terza squadra toccaua i bastioni, & l'essercito suo stando in battaglia in tal guisa potena esser guardato da l'ar mi, che di sui bastioni si tirauano. Ora, mentre nella Grecia, & sotto Durazz) le cofe stauano in cosi fatti termini; & sapendosi già come Scipione era arriuato in Macedonia, Cesarenon punto scordato de suoi soliti ordini; mandò da lui Clodio amico, & famigliare suo, & di lui parimente; ilquale datogli da principio da lui, & commendato molto, haueua disegnato di tener nel numero de' più stretti amici suoi, & de' più famigliari. A costui diede Cesare lettere, & commissioni da negotiare con Scipione, che in somma conteneuano, co me egli haueua cercato in tutti i modi di uenire alla pace, e che non giudicaua per ancora, che fosse niente proceduto per difetto di coloro, iquali egli haurebbe noluto, che fossero stati capi, & autori di ciò, perche dubitanano d'andare in tempo a proposito a Pompeo, con le commissioni dategli dalui. Doue, che Scipione era buomo di così fatta auttorità, che potrebbe non solamen-

Pompeo fa fabricar nuou fortezze.

Fusio Ca leno. Rutilio

Lupo.

Cefare mette l'ef fercito in battaglia per cóbat tere con Pompeo.

Clodio mandato da Cefare a negotia re con Sei pione.

Auttorità di ScipioScipione ripreso da Fauonio.

Disagio nel capo di Popeo.

Corfu.

Roscillo & Ego nel la caualle ria di Cesare.

I medesimi insole

te csporre a Pompeo liberamente quelle cose, le quali e' riputasse buone, ma potrebbe altresi in gran parte sforzarlo; & doue esso errasse, correggerlo. Che gli era per se medesimo al gouerno dello essercito, & non dipendeua da nessuno, siche oltra l'auttorità haueua etiandio le forze da stringerlo: & che se auuenisse, che da lui solamente si riconoscerebbe la quiete di tutta Ita lia, la pace dell'altre provincie, & la faluezza dell'Imperio. Clodio ispose a Pompeo tutte queste commissioni, & ne' primi giorni, per quanto si giudicaua fu uolentieri udito, ma ne' giorni, che poscia seguirono, non pote più hauere udienza. Essendo stato ripreso Scipione da Fauonio, per quello, che trouammo poi finita la guerra, senza bauer fatto nulla tornò a Cesare. Cesare, accioche più ageuolmente ritenesse a Durazzo la caualleria di Pompeo, o uietasse loro l'hauer gli strami, fortisicò con fortissimi ripari que'due passi firetti, i quali habbiamo già dimostrati : & in que luoghi sè fare de i bastioni de i forti. Poiche Pompcos' auuide, come la caualleria non poteua più fare alcun buono effetto; passati, che furono alquati giorni, la leuò di nuo uo con le naui, & la condusse a se dentro de'ripari, Haueuaui gran mancamento di strame di sorte, che gouernauano i caualli di foglie tolte da gli alberi, & di tenere radici di canne tritate : perche que biadi, ch'erano stati seminati dentro a ripari, erano già consumati, & era lor forza di far uenire lo strame da Corcira, & dell'Acarnania su le naui onde bisognaua nauigare un lungo spatio di mare, & quanto la quantità era minore, bisognaua accrescerui dell'orzo, et in questa guisa sostentare i caualli. Ma poi che non solame tel'orzo & lostrame intutti que'luoghi, & l'herbe si gate, ma i frutti parimente de gli alberi cominciauano a mançare, i caualli guasti dall'esser dinenuti troppo magri, Popeo giudicò, che fosse in ogni modo da fare qualche sfor zo di ropere da qualche banda. Erano fra la caualleria di Cesare due fratelli Allobrogi Roscillo & Ego figliuoli di Adbucillo; iquali già molti anni erano stati de' primi della città loro, huomini nel uero amedue di singolare ualore, de i quali Cefare s'era ualuto in tutte le guerre della Fracia, & se gli haueua trouati buonissimi, & fortissimi amici. Haueua egli per queste cagioni dato a costore honoratissimi magistrati nella città loro; et haueua procurato fuor del l'ordine, che fossero eletti del Senato, & haucua donato loro nella Fracia de i terreni tolti a i nimici: & oltre a ciò gra quatità di danari in premio; e di po ueri, che erano, gli haueua fatti ricchi. Erano costo ro rispetto al nalor loro no solamente honorati e riputati appresso Cesare, ma etiadio amati molto, e acca rezzati dall'essercito anchora. Egli è be uero, che spinti dalla cosideza, che ha ueuano dell'amicitia di Cefare, Einsuperbiti d'una certa sciocca, & bestiale arrogaza, teneuano poco coto de i loro; Frubbauano a caualli delle loro pache; & oltre acciò madauano tutta la preda a casa. Onde que' soldati turbati molto per queste cagioni, se n'andaron tutti auati a Cesare, & publicamente

si dol-

si dolfero dell'ingiurie fatte loro; & all'altre cose aggiunsero, che costoro non teneuano il uero numero de i caualli, & che rubbauano quelle paghe. Cefare giudicando, che quello non fosse tempo da por mente a cosi fatte cose; & lasciandone andare molte rispetto al ualor loro, differì il tutto; riprese coloro in segreto che cercassero di far guadagno nel tenere manco caualli; essortò que' foldati, che nolessero dal tener seco amicitia aspettare ogni cosa, & che hauuto risguardo a gli uffici fatti da lui nel passato, prendessero speranza delle cose auuenire, Arreco nondimeno questa cosa costoro in gran disprezzo, & in odio appresso tutto l'essercito, & essi conosceuano, si per esser loro da altri gettato a faccia, & si anco per un certo dimestico loro giudicio, & per la conscienza di loro stessi, che la cosa era come era; Onde mossi da cotale uergogna, & forse giudicando fra loro di non douere esser di ciò liberi, ma reservarsi in altro tempo il gastigo loro; deliberaron fra loro di partirsi da i nostri, & di tentare nuoua fortuna, & di fare altresi paragone di nuoue amicitie. Et conferito il disegno loro con alcuni loro affettionati, a i quali ardiuano di manifestare una cosi fatta sceleratezza; secero primeramente forza di tor la uita a C. Voluseno Capitano della caualleria, ( per quello, che s'intese poi che la guerra fu finita,) accioche si paresse che mossi da qual che giusta cagione fossero fuggiti a Pompeo. Ma poi che tal cosa fu da loro giudicata troppo difficile, & che non si daua loro la commodità del mettere ad effetto i loro disegni; hauendo preso in presto quella maggior quantità di danari, che fu loro possibile; non altrimeti che se essi hauessero uoluto sodisfare a i soldati loro, & restituire le fraudate paghe; comperati molti caualli pas sarono nel campo di Pompeo con tutti coloro, i quali essi haueuano de i disegni loro fatti partecipi. Et Pompeo perche essi erano discesi d'honorata casa, & honoratamente alleuati, & ammaestrati, et erano uenuti accompagnati da molti, & con molti caualli; & erano tenuti huomini di gran coto e molto braui, & ualorosi; & appo Cesare erano stati sempre honoratamente, & con ripu tatione; & perche questo caso era nuono & accaduto suor dell'usato, gli condusse per tutto'l campo, & nolle, che da tutti universalmente fossero neduti. Concio fosse cosa, che da quel tempo indietro non s'era mai trouato, che alcun soldato ò cauallo, partendo da Cesare fosse passato nel campo di Pompeo; doue quasi ogni giorno ue n'hauea di quelli, che da Pompeo saltauano nel campo di Cesare. Et communemente tutti i soldati fatti da Pompeo nell Epiro, & nell'Etolia, & in tutti que' paesi, che erano alla diuotione di Cesare. Ora costoro hauendo molto bene contezza del tutto, & massimamente di quelle cose, chene' ripari di Cesare non erano condotte alla loro perfettione; & ouero di quelle, che secondo'l giudicio de' piu pratichi nelle cose della guerra ui mancauano; & hauento posto molto ben cura, & a i tempi delle cose, & a gli spatii de iluoghi, & alla diligenza, che s'usaua nel

prudenza di Cefare

C.Voluse

Roscillo & Ego passan' nel campo di Po peo -

Albania.

Difegno di ropeo.

Lentulo Marcellino.

Forti di Cesare.

nompeani affaltarono i Ce fariani ne' forti. fare le guardie, si come comportaua a la natura, ò l'arte & industria di coloro, iquali haueuano nelle mani il gouerno, & maneggio delle facende, raccon tarono a Pompeo il tutto. Egli sapute queste cose, & bauendo gia per prima disegnato di fare uno sforzo, & rompere in qualche parte, si come s'è già det to; comandò ai soldati, che facessero alle celate certe coperte di uimini, & che portassero della terra, & zolle da fare bastioni. Hauendo poscia appresta. te tai cose, fe la notte porre sopra le scafe, & naui ueloci, gran numero d'armati alla leggiera, & di balestrieri, & tutta quella materia da bastioni; et ba uendo cauato dal maggior campo, & da i ripari sula meza notte sessanta Coborti, gli condusse da quella banda de' ripari, che si distendeua fino al mare; & erano uie più di tutti gli altri lontano dal maggior campo di Cesare. Mandò quiui quelle naui, le quali (come habbiamo già detto) haueua piene di ter ra, & d'armati alla leggiera; quelle naui lunghe altresi, lequali egli haueua a Durazzo; & impose loro quanto uoleua, che cias uno facesse. Haueua Cesare messo alla guardia di quella parte de i ripari Lentulo Marcellino luogotenente con la nona legione, & perche non era allhora molto sano della persona, baucua messo per aiutarlo in suo luogo Fuluio posthumo. Era quiui un fosso largo quindeci piedi, & un bastione all'incontro de i nimici d'alterza di dieci piedi, & altretanta era la larghezza. Era poscia da questo lontano per lo spatio di seicento piedi un'altro bastione uolto al contrario di questo; & baueua i ripari alquanto più bassi. Perche Cesare ne' passati giorni dubitando', che le naui non togliessero i nostri in mezo, haueua in quel luogo fatto il bastione doppio, acciò, che se fosse bisognato di combattere con battaglia incerta, & dubbia, si potesse resistere; ma la grandezza del lauoro, & la continua fatica, ch'ogni giorno ui s'impiegaua, perche haueua preso a cingere co' ripari uno spatio di miglia xv 1 1 1 di giro; non daua loro tempo di poter recare a perfet tione l'opera loro. La onde non haueuano anchora potuto finire quel bastione a trauerso a fronte al mare, che si doueua congiugnere con queste due tele di ripari. Haueua Pompeo di tal cosa notitia, perche que' due Allobrogi fuggiti da Cesare, glie l'haueuan detto, & arrecò gran danno a' nostri. Percioche là doue le nostre compagnie della nona legione haueuano la notte fatto le guar die lungo'l mare, i soldati de gli esserciti di Pompeo subito all'apparir dell'al ba si presentaron quini, & l'arrinar loro su neramente nuono; & i soldati por tati su le naui arrivati in uno stesso tempo tiravano l'armi loro sopra'l bastione di dentro, & impiuano i fossi del terreno portato; & i soldati delle legioni arrecanano spanento a coloro, che erano alla difesa del bastione di dentro, ha= uendoui appoggiate le scale, & con accostarui tutti gli altri strumenti da cobattere di qual si noglia sorte, & dall'una, & l'altra parte si spargeuano d'ogn'intorno i balestrieri in grandissimo numero. Difendeuano molto i soldati dalle percosse de' sassi, (che era l'arme che i nostri haueuano da poter tirare)

le coperte di uimini poste sopra le celate. La onde trouandosi i nostri a mal par tito rispetto al mancamento, che haueuano d'ogni cosa; & potendo malageuol mente resistere; si uide il difetto de' ripari, che s'è detto poco fa; & la doue fra le due tele di bastioni, non era compiutamente l'opera fornita, hauendo per uia di mare messi in terra soldati; uennero ad assaltare con impeto i nostri uolti dail'altra banda, & hauendogli in tal guisa cacciati da gli uni, & da gli altri ripari, gli ferono a forza uoltar le spalle. Venuta la nuoua di questo tumulto a Marcellino; mandò tosto le compagnie a dar soccorso ai nostri, che erano cosimal trattati; lequali haucedo di lontano ueduto come si fuggiuano dal campo, non poterono ne con la uenuta loro fargli fermare, ne meno poterono esfe star forti all'impeto de' nimici. Intal guisa dunque tutto quello, che insoccorso, & fauore si ueniua aggiungendo, essendo ciò dal terrore de' sugge ti soldati corrotti, ueniua a far diuenire maggiore lo spauento, & il pericolo anchora. Perche erano impediti dalla moltitudine grade de gli huomini dal potersi ritirare. Trouandosi grauemente ferito in questa fattione l'alsiere, che portaua l'insegna dell'Aquila, & mancandogli tuti hora le forze, uedu ti di lontano i nostri caualli, Io disse, ho già molti anni uiuo difeso con gran di ligenza questa, & horamorendo, con quella medesima fede la restituisco a Cesare:strettamente per Dio ui prego, che non uogliate per niente far si, che si commetta (ilche non è mai per fino adhora auuenuto nell'effercito di Cesare) un cosi uituperoso & dishorreuole mancamento, & uergogna dell'arte della guerra; & così salua riportatela a lui. Et in tal guisa su salua l'insegna dell'Aquila in cosi fatto pericolo, essendo stati ammazzati tutti i Capitani del principal Cohorte, fuor che'l principale capo di quello: e già cominciauano i soldati di Pompeo con grande occisione de' nostri a uenirsi accostando a gli alloggiamenti di Marcellino; hauendo recato a gli altri Cohorti non picciolo spanento. M. Antonio, il quale staua alloggiato ne' uicini ripari, intesa questa cosa; mouendosi quindi con dodici Cohorti, si uedeua uenire da luoghi più alti, & la uenuta sua uenne a ritenere i Pompeani, & a far fermare i no stri, si che si rihebbero alquanto nella paura, che grandissima haueuano hauu ta.Cesare non molto dipoi fatto per tutti i forti segno col sume, si come si era sempre usato di fare ne' passati tempi; hauendo di tutti i ripari cauate alcune compagnie, quiui anch' esso comparse. Egli neduto il riceunto danno, subito, che si fu accorto come Popeo era uscito fuori de' ripari, poi che il disegno suo non era riuscito bene, mutando la qualità & ragione della guerra per po tere andare liberamente a prouedersi di strame, & haver il passo con le naui; comandò che si fortificasse il campo lungo il mare, uicino a Pompeo: Frecati a fine que' ripari, s'accorsero que' soldati, che andauano a fare la scoperta per Cesare, come alcuni Cohorti, che pareua quasi, che somigliassero a una legione, erano di là dalla selua, & alla nolta del necchio campo erano inniati. Il

Marcellino máda foccorfo a Cefare.

Alfiere di Cefare fe rito.

Mossa di Antonio

Cefare compare ancora es gli. Sito del campo di Pompeo.

Ripari del minor campo.

Operatio ni di Cefare.

Trentatre Cohorti.

Tito Pul-

sito del campo era cosi fatto; che ne' passati giorni essendosi la nona legione fermata a fronte de' soldati di Pompeo, & cingendo d'ogn'intorno, si come habbiamo detto con forti ripari; fermò quiui il campo. Si cogiungeua il cam po con una certa selua, & erano poco meno di mezo miglio lontano al mare. Cesare poscia mutato proposito per alcune cagioni, mutò il campo, & fermossi poco quindi lontano; & pochi giorni di poi Pompeo haueua i medesimi luoghi occupato: & perche egli era per tener qui ui più legioni, lasciato andare il bastione di dentro, ui haueua aggiunto ripari molto maggiori. In tal guisa dunque i ripari del minor campo serrati nel mezo da quelli del maggiore, sta uano a punto a guisa di fortezza & di rocca. Haueua medesimamente dal ma co cantone de i ripari, tirato la tela de i bastioni per sino al siume per lunghez za di circa mezo miglio, accioche i soldati suoi uie più liber amente, & senza pericolo potessero andare a prendere dell'acqua. Ma di poi anch'egli mutato proposito, s'era per alcune cagioni, lequali non fadi mestiero di raccontare, partito di quel medesimo luogo: & così que' ripari erano per alcuni giornista ti abbandonati:certa cosa è che i bastioni erano anchora interi, & uolta uerso questi luoghi la principale insegna della legione; que' soldati di Cesare, che saceano la scoperta, lo ferono intendere a Cesare. Affermarono etiadio, come di alcuni forti, ch'erano posti alquanto di sopra s'era ueduto il medesimo. Era questo luogo intorno a mezo miglio lontano da i nuoni alloggiamenti di Pom peo. Cesare con isperanza di poter dare la stretta a' soldati di quella legione; & essendo desideroso di poter rifare il danno in quell istesso giorno riceuu to, lasciò duo Cohorti nell'opera, che stessero quiui, come per fare una mostra ne i ripari; & egli quanto più nascosamente pote, condusse in due battaglie per diuerse strade tutti gli altri Cohorti, che faceuano il numero di xxx111. (tra i quali era la nona legione, la quale haueua perduti molti capitani & scemato il numero de i soldati) là doue era la legione & il minor campo di Pompeo. Ne restò punto ingannato dalla sua prima openione. Percioche c' ui giunse auanti, che Pompeo ne potesse sentir nulla: & auuenga che i ripari del campo fossero molto grandi; nondimeno dal manco lato, doue egli con mol ta prestezza cominciò a dare l'assalto, cacciò di su i bastioni i soldati di Pom peo. Era già posta alle porte l'Eritio, & quiui si combatte alquanto, facendo forzai nostri di spezzare & entras deutro, & coloro brauamente difendendosi; combattendo ualorosissimamente in questo luogo T. Pulcione per opera di cui habbiamo già dimostrato essere stato tradito l'essercito di C. Antonio. Ma pure i nostri per lo ualore loro restaron finalmente uincenti, & tagliato il serraglio, saltaron primeramente dentro nel campo maggiore, & poscia dentro quel forte anchora, che era serrato dentro a' ripari del campo maggiore; & perche i soldati di quella legione, ch'erano statiributtati, s'eran ritirati in questo, ammazzarono alcuni, che si

uolsero opponer loro. Ma la fortuna, la quale è di gran potere in tutte le cose, e sopra tutto nell'imprese della guerra, in breuissimo spatio di tempo fa molte gran mutationi; si come allhora auenne. Le compagnie del destro corno della battaglia di Cesare, per non saper bene il luogo, andaron seguitando lungo la tela di que' ripari, che come già detto hab biamo, si distendenano per fino alla rina del finme, cercando di tronar la porta del campo, perche giudicauano, che ella fosse murata, & a guisa di bastione serrata. Ma poi che si furono auneduti, come i ripari si congiugneuano col fiume; non ui trouando alcuno, che quini facesse difesa, saliron di presente sopra iripari; & tutta la nostra caualleria seguitò dictro a i soldati de Cohorti. Pompeo intanto essendo framesso questo assai buono spatio di tempo, & aunisato di tal cosa; leuati dal lauoro i soldati della quinta legione, gli condusse seco a soccorrere i suoi. Et in quello istes. so tempo cominciauano i suoi caualli a uenirsi ai nostri appressando, e uedeuasi la battaglia de inostri soldati, iquali haueuan preso iripari, essere in ordine; or in uno istante si nide ogni cosa hauer fatto mutatione. Perche i soldati di Pompeo ripreso animo per la speraza del presto soccorso stret ti insieme, faceuan difesa alla principal porta del campo; & già cominciaua no con impeto a uenir contra i nostri:i caualli di Cesare perche saliuano sopra i ripari per uno stretto passo, dubirando di non potersi poi ritirare, già comin cianano a noltarsi in fuga. I soldati del destro corno della battaglia, perche si trouauano separati da quelli del sinistro, accortisi della paura della caualleria, non nolendo essere stretti dentro a'ripari; cominciarono aritirarsi da quella banda d'onde s'haucuano fatta l'entrata; & gran parte di loro, non uo lendo esser forzati di condursi là doue i ripari non erano di più larghezza, che di dieci piedi, si gettarono giù nel fosso per loro istessi; & capitatiui male i primi, gli altri poi cercauano di saluarsi & d'uscir uia su pe' morti corpi di coloro. I soldati del sinistro fianco della battaglia, uedendo di sui bastioni esser comparso Pompeo, & comeiloro si fugginano; sospettando anch'essi di no esser serrati in luoghi stretti, conciososse cosa, che & dalla banda di fuori, et dalla banda di detro hauessero i nimici; cercauano di ritirarsi per quella medesima strada, per la quale eran già uenuti; & ogni cosa si uedeua pien di tumulto, di paura, & di fuga di si fatta maniera, che prendendo Cesare con le mani l'insegne di coloro i quali fuggiuano, & comandando loro, che stessero forti, alcuni seguitauano di correre a sciolta briglia doue haucuano disegnato, & alcuni per la gran paura lasciauano per fino all'insegne, nè si trouaua in somma pure uno, che uolesse far testa. Questa cosa sola in tanti trauagli fu fauoreuole a Cesare, che non andasse male affatto tutto l'essercito, che dubitando Pompeo, non sotto ui fosse ordinato qual che inganno, che per quello, ch'ione giudico, ciò era succeduto suor della

La fortue na è di gră potere in tutte le cose.

Animolità de Ce lariani.

Disordine de Ce sariani.

Soldati del finistro siaco.

Animo in uitto di Cefare.

Quello, che fu fauoreuole a Cesare. Soldati di Cefare qua ti mo rirono.

Altramente. Quattrocento cauallieri Romani \* Tuticano Gallo fig.iuolo di Senato re,& cen to da Pia= cenza, & cento da Pozzuolo,e da Сариа. dieci Cohorti, & trentadue Capitani. pompeo quando chiamato Imperadore.

Varietà de Pompeani.

Sorti, e pericoli del la guerra, effer com muni.

steranza di lui, che poco auati banena neduto i suoi fuggirsi rotti del campo; flette per alquanto di tempo, che non hebbe ardire di uenirsi accostando a'ripari; & i fuoi canalli essendo presi da soldati di Cesare, quardati i passistretti, & il porto; erano tenuti sì che non poteuano uenire i nostri seguitando. Et in tal guisa suron ad amendue parimente le parti cosi picciole cose di grade im portanza. Perche i ripari tirati dal campo per fino al fiume, essendo già presi i ripari del campo di Pompeo, traruppono a Cesare la uittoria già fatta certamente sua; & questo istesso ritardata la prestezza di coloro, che seguitarono i nostri, su cagione di saluare tutti. Morirono in queste due fattioni di uno istesso giorno nouecento sessanta de' soldati di Cesare, e de' cauallieri Romani di gran conto \* Felginate, Tuticano, Gallo figliuolo di Senatore, C. Felginate da Piacenza, Aggravio da Pozzuolo, M. Sagrativiro da Capua, cinquanta Cohorti, & trenta capitani. Bene è uero che di tutti questi ne morì gran parte ne i fosh, & ne i ripari, et nelle riue del siume, oppressi dal terrore de i loro me desimi, o dalla suga, senza riceuere alcuna ferita: o oltre a ciò si perderono trentadue insegne. In questa battaglia su Pompeo chiamato Imperatore. Ottenne questo nome, & sopportò d'esser da quindi innazi di cost fatta maniera falutato. Egliè bene il uero, che egli nelle lettere, che suole scriuere no si è cost sottoscritto; nè i magistrati scoperse l'insegna dello alloro. Labieno intanto ha uendo da lui ottenuto, che e' commettesse, che gli fossero dati i prigioni nelle mani, & hauendogli menati a torno per tutto, accioche fossero ueduti da ogni uno, per una certa oftentione (per quello che si parena,) accioche ne' fuggitiui si hauesse maggior fede, chiamandoli commilitoni, go con ingiuriosissime parole domandandogli, se fosse costume de' soldati uecchi il fuggire; fe tor loro in presenza d'ogn'uno la uita. Entrò ne' Pompeani per cagione di queste cose una si fatta confidenza, & tanto ardire che non haueuano più il pensiero uolto alla qualità della guerra, anzi che giudicauano di hauere già uinto. Essi no pësauano, che il poco numero de' nostri soldati, nè che meno il mal sito del luogo, & la strettezza, essendo stati auanti presi i ripari del campo, & il doppio spauento, & dentro, et fuori de' ripari, ne che l'essercito spartito in due parti, siche l'uno non poteua dare all'altro soccorso, fossero di ciò stati cagione; non aggiungeuano etiandio a queste cose, che non era ciò auuenuto per seroce affronto che si fosse fatto, che non s'era menato le mani, & che essi haueuano a loro stessi recato con la moltitudine maggior danno, & con l'essere in luoghi stretti, che non haueuano da i lor nimici riceuuto: essi in somma non si ricorda uano come le sorti della guerra, e i pericoli son comuni, delle quali bene spesso picciolissime cagioni ò per falso sospetto, ò per subito & impensato terrore,ò per disprezzo della religione, hanno apportati graui danni; quante uolte, ò p colpa del capitano, ò p difetto del Cohorte, è nato nell'effercito disordine alcuno o macameto. Ma non altramete, che se col ualor loro hauessero uinto,

& che non potessero le cose far mutatione alcuna; spargeuano con superbe lo de & per lettere, & con la fama per tutto il mondo la uittoria, che quel gior no essi haucuano in tal guisa ottenuta. Ora Cesare inganato ne i già presi par titi; & intal guisa tolto da già fatti disegni; auisò sevo siesso di douere intut to mutare l'ordine di quella guerra. Egli dunque cauate in uno stesso tempo tutte le genti da i luoghi loro, & lasciato da banda il combattere i ripari, & raunato tutto l'effercito in un luogo, se parlamento a i soldati, & confortogli, con belle parcle, che non volessero sopportare con mal'animo le cose, che erano auuenute; & che non uolessero per ciò spauentarsi & sgomentare; & che ponessero molte imprese felicemente da loro fatte all'incontro di quest'una succeduta loro in contrario, & questo ancho mezanamente: Che si doueua tenere obligo con la Fortuna, che hauessero preso l'Italia, senza che ui fosse ferito pu re un foldato; che hauessero fermatala pace nelle due Spagne piene di huomi ni bellicosissimi, sotto il gouerno di capitani pratichissimi, & essercitatissimi; che hauessero nelle lor forze ridotte le prouincie uicine, & quelle d'onde si traheuano i biadi. Che si doueuano in somma ricordare, co quale felicità & agenolezza, come per lo mezo delle nimiche armate, essendo presitutti non solamete i porti, ma i lidi ancora, fosser o tutti stati a saluameto portati a terra. Doue se le cose tutte non succedeuano loro felicemente, che si doueua con l'ingegno & con l'arte supplire, là doue mancaua la sorte; e che di quel dano, che s'era riccuuto, si doueua più tosto ogn'altr'huomo, che lui imputare. Che egli haucua dato loro il luogo ragioneuolmente securo da combattere, che haueuan presi i ripari del campo nimico, & haueuan rotti & cacciati coloro, che faceano difesa. Doue se pure ò l'essersi eglino messi in disordine, ò uero qualche errore, ò pure ancora la forte haueuano loro trarotta la già guadagnata & certa uittoria, che doueuano tutti usare ogni arte, & forza, di far si, che si ristorasse il riceuuto danno. Perche se ciò si facesse, oltra che il danno si uolterebbe loro in bene, si come era già sotto Gergonia auuenuto; quelli altresi, che non haueuano uoluto per paura combattere, anderebbono hora spontancamente ad affrontare i nimici.

Poi che Cesare hebbe posto fine a questo suo ragionamento, notò di manifesta uer gogna alcuni alsieri, & tolse loro il grado. Certa cosa è, che per questo
danno riceuuto, nacque tal dolore intutto l'essercito, & entrò in tutti cosi
fatto disiderio di ricuperare la perduta fama; che alcuno non ui haueua che
attendesse, che gli fosse comandato da alcun Cohorte ò capitano; & ciascuno
oltre acciò si sottometteua in luogo di pena a qualunche piu graue fatica; &
tutti ugualmente erano accesi di ardente disiderio di condursi amenar le ma
ni. Ora giudicando alcuni de' primi ordini dalle parole di Cesare insiammati, che sosse da star fermi quiui, et di uenire al fatto d'arme; Cesare era di con
trario parere, nè si sidaua anchora molto ne i soldati pieni di spauento; & si-

Parlaméto di Cefa re 2' fuoi.

Cagione della rotta de' Ce sariani.

Chiaramonte.

Animofità rientra ta ne' foldati di Ce fare. Bagaglie del capo mandato ad Apola lonia,

Cefare prestamé te si disco sta dal campo.

Genuso fiume.
Caualle=
ria di Cesare uin=
ce.

Aspargo.

maua, che fosse da lasciar passare qualche spatio di tempo, perche gli animi loro si rinfrancassero; & oltre acciò lasciati i ripari, dubitaua non loro douesse mancare il grano. La onde senza metter punto di tempo in mezo, hauuto solamente rispetto a i feriti e malati, mandò il principio delle seguente not te tutte le bagaglie del campo ad Apollonia; nè volle, che si posassero mai fino a tanto, che non si fossero colà, doue andauano condotti; er alla quardia loro mandò una legione. Recate queste cose al fine, ritenne due legioni nel campo, & cauate da più porte l'altre fuor de i ripari, poco auanti all'apparire del giorno, le fe andare auanti per quel medesimo uiaggio; & framesso alquanto di tempo, accioche si mantenesse l'usato della guerra, & che la prestissima sua partita non uenisse a notitia del nimico, uolle che si mandasse la grida, che simeuesse il campo, & uscito subito fuori, & seguitando la re troguarda della battaglia si fu prestamente discostato dal campo. Ne meno d'altra parte Pompeo conosciuto il suo disegno, mise punto di tempo nel seguitarlo; ma solo hauendo uolto il pensiero se gli hauesse potuti corre impediti nel uiaggio, & spauentati, canò l'essercito fuori de' ripari, & spinse auanti la caualleria per trattenere la retroguarda di Cesare; ma non gli potè arriuare, perche Cesare era scorso molto innanzi, hauendo spacciatamente fatto marciare auanti le genti. Ma tosto che furono arrivati a Genuso siume che haueua gli argini suoi molto impediti, la caualleria, che era uenuto loro dietro appiccata la zuffa con la coda delle genti gli ueniuano trattenendo. Cesare mandò tosto i suoi caualli a opporsi a costoro, & tra que-Sti mescolò quattrocento soldati di quelli della guardia dell'insegne, armati alla leggiera, i quali si portarono sibene, che fattasi la fattione tra la caualleria gli ruppero e uoltarono in fuga tutti, & ne ammazzarono molti, & essi tutti si ritirarono a saluamento alla battaglia loro . Poi che quel giorno si fu fatto ragioneuole camino, si come Cesare haueua già disegnato, & passato l'essercito di là dal fiume Genuso, si fermò con le genti dentro a i ripari altra nolta da lui fatti all'incontro di Asparago; & fe che tutti i soldati si fermassero dentro de' bastioni fatti in quel luogo; & mandata fuori la caualleria per cagione di prouedersi di strame, comandò tosto, che per la porta principale del campo si ritirassero dentro a i ripari. Et anche Pompeo d'altra parte poi che egli hebbe finito il uiaggio di quel giorno, fermò il campo dentro de' suoi uecchi ripari sotto Asparago. I soldati suoi perche per trouarsi i loro bastioni e i ripari ancho interi non haueuano da lauorare; alcuni si discostauano quindi per sare prouisione di legne, & di strame, & alcuni altri, iquali perche haueuano in un subito preso il partito di marciare auanti, lasciata gran parte delle bagaglie, & robbe loro tutti dalla uicinità dell'altro campo inuitati posate l'armi ne gli alloggiamenti, lasciauano i bastioni per andare a torle.

Ora Cesare, trouandosi costoro impediti si, che non gli poteano seguitare (il- | Cesare sa che egli hauea già antiueduto douere auuenire) quasi d'intorno al mezo del giorno dato il segno del diloggiare, se muonere l'essercito; & raddoppiato il uiaggio di quel giorno, si discostò quindi otto miglia; il che Pompeo per essersi i suoi soldati partiti, non potè fare altramente. Cesare il seguente giorno mandate somigliantemente le bagaglie auanti nel cominciar della notte, si parti poscia anch'egli poco auanti al giorno, acciò che se fosse per auuentura auuenuto, che gli fosse stato forza di combattere, bauendo l'essercito senz'alcuno impedimento, potesse a ogni subito caso esser in pronto. Et ne gli altri giorni ancora, che seguirono fe il medesimo: per le quai cose auuenne, che nè per cagione de' profondissimi fiumi, nè di stranissime strade, che sitrouauano, egli non riceuette danno alcuno. Percioche Pompeo hauendo messo l'indugio quel primiero giorno, & presa indarno la fatica di quegli altri di, perche marciaua a gran giornate, & era disideroso di arriuar coloro, che erano per buono spatio andati auanti; il quarto giorno mise sine al seguitargli, & giudicò di douer prendere altro partito. Faceua di mestiero a Cesare per sar posare i feriti, & pagare l'essercito, & per cagione altresi di fare star forti i confederati, & lasciar le guardie per le città, di condursi ad Apollonia. Ma e'non consumò in queste cose tutte maggiore spatio di tempo, che quanto ne facea di bisogno ad uno, che hauesse gran fretta: & dubitan do non auuenisse male a Domitio, & non Pompeo arrivasse prima di lui; con ogni prestezza, & arte sollecitaua quanto più poteua di arrivare colà doue Domitio si trouaua. Et in somma si fondaua a prender cosi fatto partito sopra queste ragioni. Che se perauentura anche Pompeo si conducesse quiui, hauendolo leuato dal mare, & allontanato da quelle genti, le quali haueua a Durazzo messe insieme, & toltolo dalla commodità d'hauere de grani, & delle uittouaglie, lo costringesse a uenir seco alle mani con uguale conditione di combattere. Se esso passasse in Italia, egli congiunto l'essercito suo co quello di Domitio, passando per la Schiauonia se n'andasse a dare iui soccorso. Doue se pure e facesse forza di prender Apollonia, & Orico, & di cacciarlo di tutti que paesi uicino al mare, essendo nondimeno assediato Scipione, e'uerrebbe a fare, che esso sarebbe necessariamente forzato di dare aiuto a i suoi. Là onde Cesare mandati alcuni messi a Gn. Domitio, gli scrifse, & gli mostrò quanto e' uoleua, che si facesse; & lasciati quattro Cohorti alla guardia d'Apollonia, uno alla guardia di Lisso, & tre che guardassero Orico, & fatti fermare tutti quelli, che rispetto alle ferite erano infermi, cominciò apassare per l'Epiro, & per l'Acarnania. Pompeo ancora facendo per congiettura giudicio de i disegni di Cesure, stimaua che sosse da usare ogni sforzo di condursi, quanto più tosto si potesse là, doue era Scipione: accioche se Cesare u'andasse, le potesse soccorrere Scipione. Se pu-

muouer l'esfercito

Pompeo marciaua a gra gior nate.

A Cefare faceua bi fogno di condursi ad Apollonia.

Cefare L. Domitio. Aleffio.

Albania.

Coriu.

Cagione pche Ce. fare e pőpeo s'affrettaua= no.

Heraclea Sentica.

Fama che Cefare fusse rotto.

Sauoini.

Domitio uà ad incontrare Cefare ad Eginio.

Gomfipri ma terra, che fi troua in Thef faglia. Albania.

re ei non uolesse partirsi de i luoghi uicini al mare, & da Corcira, perche egli forse attendesse de' soldati, & de' caualli, che uenissero d'Italia, esso potesse con tutte le sue genti assaltar Domitio. Ora queste erano le cagioni, che moueano amendue a cercare d'usare grandissima prestezza, & per potere ciascuno essere in fauore à suoi, & per abbassare quanto si potesse gli auuersary, non uolendo, che mancasse loro del tempo l'occasione: Ma l'andare ad Apollonia haueua tolto Cesare dalla dritta strada; Pompeo passando per Candauia se n'andaua speditamente alla uolta della Macedonia. Vi nacque oltre acciò all'improuiso un'altra cosa di gran disagio, & danno: che Domitio, ilquale haueua tenuto più giorni il campo a fronte al campo di Scipione, si cra quindi partito per cagione de'grani, & haueua fatto il camino da Heraclea Sentica, laquale è sotto Candavia, si che parena, che la Fortuna lo guidasse nelle mani di Pompeo. Cesare in quel tempo non sapeua di ciò cosa ueruna. Essendo in un tempo mandate da Pompeo lettere per tutti i paesi uicini, & per le città d'intorno, & gli auuisi della giornata fatta sotto Durazzo molto più largamente ancora, & con superbia maggiore, che in uero non era succeduta la cosa; la fama s'era uenuta spargendo, come Cesare già rotto, hauendo perduto quasi tutto l'essercito, se n'andaua fuggendo. Haueuano queste cose fatto si, che le strade gli erano impedite, & appresso haucuano leuate alcune città dalla sua dinotione. Là onde egli auuenne per queste cagioni, che i mandati da Cesare a Domitio per diuerse uie, & da Domitio a Cesare, non poteuano in alcun modo far que' uiaggi, che doueuano. Ma gli Allo brogi famigliari di Ruscillo, & di Ego, i quali habbiamo già detto essersi fuggiti da Cesare, & andati a Pompeo, bauendo per la strada neduto soldati da Domitio mandati auanti a far la scoperta, ò che lo facessero per la pratica loro uecchia; perche s'erano insieme trouati nelle guer re della Francia; ò per essere insuperbiti, & inalzati; raccontarono il tutto nel modo a punto che era seguito, & appresso diedero contezza dell'andata di Cesare, & della uenuta di Pompeo. Onde Domitio auuisato da costoro, a pena auanzandogli per spatio di quattro hore, schi uò per beneficio de i nimici il pericolo; & andò ad incontrare Cesare ad Eginio, che è una terra posta a punto all'incontro della Tessaglia, mentre egli ueniua. Cesare congiunto questo essercito al suo, ziunse a Gomfi, che è la primaterra, che sitruoui nella Thessaglia a coloro, ucngono dello Epiro, il popolo di cui haueua pochi giorni auanti mandato a Cesare ambascitadori, con fargli intendere che si seruisse di tutte le facultà loro, & haueano do mandato, che desse loro de' suoi soldati alla guardia. Ma già era scorsa si auanti la fama, che detto habbiamo, della guerra di Durazzo, che s'era uenuta accrescendo in molte parti. Là onde Adrosthene gouernatore del-

la Thessaglia, amando molto meglio d'esser compagno di Pompeo nella uittoria, che di Cesare nelle auuersità; ragunò nella terra tutta la moltitudine de gli schiaui, & de i liberi delle uille, & se serrare le porte, & mandò suoi messi a Scipione, & a Pompeo, che douessero andare a soccorrerlo; perche se auuenisse, che fosse prestamente soccorso, si fidaua ne i ripari, & nelle fortificationi della terra; che altrimenti non posseua per lungo assedio tenersi, Scipione poscia che seppe come gli esserciti s'erano partiti da Durazzo, haueua condotto le legioni a Larissa. Non si faceua ancora Pompeo uicino alla Thessaglia. Cesare fortificato il campo, comandò che si facessero delle scale, & de'Muscoli per dare un subito assalto alle mura, & che si apprestassero delle grati, & apprestate queste cose tutte, confortati con belle parole i soldati, mostrò loro, quanto grande utile gli sarebbe il prendere quella terra piena, & ricca per prouedere al mancamento di tutte le cose. E che insiememente si arrecherebbe con l'essempio di questa terrore all'altre città; & che in ciò fare; s'usasse ogni prestezza auanti che ui arriuassero le genti per dargli soccorso. Egli dunque, hauendo i soldati usato in ciò tutto l'ingegno, & arte loro, quel medesimo giorno, nel quale arriuò quiui, dopò nona cominciando a dar l'assalto a quella terra cinta d'altis sime mura, la prese au anti, che sosse coricato il Sole, & diedela in preda a i soldati; quindi in un tempo mosse da questa il campo, & andossene alla uolta di Metropoli, di sorte, che ui su auanti, che hauesse della presa terra hauuto la nuoua. I cittadini seguitando da prima quella medesima opinione, mossi dalle medesime cose, che dicendo s'andauano, serraron le porte, & misero i soldati con l'arme su per le mura; ma inteso posciail successo della città da alcuni prigioni, i quali Cesare haueua fatto presentare sotto le mura, gli apersero le porte; & essendo con molta diligenza saluato loro ogni cosa, posta la sorte di quel popolo all'incontro di quella di que' di Gomfi, non ui hebbe alcuna città nella Thessaglia, fuor, che que' di Larissa, i quali eran guardati da Scipione con grossi esserciti, che nonuenise ad ubidire a Cesare, & a fare quanto fosse loro da esso comandato. Hauendo egli intanto trouato per que' contadini un luogo molto commodo di biadi, i quali erano horamai poco meno, che maturi; diliberò fra se di attender quiui la uenuta di Pompeo, & di uedere di tutta quella guerrail fine. Arriud Pompeo pochi giorni di poi nella Tessaglia, & fatte le parole a tutto l'essercito, ringratio molto i suoi; essortò poi i soldati di Scipione, che poi che haueuano già la uittoria certa in mano, uolessero entrare a parte della preda, & de premy; ericeunte tutte le legioni in un sol campo, uolle che Scipione entrasse seco a parte dell'honore, & uolle che appressolui si sonasse come appresso generale Capitano, & che fosse seco per lui un'altro padiglione da Prencipe di essercito. Ora accresciute le genti di

Cesare si mette ad assaltar Larissa.

Prestezza có che Ce sare prese la città.

Tutte le città del la Thessaglia dano obe dieza a Cesare.

21. W. A . S.

Vanità de' Pompeiani.

L.Hirtio mandato da Popeo cotra Par thi.

Contesa tra Lentu lo e Domitto sopra il sacerdotio di Cesare

Auerti-

Pompeo, & congiunti due grossi esserciti, uenne a confermarsi in tutti l'opinione conceputa di prima, & fessi maggiore in tutti la speranza della uittoria, di si fatta maniera, che tutto quel tempo, che si framettea, si pareua che ri tardasse loro il tornarsene in Italia: & se mai aueniua che Pompeo andasse lentamente, ò con consideratione facendo qualche cosa, diceuano tal cosa essere da spedire in un sol giorno, ma che egli si prendeua piacere di esser Signore, & di comandare, & di hauere gli huomini confolari, & degni de i magistrati nel numero de i serui. E già contendeuano publicamente fra loro de pre mij, & de gli uffici del sacerdotio. Già ordinauano i Consoli anno per anno. Alcuni chiedeuano i beni, & case di coloro, che erano nel campo di Cesare . & nel consiglio su gran contesa fra loro, se nella prossima creatione de i Magistratisi douesse tener conto di L. Hirtio, non ui si trouando presente, perc he egli era stato mandato da Pompeo contra Parthi:percioche gli affettionati di costui pregauano per lui Pompeo, che non gli mancasse di fede, & gli mantenesse quello, che partendo da lui gli haueua promesso, accioche non si paresse, che restasse gabbato per sua cagione: & gli altri contradicendo, & affermando, che non doueua un solo, hauendo tutti ugualmente sopportato una me desima fatica & uno stesso pericolo, essere a tutti gli altri antiposto. Già nata contesa fra Domitio, Scipione, & Lentulo Spintere sopra la dignità sacerdotale di Cesare, co ogni giorno contendendosi, uennero finalmente a dirsi in pu blico dishoneste & ingiuriose parole: conciososse cosa, che Lentulo dimostrasse di douere essere rispetto all'età più honorato; Domitio recasse auanti quasi che uantandosi, il fauore della città, & la dignità sua; e Scipione si confidasse nella parentela, che teneua con Pompeo. Attio Ruffo anchora imputò appres so Pompeo L. Affranio, come traditore dell'essercito, la quale cosa diceua essere stata nella Spagna; Et L. Domitio disse in consiglio, come gli sarebbe piaciuto, che finita la guerra, si dessero tre tauolette, ò tre scritti per giudicare coloro, iquali fossero dell'ordine Senatorio, & si fossero insieme con esti trouati a questa guerra; & che sententiassero contra coloro, che erano restati den tro in Roma, & contra coloro altresi, iquali si fossero ritrouati nello essercito di Pompeo, & non hauessero dato fauore alcuno nelle cose della guerra. E di quelle tauolette ò scritti fosse l'una di coloro, che giudicassero, che si douessero liberare da ogni pericolo, l'altra di coloro, che condannassero nella pena della uita; & la terza di coloro, che condanna sero in danari. Et in somma tut ti trattauano fra loro ne' loro discorsi & ragionamenti, ò de' propri bonori, ò de' premi di danari, ò di perseguitare i nimici loro. Ne pensauano punto al modo, colquale e' potessero uincere, ma più tosto come doucssero quidarsi nel la già ottenuta uittoria. Ora fatta da Cesare la provisione della uittonaglia, & messo animo a' soldati, & framesso assai basteuole spatio di tempo dalla guerra fatta sotto Durazzo, ilche già gli pareua di hauere assai bene cono-

sciuto; giudicò Cesare che sosse da tentare, che animo che hauesse Pompeo del condursi al menare delle mani. Là onde caud le genti sue fuor de i ripari, & misele in battaglia, primieramente in luoghi suoi, & non molto lontano dal campo di Pompeo; quindi ne' seguenti giorni uolle, che andassero più auanti discostandosi da i ripari del suo campo, & condusse le squadre sue fin sotto a que' colli, doue staua accampato Pompeo, & il fare questo mettena ogni gior no a' foldati dell'essercito più d'animo & d'ardire. Osseruaua nondimeno il suo usato ordine, di cui poco prima ragionato habbiamo nella caualleria; che perche quanto al numero delle genti, si trouaua di gran lunga inferiore, facea stare i giouani e soldati spediti, di quelli dalla guardia dell'insegne soldati eletti, che fossero uelocissimi, fra caualli, & uolea che quiui scombattessero con l'armi loro, & questi per usare ogni giorno di essercitarsi in cosi fatta maniera di combattere, ap prendeuano il modo di somigliante guerreggia re. Et in tal guisa hauean fatto si, che mille caualli haueuano ardire, anchor che si trouassero in campagne aperte, di resistere all'impeto di sette mi la di quei di Pompeo, ogn'hora, che lo richiedesse il bisogno; nè per essere quelli numero grande si spauentauano molto. Percioche in que' giorni era ancora auuenuto, che s'era fatta fra caualli una fattione & era felicemente succeduta & ammazzò uno di que' due Allobrogi, iquali, si come habbiamo mostrato più a dietro, erano passati nel campo di Pompeo, & molti altri insieme con esso. Pompeo perche haueua fermato il campo sopra un colle, ordinaua la battaglia delle sue genti a punto a piedi del monte, attendedo sempre (per quanto si pareua)se auuenisse, che Cesare si conducesse in qualche sinistro luo go. Ora Cesare stimando, che Pompeo non si potesse in alcun modo tirare a combattere, giudicò, che questa maniera di guerra gli fosse commodissima, cioè di muouere il campo di quel luogo, doue era, & di star sempre in niaggio; con questa speranza, che meglio si potrebbe prouedere di grano & uittouaglia nel uenir mouendo il campo, & andando hora in questo & hora in quell'altro luogo; & che insiememente potrebbe offerirsegli nel uenire marciando qualche occasione di attaccarsi con Pompeo; & che coluenire ogni giorno facendo uiaggio, stancherebbe molto l'essercito di Pompeo, se durasse una tal fatica, alla quale non erano usati. Fatta questa deliberatione, & dato già il segno del partirsi, & leuate le tende, si auidero come la battaglia di Pompeo fuor dell'usato costume s'era poco auanti discostata da iripari del campo più del solito, si che si pareua, che sipotesse appiccare la giornata in luogo, che non era molto sinistro. Disse allhora Cesare, udendolo i suoi, essendo giàle squadre su le porte del campo; bisogna differire per hora il uiaggio, & che ci rechiamo a penfare al uenire al menare delle mani, se noi siamo d'animo pronto di entrare a combattere nella guifa, che sempre fino ad hora habbiamo bramato; non ritroueremo facilmente poscia di ciò l'occasione. Et sen-

Cefare fa uscir le gé ti fuor de i ripari p tentare se Pôpeo ha uesse animo di cô battere.

Animosi= tà de' soldati Cesa riani.

Ordine di Pópeo

Pensiero di Cesare

Parole di Cesare a soldati. Pompeo disse che l'essercito di Cesare farebbe rotto.

parole di pompeo.

Labieno feguita il dire di po peo.

Giuramé ti di Labieno. za indugio hauendo i soldati in ordine, gli cauò de i ripari. Anche Pompeo d'altra parte mosso da i conforti di tutti i suoi (per quello che dipoi s'intese) hauena diterminato di uenire al fatto d'arme. Percioche eglia i di passati ha ueua ancora detto nel consiglio auanti, che s'affrontassero le battaglie, douere auuenire, che l'effercito di Cesare sarebbe retto. Et hauendo tal cosa a tutti recato marauiglia: Io so molto bene, disse, che io ui prometto, cosa che è quasta credere impossibile; ma udite un poco la ragione, che mi muoue a quisto, accioche con animo più franco possiate poscia iruene a combattere. Ho messo in animo a i nostri caualli, & essimi banno promesso di douerlo fare, che subito, che ci saremo auicinati ben bene, essi debbano dal destro fianco della battaglia di Cesare assaltare di uerso doue è più aperta, affine che, tolti i nimici in mezo & assaltati dalla bada di dietro mettano prima in rotta l'essercito già tutto sbaragliato, che sia da noi tirato pure un pezzo d'arme contrà i nimici. Et in questa quisa senz'alcun pericolo delle fanterie, & senza che ni sia ferito pure uno de' nostri, a questa guerra daremo fine. Et questa cosa non è molto difficile, perche noi siamo potenti molto nella caualleria. Et insiememente gli auuerti, che da quindi innanzi stessero con l'animo pronto; & perche già si dana loro facultà di uenire al fare fatto d'arme, si come bene spesso haucuano stimato. che non mancassero del debito loro nel menare delle mani, acciò che gl'altri no restassero dalla openione, che di loro haueuano ingannati. Allhora Labieno fa cendo pochissimo conto delle genti di Cesare, seguitò il dire di Pompeo; & alzando con somme lodi il consiglio & parere di lui; non uolere disse d'Pompeo recarti a stimare, che questo sia quello essercito, il quale ha uinto la Francia & la Germania:io mi son trouato in tutte quelle guerre, & non dico bora sciocca mente & fuor di proposito cosa, della quale io non habbia contezza: di quello essercito ue n'èrimasa picciolissima parte, perche gran parte di que' soldati son morti, & e stato forza, che ciò sia auuenuto in tante guerre; la peste, che fu l'autunno in Italia ne consumò molti; molti ne son tornati a casa; & molti altresi ne son restati in terra ferma. Non hauete uoi inteso, come di coloro, che per cagione delle loro malatie non poteron passar di quà, si son fatti a Brindesi più Cohorti? L'essercito, che uoi hora uedete, sono il più genti fatte gli anni passati nella Lombardia, & la maggior parte sono delle colonie delle città, che sono di là dal Pò. Tutto quello nondimeno, che u'era fra loro di buono, & che hauesse qualche merto, è andato male nelle due fattioni, che son seguite sotto Durazzo. Poiche Labieno hebbe posto fine a questo suo ragionamento giurò subito, che egli non era per tornare mai in campo, se non tornaua uincitore: & appresso essortò tutti gli altri, che uolessero fare il medesimo. Pompeo co mendando molto questa cosa, giurò anch' egli il medesimo; nè su ueramente al cuno fratutti gli altri, che dubitasse punto di giurare. Ora poi che nel parlamento furon fatte queste cose, si partiron tutti quindi con speraza & allegrez







A Alloggiamento di Cesare.

B Alloggiamento di Pompeo.

C Legioni date da Cesare a Pompeo per ordine del Senato: & una era chiamatala prima, & l'altra la terza: & eran nel corno sinistro.

D Legioni de'soldati Soriani.

E Legion de soldati di Cilicia, ch'era nel corno destro con alcuni cohorti di soldati Spagnuoli.

F Cohorti di soldati posti fra le due corna, & la bat-

taglia di mezo.

G Corno destro di Pompeo, che toccaua un fiumicello.

H Caualleria di Pompeo postanel corno sinistro, numero otto mila.

I Armati alla leggiera, posti dietro la caualleria.

K Legion decima postanel destro corno dell'essercito di Celare.

L Legionnona, aggiunt aui l'ottaua, poste nel sinistro corno, che toccaua il fiume.

M Caualleria di Cesare.

N Quarta squadra posta da Cesare contra la caual-, leria di Pompeo.

O Fiumicello.

za grande; & già nell'animo loro teneuano la uittoria certa, perche-non si giudicaua, che sopra una impresa d'importanza, si grande, & da un Capitano generale cosi sperimentato Gualoroso, si affermasse in uano cosa ueruna. Poi che Cesare si fu appressato al capo di Popeo, uide come la battaglia sua era di questa maniera ordinata. Erano nel sinistro corno le due legioni dategli da Cefare p deliberatione del Senato nel principio della discordia loro, l'una delle quali era chiamata la prima, & l'altra la terza. Quiui s'era fermato esso Popeo Staua nel mezo della battaglia Scipione, co le legioni de foldati Soriani. Eran messi nel corno destro la legione de soldati di Cilicia, & i Cohorti de sol dati Spagnuoli, iquali habbiamo già mostrato essere stati condotti da Affranio:stimana Pompeo che questi tutti fossero gagliardissimi, & tutti gli altri haueua poscia framessi nel mezo, tra la battaglia di mezo, & le due corna; co haueua fatto un numero di cento dieci Cohorti: questi erano il numero di cinquantacinque mila soldati. Eranui de' comandati & in fretta raccolti intorno a due mila, iquali erano uenuti a trouarlo dal numero de gli eletti alla militia da i generali Capitani ne' passati esserciti, & questi egli haueua sparsi per tutta la battaglia, & gli altri sette Cohorti haueua messi alla quardia delli alloggiamenti, & de' ripari uicini. Era'l destro suo corno guardato dalle riue d'un rio, che quiui correua, che impediuano l'andarui; & per questa cagione haueua messo all'incontro nel sinistro corno tutta la caualleria, i balestrieri, & quei dalle frombole. Cesare seguitando l'ordine solito da lui tenersi nelle passate guerre, haueua messo nel destro lato della battaglia la decima legione, & nel manco la nona, come che nelle due fattioni sotto Durazzo elle fossero iscemate & indebolite molto, & a quella giunse l'ottaua di si fatta maniera, che di due che erano, ne fe quasi una sola; & hauea comadato, che doues sero l'una soccorrer l'altra. Hauea nella sua battaglia ottata Cohorte di soldati; che faccuano il numero di uetidue mila, e due Cohorte hauea lasciati alla guardia del capo. FF Nel maco lato haueua fat to fermare Antonio, nel destro P. Silla; & Gn. Domitio nel mezo della battaglia, & egli si fermò all'incotro di Popeo. Et hauedo posto cura alle cose da noi dimostrate, dubitado no il numero grande de nimici caualli togliessero in me zo il destro corno; prese dalle tre parti della battaglia prestissimamete di ciascuna un Cohorte, & fè di questi la quarta squadra, & uolle, che questa stesse a fronte alla canalleria, o mostrò loro quanto nolena, che si facesse; mostrado come la uittoria di quel di consisteua nel ualore di que' Cohorti. Comandò me desimamente à soldati del terzo squadrone, & a tutto parimente l'essercito, che senza, che egli lo comandasse loro, non douessero per niente dar dentro, perche qualhora ei nolesse, che ciò si facesse, ne darebbe loro segno con l'inse gna. Ora confortando esso l'essercito, secondo il costume de' soldati, al combat tere animosamente, & ricordado a tutti i benefici, iquali egli haueua già lugo

Ordine della battaglia di pompeo.

Ordine di Cesare:

FF

Comandamento di Cefare a' foldati. Cefare ri corda co-me egli hauea cer cato di ue nire alla pace. Clodio.

Crastino foldato di Cesare.

Quello che pompeo haue ua imposto a' foldati.

- Auerti giudicio di Cefare circa l'oidine di pô peo. tempo continuamente fatti loro, & i suoi portamenti; tornò primieramente loro alla mente, che tutti i soldati gli poteuano essere testimonio, quanto egli hauesse con ogni arte sempre cercato di uenire alla pace. Quello che p lo mezo di Vatenio hauesse mandato ne i fatti ragionamenti; le cose trattate con Scipione per mezo di Aulo Claudio; In che maniera hauesse cercato con Libone a Orico di mandare gli ambasciadori, & come in somma e' non baueua mai uoluto, che si spargesse per disdiceuole cagione il sangue de i soldati, & che si prinasse la Republica di uno di questi due esserciti. Poi che Cesare heb be finito di cosi fattamente ragionare, pregatone da i soldati, & essendo tutti infiammati di desiderio di cominciare a menar le mani, diede con la tromba il segno del dar dentro. Era nell'essercito di Cesare tra i soldati fatti di nuouo Crastino, il quale erastato appresso lui l'anno passato Capitano della prima compagnia della decima legione, huomo in uero ualorofissimo. Questi tosto, che fu dato il segno, seguitemi disse, soldati, che già foste miei, & sotto le squadre mie, & fate pel signor uostro quello, che già hauete fermato nell'animo uostro di fare. Questa sola guerra, & non più ci resta a fare, la quale ogn'hora che sarà fornita, noi ricupereremo la nostra libertà, & egli la sua dignità. Et in quel dire guardando uerso Cesare; io disse, ò Imperatore mi porterò hoggi di sorte, che uoi mi harete obligo & renderetemi gratie ò uiuo, ò morto che io mi sia. Non hebbe cosi tosto posto fine al dire somiglianti parole, che simosse in un tempo, & fu egli il primo, che mouendosi dal destro corno della battaglia, corse a dar dentro; & fu seguitato da forse cento uenti soldati eletti, che si mossero di lor proprio uolere dietro lui dalla medesima compagnia. Haueuano a punto lasciato tanto di spatio fra le due battaglie, quato fosse basteuole per andarsi ad affrontare ad amen due gli esferciti. Ma Pompeo haueua già fatto prima intendere a' suoi, che softenessero l'impeto di Cesare, e non si mouessero de luoghi loro, & sopportassero, che la battaglia sua si uenisse a spartire: & per quanto si diceua haueua ciò fatto per ordine di C. Triacrio, accioche si uenissero a rompere i soldati nel primo assalto, & la battaglia si uenisse aliargando, & estistando fer mine gli ordiniloro, potessero poscia assaltargli cosi sparsi; & baueua sberanza, che fossero per dare più debole & legger colpo l'armi, che doueusno esser tirate, ritenendo i soldati ne luoghi loro, che se essi andassero contra colpi di quelle. E che ne douesse parimente auuenire, che i soldati di Cesare raddoppiato il corfo sistancassero, o per istanchezza poscia mancassero. Ma noi giudichiamo per certo, che Pompeo non facesse tal cosa con alcuna buonaragione, conciosia cosa che tutti gli huomini naturalmente hanno una certa incitatione, & prontezza di animo, che uiene ad infiammarsi per lo desiderio & uoglia grande del combattere. Ora i Capitani de gli esserciti non debbono già questa frenare per niente, anzi più tosto cercare di accre-

scerla;

scerla: ne si dee credere, che sia stato già anticamente ordinato, che da ogni parte si dessero i segni, & che tutti alzassero le grida, con le quai cose giudicarono, che si arrecasse, & a'nimici spauento, & animo a'suoi. Maino-Ari soldati, dato il segno, poi che con l'armi loro da tirare dette pili, molto a'nimici moleste, furono scorsi auanti, & che si furono accorti, come i soldati non ueniuano correndo lor contra, pratichi per l'essercitio, & essercitati nelle passate fattioni; per se medesimi fermarono il correre, & giunti quasi che al mezo di quello spatio si fermarono, per non accostarsi a'nimici, quando fossero loro mancate le forze. E dopò, che furono stati così alquanto, ripreso di nuovo il corso, lanciarono l'armi dette, & prestamente, come Cesare hauea commandato loro, strinsero le spade. Nei Pompeiani d'altra parte sitennero le mani a fianchi, anzi che schiuarono i colpi dell'armi tirate, & sostennero l'impeto delle legioni, nè si mossero da gli ordini loro; quindi tirate anch'essi l'armi loro tornarono alle spade. In quello istesso tempo i cauallitutti di Pompeo, si come era loro stato comandato, si spinsero auanti dal smistro corno, & tutta la moltitudine de gli arcieri si uenne spargendo, nè potè la nostra cauaalleria sostenere l'impeto loro, ma discostandosi alquanto diede loro la strada; onde ueduto questo i caualli di Pompeo, ueniano tutt'hora più sieramente loro addosso, & cominciarono a spartirsi in squadroni, & a cercare di torre in mezo la nostra battaglia da quella banda d'onde era scoperta. Ma tosto che Cesare si fu di tal cosa auueduto, diede il segno alla quarta schiera, la quale egli haueua già fatta del numero de i Cohorti. Essi tosto corsero auanti, & con l'insegne spiegate assaltarono si gagliardamente i caualli di Pompeo, che non ui hebbe pure uno di loro, che stesse forte, anzi tutti uoltando loro le spalle, non solamente si ritirarono, ma fuggendo alla sfilata presero la uolta di certi altissimi monti; tolti uia costoro, gli arcicri, & que'dalle frombolc abbandonati, & senz'arme, senza esser soccorsi, furon tutti tagliati a pezzi. Tolfero col medesimo impeto in mezo que' Cohorti la battaglia di uerso il sinistro corno, combattendo sempre, & ualorosamente difendendosi i soldati della battaglia di Pompeo; & cosi gli uennero ad assaltare di dietro le reni. Comandò in quello istesso tempo Cesare, che la terzaschiera, la quale erastata in posa, & non s'era mai mossa di luogo per fino allhora, douesse farsi auanti, & dar dentro. Là onde entrando de i soldati fre schi in luogo de già stanchi, & altri assaltado dalla bada di dietro i soldati di Pompeo, non poteron più sostenere, anzi che tutti si uoltarono in fuga. Certa cosa è che Cesare non restò punto ingannato dall'openion sua, che da que' Cohorti de quali egli hauea fatto la quarta battaglia, en messala a fronte al la caualleria, hauesse principio la uittoria, nel modo, che hauea detto egli më tre faceua le parole a i soldati. Perche la prima cosa fu da costoro rottala ca ualleria; questi medesimi tagliarono a pezzi gli arcieri, & quei delle frobo-

Prudenza de'foldan di Cefare.

Caualleria di Po, peo fi mo ue contra Celare.

Quarta fchiera di Cefare ro pe la caualleria di Pompeo.

Cefure non fu ingannato della fua opinione. Pompeo si ritira dé tro a' ripari del cam po.

Cefare co manda a foldati che fegua no la uittoria.

rópeiani fuggono alle mona ragne.

Apparecchi di delitie, che fi trouarono ne gli alloggiamenti di pompeo.

le; da questi istessi fu tolta in mezo dalla banda manca la battaglia di Pompeo, & quiui si cominciò a rompere, & uoltare in fuga. Ora tosto, che Pompeo nide come i suoi canalli eran rotti, & che quella parte, nella quale era so pratutto fermata la speranza sua, era già ripiena di sauento, hauendo pochissima fede ne gli altri; si partì della battaglia, e senza indugio caualcando si ritirò dentro a i ripari del campo, et a que Capitani, i quali egli haueua mes si alla guardia de gli alloggiamenti alla porta del campo detta pretoria, disse sorte, of apertamente si, che fosse da i soldati inteso, guardate bene il campo, & usate ogni diligenza nel diffenderlo: se per isuentura auuenisse cosa, che fosse a noi contraria; io intanto men'uado riuedendo l'altre porte, & rinforzerò le guardie del campo. Subito che egli hebbe detto queste parole, se n'entrò nel suo padiglione, hauendo già perduto la speranza del successo dell'improvisa, & attendendo nondimeno il fine di essa. Cesare bauendo già cacciati i soldati Pompeiani, che si fuggiuano dentro a i bastioni, giudicando, che non fosse da dare punto di tempo a i già spauentati, confortò i suoi soldati, che si uolessero servire del favor, che mostrava horaloro la fortuna, e che douessero dare a i ripari del campo l'assalto. Esti come, che sossero molto riscaldati, & stanchi, perche già era durato il combattere per fino al mezo del giorno; trou ando si nondimeno pronti a sopportare ogni fatica, ubidirono a quanto fu loro comandato. Erano i ripari del campo difesida quei Coborti, che u'erano stati la sciati alla guardia, molto ualorosamente, & molto più fieramente ancora da i foldati uenuti in aiuto della Tracia, & altri luoghi barbari. Percioche que'soldati, che fuggendo della battaglia s'erano quiui ritirati, mancati d'animo, & stanchi dalla fatica, hauendo quasi tutti posate l'armi, & l'insegne militari, haueuano i pensieri più tosto uolti a come potessero di nuono fuggire, che a difendere il campo in modo ueruno. Ma quelli ancora, che si crano fermati su i bastioni, non poteron molto a lungo star forti,rispetto alla gran quantità delle armi tirate, ma feriti di loro la maggior parte, abbandonarono le difese, & subito tutti guidati da i Capitani, & da i Cohorti, si ritiraron fuggedo sopra certe motagne altissime, che co i ripari del căpo sicongiungeuano. Poteuasi uedere per gli alloggiameti del campo di Po peo le tauole, & luoghi, doue mangiauano, apparecchiate, le credenze piene d'argenterie per tutto distese, & tutte le tende sparse di uerdi cespi d'herbe; & oltre acciò il padiglione di L. Lentulo, et d'alcuni altri ricouerto d'hellera, & molte altre cose appresso, che dimostrauano ueramente la troppo grade lo ro sontuosità, & fidanza d'ottenere la uittoria; di maniera, che si poteua ageuolmente far giudicio, esh non bauere bauuto sospetto alcuno del fine, che doueua hauere quel giorno, si che non cercassero tutti i piaceri, & diporti non necessarii, e poi rimprouerauano al meschinissimo, & ueramente patientissimo effercito di Cesare questa loro sontuosità; al quale erano sempre mancate

quasi tutte le cose necessarie. Pompeo poiche già i nostri erano passati dentro a i bastioni, abbattutosi in un cauallo, gettate uia l'insegne Imperiali, si fuggi per la porta detta Decumana fuor del campo, quindi stringedo quanto più poteua il cauallo ne'fianchi, se n'andò uer so Larissa. Ne si fermò già quiui, ma trouati alcuni pochi de'suoi già fuggiti con la medesima prestezza, no restan do di caualcar ne anco la notte, accopagnato da trenta caualli solamete giun se al mare, o quiui montò sopra una uaue, che portaua grano, bene se so per quanto si diceua, dolendosi, di effere stato ingannato di si grande openione, che da quella sorte di huomini, da quali egli hauena sperato ottenere la uittoria, essendo eglino stati i primi a cominciare a rompersi, fosse quasi per quello, che si pareua, stato tradito. Poi che Cesare hebbe presi gli alloggiamenti di Pom peo,strettamente pregaua i soldati, che non uclessere, per essere occupati tut tinel far preda, perdere l'occasione direcare quell'impresa a buon termine, & ottenuto da loro tal cosa, diede ordine tosto di cingere interno interno con ripari, & bastioni, il monte. I soldati di Pompeo dissidandosi di quel luogo, perche in esso non ui haueua dell'acqua, lasciato il monte, cominciarono tutti che correuano la medefima fortuna a prender la strada alla uolta di La rissa. Cesare tosto, che si fu di cotale speraza loro accorto, sè dell'essercito suo due parti, o una parte uolle, che ne restasse ne gli alloggiameti di Popeo, o l'altra parte rimadò là, doue erano i suoi ripari, & egli menò seco quattro le gioni, et per più comode strade cominciò a uenire opponedosi a i soldati di Po peo; & andato auanti sei miglia, ordinò tutte le sue genti in battaglia. I solda ti di Pompeo auuedutisi di tal cosa, si fermarono sopra la cima d'una montagna. Correua a' piedi del monte un fiume. Cesare confortò con più parole i soldati, et ancor che per le continue fatiche di quel giorno si trouassero tutti las h, of fiacchi, or che già si facesse la notte uicina, separò nondimeno il fiume co più ripari da quel mote, acciò non potessero i soldati di Pompeo andare quel la notte a preder quindi dell'acqua. Essendo già il lauoro di Cesare recato al fine, esti mandatiloro ambasciadori, cominciarono a trattare di rendersi a Ce fare. Alquati buomini dell'ordine Senatorio, iquali s'erano co costoro mesco lati, cercarono la notte fuggendo di saluarsi. Cesare tosto, che fu cominciato a rischiararsi il nuouo giorno, comadò che tutti quelli, che s'erano nel mote ser mati, douessero tosto discendere nel piano, or gettar uia l'armi; or subito, che tutti senza replicarui nulla hebbero ciò messo ad effetto, & che co le braccia aperte gettatisi per terra con le ginocchia lo pregarono piangendo, che uolesse saluare loro la uita, hauendogli confortati, comadò loro, che si leuassero in piedi, & hauedo in presenza di tutti loro detto alcune parole d'intorno alla sua piaceuolezza e clemeza, accioche hauessero minor paura, uolle che tutti fossero salui; et impose a' soldati suoi, che non fosse alcuno di costoro, che rice uesse dispiacere; etche no cercassero pniete di hauere alcuna delle cose loro. Et

Poinpeo preso un cauallo si suggì uer so Larissa e d'indi si imbarcò in mare.

Cefare fe guita i fol dati di Pó peo.

> Romania Cefare fa depor la me a' fo dati Cefa re e loro perdona.

Quato nu mero de' foldati di Popeo fu rono uccisi.

Insegne presenta te a Cesa-re.

a Ouero noue.

Prontezza di Lelio. Corfù.

Cassio có l'armata in Sicilia. usata cosi fatta diligenza, comandò tosto, che uenissero dal campo a trouarlo altre legioni; & che quelle all'incontro, lequali egli haueua seco condotte ne a ndassero a riposarsi; & se ne tornassero al campo, & egli arriuò quel dimedesimo a Larissa. Non morirono in quella giornata de' suoi soldati oltra il nu mero di dugento; bene è uero, che è ui perdè d'intorno a trenta Capitani de' suoi, huomini in uero di sommo ualore. Vi su medesimamente ammazzato, mentre ualorosissimamente combatteua, Crastino, di cui ragionammo più a die tro, che gli fu tirata nel uolto una spada. Ne fu falso quello che esso disse, quan do corse a dar dentro. Percioche Cesare stimaua che'l nalore di Crastino fosse stato di grandissima eccellenza in quella fattione, & giudicaua, che esso si sosse per lui portato benissimo. Trouauasi che dello essercito di Pompeo u'erano rimasi morti d'intorno a quindici mila persone; ma furon bene più di uentiquattro mila quelli, che si diedero a Cesare; percioche quei Cohorti ancora,i quali erano restati alla guardia ne ripari, s'erano somigliantemente dati d'ac cordo a Silla. Et oltre acciò gran numero si saluaron fuggendo per le uicine città; & a Cesare suron presentate di quella giornata cento ottanta insegne, & di quelle dall' Aquila a cinquanta noue. L. Domitio fuggendo del campo, & ritirandosi sopra certe montagne, mancandogli per istanchezza le forze, fu sopragiunto da i caualli & morto. Arrivò in quel medesimo tempo D. Lelio con l'armata sotto Brindesi, & in quel medesimo modo, che habbiamo già dimostrato hauer fatto Libone, prese quell'Isola, laquale è posta all'incontro del porto di Brindesi, hauendo somigliantemente coperte & armate le Scafe, si trasse dietro le naui di Lelio; & hauendone tirata una di cinque ordini di remi molto dall'altre lontana, & due altre minori, le prese a punto nello stretto del porto. Et ordinò di impedire a quei dell'armata il prender dell'acqua dol ce, hauendo messi lungo la riua i caualli alla guardia di terra. Ma Lelio seruen dosi di quel tempo, che era il migliore per nauigare di tutto il rimanente dell'anno si prouedeua dell'acqua, facendola co le naui da carico portare da Cor cira & da Durazzo; ne perciò si toglieua punto dal proposito suo; nè fumai possibile auanti che si si fosse saputa la giornata fatta in Thessaglia, di farlo le uare del porto, & dell'Isola, ò per la riceuuta uergogna delle perdute naui, ò per lo mancamento delle cose necessarie. Quasi nel medesimo tempo Cassio con l'armata de i Soriani & de i Fenici & de i Cilici se ne uenne in Sicilia, & essendo l'armata di Cesare divisa in due parti, & dell'una delle parti trouadosi Capitano P. Sulpitio Pretore a Vibone vicino al mare; e dell'altra M. Pompo nio a Messina; su più tosto Cassio con l'armata sua sotto Messina, che Pomponio hauesse potuto saper nulla della sua uenuta; & trouatolo tutto trauagliato, non hauendo alcune certe guardie, nè ordini fermi, & hauendo il uento gra de & fauoreuole, hauendo le naui da carico piene di tormentina, e di pecc, & di stoppa, & d'altre cose, che sono a proposito per dare il fuoco; le gettò nell'ar







Nu.3.3.

HH

A Alloggiamiento aei Ke I olomeo sopra il Nilo.

B Fiume Nilo.

C Luogo dirupato, che cingeua l'alloggiameto del Re.

D Palude, che faceua sicuro da quella parte l'allog-

giamento del Re.

E Castello che fu preso al primo tratto da Cesare, che era congiunto con due trincee con l'alloggiamento del Re.

F Alloggiamento di Cesare.

G Armata del Re Tolomeo nel Fiume Nilo.

mata di Pomponio, & mise in tutte le naui il suoco, che suron trentacinque, fra le quali ne n'erano nenti coperte. Nacque da questa cosa una paura si gra de, che trouandosi una legione alla guardia di Messina, ui fudelle fatiche a di fender quella terra; e se non era perauentura, che a punto in quel mede simo tempo arriuarono alcuni mandati con la nuoua della uittoria di Cesare, caual cando i corrieri per tale effetto ordinati; la maggior parte de gli huomini giu dicauano, che e sarebbe auuenuto che la terra si sarebbe perduta. Ma uenute cosi fatte nuoue a punto a tempo, fu la terra difesa. E Cassio se n'andò alla uolta di Vibone a trouare l'armata di Sulpitio; e trouate le naui nostre attaccate a terra per cagione della medesima paura, sè con esse il medesimo effetto, che poco auanti con l'altre hauea fatto. Cassio hauendo per auentura il uento fauoreuole, spinse auanti intorno a quaranta naui da carico, apparecchiate per darc il fuoco, & appiccatosi nelle nostre da amendue le bande il fuoco, arsero cinque naui; & uenendosi tutt'hora più allargando la fiamma per lo ueto gra de, che soffiana i soldati delle necchie legioni, iquali erano stati lasciati alla guardia delle naui, che erano del numero de' lasciati infermi, non sopportarono cosi fatta uergogna; ma mossi senza che fosse loro imposto da persona, saliron sopra le naui, & le staccarono da terra, & con impeto uoltisi contra l'ar mata di Cassio, presero due naui da cinque ordini di remi, nell'una delle quali si trouaua esso Cassio; ma Cassio saltato in una Scafa si saluò fuggendo; furon prese oltra queste, due galee, ne u'andò molto, che uenne loro la nuoua della giornata fatta in Thessaglia, di sorte che fu ciò creduto da Pompeiani, perche fino allhora haueano giudicato sempre, che tal cosa si fingesse da i Luogotenen ti & amici di Cesare. Cassio hauendo inteso tai cose, si parti con l'armata di que' luoghi. Cesare intanto messe da parte tutte l'altre cose, aunisò, che sosse da ire perseguitando Pompeo in qual si uoglia luogo, che esso si ritirasse fuggendo, acciò che e' non potesse mettere nuoui esserciti insieme, & uenire con esso a nuoua guerra: and aua ogni giorno marciando auanti quanto era possibi le di andare alla caualleria, & comandò a i soldati di una legione, che con mi nori giornate lo uenissero seguitando. Era in Amsipoli attaccato uno editto in nome di Pompeo, che tutti i più giouani Greci di quella prouincia, & i cittadini Romani douessero raunarsi per prendere il giuramento. Ma e' non si poteua già giudicare se Pompeo hauesse mandato cotal bando per cagione di le uar uia il sospetto, per potere in tal guisa, quanto più fosse possibile tener cela to il suo disegno del fuggirsi; ò se pure per guardare con nuoue genti soldate la Macedonia, se fosse auuenuto, che alcuno fosse in essa entrato per darle molestia. Egli intanto si fermò una notte su l'anchore, & chiamati a se coloro, che in Amfipoli l'haueuano riceuuto in casa, fattosi dare tanti danari, di qua ti gli facea di mestiero per i bisogni suoi, & intesa la uenuta di Cesarc, si partì quindi, or arriuò in pochi giorni a Mittlene, ritenuto duo giorni dalla tem

Fuoco messo ne le naui di Poponio.

Cassio uà a trouar l'armata di Sulpi tio.

Naui de' Pompeia ni prese.

Editto di Popeo in Amfipoli.

Fuga di

I., Lent. P. Lentulo.

Fama del la uenuta di Cesare

Pompeo arriua a Pelufio .

Re Tolomeo fanciullo.

Soldati di pompeo appreffo il Re.

Auerte.

pesta del mare; & aggiunte alcune altre naui ueloci, uenne in Cilicia, & quin di in Cipro. Troud quiui, come per commune uolere de gli Antiochesi & di que' cittadini Romani, che si trouauano per loro negocii quini, era stata presa prima la Rocca, solo per cagione di cacciarne lui, & essere stati mandati messi a coloro, iquali, per quanto si diceua, s'erano fuggendo saluati nelle nicine cit tà, che non andassero per niente in Antiochia, doue se ciò facessero, porterebbono non picciol pericolo di lasciarui la uita. Era questo medesimo auuenuto a L. Lentulo, il quale erastato Consolo l'anno passato, & a P. Lentulo huomo Con solare, & amolti altri appresso in Rhodi. Conciosia cosa che tutti quelli, che fuggendo seguitauano Pompeo, & erano arrivati a quest'Isola, non erano riceuuti nella terra, ne meno altresi nel porto; & essendo mandati loro messi che si douessero di que'luoghi partire, era comandato loro contro la loro uolontà, che douessero quindi staccar le naui. Già si spargeua la fama per le uieine città della uenuta di Cesare. Pompeo intese queste cose tutte, lasciato il fatto pro posito di condursi in Soria, presi quei danari, che soleuano pagare al popol Ro mano per tributo, o presane buona somma etiandio da altri privati, o fatto mettere nelle naui buona quantità di danari per seruirsene ne' bisogni della querra, & due mila soldati armati, parte de i quali s'era fatto dare delle fami glie de i ministri publici, & parte n'haueua raccolti da coloro, che u'erano a' loro negocy; & quelli, che de' suoi giudicaua ciascuno, che per impresa cosi fat ta fossero il proposito, arrinò a Pelusio. Era per auuentura quini il Re Tolomeo, ilquale era fanciullo, & haueua seco un grosso essercito, perche faceua guerra con Cleopatra sua sorella, laquale egli bauena, per lo mezo de' suoi parenti & amici,cacciata del Regno pochi mesi passati; & il campo di Cleopatra non era molto lontano dal campo di costui. Pompeo mandò dicedo a costui. se noleua per l'amicitia, laquale haueua tenuta col padre, & per hauerlo già riceunto in cafa sua, che egli si riparasse in Alessandria; & che egli nolesse nelle sue miserie con le sue facultà aiutarlo & souvenirlo. Ma coloro iquali egli hauea mandati, esposta l'ambasciata, & fatto l'ussicio loro, cominciarono aragionare troppo liberamente co i soldati del Re, & a confortargli, che non uolessero mancare a Pompeo, ma douessero fauorirlo, & non disprezzare la mala sua sorte. Trouauansi tra costoro molti de i soldati di Pompeo, iquali Ga binio prendendogli dell'effercito suo della Soria, haueua condotti in Alessandria; & hauendo sotto Tolomeo padre del giouane finita la guerra, ue gli haueua poscia lasciati. Intese allhora queste tai cose gli amici del Re,iquali rispetto all'età sua, haucuano il gouerno del Regno, mossi, ò per quello che essi an dauano dipoi dicendo, dal sospetto, che Popeo solleuato l'essercito del Re, s'im. padronisse d'Alessandria, & dello Szitto: ò pure disprezzato lo stato suo, come suole il più delle uolte nelle infelicità & miserie auuenire, che molti de gli amici diuengono inimici; risposero alla scoperta molto liberalmente & co amo

reuolezza, & imposero, che esso uenisse a trouare il Re. Essi poi ragionato secretamente fra loro, mandarono Achilla uno de i Capitani del Rehuomo dotato di grandissimo ardire; & L. Settimio Cohorte de i soldati, che douessero ammazzare Pompeo. Ora chiamato Pompeo da costoro amoreuolmente, & tratto auanti da una poca di conoscenza, che haueua di Settimio, perche nella guerra fatta contra i corsari erastato suo capitano; scese con pochi de i suoi so pra una picciola nauicella, & quiui da Achilla & da Settimio gli su tolta la uita. Fu medesimamente per ordine del Represo L. Lentulo, & fatto morire in prigione. Venuto Césare in Asia troud, come T. Appio haueua cercato di tor per forza i danari del tempio di Diana in Efeso, & che per cagione di tal cosa haueua chiamati quiui tutti i Senatori di quella Prouincia, per potersi seruire di quella quantità di danari col testimonio loro; ma che trarotto dalla uenuta di Cesare s'era quindi fuggito. Ecco come due uolte saluò in due tempi i danari di Efefo. Certa cosa era medesimamente, che nel tempio di Minerua in Elide raccontati, & annouerati i giorni da quello, nel quale Cesare haue ua felicemente fatto la giornata; la statua della Vittoria, laquale era fermata quini a punto auanti a essa Minerua, & risguardaua la statua di Minerua, s'e ra rivolta uerso la porta & limitare del tempio. V dissi oltre acciò quel medesi mo giorno in Antiochia di Soria due nolte un romore si grande di essercito, e si gran suoni di armi, che il popolo tutto della città messosi in arme si presentò sopra le mura. Et questo medesimo auuenne in Tolomaide ancora. Sonarono nei tepi segreti & remoti in Pergamo, che son da i Greci chiamati adita (ne' quali non è conueneuole d'entrare se no a sacerdoti) i timpani. Mostrauasi medesimamente a Tralli nel tempio della Vittoria, doue haueuano consegrata una statua a Cesare, come in que' giorni era uenuta su fra le commessure del mattonato nel tetto una palma. Cesare fermato pochi giorni in Asia, hauendo inteso, come Pompeo erastato ueduto in Cipro, congietturado fra se, che egli hauesse dirizzato il suo camino in Egitto per l'amicitie, che teneua in quel re gno, & per l'altre commodità di quel luogo; arriuò in Alessandria con una le gione, laquale egli si haueua fatto uenir dietro della Tessaglia, & un'altra, la quale s'haueua fatta dare da Fusio luogotenente della Grecia, & con ottoccnto canalli, dieci naui lunghe Rhodiane, & poche delle Asiatiche. Erano in que ste legioni tre mila dugento soldati. Gli altri per le ferite riceutte nelle passate guerre, & per le fatiche & per la lunghezza del uiaggio stanchi & affati cati, non l'haueuano altrimenti potuto seguitare. Ma Cesare confidatosi nella fama delle cose da lui fatte, non haueua dubitato punto di marciare auati con si debole essercito, & stimaua egli, che ogni luogo gli fosse sicuro. Intese in Alessandria la morte di Pompeo, & quiui subito che smontò della naue, udi le grida di que' foldati, iquali il Re haucua lasciati alla guardia della terra, & ui de come tutti ueniuano a gara alla uolta sua, perche gli andauano inazi, quel

Ordine di amaz= zar popeo

Morte di

L. Lentulo fatto morire in prigione.

Cefare faluò i da nari di Efelo.

Romori fentiti in Antiochia, e in Tolomai de.

palma nel tépio della Vittoria.

Cefare in Aleffan-

Animosità di Cesare. Venti det ti Etefie.

Fotino haueua il gouerno del regno de Aleffandria.

Achilla generale dell'effercito de gli Aleffandrini.

Testamen to di Tolomeo.

li, che portauano i fasci. Et tutti universalmente andauano dicendo, che facendo tal cosa si ueniua a torre di dignità alla maestà regia. Posato questo tumulto, faceuano spessi romori ogni giorno per il concorso delle genti, & molti soldati erano in ogni lato della città tagliati a pezzi: onde accortosi di tai cose, si fè uenire dell'Asia altre legioni, le quali egli haueua già fatte de' soldati di Pompeo. Perche egli era quiui per forza ritenuto da i uenti detti Etesie, i quali son uenti contrarissimi a coloro, che nauigando, partono di Alessandria. Giudicando in tanto, che al popolo Romano, & a se per che era Consolo, s'appartenesse di giudicare sopra le differenze de'Re, & tanto maggiormente ancora connenirsi all'ufficio suo, che nel passato Consolato, & per legge & per diliberatione del Senato il padre Tolomeo era diuenuto con federato del popol Romano, mostrò loro come e'uoleua, che il Re Tolomeo, & Cleopatra sua sorella sbandassero gli esferciti, che haueano, & che più tosto si terminassero di ragione auanti a lui le differenze loro, che essi contendessero con l'armi fra loro. Haueua, rispetto all'età del fanciullo, il gouerno del regno uno eunuco suo balio, il cui nome era Fotino. Cominciò questi a la mentarsi primieramente tra'suoi, & predere sdegno, che il Re fosse chiama to in giudicio a difendere la causa sua. Quindi trouati alcuni amici del Re consapeuoli dell'animo suo, che gli erano fauoreuoli, fè segretamente uenire in Alessandria l'essercito, che era sotto Pelusio : se generale di tutte le genti quello istesso Achilla, di cui si è fatta poco a d'etro mentione. A costui messo su dall'offerte sue, & insuperbito dalle promesse del Re; mostrò per lettere & messitutto quello, che uolea, che si facesse. Hauea il padre Tolomeo nel suo testamento lasciato herede de suoi duo figliuoli il maggiore, e delle due figliuole quella, che auanzaua l'altra d'età. Et scongiuraua per tutti gli dei, oftrettamente pregaua il popolo Romano per la fatta lega in Roma, nel medesimo testamento, che queste cose tutte si mandassero ad effetto. Et una copia del suo testamento haueua egli mandato per suoi ambasciadori a Roma, acciò si riseruasse nella camera publica; e perche rispetto alle publiche occupationi, non ui s'era potuta riponere, fu lasciata in deposito appresso Pompeo; & l'altra copia di esso lasciata appresso di se, & sigillata, si mostra ua publicamente in Alessandria. Ora trattandosi auanti a Cesare sopra queste cose, & egli sopra tutto uolendo come amico commune, & come arbitro, terminare & acconciare le differenze di que Re; s'intese in un subito comc l'essercito del Re con tutta la caualleria se ne ueniua alla uolta d'Alessandria. Non erano i soldati di Cesare tanti, che se sosse bisognato di combattere fuor della terra, egli sibauesse potuto risidare in loro: ui restaua dunque, che egli si tenesse dentro la terra ne'luoghi suoi, & che cercasse d'inten. dere il disegno d'Achilla; comandò nondimeno a tutti i soldati, che douessero stare in arme, & confortò il Re, che douesse mandare ambasciadori ad Achil

la, alcuno de' suoi famigliari di quelli, che hauesse appresso di se di maggiore auttorità; & che gli facesse sapere qual fosse il uolere suo. Onde mandati da lui Dioscoride, & Serapione, iquali erano stati amenduc ambasciadori a Roma, & erano stati di molto gran potere appresso il padre Tolomeo, arriuarono auanti ad Achilla et egli subito, che si furon presentati auan ti a lui, prima che uolesse udirgli, ò sapere la cagione, per laquale fossero stati mandati gli fe prendere, & comandò che amendue fossero ammazzati. El'un di loro riceuuta una ferita, fu preso da i suoi, eleuato uia per morto; l'altro fu morto affatto. Cefare dopò tal cofa, cercò di hauere il Re nelle forze sue, giudicando, che il nome reale fosse appresso de' suoi di grande auttorità; & accioche si paresse più tosto, che quella guerra hauesse hauuto prin cipio dal priuato ordine & consiglio di pochi huomini, & d'huomini di mala uita, che per ordine del Re. Era sotto di Achilla uno essercito di soldati, che non pareua, che ne rispetto al numero, ne rispetto alla qualità de gli huomi ni, ne meno altresi rispetto all'essere usati nelle guerre, fosse da farne poco conto: percioche faceano il numero di uentimila soldati. Erano in parte costoro stati soldati di Gabinio, iquali haueuano già appreso i costumi del uiuer d'Alessandria & quella uita licentiosa, & haueano già apparato il nome & la disciplina del popol Romano; haueuano oltre a ciò preso moglie, e di esse la maggior parte; hauuti figliuoli. Erano etiandio con costoro soldatiraccolti di ladri & assassini della Soria, & del paese della Cilicia & de gli altri paesi uicini. Vi s'erano medesimamente raunati molti sbanditi & confinati, & tutti i nostri, che si fuggiuano haueuano un ricapito fermo, & certo in Alessandria, et un certo modo di uiuere, che dato il nome, fossero nel numero de gli altri foldati; e se fosse per auentura auuenuto, che alcuno fosse stato ritrouato & preso dal signore & padron suo, ui correuano i soldati, & glielo ritoglieuano, & ciò facendo trouandosi nel medesimo errore, ueniuano a difendere i loro per cagione del proprio loro pericolo dalla forza loro fatta. Erano usati costoro per antico costume dell'essercito Alessandrino di far chiamare in giudicio & sententiare nella uita gli amici del Re; di saccheggiare i beni de'ricchi per cagione di accrescere le paghe loro; di assediare il palazzo del Re, di cacciare del regno alcuni, & alcuni all'incontro chia marui. Eranui oltre a ciò due mila caualli, i quali erano già inuecchiati in molte & molte guerre di Alessandria, haucuan rimesso nel regno Tolomeo padre, haueuano amazzati due figliuoli di Bibulo; haueuan fatto guerra con gli Egitty, & erano in tal guisa essercitati nelle guerre. Achilla hauendo in queste sue genti gran fede, & hauendo in dispregio, rispetto al poco lor numero, le genti di Cesare; ueniua per forza d'armi riducendo Alessandria nel le forze sue; & oltre a ciò quella parte della terra, laquale teneua Cesare co'suoi soldati, e nel primo impeto si mise a uolere sforzare la casa, doue ei si

Achilla comanda che fiano amazzato Diofcoride, e Sera pione.

Soldati di Achilla.

Sbanditi nell'effercito di A chilla.

Costume dell'essercito Ale'= fandrino. Achilla si sforzò di préder la casa di Cesare.

Galee .

a Ouero

Cesare uincitore fe abbruciar l'armata.

Faro ifola

\* 1 1 1 1

Cesare prese il Fa

trouaua. Ma Cesare messe ordinatamente per le strade le sue compagnie. sostenne l'impeto di costui. Et in quel medesimo tempo si combatte al porto, & futal cosa cagione di fare, che la fattione fosse molto più lunga. Percioche essendo le genti spartite si combatteua in un tempo in molte strade, es i nimici faceuano ogni sforzo, essendo un grandissimo numero, di prender le naui lunghe, cinquanta delle quali n'erano state mandate in fauore di Pompeo; & dopò il fatto d'arme di Thessaglia se n'erano tornate a casa. Erano queste tutte galee di tre, & di cinque ordini di remi accommodate & armate di tutte le cose, che per lo nauigare faceano di mistiero. Ve n'haueua oltra queste, a dodici, lequali soleuano sempre stare nel porto di Alessandria per guardia del luogo tutte coperte; si che se hauessero potuto impadronirsi di queste, leuata l'armata a Cesare sarebbono diuenuti signori del porto, & di tutto il mare; & harebbono fatto si che Cesare non harebbe potuto hauere ne uittouaglia ne soccorso. Là onde fu quiui contanto impeto combattuto, con quanto fu possibile combatter si, conoscendo colui, che in questa fattione consisteuala presta sua uittoria; & i soldati di Cesare la saluezza loro. Ma pure Cesare restò uincente, & se mettere il fuoco in tutte quelle naui, & in quelle altresitutte, le quali erano nello Arsanale, perche ei uedeua di non potere con si poche genti che si trouaua, guardare & difendere tan te cose & in tanti luoghi; quindi se con molta presegza smontare delle naui i soldati nell'Isola di Faro. Faro è una torre di grande altezza in un isola, marauiglio samente fabricata, laquale ha dall'isola preso il nome; quest'i sola posta all'incontro di Alessandria sa quiui porto: ma di uerso i paesi più alti forgendosi dentro nel mare per lunghezza di passi nouecento, tirati nel mare i fondamenti con stretta uia, & con un ponte si giunge con la terra. Hannosi fatto in quest Isola l'habitationi gli huomini dello Egitto, & hanui fatto un borgo grande a guisa d'una città; e tutte quelle naui di qual si uoglia luogo, le quali ò per poco sapere & inauertenza, ò guidate dalla tempesta si tolgono alquanto dal corso loro, essi sogliono a guisa di corsari prendere Trubbare. Ne possono le naui, rispetto allo stretto del luogo hauer l'entrata ne porto contra la uolontà de gli huomini, che tengono l'isola. Dubitando dunque allhora di questo Cesare; essendo i nimici intenti tutti al combattere, & bauendo fatto smontare i suoi soldati, prese l'isola, & miseui la guardia: e fu cagione con fare tal cosa, che si poteua sicuramente con le naui andare a portargli de'grani, & condurgli gente in soccorso. Perche di tutti i paesi vicini cavò genti, & le sè venir quivi in aiuto suo: Si combatte di si fatta maniera per tutti gli altri lati della terra, che si partirono amendue della fattione senza uantaggio alcuno, ne l'una ne l'altra parte fu rotta & uolta in fuga. Erano di ciò cagione l'essere i luoghi stretti; & morti pochi soldati di quà & di là, Cesare prendendo que luoghi; che giudicana più necessarij gli sè la notte fortisicare; in questa parte della terra u'era una picciola parte del palazzo reale, nel quale egli da principio era entrato
per alloggiarui; il palazzo u'era attaccato il teatro, che ui staua a guisa di sor
tezza, haueua quindi l'entrata al porto, all'Arsanale. Egli ne i giorni,
che seguiron poi, accrebbe questi ripari, accioche gli sosero a guisa di muro
opposti a inimici, a sine di non essere a forza costretto di combattere. La sigliuola più picciola intanto del Re Tolomeo, guidata dalla speranza di esser
fatta interamente Reina di quel regno, si suggi del palazzo reale, andò a
trouare Achilla, cominciò insieme con esso a prendere il maneggio della
guerra. Ma nacque prestamente differenza tra loro per cagione del uolere es
ser superiore: onde questo accrebbe appresso a i soldati i doni per farsegli ami
ci, fauoreuoli della parte sua. Percioche cia scuno tiraua con suoi grandissimi danni gli animi loro uerso di se. Ora mentre nel campo nimico le co-

fe danni gli animi toro uerfo di fe.Ora mentre nel campo nimico le fe passauano di questa maniera, Fotino balio del putto, & gouernatore del Regno nella parte di Cesare, mandando Ambaficiadori ad Achilla, & essortandolo, che non si douesfe per niente torre dall'impresa, & che seguitasfe animosamente, auuertito di ciò Cesare scoperti & fatti prendere i messi, che andauano inanzi & indie tro, fu da Cesare fatto

morire. E quefti furono i
prin
cipi della guerra
Alessandrina.

Il fine del terzo libro della guerra Ciuile.

Teatro.

Figliuola minore del Re To lomeo uà a trouare Achilla.

Fontino fatto morir da Cefare.

QQ 2 DE

## DE COMMENTARI DIC GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA ALESSANDRINA

DI AVLO HIRCIO OVERO OPIO.

Prouedimenti di Cesare.

Candia.

Forti fatti da Cesa re.

Disegno di Celare

Sollec tu dine de gli Aleffandrini. O 1 che fu dato principio alla guerra in Alessandria; Cesare mandò per tutta l'armata a Rhodi, in Soria, & in Cilicia, & la sè quini condurre; mandò per gl'arcieri in Creta, & a Malco Re de' Nabathei per caualli. Fè per tutto cercare del le machine e strumenti da guerra, comandò grano, & che gli sossero mandati de i soldati. Si ueniuano intanto accre-

scendo ogni giorno i ripari lauorandouisi continuamente; & intutti quei lati della terra, che si giudicauano più deboli, si metteuano testuggini, & musculi: metteuansi medesimamente gli arieti d'uno edificio nell'altro, facendosi nelle mura buche, & tanto si ueniuano distendendo i ripari, quanto si ueniua getta do per terra ò si ueniua per forza prendendo; conciosia cosa, che la città di Alessandria sia sicura dal fuoco, perche le case & palazzi son fatti senza legnami, & senza traui, & son tutte fondate in wolte, & son coperte di calcestruzzo e di certo fuolo a guifa di mattonato. Cercana Cefare sopra ogn'altra cosa di separare dall'altra parte della terra, una parte, laquale una palude, che era dalla banda di mezo dì, facena stretti sima, co farui ripari, & tirarui le uinee, con hauere sopra tutto consideratione che ognihora, che la terra fosse in due parti, le genti si potrebbono goucrnare, & maneggiare col gouerno d'un solo, Esfotto un solo Capitano. Et oltre acciò, che si potesse dare aiuto a coloro, iqua li si trouassero stanchi per la troppa fatica, & che dall'altra parte della terra si potesse entrare a dar soccorso. Ma sopra tutto per hauere abbondanza d'acqua, & di strame, dell'una delle quai cose n'hauea pochissima quantità; & del l'altra per dire il uero era in tutto senza: Gla palude poteua largamete dargli di amendue queste cose. Oranon metteuano punto d'indugio gli huomini di Alessandria nello spedire, & maneggiare le facende; percioche haueuano mandato per tutti i luoghi, doue si distendono i termini dello Egitto. & per quanto tien quel regno Ambasciadori, & commissarif per cagione di far gen te: haueuano etiandio fatto condurre nella terra gran quantità d'armi, & di strumenti da guerra, & già ui haueuano raunato un numero infinito di gente. Erano nella terra ancora dirizzate, & ordinate molte gran botteghe d'ar mi. Haueuano oltre a ciò fatto prender l'arme a gli schiaui giouani, & a que sti erano giornalmente date le spese, & erano pagati da quei cittadini, che

## COMMENTARI DELLA GVERRA ALESSAND. 309

erano più ricchi, & potenti de gli altri. Hauendo distribuite con bell'ordine queste genti, guardauano i fatti ripari, ne i lati più rimoti della terra. Haueuano ne' migliori, & più degni luoghi i Cohorti de soldati uecchi, che non era no impediti in alcuna fattione, acciò potessero correre freschi, & non punto affaticati in tutti que' luoghi, doue combattendo facesse di mestiero per dar soccorso. G G Haueuano in tutte le strade principali, & ne' chiassetti tirato tre tele di bastioni. Si faceuano di sassi quadri, & non erano di minore altezza, che di quaranta piedi: e tutte quelle parti della città, lequali eran più basse; le haueuano fortificate con torri di dieci tauolati. Ne haueuano oltra queste fatte di quelle da tirare, oue bisognasse con altritanti palchi, & hauendole fabricate sopra certe ruote attaccate ad esse funi, & caualli, le tirauano per quelle piazze diritte colà, doue era loro a grado di tirarle. La città per essere abbondeuolissima, & copiosissima di tutte le cose, souueniua loro di quel tanto, che facea di bisogno. E gli huomini di essa industriosissimi, & di sottilissimo ingegno, faceuano tutto quello, che uedeuano a noi fare con destrezza, & arte si fatta, che si pareua, che i nostri imitassero loro nel fare le cose; et essine trouauano etiandio molte per se medesimi; & a uno istesso tempo ueniuano a dar noia a i nostriripari, & a difendere i loro; & i principali loro ne i parlamenti, & consigli, che tra loro faceuano, trattauano di queste cose. Che'l popolo Romano si uenina auuezzando a poco a poco a starsi in quel regno per cagione di farsene padrone; che pochi anni passati, Gabinio era uenuto in Egitto con l'essercito; che Pompeo fuggendo s'era ritirato quiui, & Cesare u'era poi uenuto con le sue genti; & non era giouato loro punto l'hauer morto Po peo, a fare che Cesare non si fermasse molto appresso di loro; doue se non lo cacciassero quindi, il regno loro era per mutarsi in prouincia, & che ciò era da fare, quanto più tosto si potesse. Percioche trouandost egli hora quiui riser rato dalle tempeste, rispetto alla stagione dell'anno; non poteua altrimenti hauer soccorso de i luoghi oltra mare. Nata fra questo mezo discordia fra Achilla; ilquale haucua il gouerno dell'essercito de' soldati ueterani, & Arsinoe minor figliuola del Re Tolomeo, si come s'è già dimostrato, cercando l'uno, & l'altro di loro d'ingannar l'un l'altro; & uolendo colui tenere in mano il go uerno interamente; Arsinoe per opera di Ganimede eunuco suo balio restò superiore, o fe amazzare Achilla. Morto costui ella sola senza compagno alcuno, & senza guardia teneua tutto il gouerno in mano, & a Ganimede fu data la cura dello essercito. Questi preso l'ufficio accrebbe i doni ai soldati per far segli beniuoli; & nel maneggio dell'altre cose, non si gouernaua con minor diligenza. La città di Alcssandria è quasi tutta uota sotterra, & è piena di fogne è di condotti, che uanno per fino al Nilo, pe i quali sitira l'ac= quanelle case private, laquale inispatio di tempo, poi si viene a poco a poco a purgare, & fermars; & di que sta usano di seruirsi ne i loro bisogni i padro-

Forti fatti da gli Alef fandrini.

> GG E

Aleffandrini indu ftriofi,e di fottile in gegno.

Arfinoe fè amazzareAchil la.

Descrite tione della città di Alessandria. Nel tenitoro di Alessandria no u'è fon tana ueru na.

Ganimede procura di torre a Cesa riani l'acqua.

Timore ne soldati di Cesare

Alessandri ni a proposito per fare ingàni e tradimenti. ni de gli edifici, & le famiglie loro. Conciosia cosa che l'acqua, che mena il siume Nilo, è di si fatta maniera fangosa e torbida, che genera ne' corpi molte infermità & diuerse. Ma quel popolo, & quella plebe sistà contenta di quello, che glie necessario, perche in tutta quella terranon ui ha fontana ueruna. Bene è uero, che questo siume era in quella parte della città, che teneuano gli Alessandrini. Per questo dunque fu mostrato a Ganimede, come ei poteua torre a i nostri l'acqua, i quali spartiti quà, & là, per cagione di guardare i ripari, si seruinano di quell'acqua, che a strada per istrada cauanano dentro le case prinate delle fogne, & de i pozzi. Appresosi a questo partito come buono, si mise a una impresa ueramente grando, & difficile. Percioche tagliate le fogne, & i canali; & in tutti que' luoghi della terra, iquali esso teneua serratigli di fuori; fè forza di tirare con ruote & altre machine una grossa piena d'acqua del mare; & cosi tratta seguitaua tuti hora da i luoghi più alti far si, che si spargesse in quella parte della città, che teneua Cesare. La onde l'acqua; che si cauaua da i uicini edifici, si trouaua alquanto piu dell'usato salata, & arrecaua a quelle genti tal cosa granmarauiglia, di quale effer potesse di ciò la cagione; ne credeuano quasi a se stessi, dicendo loro quelli, che stauano più da basso, che essi trouauano l'acque loro di quella sorte medesima, & di quello stesso sapore, che per l'adietro di trouarla erano usati; & cosi si ueniua tra loro di questa cosa ragionando, & gustandola conosceuano, quanta differenza sosse tra quell'acque. Ma non ui corse poi molto tempo, che quella più nicina, non si pote più bere in alcun modo, & l'altra più da basso ancora si trouaua uie più corrotta che non era, & piu salata. Nato per questo caso gran sospetto, arrecò loro questa cosa una paura si grande, che si pareua quasi che tutti fossero ridotti a uno estremo pericolo. Et alcuni mormoranano, che Cesare indugiana hora troppo a entrare in mare. Et alcuni altri faceuano il pericolo di granlunga maggiore e più da temere, che nell'apprestarsia suggire, non potrebbono sar si, che non sossero neduti da gli Alessandrini, essendo eglino tanto picciolo spatio lontani da loro, & ogn'hora che essi soprastessero loro, & gli andassero seguitando. non potrebbono in alcun modo condursi a saluamento nelle naui. Ora dalla parte di Cesare ni hauena un grandissimo numero di cittadini, i quali egli non haueua messi niente delle loro habitationi, perche in presenza de no-Ari fingendo si dimostrauano d'esser loro fedeli, & parena che si fossero ribellati a iloro; siche se io volessihora mettermi a difendere gli Alessandrini, dicendo, che non fossero falsi & temerari, ui si consumerebbono di molte parole in uano, & senz'alcun proposito. Ma poiche in un medesimo tempo si viene a conoscere e la loro natione e la natura altresi, niuno vi ba certamente che non possatener per certo, che questa natione è sopra modo atta per fare inganni, & tradimenti. Cesare faceua con le parole sue,

confortando, & con gran ragioni efficaci, molto minore il sospetto, & la paura grande de i suoi. Percioche egli affermana loro potersi molto bene con cauar pozzi, & fossi, trouare dell'acqua dolce. Conciosiacosa che tutti ilidi sogliono naturalmente bauere in se uene d'acqua dolce nascoste; doue se pure i lidi dello Egitto fossero di natura contraria a tutti gli altri, perche essituttania erano padroni assoluti del mare, & i loro nimici non baueuano alcuna armata, non poteua in alcun modo esser vietato loro, che non potessero ogni giorno andare a prendere l'acqua delle naui, ò di uersola sinistra banda dal Paretonio porto; ò ueramente dalla man destra dall'Isola; & queste due nauigationi essendo diuerse, non potrebbe mai auuenire, che fossero in un tempo medesimo da contrary uenti impedite si, che non ui si potesse andare. A quanto pensauano poi del suggirsi, diceua, che non era per niente da prendere un tal partito non folamente da coloro, che haueuano il primo grado di dignità, mane meno altresida coloro, che non hauessero i pensieri loro riuolti auerun'altra cosa, che a saluare la propria uita; perche se duranano non picciola fatica a sostenere co'ripari gli assalti, & impeti de' loro nimici; se fossero abbandonati quelli, non potrebbono poscia esser loro uguali, ne restar loro a fronte, ne per luogo ne per numero di gente. Che d'altra parte il montare nelle naui, & massimamente di su le scafe, uoleua un gran tempo, & era molto difficile. Done gli Alessandrini all'incontro erano nelocissimi, & oltre acciò haucano grandissima pratica & contezza di que' luoghi tutti, & di quelli edifici. E che questi huomini, che sono nella uittoria sopra modo insolenti, correrebbono auanti, & prenderebbono prima tutti i luoghi più alti, & gli edifici ancora; & intal guisa uerrebbono a uietare ai nostri il fuggire; & parimente l'entrare nelle naui. Che dunque uolessero torsi da cosi fatto proposito, & uolessero uoltare i pensier loro a uincere in tutti i modi. Poiche Cesare hebbe parlato in questa guisa a i suoi, & messo animo atutti, impose ai capitani questa facenda; che lasciati da parte tutti gli altri lauori, uoltassero l'animo al cauare pozzi, & che non si fermassero mai pure una minima parte della notte. Messisi dunque a tale impresa, & messo animo a tutti; che prendessero uclentieri tal fatica; si tronò in una sola notte gran quantità d'acqua dolce. Et in tal guisa si uenne a rimediare in pochissimo spatio di tempo alle difficili, & faticose machinationi de gli Alessandrini, & alle lunghe & grandissime fatiche loro. Arrivò intanto que' due giorni a i liti d'Africa poco sopra Alessandria la trentesima settima legione di que' soldati di Pompeo, i quali si erano dati a Cesare, messa in mare da Domitio Caluino, con le galee benissimo fornite di grano, frecce, armi, & machine, & strumeti da guerra. Furono impedite molti giorni cotinui queste dal uento Euro, che soffiò per que' mari, si che non poteron mai prender porto.

Conforti di Cefare a i foldati

Il fuggire Cefare in cómodo è difficile

11819 1

Acqua dolce trouata da i
foldati di
Cefare ca
uando di
fuo ordine pozzi.

Trentesima settima legione di pópeo giúta a Liri d'Africa.

Cherro--

I nimici uanno ad affrontar Cefare il quale affronto rifiutaua Cefare p due cagio ni.

Naue Rhodiana nel de stro corno di Ce= sare.

Cesare soccorre la medesi ma.

Vittoria di Cesare

Ma ui sono în tutto quel zolfo di mare luoghi ueramente buonissimi per fermarsi su l'ancore. Hora costoro trouandosi troppo lungamente ritardati, & cominciando già a patire di mala sorte, rispetto all'esser mancata loro l'acqua; feron di tutto aunisato Cesare, ad esso mandando una fregata. Cesare uolendo prender quel partito per se medesimo, ilquale esso giudicasse migliore, & risoluersi di quanto fosse da fare; salì nella naue, & comandò che tutta l'armata lo seguitasse, non ui hauendo messi su alcuni de i nostri soldati; perche hauendo a discostarsi alquanto lontano, non uoleua, che i ripari restassero spogliati di gente. Et essendo arrivati cold doue si chiama il luogo Cherroneso, er hauendo fattosmontare interra gli huomini da remo, per cagione di prender d'acqua; alcuni di loro effendosi discostati un poco troppo dalle naui per andare a buscare, suron tosto sopragiunti & presi dalla caualleria de' nimici: e da costoro intesero come Cesare in persona era uenuto nell'armata, & non haueua seco alcun soldato. Trouata questa cosa, si diedero a credere, che la fortuna hauesse apportato loro una gran facultà di far bene i fatti loro. Essi dunque armaron tosto tutte le naui, le quali esti haueuano apprestate per mettersia nauigare, di gente da combattere, & uennero ad affrontar Cesare mentre tornaua con l'armata ilquale non volcua per niente quel giorno venire alle mani co' nimici per due cagioni; perche non haueua nelle naui niun soldato, & perche tal fattione si ueniua a fare a hora, che eran già passate le dieci hore del giorno, & giudicauasi, che la notte fosse per arrecare maggiore ardire & speranza a i nimici, iquali si rifidauano nella contezza, che haueuano de' luoghi; il douere oltre acciòmancargli la possibilità di mettere animo a i suoi, perche non si può mai mettere animo con parole basteuolmente a proposito, non si potendo notare ne'l ualore, ne la uiltà parimente & l'animo uile. Cesare mosso da queste cagioni, se dare a terra tutte quelle naui, che esso pote es in quel luogo doue egli anisaua, che essinon douessero passare. Era nell'armata di Cesare dal destro corno una naue Rhodiana, fermata lontano alquanto dall'altre; i nimici subito, c'hebbero ueduta questa, non si ritennero punto; & quattro naui coperte & molte altre aperte con impeto grande si mossero ad inuestirla, onde fu forza a Cesare di soccorrerla, perche non riceuesse in sua presenza si grande ingiuria cosi uituperosamente; come che esso, es se gli fosse auuenuto cosa contraria, giudicasse che ciò gli fosse meritamente auuenuto. Si combatte quiui, & i Rhodiani siportarono brauamente nel menar le mani: questi hauendo già in tutte le passate battaglie mostrato il saper loro, & il ualore altresi, non fuggiuano sopratutto allhora di sopportare in loro tutto quel peso, assine, che non si paresse, che hauessero per difetto de i loro riceuuto danno nessuno. In tal guisa dunque hebbe felicissimo fine questa fattione: restò presa una galea de i nimici da quat-

tro ordini di remi, & un'altra nè fu affondata; quindi spogliate di tutti gli buomini che su ui si trouauano, fu dipoi mandato a fil di spade un gran numero di que' soldati; che combatteuano sopra l'altre naui. E se, la notte non era cagione di far dipartire quella fattione, certa cosa è, che Cesare si faceua signore di tutta l'armata de' nimici. Spauentati i nimici da questa isuentura lo ro, soffiando leggieramente il uento contrario, Cesare con le sue uittoriose, si tirò dietro rimorchiando le naui da carico in Alessandria. Restarono pe i dan ni di questa rotta cosi sbigottiti, & indeboliti gli Alessandrini, uedendo come essinon erano restati perdenti per cagione del ualore de i soldati, che hauessero combattuto, ma più tosto per lo sapere & sperienza de gli huomini dell'armata, da i quali erano etiandio cacciati da iluoghi piu alti, che a pena si poteuano ne i loro edifici difendere; & per difesa ui metteuano a fronte tutte quelle cose, che poteuano, percioche dubitauano, che l'armata nostra uenisse per terra ancora a i danni loro. Ora poi che Ganimede nel consiglio parlando mise loro animo, & affermò, che egli non solamente era per render loro tutte quelle naui, che haueuano perduto, ma etiandio per accrescerne il numero; co minciarono con isperanza non picciola, & gran considăza a rifare le uecchie naui, & darsi con molto maggior cura & diligenza a quest'opera, & ad essa stare attesi; e oome, che nel porto e nell Arsenale haucssero perdute più di cë to dieci naui lunghe, non per questo si toglicuan punto dal proposito loro di ri mettere in ordine l'armata. Perche molto ben conosceuano, che se fossero essi piu potenti in mare, non potrebbono più esser mandate a Cesare genti in soccorso nè meno nittouaglia. Et essendo oltre a ciò huomini di mare & nati in città & paese maritimi, & usati tutto il dia essercitarsi fin da fanciulli in ta le arte; erano desiderosi di ricorrere all'uso & costume loro dimestico & naturale; & già conosceuano, quanto gran bene hauessero fatto con piccioli legni. Si diedero dunque con tutto l'animo & i pensieri a rimettere in assetto l'armata.Erano in tutte le bocche del Nilo le guardie, messeui per cagione di far pagare la gabella del passo; le naui uecchie erano nell'Arsanale segreto del Re, delle quali non s'erano già molti anni nauigando serviti. Esti rifaceuano queste, & faceuan uenir quelle ad Alessandria: mans auano loro i remi, on de scopriuano i portici, le schuole, & altri publici edifici, & prendendo quindi l'assi, se ne seruiuano per remi, & d'una cosa souveniua in ciò loro la naturale industria, & d'altra l'abbondanza grande di quella città. S'apprestauano ultimamente di nauigare non molto lontano, ma si ueniuano accommodan do al bisogno di quel tempo, & conosceuano, che dentro nel porto doueuano uenire a combatter co'nostri. Et cost contra l'openione d'ognuno hebbero in pochi giorni compiutamente fornite uentidue galee da quattro ordini di remi, & cinque con cinque ordini: & a queste aggiunsero molti legni minori et aperti; & esercitatisi co' remi nel porto per far pruoua di quello che far po-

Cesare co duce le sue naui in Alessan dria.

Ganimede confor
ta gli Aleffandrini della
perdata
delle naui.

Alessadri ni rasset tano l'armata.

Auerte.

Ventidue galee, & altri legni fatti da gli Alessa drini. Galee, che haueua Cefare

Ordine dell'arma ta di .Ce= fare.

Ordine dell'arma ta de gli Alessandrini.

Eufranore Capita no dell'ar mata de' Rhodiani

Parole del Capitano dell'arinata de'Rhodiani aCe fare.

tesse ciascuna di quelle; ui misero sopra soldati a proposito, & si providero di tutto quello che facea loro di mestiero per uenire co'nostri alle mani. Haueua Cesare noue galee Rhodiane, conciosiacosa che delle dieci, che gli erano state mandate, n'era andata male una in corso, dando in spiaggia in Egitto; otto di quelle di Ponto, cinque di Licia, e dodici dell'Asiatiche; del numero di tutte queste ue n'erano cinque da cinque ordini di remi, & dieci da quattro; tutte l'altre erano più piccole & la maggior parte aperte. Tuttauia confidandosi nel ualore de'soldati, hauendo già prouate, & conosciute le gen ti de i nimici, si metteuano in ordine per affrontarsi con essi. Poi che furono arriuati in luogo, che ciascuna delle parti giudicaua a proposito, Cesare con l'armata sua girò d'intorno a Faro, & fermossi a fronte a punto all'armata de'nimici. Mise le Rhodiane nel destro corno, & quelle di Ponto nel smistro: lasciò fra queste uno spatio di quattrocento passi, ilquale esso giudicò che fosse basteuole a fare, che le naui non s'impedissero insieme. Dopò ch'egli hebbe dato quest'ordine distribuì l'altre naui a dar soccorso, dando loro ordine, & comandando quello, che ciascuna di esse hauesse da fare, a quale douesse andar dietro, & a quale altresi porgere aiuto. Gli Alessandrini d'altra parte senza paura alcuna si fecero auanti con le naui loro, & le mi sero in ordine, fecero fermare alla testa quelle uentidue, & l'altre da sociorrere poi oue fosse bisogno, fermarono nell'ordine secondo. Spinsero poscia innanzi gran numero di legni piccioli, & di scafe armate di malleoli (che erano una sorte d'arme infocata, fatta a guisa d'una freccia) & di foco altresi, per uedere se il numero grande, che erano, & le grida, & la fiamma po tessero apportare a i nostri punto di terrore. Erano fra le due armate certi canali con stretto passo, che si distendono per fino in Affrica; e per questo si suol dire, che la metà di Alessandria è dell' Affrica; & sterono amendue buona pezza aspettando qual fosse prima a cominciare a passare. Percioche si pareua, che coloro, iquali fossero i primi a passare, se per auentura fosse loro accaduto alcuno caso contrario, douessero esser uie più impediti a poter maneggiar le mani, & potersi posciaritirare. Era general Capitano delle naui de'Rhodiani Eufranore; che rispetto al ualore, & grandezza dell'animo suo, si dee più tosto somigliare a i nostri soldati, che a Greci. Era questi, per lo saper suo conosciuto da tutti, & per la grandezza dell'animo, stato eletto da'Rhodiani per Capitano dell'armata loro; & essi gli haueano d'essa dato interamente il gouerno. Eglitosto che conobbe l'animo di Cesare, riuolto a lui : e mi pare, disse, ò Cesare, che uoi temiate, che essendo uoi il primo a passare questi canali, non siate sforzato di prima combattere co'nimici, che possiate hauer spedita, & ridotta in assetto itutta l'armata; date pure di questo a noi la cura, noi saremo quelli, che sosterremo il peso della fattione; e risolueteui, che non resterà punto il uostro giudicio ingannato, purche gli al-

tri ne uengano dietro seguitando. Certa cosa è, che'l gloriarsi costoro in nostra presenza più lungamente n'arreca uergogna grande, e rabbia non piccio la. Cesare hauendo confortato costui, & commendatolo molto, diede tosto il segno del dar dentro. Gli Alessandrini si misero subito d'intorno a quattro delle naui Rhodiane, le quali haucuano già passato il uado, & con impeto grande l'andarono in un tempo ad inuestire; sostennero essi brauamente l'assalto, & con l'arte loro solita, & con l'usata industria si sbrigarono da loro; & hebbe quiui tal forza il sapere, che auuenga che fossero in numero disuguali, non ne uenne però a esfere inuestita niuna da i nimici per fianco, ne meno si uennero a disordinare, & impedire d'alcuna i remi; ma sempre ueniuano in corso all'incontro a punto di quelle, che andauano per inuestirle. Passarono intanto l'altre tutte. Et allhora su forza, che l'arte si lasciasse da banda per cagione della strettezza del luogo, & la somma di quel: la guerra era tutta riposta nel ualore solamente. Ora dentro in Alessandria non ui hebbe certamente alcuno, ò di que' della terra, ò de'nostri, c'hauesse l'animo occupato, ò ne ripari, ò ne gli assalti si, che non salisse sopra i più alti tetti, & di tutti que'luoghi, che ueder si poteua, non cercasse di ueder que sta fattione di mare, & che con porgere preghi, & uoti non pregassero gli Dei loro, che concedessero a i loro la uittoria. Ma non era già uguale tra coloro di mare la sorte della battaglia; perche, se sosse auuenuto, che i nostri fossero stati rotti, non haueuano alcun luogo da potersi ritirare, ne in terra, ne in mare, essendo perdenti. Doue se ottenessero la uittoria, era per esser loro ogni cosa dubbiosa. E, se i nimici d'altra parte restassero superiori, terrebbono con l'armata loro tutti i luoghi; & se pure auuenisse, che restassero essi di sotto, cercherebbono nondimeno di nuovo tentar la sorte. Giudicauasi insiememente, che anche questo fosse graue cosa, & miserabile, che pochi huomini erano quelli, che combatteuano per la saluezza di tutti, & per tutta l'importanza dell'impresa. Là onde, se fusse auuenuto che di loro alcuno hauesse mancato d'animo e di ualore, bisognaua che anche gli altri perdessero; percioche essinon harebbono poscia potuto per loro medesimi combattere. Cesare ne' passati giorni haueua più uolte ragionato a' suoi di queste cose, 9 mostratele loro, a fine che con animo più grande combattessero; conoscendo che in loro era rimessa la salute di tutti. Sopra queste cose medesime haueua ciascuno scongiurato, ammonito, & pregato l'amico suo, & chi seco alloggiana, & ciascuno suo conoscente, con dire, che non uolesse far si, che l'openion sua & de gli altri tutti restas. se ingannata, poiche egli era stato per lo giudicio di loro eletto a douer andare a quella fattione. Si combatte dunque quiui con tal'animo, che nè a quelle genti maritime, ne a' marinai, l'industria, & l'arte dauano aiuto ueruno; ne meno hauendo maggior numero di naui gioua-

Battaglia tra l'arma ta di Cefa re e quella de gli Aleffandrini.

Alessandrini intetia uedere lo auue nimento della batataglia.

Auuertimento di Cesare.

Valore de' foldati Romani.

Rotta del l'armata de gli A= lessandrini.

Cefare propone di preder l'Isola.

Cefare promette premi a chi, fosse il primo, che prendeffe l'Ifola.

Quei del Faro fuggono.

Quanto possa il terrore.

Presa del Faro.

ualoro la moltitudine, & in somma non si poteuano fratanto numero d'huomini quelli, ch'erano inchinati alla uirtù, a i nostri in alcun modo agguagliare. Fu presa in questa battaglia una galea di cinque ordini di remi co tutti i soldati, che su u'erano, & tutti gli huomini da remo; & tre ne furono affondate, non hauendo alcuna delle nostre riceuuto danno nessuno. Le altre si uoltarono tutte a fuggire uerso la terra, ch'era uicina, le quali quei della ter ra di su i moli & de gli edifici, che soprastauano, difesero, & uietarono a' nostri il poter passare più auanti. Ora Cesare accioche non potesse tal cosa trop po spesso auuenirgli, giudicò per ogni rispetto, che fosse da fare ogni forza di ridurre in suo potere l'Isola, & il molo, che si congiungeua con essa. Percioche ridotti già i ripari dentro della terra in buon termine, si confidaua di potere a un medesimo tempo l'Isola, et la città combattere. Preso questo partito, fe salire ne' legni più piccioli, & nelle scafe, dieci Cohorti, & gli armati alla leggiera, hauendo eletto della caualleria Francese quelli, che giudicaua, che fossero il proposito; & assaltò con le naui, coperte quell'altra parte dell'Isola per cagione di far stare i nimici più sparsi, hauendo prima offerto di uoler dare grandissimi premij a chi fosse il primo a prender l'Isola. Sostennero da prima l'assalto de i nostri: di maniera che non ui si conosceua uantaggio, perche es si e di su i tetti de gli edifici combatteuano, & con l'armi in uno stesso tempo disendeuano i liti. Ne poteuano i nostri, impediti dall'asprezza del sito, agenolmente passarui sopra; & essi con scafe, & concinque naui lunghe senza punto fermarsi con molta prudenza difendeuano que passi stretti, che u'erano. Done poscia alcuni de i nostri hauendo prima riconosciuti i luoghi, et tentati i passi; saltarono in terra, & poiche questi furon da molti altri seguitati, & che ualorosamente affrontarono coloro, che s'erano lungo la riua fermati:tutti quei di Faro si uoltarono a fuggire. Rotti costoro, & lasciata la guardia del porto, attaccarono alla riua, & alle case del borgo le naui, e tutti si gettarono a terra per correre alla difesa delle case. Ma non poteron già tenersi molto a lungo per cagione de' ripari. Auuenga che le case, & edifici non fossero dissomiglianti a quelli d'Alessandria, uolendo far comparatione del le minori alle cose maggiori; et che le torri quiui fabricate, & insieme cogiun te ui stessero in luogo di mura, & che i nostri no fossero uenuti quiui prouedu ti di scale, ò di grati, ò d'altre cose da dar l'assalto. Può nodimeno tanto il terrore, che toglie a gli huomini la mente e'l gouerno, & fa le membra deboli, si come auuenne allhora, che quelli che stando in luogo pari, & piano, si confida uano d'esser uguali; spauentati dal ueder suggire i loro, & uederne morire alcuni, non hebbero poscia ardire di fermarsi sopra edifici d'altezza di trenta piedi; anzi che di su'l molo si gettauano in mare, & notando uno spatio di ottocento passi se n'andarono nella terra. Ne furono nondimeno presi molti, & prinati della nita. Ma fu in somma il numero de i prigioni seiceto. Cesare

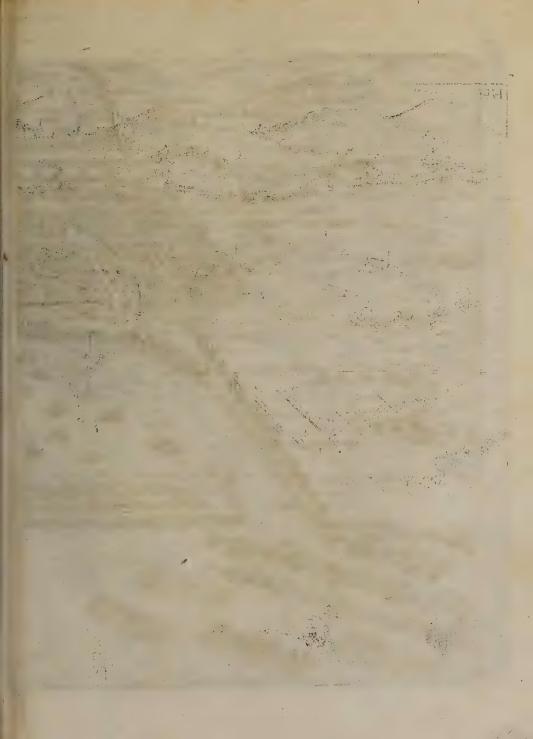





A Alessandria.

B PalaZZo Reale.

C Theatro, che staua al palazzo in foggia di Rocca.

D Isola dettail Faro.

E Molo, ch'andaua dalla città al Faro, lungo passa noueceto largo passa sessanta, co due castelli sopra.

F Luogo doue Cefare nuoto, affondandosi la barca, so-

prala quale egli era.

G Galee Rhodiane, numero noue, poste nel destro corno da Cesare.

H Galee di Ponto, numero otto, poste nel sinistro corno distanti dalle Rhodiane passa quattrocento.

I Galee per dar soccorso.

K Galee de gli Alessandrini, numero uentiduse.

L Galce de gli Alessandrini, da soccorrer done sosse son con con la soccorrer done son de la società de la società

sogno, che si fermarono nell'ordine secondo.

M Scafe armate, & legni piccoli co fuochi artificiati, co quali credeuano smarrire i Romani: & erano innanzi a tutta l'armata.

N Palude, doue Cesare haueua dello strame.

O Trincea fatta da Cesare per nalersi della palude.

P Porto, che teneua Cesare.

Q Porto, che teneuano gli Alessandrini.

hauendo donato a i soldati la preda; comandò loro, che saccheggiassero tutte le case; quindi se fortificare molto bene la fortezza ch'era uicino al pote, che è fatto più uicino a Faro, & miseui buona guardia. Haueuano que' di Faro nel fuggir loro lasciata questa in abandono; & gli Alessandrini stauano alla difesa di quella, che è più forte, & più uicina alla terra. Ma il giorno seguente assaltò nel medesimo modo anche questa; perche si uedeua, che ogn'hora, che amendue queste fossero uenute nelle forze sue, era per torsi uia quindi af fatto ogni scorreria di legni, & tutte le subiterubberie, che si faceuano. Et baueua già fatti leuar uia con le machine delle naui, & con le freccie coloro, che stauano alla difesa, & haueuagli ridotti nella terra & haueua smontati a terra intorno a tre Cohorti di soldati. Perche lo stretto del luogo di maggior numero non era capace & l'altre genti tutte stauano ferme nell'armata.Fatto questo, comandò subito che sopra il ponte posto all'incontro de i nimici si fa cessero de i bastioni: fabricata una uolta, ò arco là doue era il passo delle naui, sopra del quale era fondato il ponte, lo fe riempiere di sassi, & riserrare; c fornito l'uno di questi lauori, di maniera, che no ui poteua passare pure una scafa; & dato all'altro principio, saltaron subito fuor della terra tutte le gen ti de gli Alessandrini; & tiratesi in luogo largo, et aperto si fermarono a pun to all'incontro de i ripari del ponte : ordinarono in quel medesimo tempo di mandar fuori al molo i legni, i quali erano di madare usati pe' ponti per met tere il fuoco nelle naui da carico. Combatteuano i nostri di su'l ponte, & di su'l molo; & i nimici d'altra parte di su quella piazza, laquale era posta all'incontro del ponte, e di su le naui all'incontro del molo. Ora, mentre Cesare si trouaua in tai cose occupato, & mentre e' metteua con le parole animo a' soldati, un grosso numero di huomini da remo, & di quei dell'armata saltaron delle naui nostre lunghe su'l molo. Erano spinti a ciò gran parte di loro dalla uoglia grande del nedere; e parte anchora dal desiderio del combattere. Cac tiauano costoro con tirar sassi & con le frombole i nauigli de' nimici dal molo, & pareuasi, che la quantità grande dell'armi molto giouassero. Ma poiche alquanti Alessandrini presero ardire di saltar suori delle naui di là da quel luogo, di uerso doue essi erano più scoperti, nella guisa, che senza insegne, sen za alcun'ordine certo, & senza alcuna ragione erano smontati a terra, cosi co minciarono a scioccamente ritirarsi nelle naui. Gli Alessandrini, preso animo dal fuggire di costoro, saltauano fuori delle naui, e trouado i nostri disordina ti, & rotti gli ueniuano fieramete seguitado; E parimente quelli, che erano ri masi sopra le naui lunghe, sollecitauano a più potere di prender su le scale, & di far discostar da terra le naui, accioche i nimici non si facessero d'essi padroni. Onde trauagliati molto da queste cose tutte, i nostri soldati di tre Cohorti i qualis'eran fermati ful ponte, & su'l primo molo; udendo il rumore dietro le spalle loro, & nedendo i loro rotti fuggir nia, & che era loro forza di soste-

Cefare af falta la fortezza.

Bastio ni fatti fabri care da Cesare.

Battaglia tra gli A lessandria ni e Cesa riani.

cefariani difordina ti fuggono. I ripari de' Cesariani sono abandonati.

Soldati di Cesare 2mmazzati.

Pericolo di Cefare

Numero de' foldati di Cefa re morti.

Animofità grādiffima ne' foldati di Cefare.

nere una furia grande d'arme; sospettando non i nimici gli togliessero in mezo, & per esfersi le naui partite, fosse poscia loro tolto affatto il potersi ritira re; abandonarono i ripari fatti nel ponte, & straboccheuolmente correndo, presero la uolta delle naui. Pure di costoro, i quali erano uicini, trouate le na ui, per lo numero grande, ch'erano, & per lo peso n'andaron sotto; & parte altresi resistendo, o stando in dubbio di qual partito fosse da prendere, surono da gli Alessandrini ammazzati: & alquanti con più felice fine, bauendo trouate alcune galce spedite su l'anchore, salitiui sopra, quindi a saluamento si partirono. Alquanti aiutati dalle rotelle, & fidatisi nell'animo loro con far pruoua di se stessi, si condussero notando ne' nauily uicini. Cesare confortando i suoi finche potè che uolessero star forti, & combattere allponte, & a i ripari, sitrouò nel medesimo pericolo; poiche esso uide come tutti si ritirauano, salì nel suo legno, & seguitato da gran numero di persone, che faceuano forza di salirui, ne possendo maneggiare ne ributtargli da terra, dubitando di quello, che auuenne, si gettò fuori del nauiglio, & notando si condusse a quelli naui, che s'eran fermate più lontane. Quindi mandando a i suoi, che si trouauano in gran pericolo, delle scafe, ne saluò alcuni; & il suo nauilio troppo calcato dal numero grande de i soldati salitiui sopra, uenne insieme con quanti su u'erano ad affondarsi. Morirono in questa fattione intorno a quattrocento soldati di quelli delle legioni; & poco meno d'altretanti di quelli dell'armata, & huomi ni da remo.Gli Alessandrini fortisicarono quiui la fortezza co gră ripari, et molti strumenti; e cauati dell'acqua i sassi seguitaron liberamente da indi innanzi di far scorrere i nauili loro. In questa rotta i nostri non solamente non ne furono trauagliati, anzi più tosto accesi & infiammati, uennero molte cose aggiungendo per assaltare i ripari & lauori fatti da' nimici; & ogn'hora che nelle fattioni, che tutto il di si faceuano si daua loro occasione, che saltando fuori gli Alessandrini ne fosse qualche squadrone occupato molto nel lauo rare. & nelle cure ardenti de' foldati, non poteuano i conforti da Cesare sequitare, ò dopò la fatica de' foldati delle legioni, ò dopò la uoglia grandishma del combattere, di maniera, che più tosto bisognaua, che a i soldati fosse arrecato spauento, & fossero ritenuti dalle pericolosisme fattioni, che bisognasse di metter loro animo d'andar a combattere. Ora accorgendosi gli Alessandri ni, che i Romani nelle cose prospere si ueniuano a far piu gagliardi; e nelle co trarie diueniuano piu uolonterosi & infiammati; & che non conosceuano nel le guerre alcun terzo caso fra questi due; assine di poter (per quello, che habbiamo per congiettura potuto comprendere) effer più forti, & più sicuri; ò che fossero in ciò ammaestrati da gli amici del Re i quali erano fra le genti di Ce sare; ò pure mossi da loro stessi a prendere tal partito, commendato per buono da' secreti mandati dal Re, mandarono a Cesare ambasciadori, pregandolo. che uolesse lasciare il Reloro, & che uolesse sopportare, che esso passasse à suoi.

suoi. Percioche tutti d'accordo infastiditi dal gouerno, & del regnare d'altri per una fanciulla, & dal crudelissimo modo di regnare di Ganimede erano presti di fare tutto quello, che il Re comandasse loro. Doue se auuenisse poi, che per lo mezo di lui essi douessero diuenire amici, & confederati di Cesare, non sarebbono in alcun modo impediti dalla paura di pericolo alcuno, si che si dessero a lui. Ora come, che Cesare conoscesse molto bene, che quella era una natione d'huomini bugiardi & falsi, & che sempre hau uano una cosa nell'animo, & ne fingeuano un'altra; giudicò nondimeno, che fosse bene di compiacer loro in tal domanda. Doue se essi uolessero essere stato in fatro conceduto loro, quanto domandauano, credeua egli, che il Re la sciato da lui libero, fosse per esser sempre amico suo, & per mantenersi tale; se pure d'altra parte egli auuenisse quello, che più si conueniua alla natura loro, ch'essi uolessero hauere il Reper loro capo in far contra lui l'impresa della guerra, egli doueua vie più splendidamente & piu honoratamente far guerra contra un Re, che contra uno essercito di diuerse nationi & di fuggitiui. Hauendo dunque con belle parole effortato il Re, che uolesse prouedere al bene, & utile del Regno stato già di suo padre, & bauesse compassione dell'honoratissima patria sua, la quale era già diuenuta brutta, & guasta da disdicenoli incendi & rouine, che primiera. mente richiamasse i suoi cittadini a star sauy, & che poscia mantenesse al popol Romano, & anche a se la data fede; poi che egli hauea si gran fede in lui, che lo mandaua a gli armati nimici suoi, tenendo con la man sua destra la destra di lui, cominciò a lasciar libero il fanciullo già uenuto nell'età, che non uvole più i tutori. Ma essendo l'animo del Re, ammaestrato in dottrine falsissime, per non degenerare da i costumi delle sue genti, cominciò piangendo all'incontro a pregare Cesare, che non uolesse lasciarlo, percioche l'hauere il Regno non gli era punto piu grato, che la presenza di Cesare. Cesare sermate le lagrime del fanciullo, & esso di presente mosso a tenerezza, affermando, che se conoscerebbe, che fosse bisogno, sarebbe sempre seco, lo lasciò andar à suoi. Egli come liberato d'una prigione, & lasciato dalle mosse nel corso, cominciò a far contra Cesare si fieramente la guerra, che si pareua, che le lagrime da lui sparse parlando con Cesare, l'hauesse sparse per grande allegrezza. Si rallegrauano molti luoghitenenti, amici, e Capitani di Cesare, che tal cosa fosse anuennta, & molti de i suoi soldati anchora, poi che la sua troppa bontà era da gli inganni d'un fanciullo restata schernita, non altramente quasi, che se Cesare mosso dalla propria bontà sua solamente, e non da prudentissimo auuiso hauesse ciò fatto. Ora accorgendosi molto bene de gli Alessandrini, che per hauersi preso costui per capo, non erano piu gagliardi diuenuti, ne i Romani fatti più deboli;

Alefsädri ni manda no ambafciadori a Cefare.

Alessädri ni bugiar di e talii.

Risposta di Cesare

Cefare la scia il Re in libertà

Maluagità di elfo ReAlessadri ni procurano di rorla uet touaglia a Cefariani Cefare fa parecchiar l'ar mata.

Eufranore Rho.diano.

Mitridate Pergame no.

Da miata

e schernendo i soldati l'età del Re, & la debolezza; essi prendedo di ciò dolor grande. & auuedendost, che non faceuano alcun buon profitto; & essendost già sparso per tutto, come ueniuano in fauor di Cesare molte genti per terra della Soria, & della Cilicia, di che Cefare non hauea inteso ancor nulla; determinarono d'impedire, & torre ai nostri la uittouaglia, ch'era portata loro per uia dimare. La onde spediti perciò molti legni, & hauendo ordinati in luoghi a proposito uicino a Canapo le naui alla guardia; stauano attedendo in aguato le nostre uettouaglie. Tosto che uenne di tal cosa la nuoua a Cesare, co mandò, che l'armata s'apprestasse, & fornisse d'ogni cosa. Fe d'essa Capitano Tiberio Nerone; & in questa armata andarono le galee de' Rhodiani, & in es sa Eufranore, senza cui non s'era ancoramai fatto in mare alcuna impresa po co selicemente. Ma la Fortuna, laquale il piu delle uolte riserua a piu duri et acerbi casi coloro, i quali ha honorati di molti e molti benefici, dissomigliante a quello, che s'era ne' passati tempi mostrata, perseguitaua Eufranore. Conciosia cosa che subito, che furono arrivati a Canopo, e che l'una & l'altra armata stando in ordine secero fatto d'arme: Eufranore essedo stato (si come era usato di far sempre il primo che si mouesse ad inuestire la nimica armata; & hauendo quiui rotta & affondata una delle nimiche galee; & hauendo lunga mente seguitata quella, che piu uicina era; troppo lentamete seguitato da gli altri suoi, fu da gli Alessandrini tolto in mezo, e non ui hebbe alcuno, che si mouesse in fauor suo, ò perche stimassero, che fosse basteuole a guardarsi per se stesso, rispetto al ualor suo, & alla sua buona sorte, ò pure perche essi dubitassero del proprio lor pericolo. E' non fu dunque, che un'huomo solo quello, che in questa battaglia si portò bene; & egli solo con la uincitrice sua galca ui restò morto. Messesi in questo medesimo tempo Mitridate Pergameno huomo in uero nella patria sua molto nobile; & molto pratico, & essercitato nelle cose della guerra, dotato di ualor grande, di gran fede, & di molta grandez za, amico di Cesare mandato nella Soria, & nella Cilicia nel principio della guerra di Alessandria a far quiui gente in fauore; & uenne con grand'esser cito, ilquale egli hauea con molta prestezza, & con buonissimo uolere di tutti i popoli di quelle città messo insieme con gran diligenza, andado sempre per terra per quel paese, doue l'Egitto si congiunge con la Soria, alla uolta di Pelusio, & hauendo assediata questa Terra, cinta da grandissimo numero di gen te,& tenuta da Achilla già con buona guardia, rispetto alla commodezza del luogo, perche si stima che tutto l'Egitto sia quardato per uia di mare dall'Isola di Faro, & per terra da Pelusio, come da due serragli; & con mutare spesso i soldati, combattendola strettamente, & col numero delle genti grande, le quali metteua tuti'hora fresche in luogo de' già stanchi e feriti & con perseuerare & star forte nell'assedio, quel medesimo giorno che egli l'assaltò, la ridusse nelle sue forze, & miseui la guardia. Et hauendo quest'impresa ridotta a buon termine, marciò alla uolta d'Alessandria a trouar Cesare; & baueua placati, & fatti diuenire amici di Cesare tutti i popoli di que' paesi pe' quali marciando passaua, con quella grandezza, & auttorità, la quale hanno il più delle uolte i uincitori . Hauni un luo go che auanza quasi tutti gli altri di que' paesi di nobiltà, non molto lontano dalla città di Alessandria, il cui nome è Delta, il qual nome prese dalla somiglianza di quella lettera, che cosi sichiama. Percioche un certo ramo cauato dal siume Nilo scorrendo alquanto, & diviso in due rami lasciando a poco a poco nel mezo certo spatio, per molto diuerso corso è dal mare congiunto al lito. Tosto che'l Re hebbe inteso, che Mithridate si faceua a que so luogo uicino, sapendo come gli conueniua di passare un siume, mandò contra lui grandissimo numero di soldati, da' quali esso credeua, ò che Mithridate restarebbe uinto, ò che senza dubbio ueruno potrebbe esser ritenuto. Et in quella quisa, ch'esso desiderana, che colui fosse ninto, gli parena anchora bastenole di tenerlo si, che non si potesse congiungere con Cesare. Ora quelle prime insegne che potero no passare da Delta il fiume, e uenirsi a fare incontro a Mithridate, s'attaccarono a combattere, sollecitando di far si, che coloro, che ueniuano loro dietro, non fossero con essa parte della uittoria. Mithridate sostenne la costoro furia con gran prudenza, hauendo al costume nostro fortificato il campo con bastioni & ripari. Veduto poscia, come incautamente & con troppa presuntione si ueniuano costoro cacciando sotto i ripari, fatto saltare fuori i suoi da ogni banda, sè di loro ammazzare un numero molto grande. E se gli altri non si fossero saluati per la notitia, che haueuano de' luoghi, & parte nelle naui, sopra delle quali haueuano passato il fiume, erano quel giorno tutti interamente disfatti. Questi come si furono alquan. to rihauuti da quella paura, aggiunti con quelli, che ueniuano lor dietro, tornarono di nuouo per affrontare Mithridate. Mandò Mithridate un suo messo a Cesare, a fargli sapere, quanto s'era fatto: & anche il Re d'altra parte intese il medesimo da i suoi; là onde in un'istesso tempo quasi, & il Re si mosse per uenire a'danni di Mithridate: e Cesare per riceuerlo fra suoi & saluarlo. Fuil Remolto più presto andando per lo Nilo, nel quale egli haueua una grande & ben fornita armata. Non uolle Cesare la medesima strada per non uenire alle mani co'nimici nel fiume. Ma fatta la uolta di quel mare, che si dice esser parte di Affrica, si come habbiamo già dimostrato; uen ne nondimeno a ir prima contra le genti del Re, che il Re potesse assaltare Mithridate; & cosi uincitore lo ricenette fra suoi, con tutto l'essercito sal uo. S'era il Re con l'effercito suo fermato in luogo molto ben guardato e forte rispetto al sito suo naturale, per auanzare tutto d'intorno nell'altezzasua, & haueua intorno intorno una gran pianura. Era poscia da tre bande quardato da diuerse sorti di ripari. Da una parte ui correua sotto il

Delta luo go d'Aleslandria.

Alessandrini assal tano Mithridate.

Mithrida te manda un suo messo a Cesare.

Oue fi fermò il Re di Alessandria Ani mosità, e ualo re de Ce sariani.

Rotta de gli Alessa drini.

Cefare prende la fortezza del Re.

Disauantaggio de i Cesariani.

fiume Nilo, l'altra banda era d'altezza grandissima, si che riteneua gran parte del campo, & il terzo lato era cinto da una palude. Correua fra il campo, & lastrada, onde Cesare marciaua un siume stretto con gli argini suoi altissimi, che metteua nel Nilo. Et era lontano dal campo del Red'intorno a sette miglia. Ora il Rehauedo inteso, come p questa strada ueniua Ce sare, mandò al fiume tutta la caualleria, & molti fanti a piedi eletti, accioche vietassero a Cesare il passo, & da presso combattessero di sule riue del fiume con disugual battaglia, & isuantaggio de nostri: percioche la uirtù & il ualore non giouauan nulla, ne meno la uiltà & la poltroneria staua a pericolo ueruno; la qual cosa accese di rabbia i nostri soldati, & la caualleria, che si combatte se si lungamente con gli Alessandrini senza alcun uantaggio. Là onde i caualli Tedeschi sparsi quà, & là, cercando di passare il siume, ne passarono parte di là, doue gli argini erano più bassi; i soldati delle legioni hauendo tagliati alberi molto grandi, che con la lunghezzaloro arrivassero dall'una all'altra riva del fiame, & gettatigli giù, A fattoui prestamente su un suolo di terra, passarono il siume. Hebbero del costoro impeto cosi fatta paura i nimici, ch'ogni loro speranza del saluarsi posero nel fuggire. Ma bene in uano, percioche pochi ui hebbero in quella fuza, che si saluassero colà doue era il Re loro, essendo stati quasi tutti gli altri morti. Cesare fatta questa honoratissima fattione, giudicando, che l'arriuare egli in un subito era per arrecare a gli Alessandrini molto gran pau ra; si presentò in un tratto uittorioso uicino al campo del Re. Ora giunto quiui, & accortosi, com' era brauamente fortisicato, & che il luozo era di sua natura ben quardato e forte; & uedendo come su i bastioni u'era buon numero d'armistrette insieme; non uolle altrimenti che i soldati suoi stanchi dal uiaggio & dal combattere, and affero ad affaltare il campo. E cosi fermò l'essercito poco dal campo nimico lontano. Cesare il seguente giorno assaltando con le sue genti quella fortezza, che il Re haueua fortificata nel borgo uici= no, non molto dal fuo campo lontano, & l'haucua con certe braccia congiunta coi ripari del campo per cagione di poter prendere il borgo; la prese, non già che eglistimasse, che egli fosse malageuole il fare quella impresa con minor numero di soldati, ma più tosto per questa cagione, che spauentati gli Alessandrini per quella uittoria ueni se senz'indugio ad affrontare il campo del Re. Là onde i soldati correndo nella guisa, che correuano dietro a gli Alessandrini, che dalla fortezza si fuggiuano al campo; passarono ne i ripari, & così da lontano cominciarono a sieramente combattere. Poteuano i nostri entrare a combattere da due bande; l'una era quella d'onde (sicome habbiamo dimostrato) haueuano il passo sicuro; & l'altra era quella, che era da picciolo spatio divisa fra il campo e'l siame Nilo. gradissimo numero de soldati elettissimi difendeuano quella parte, dalla qua

le era ageuolissimo il passare; & i nimici quiui poteuano molto nel ributtare i nostri, & dar loro delle ferite, iquali stauano quiui combattendo all'in contro del fiume Nilo:perche i nostri erano percossi da l'armitirate loro da diuerse parti; dalla parte dauanti da coloro, che erano su i ripari del campo; Adi dietro da coloro del fiume; perche in esso u'erano molte naui ben fornite di frombolieri, & di arcieri, che tutti combatteuano. Vedendo Cesare, che i soldati non poteuano più sieramente combattere, & che non perciò faceuano cosa buona rispetto alla malageuolezza de'luoghi; & essendosi accorto; che'l più alto luogo del campo era stato abbandonato da gli Alessandrini; & per. che per se stesso era forte, or perche parte tratti dal disiderio del combattere,& parte dalla uoglia del ucdere, erano corfilà, doue si combatteua; coman dò che alcune compagnie girassero intorno al campo uerso quel luogo, & che. prendessero la cima di esso: 3 di queste genti se capo Carfuleno huomo di gra cuore & molto famoso rispetto alla grandezza dell'animo suo, & per la scië za delle cose della guerra. H H Ora tosto, che i nostri si furono presentati qui ui, trouandosi pochi soldati alla difesa de i ripari, & combattedo d'altra par te brauamente i nostri soldati; gli Alessandrini spauentati dall'udire in diuerse parti il romore, & le grida grandi; & per combattersi in luoghi diuer si,impauriti, & tremanti cominciarono a ire quà, & là per tutto il campo correndo. S'infiammarono di si fatta maniera allhora gli animi de'nostri; per lo sbaragliamento, & spauento de nimici; che quasi in un medesimo tempo da tutte le bande fu preso il più alto luogo del campo; furon nondimeno i primi a prenderlo gli huomini madatiui; & correndo quindi calandosi ammazzaron gran numero de'nimici, e molti Alessandrini fuggedo cosi fatto pericolo, si gettaron precipitosamente in gran calca giù de'bastioni in quella parte, che si giugneua co'l fiume; & essendo restati qui ui morti nel fosso de i ripari coloro, che erano stati i primi a gettarsi giù, su a gli altri poscia più ageuole il sug gire. Certa cosa è che ancho esso Re si suggi del campo, & che montato sopra una naue, & affondatasi per la moltitudine di coloro, i quali notando si conduceuano alle uicine naui, lasciò quiui la uita. Hauendo Cesare fatta quest'im presa felicissimamente con molta prestezza, quidato dalla sidanza della gran uittoria per la strada di terra uicina se n'andò alla uolta di Alessandria con tutta la caualleria, & cosi uittorioso entrò nella terra da quella banda, che si teneua guardata da i nimici: & inciò non restò punto ingannato il suo disegno, che i nimici hauendo intesa quella fattione, non sossero per pensare anchora punto a quella guerra. E cosi arrivando riportò degno frutto del suo ualore, & della grandezza dell'animo suo. Percioche tutto quel popolo gettate uia l'armi, & abbandonati i ripari, messissindosso quella ueste, con la quale erano usati di supplicheuolmente condursi a pregare dauanti a coloro, che signoreggiauano; er hauendo cauato fuori

Carfule-

HH

Altra rot ta de gli Alessandrini.

Fuggita del Re, e morte fua.

Cefare en tra uittoriolo in Aleilandria. Alessandrini si al legrano deila uittoria di Cesare.

A cui die de Cesare il gouere no di A-tessandria e dell'E=gitto.

Cefare p terra ne uà in Soria. Deiotaro

Domitio.

Farnace.

tutte le cose sacre con riverenza, & religione, con lequali essi erano soliti di placare gli animi de i Re, & Signori loro ogn'hora, che erano offesi, & sdegna ti; andarono incontro a Cefare, che ueniua; & si diedero a lui. Cefare riceuutigli alla sua dinotione, & confortatigli con belle, & amorenoli parole, passando su pe' ripari de i nimici se ne uenne con allegrezza, & festa grande de'suoi nella parte della città; laquale di prima teneua; & essi non solamente si rallegrauano, che tale impresa, & battaglia sosse stata felice, ma che sosse etiandio stata felice tal uenuta sua. Poiche Cesare si fu insignorito de l'Egitto, & d'Alessandria; ordinò Re, quelli che Tolomeo haueua lasciati nel suo testamento, & de' quali haueua pregato, & scongiurato il popol Romano, accioche non si mutassero altramente: Percioche essendosi perduto il maggiore de i due fanciulli già Re, diede il gouerno del Regno al minore, & delle due figliuole a Cleopatra maggiore, laquale era flata forte nella fede, & nelle sue guardie: ordinò poi di cauar del regno Arsinoe la minore in nome della quale habbiamo dimostrato, come Ganimede regnò lungamente con gran potenza acciò no di nuouo nascesse qualche discordia & disparere per cagione de gli huomini seditiosi auanti, che il dominio del Re sosse ben sermato. Quindi menatane se co la sesta legione de i soldati ueterani, lasciò quini l'altre, accioche l'Imperio di quei Re fosse più fermo & gagliardo; perche non poteuano essere amati da i loro per esser sempre stati fedeli, & amici di Cesare; ne meno haucuano la grandezza, & auttorità di essere il regnostato anticamente loro, essendo sta ti creati Re di pochi giorni. Giudicaua egli parimente, che all'utile publico, & grandezza nostra, & dell'Imperio nostro fosse di grande importanza, che que' Re stessero fermi alla diuotione, & amicitia nostra; che essi stessero securi sotto le nostre guardie; & che doue fossero ingrati potreb. bono esser tenuti dall'istesse guardie a freno. E così hauendo fatto queste cose tutte, & in tale ordine lasciatele, egli caminando per terra se n'andò in Soria. Ora, mentre nell'Egitto le cose passauano di questa maniera il Re Deio taro uenne a pregare Domitio Caluino, ilquale Cesare haueua lasciato al gouerno dell'Asia, & delle uicine prouincie, che non uolesse sopportare che da Farnace fosse dato il guasto all' Armenia minore, che era suo regno; & alla Cappadocia regno di Ariobarzane, & che egli se n'impadroni se; e che doue non fossero aiutati, & liberati da tal rouina, non era più loro possibile di ubidire a quanto si comandaua loro; ne meno di dare a Cesare i danari promessigli. Domitio non solamente per ispedire le spese dell'impresa della guerra, per che giudicaua, che i danari fossero necessarij; ma perche anchora teneua che fosse uergogna al popol Romano, & a Cefare uincitore, & che a se arrecasse infamia grande, che un Restraniero si facesse per forza padrone de i Regni de i confederati, & amici del popol Romano; mandò prestamente suoi messi a Farnace facendogli intendere che douesse partirsi subito dell'Armenia, & della Cappadocia; & che appresso non douesse tentare nell'ocupatione della guerra civile, la giuriditione & maestà del popolo Romano. Quindi stimando, che se si uenisse con gli esserciti facendo più uicino a quelle Prouincie, quel protesto fosse per hauere forza maggiore, andatosene a trouare le legio ni, ne condusse seco delle tre una, che fu la xxxvI. & due ne mandò a Cesare in Egitto, domandate da lui per lettere, l'una delle quali non si troud alla guer ra Alessandrina, perche per nia di terra era stata mandata per la Soria. Nè aggiunse alla XXXVI. Gneo Domitio due haunte da Deiotaro, lequali egli ha ucua già ordinate molti anni a dietro & ammaestratele & essercitatele al modo nostro & con l'armi nostre: prese oltre a ciò cento caualli & altritanti da Ariobarzane: Mandò poscia P. Sestio a C. Pretorio Questore, che douesse condur seco quella legione, che s'era fatta in Ponto di soldati in un tempo rac colti. Mandò appresso Q Patiscio a condurre le genti fatte nella Cilicia; e queste genti tutte uennero per ordine di Domitio con prestezza a far la massa a Comana. Gli Ambasciadori in tanto tornarono con la risposta da Farnace. Come ei s'era partito di Cappadocia, & che' s'hauea preso l'Armenia mi nore, la quale egli douea, come successore di suo padre, di ragione ottenere: che finalmente si douesse la causa di tal Regno cosi com'era riseruare & interamente rimettere al giudicio di Cesare; perche egli era pronto di fare quel tanto, che fosse poi diterminato da lui. Auuedutosi Gneo Domitio, come ei s'era leuato della Cappadocia, non che fosse ciò proceduto di suo uolere, ma perche gli era stato forza, perche in tal guisauie piu ageuolmente poteua diffendere l'Armenia posta uicino al suo regno, che la Cappadocia, laquale era molto più da quello lontana; & per hauere esso stimato, che Domitio sosse per condur seco tutte tre le legioni; hauendo poscia inteso esserne state mandate due a Cesare, & essendosi con molto più ardire fermato nell'Armenia; cominciò a seguitare di maniera che e' si togliesse di quel Regno ancora. Perche in uero haueua quella medesima & non altra ragione nel Regno dell'Ar menia, che si hauesse in quello della Cappadocia; ne meno altresi era punto ra gioneuole quanto esso domandaua; che la cosa, cosi come era si trattenesse sino alla uenuta di Cesare senza mutar nulla: percioche quella cosa staua interamente ne' suoi termini, che si trouaua in quello stato, nel quale era stata di pri ma. Hauendo in tal quisa risposto; se n'andò alla uolta dell'Armenia co quel numero di gente, che habbiamo seritto poco adietro, & ordinò di tenere marciando la strada per la montagna. Conciosia cosa, che partendo di Ponto fino a Comani u'è una montagna di grande altezza & faluatica molto, che si distende per fino nella Armenia minore, colà doue la Cappadocia si termina con l'Armenia. Le commodità certe di cosi fatto uiaggio erano queste, che per que' luoghi alti non poteuano essere impediti da qualche subito, & improui so assalto de' nimici; & perche la Cappadocia, laquale è posta sotto que mon-

P. Sesto mãdato a G. Questore.

Ambascia tori torna ti da Farnace.

Difegno di Doinitio.

Domitio
uà alla
uolta del
l'Armenia.
Mótagna
di grande
altezza e
faluarica.

Nicopoli.

Imbosca ta di Farnace.

Farnace fatornare ifuoi al campo.

Corrieri di Domitio presi da Farna. ce.

ti, era per souuenir loro di grandissima quantità di nettouaglia. Mandò fra questo tempo Farnace molti Ambasciadori a Domitio per trattar con esso la pace, & che portassero a esso molti honorati doni & reali: ma egli sempre con animo forte tutto ciò disprezzaua, rispondendo a gli Ambasciadori, che non faceua d'alcun'altra cosamaggiore stima, che di ricuper re la dignità & grandezza del popol Romano, & i Regni de i consederati. Et hauendo fatti gran uiaggi senza punto fermarsi mai, uenendo già facendo u cino a Nicopolisterra posta nella minore Armenia in luogo piano, ma che da due bande ha d'intorno certi monti di grande altezza lontano dalla terra per assai buon spa tio, s'accampò discosso a Nicopoli d'intorno a sette miglia. Et douendo da quello campo passarsi per un luogo stretto, & impedito molto, Farnace fe che s'im boscarono molti fanti a piedi eletti, & quasi che tutta la caualleria: ordinò medesimamente, che dentro quei passistretti nell'entrata si spargessero gran numero di bestie, & che i pastori, i uillani, & quei della città s'andassero ag girando per que' luoghi affine, che se Domitio passasse que' passi siretti come amico, non hauesse sospetto alcuno d'inganni, o d'agguati, uedendo per quel paese il bestiame, ogli huomini altresi andare sparsi non altramente, che se uenissero gli amici, Doue, se pure egli entrasse quiui come dentro ne' luoghi de'nimici, & che i soldati si uenissero spargendo per far preda, fossero cosi sparsi assaltati, & tagliati a pezzi. Ora mentre ei gouernaua in tal guisale cose, & che egli era intorno a così fatti maneggi; non si restaua però mai punto, che non mandasse Ambasciatori a trattar della pace a Domitio, & di farsi di lui amico; percioche ei teneua per certo di poterlo intal guisa uie più facil mente gabbare. Ma a Domitio d'altra parte fu cagione la speranza di uenire alla pace, di starsi fermo ne i medesimi alloggiamenti. Et in tal guisa Farnace hauendo perduta una tale occasione, so pettando non si scoprissero gl'inganni ordinati da lui, fè tornare i suoi al campo. Il seguente giorno Domitio si uenne appressando alla città, & se fermare il campo uicino alle mura, & mentre i nostri faccuano i ripari, Farnace mise i suoi in battaglia al modo loro, & secondo, che sono usati. Perche metteua alla testa un solo squadrone, et faceua tutte due le corna forti con tre ordini di guardie; metteua nel medesimo modo somiglianti guardie nel mezo della battaglia, hauendo con ordini semplici ordinati due patij dalla man destra, & dalla sinistra. Domitio intanto reco a fine il lauoro cominciato del fortificare il campo, hauendo messo parte de i soldati alla guardia de i bastioni. Farnace hauendo la notte, che segui poi, presi i Corrieri, che portanano lettere a Domitio con gli annisi delle cose successe ad Alessandria, seppe come Cesare sitrouaua in grandissimo pericolo, e che richiedeua Domitio, che quanto più tosto potesse, gli mandasse gente infoccorfo, & che effo facendo la strada per la Soria, si uenisse facendo vicino ad Alessandria. Saputa questa cosa, Farnace giudicaua, che se egli hauesse po







A Nicopoli città in Armenia minore.

B Trincee, che tirò Farnace dalla città per la campagna, & dentro ui ordinò l'essercito.

C Squadrone alla testa dell'essercito di Farnace.

D Corni dell'essercito di Farnace.

E Tre ordini di guardie.

F Tre ordini di guardie, ch'eran ne' corni.

G Caualleria di Farnace, fatta delle trincee.

H Latrigesima sesta legione di Domitio.

I Legione fatta in Ponto.

K Legioni di Deiotaro poste nel mezo: Efra le legioni Elo spatio di mezo era stretto; accioche potessero entrare nelle trincee di Farnace.

L Alloggiamento dell'essercito di Domitio.

tuto menar la cosa in lungo; la uittoria senza dubbio sarebbe sua, stimando che a Domitio conuenisse di prestamente partirsi. Là onde se tirare dalla terra sino al luogo, done ei s'era fermato, di uerso done e' nedena essere a' nostri ageuolissimo il passo, & il luogo conueneuolissimo di uenire alle mani, due fossi di ritti d'altezza di quattro piedi, hauendo lasciato nel mezo di tutte due uno spatio no molto grande; & haueua fermato nel pensiero di no si discostar quin dinel cauar fuori la battaglia delle sue genti. E fra questi due fossi ordinaua sempre le sue genti in battaglia; metteua bene fuor de fossi di quà et di là tut ta la caualleria, pche no poteua seruirsene altramete, es plo numero auanzaua di molto i nostri. Ora Domitio stado in pensiero molto più plo pericolo di Ce sare, che per lo suo stesso, o giudicado di potersi sicuramete quindi partire, se esso cercasse di nuouo di uenire a quelli accordi, iquali egli hanea già rifiura ti, de senza cagione alcuna si partise; caud suor de' ripari uicini tutto l'esser cito in battaglia, onel destro corno mise la trigesima sesta legione, onel sini stro la legione fatta in Poto; & le legioni di Deiotaro nolle, che si fermassero nel mezo; lasciò nodimeno loro lo spatio pla testa strettissimo, hauedo prima fat to fermare i Coborti in luogo da soccorrere. 11 E cost ordinati amedue gli esserciti in battaglia, si wenne al fatto d'arme. Dato in uno istesso tépo dall'una Edall'altra parte il segno del dar detro, si uennero sieramete ad affrontare, et cobatteuasi diversamete. Percioche i soldati della trigesima sesta legione uenu ti co impeto ad affrontare fuor de i fossi la caualleria nimica, cobatterono cosi felicemente, che scorsero fin sotto le mura della terra, & passarono l'un de fos si,& assaltarono da quella bada la battaglia de'nimici. Ma la legione fatta in Ponto d'altra parte piegando alquato, Gritirandosi dauanti a i nimici, G ha uedo la battaglia fatto forza di girar d'intorno al fosso, la secoda uolta per as saltare i nimici da quella parte, dalla quale erano scoperti; fu nel passar del foiso sconsitta & rotta. Si che malageuol cosa fu alle legioni di Deiotaro di so stenere la furia. Et cosi l'essercito del Re uincitore e nel destro corno, & nel mezo della battaglia si uoltò contra i foldati della trigesima sesta legione; essi nondimeno ualorosamente sostennero l'impeto de uittoriosinimici, & tolti in mezo dal numero grande, che erano, con animo inuittissimo combattendo, reca ron la battaglia loro in tondo, a piedi a punto del monte, doue Farnace no uol le altriméti seguitargli, rispetto alla stranczza del luogo. Et intal guisa essen do perduta quasi che affatto la legione fatta in Poto, & morta la maggior par te de' soldati di Deiotaro, la legione 36. si ritirò su p que'moti, no si trouado de' foldati di essa morti, piu che CCL. In questa fattione restaron morti alcuni ca ualieri Romani huomini Illustri & di gran coto. Tuttauia Domitio riceuuto il danno di questa rotta, raccolse tutte le reliquie dell'essercito rotto, & per sicu restrade passando pla Cappadocia sicodusse in Asia. Farnace dinenuto super bo p le cose prosperamete succedutegli, sperado che a Cesare douesse auuenire

Forti fatti da Far nace.

Domitio fa uscir faori l'essercito.

E E

Battaglia tra Domi tio,e Farnace.

L'efferci= to di Farnace uincitore dcftro corno.

Morte di alcuni ca ualieri Romani. Farnace uittoriofo crudelissimo.

Schiauonia.

Cornisie cio Que store di Cesare.

Naui pre fe da Ottauio.

Zaratini.

Cefare perfeguita Gn. Po peo. Schiauonia.

Schiauonia. Gabinio arriuato nell'Illiri co.

quanto disiderana; entrando con le sue genti tutte in Ponto, prese tutta quel la prouincia. Quiui essendo Re uittorioso & crudelissimo; disegnando, che la fortuna di suo padre douesse hauere uie più felice fine per lui, prese molte terre per forza, & mise asacco i beni de' cittadini Romani, & di quei di Ponto. Ordinò le pene contra coloro, i quali hauessero in alcuna parte per raccomandati alcuni, ò rispetto alla beltà, ò rispetto all'età; & le pene erano di forte, che auanzauano d'assaila morte. Et cosi teneua egli la Prouincia di Ponto gloriandosi d'hauere acquistato il regno stato già di suo padre, non si trouando alcuno, che ne prendesse la difesa. In quest'istesso tempo si riceuette un'altro danno nello Illirico; la qual Prouincia s'era ne passati mesi tenuta non solamente senza alcuna uergogna, ma con molta lode appresso. Percioche essendoui quella state stato mandato Q. Cornificio Questore di Cesare in luogo di commessario con due legioni; & auuenga che fosse paese poco copioso; siche ui si potessero gouernare gli esferciti, & che fosse tutto rouinato, & quasto per le passate querre, & per le discordie & dissensioni; egli nondimeno si portò di sorte con la prudenza & diligenza sua (perche teneua diligente cura, che non si scorresse temerariamente & fuor di proposito in luozo ueruno ) che lo tenne & difese. Perche prese per forza molti castelli posti in luoghi alti, che per la commodità spingenano gli huomini loro a fare scorrerie, & combattendo molestare; & tutta la preda diede a soldati. E se bene era picciola & poca, era nondimeno accetta & grata in una Prouincia di si poca speranza, en massimamente guadagnata dal ualor loro. Et es sendosi ritirato in quel golfo quiui Ottauio fuggendo dalla rota di Farsalia con una armata molto grande, baueua preso con le naui sue sparse alcune naui de i Hiadertini, iquali haueuano sempre mostrato di portarsi benissimo uer fo la Republica: di maniera, che hauedo accresciuto alle sue quelle, lequali egli baueua tolto a i confederati, poteua molto bene tener la guerra di mare; & andando Cefare uincitore perseguitado Gn. Pompeo in diuersissime parti del mondo,& hauendo inteso come molti de gli auuersarij raccolti gli altri, che non n'andauano quà & là fuggendo, s'erano per la uicinità della Macedonia ritirati nello Illirico; scrisse a Gabinio, che douesse tosto passare nello Illirico con le legioni de'nouelli foldati, le quali s'erano poco auanti fatte, & che accozzandosi co l'essercito di Q. Cornificio, se soprastasse pericolo alcuno a quel la prouincia, cercasse di ripararui. Doue se pure ella no si potesse tener sicura con picciol numero di gente, che coducesse le legioni in Macedonia, percioche e'credeua, che tutta quella Provincia, metre fosse vivo Gn. Pompeo, fosse per ricominciare & rinouare la guerra. Ora arriuato Gabinio nell'Illirico a punto nel uerno, tempo difficile, & strano; ò che esso stimasse, che quella Prouincia, fosse più, che non era abbondeuole, ò che presumesse troppo, & si desse ad intenedre per la fortuna del uittorioso Cesare; ò pure che si considasse nella propria uirtù sua, & nel sapere di cui bauea già fatto proua in più guerre, & con l'ardir suo, & col gouerno haueua fatte imprese grandi, & erangli suc cedute felicemente; le facultà di quella Prouincia non erano basteuoli a sosten tarlo; perche in parte era diuenuta pouera & mancata; & in parte poco fedele; & per esfer il mare impedito dalle tempeste, non ui si poteuano portar le uittouaglie; stretto da non picciole disficultà no gouernaua la guerra nella ma niera, che egli harebbe uoluto, ma si come la necessità lo stringena. Et essendo perciò costretto a prender per forza in tempi crudelissimi, & asprissimi le ter re,ne riceueua spessi danni: F auuenne che quei Barbari teneuano si poco con to di lui, che ritirandosi a Salona città posta lungo il marc, la quale era habita ta da fortissimi, & fidelissimi cittadini Romani ; gli fu forza di far giornata in campagna. Et hauendo in questo fatto d'arme perduto più di duemila solda ti, trent'otto Capitani, e quattro Cohorti, se n'entro con tutto il rimanente dell'effercito in Salona; & uiuendo quiui con strettezza, & mancamento grande delle cose tutte, in pochi mesi ammalò, & morì: & di costui uiuo l'infelicità, et mala sorte, & la subita sua morte furon cagione di fare entrare Ottauio in grande speranza di farsi padrone di quella Prouincia. Tuttauia et la fortuna, che può molto nelle cose della guerra, & la diligenza di Cornificio & la uirtù appresso di Vatinio; non lo lasciarono stare troppo a lungo in cosi fatta felici ta, & con le cose prospere. Trouandosi Vatinio a Brindesi, hauuta la nuoua di quello, che era succeduto nello Illirico, perche Cornificio gli scriueua spesso, che douesse andare a dargli soccorso, & hauendo inteso come M.Ottauio haueua fatto lega con que' popoli barbari, & che teneua in molti luoghi affediate le genti nostre; parte da sestesso con l'armata, & parte altresi con le fanterie di quei barbari per terra, auuenga che si trouasse grauemete malato, si che a pena le forze del corpo suo erano basteuoli a seguitar l'animo; egli nondimeno con la uirth & col ualore auanzò il difagio, & danno della natura, & le diffi cultà del uerno, & del douersi cost prestamente, & senza indugio mettere in punto. Conciosia cosa che trouandosi di hauere allhora pochissime naui lunghe nel porto,scrisse in Acaia a Q. Caleno, che gli douesse mandare l'armata; & in dugiando la cosa troppo più che non richiedeua il pericolo, nel quale i nostri si ritrouauano, iquali non erano bastanti a ritencre la furia di Ottauio ; sè fare lo prone alle naui piccole, delle quali baueua buon numero, anchor, che per co battere elle non fosser o basteuolmente grandi. Et accozzate queste con le naui lunghe, & fatto il numero dell'armata maggiore; postini sopra i soldati ueterani, de i quali egli haueua il numero grande molto, di tutte le legioni, quelli che eranostati lasciati a Brindesi come malati all'hora, che gli esserciti passauano nella Grecia; se n'andò alla uolta dello Illirico, & quiui parte riceueua alla sua diuotione alcune città maritime, le quali s'erano già ribellate, & da tesi a Ottavio; & parte che stavano forti nel proposito loro trappassava. Nèsi

Gabinio ritirato a Solona.

Morte di Gabinio.

La fortuna può molto nel le cofe della guerra. Schiauonia. Vatinio a Brindesi.

Grecia.

Armata fatta da Vatinio.

Schiatio.

Varinio libera Ragufia dall'affedio.

Ragufia.

Battaglia nauale tra Vatinio & Ottauio.

Valor di Ottauio.

Rotta del le naui di Ottauio.

lasciana punto da cosa neruna ne da necessità ritardare si che non seguitasse Ottauio con quella prestezza, che potesse maggiore. Et trouatolo, che egli, & per terra, & per mare teneua assediato Epidauro, là doue si trouauano de i nostri alla guardia, lo costrinse alla arrivata sua a partirsi dallo assedio, & liberò i nostri. Hauendo intanto saputo Ottauio, come Vatinio haueua l'armata sua fatta in gran parte di picciole & destre naui, considandosi nella propria armata, si fermò nicino all'Isola di Tauride, là, done nanigana Vatinio seguitandolo: Non già perche esso sapesse nulla, che Ottauio si fosse fermato quini, ma perche egli stimando, che sosse passato molto auanti; haueua diliberato di andargli dietro. Ora tosto che egli si fu bene auuicinato all'Isola, hauendo le naui sue distese, si perche la tempesta nel mare era grande; & si ancho perche non u'era sospetto alcuno de' nimici, s'accorse in un tempo come una naue nimica gli ueniua contra con l'antenne abbassate a mezo l'albero, & molto ben fornita d'huomini da combattere. Egli tosto che hebbe tal cosa ueduto, sè con prestezza calar le uele, abbassare l'antenne, & armare i soldati; quindi fatto inarborare lo stendardo, colquale daua il segno della battaglia, faceua auuer tire quelle prime naui, che lo seguitauano, che douessero anch'esse fare il me desimo. I soldati di Vatinio trauagliati da cosi subito caso si metteuano in or dine; & quelli d'Ottavio d'altra parte usciuano ordinati suor del porto. Misesi dall'una & dall'altra parte in ordine la battaglia, & dalla parte di Ottauio erano meglio ordinati, & più acconci i soldati; doue da quella di Vatinio crano di migliore animo di combattere, & più pronti. Ora Vatinio accorgendosi, come non era pari al nimico in questa fattione, ne nella grandezza delle naui, ne meno nel numero; uolle nondimeno rimettere tutta la impresa alla di screttione della fortuna. E cosi fu egli il primo, che con la sua galea si mosse per inuestire la galea, doue si trouaua Ottauio, uogando d'altra parte con pre stezza grandissima, & con ualore; e le naui uolte l'una contra l'altra andarono con tanta prontezza ad inuestirsi, che la naue d'Ottauio, sbattuto lo sprone su dal legno ritenuta. Combattessi molto fieramente ne gli altri luoghi, eg da ciascuna parte si faceua ogni sforzo di trouarsi là, doue combatteuano i loro Capitani: percioche dando ciascuna di loro aiuto al suo, si se in quello stretto di mare (essendo uenuti alle strette) una terribile & gran fattione; & quanto più si potena combattere con le naui più insieme ristrette, tanto i soldati di Va timio ucniuano ad effere superiori; iquali con marauiglioso ualore prendeuano ardire di passare dalle loro sopra le uaui de' nimici; & così uenendo a com battere al pari, auanzandogli di granlunga nella uirtù & nel ualore, succe deua loro felice l'impresa. La galea di Ottanio su cacciata sotto, & oltra quellane furono prese molte, ò ueramente sfondate da gli proni delle nostre furono messe in fondo; parte de i soldati di Ottanio surono su le naui tagliati a pezzi, & parte gettati in mare. Ottavio si ritirò su una scafa, & uolendo-

ui fuggire sopra gran numero de gli altri, n'andò sotto l'acque; egli nondime no cosi ferito come era, si condusse notando al suo bregantino. Et in esso riceuuto, hauendo la soprauegnente notte posto fine a quella battaglia, & es sendo la fortuna grande, a uele spiegate si fuggi uia. Fu seguitato costui da alcune navi delle sue, le quali s'erano perauentura da cosi fatto pericolo salua te. Vatinio d'altra parte hauendo hauuto l'impresa per lui buon fine, fè suona re araccolta; e cosi si condusse con tutti i suoi salui in quel porto, del quale era uscita l'armata di Ottauio, quando uenne ad affrontarsi con la sua. Prese in questa battaglia una galea da cinque ordini di remi, due da tre, otto da due, et assaissimi de gli buomini da remo di Ottauio. Quiui si fermò tutto quel giorno, che seguipoi, mentre che se racconciare le sue naui, & quelle che s'erano guadagnate. Passato il terzo giorno se n'andò alla uolta dell'Isola detta Issa, perchestimana, che Ottanio si sosse quini suggendo ritirato. Vi hauena quiui Meo terra nobilissima sopra tutte l'altre di que' paesi, & affettionatissimi a Ottanio; & subito; che esso ui fu arrivato, gli huomini della terrasi diedero supplicheuolmente a Vatinio; & intese quiui, come Ottauio con pochi legni & piccioli, hauendo i uenti fauoreuoli, era nauigato alla uolta del la Grecia per irsene quindi in Sicilia, & indi in Affrica. Et hauendo in pochissimospatio haunto in tal guisa l'impresa buonissimo fine, et honoratissimo; riceunta alla dinotione quella pronincia tutta, & rendutala a Cornificio, ca c ciata l'armata de gli auuersary di tutto quel golfo, si ritirò uincitore a Brindesi con tutto l'essercito & con l'armata salui. In quei tempi in tanto, ne quali Cesare teneua Pompeo assediato a Durazzo; & che la guerra in Farsalia era prospera per lui, e faceual'impresa di Alessandria con suo gran pericolo, & con fama appresso, che fosse tal suo pericolo molto di gran lunga, che non era maggiore. Quinto Cassio Longino lasciato uicepretore nella Spagna per cagione di prendere tutta la Spagna dilà, ò per cagione della consuetudine della natura sua; ò pure per l'odio. che sendo Questore haueua preso contra quella provincia, essendo stato quiui ferito in una imboscata, n'era perciò l'odio suo diuenuto molto maggiore : & di ciò s'era egli potuto anuedere, ò nello essaminare l'istessa conscienza sua, credendo che gli buomini della Prouincia hauessero di lui l'istessa openione; ò pure ne haueua neduto segni & testimoni di coloro, iquali malagenolmente possono simulare gli odifloro, & era disideroso di compensare l'offese della Provincia con l'amore dell'essercito. Egli dunque tosto, che hebbe ridetto tutto l'essercito in un luozo, promise a' foldati cento festerti: & haucdo preso per sorza no molto dipoi nella Lusita nia la terra di Medobrega, Sil mote detto Herminio, nel quale crano fuggiti gli buomini di Medobrega; & essendo stato chiamato quini Imperatore, donò un'altra uolta a i soldati cento sesterty. Donana oltre a ciò a ciascuno molte co se,& premi molto gradi, che ueniuano a fare notabile l'amore dell'effercito

Galea pre sa da Vati

Liffa.

Vatinio con pochi legni ito alla uolta della Gre cia.

Q. Cassio Longino.

Scudi

Portugallo.

Scudi

Cassio si ferma in Corduba

Auerti circa al Donare.

Trattato di occider Longino.

Cesare quello, che scrisse a Longino.

Portugal lo.

Virtu di Cassio.

uer so lui. Bene è ucro che nel secreto ueniuano a scemare a poco a poco la disciplina & la scuerità militare. Cassio poi che a tutti i soldati hebbe ordinato le stanze per quel uerno, si fermò in Corduba per amministrar ragione, et qui ui diterminò di pagare i fatti debiti con far pagare a quella provincia insopportabili grauezze: & si come ri hiede il solito dello ambitioso donare; & per cagione di dimostrare una notabile, & honorata liberalità, ueniua il donatore a far per se guadagno di molte cose; comandauasi a i ricchi, che pagas sero buone somme di danari, e non solamente sopportaua Longino, che si mettessero a uscita sua, ma di ciò fare glisforzaua, e spesso tra la moltitudine de i ricchi si ueniuano ritrouando certe deboli cagioni di odi, ne si lasciaua indietro alcuna sorte di guadagno ò grande & euidente, ò pure minimo & dishonesto, che nonnè fosse pieno il palazzo dell'Imperatore, e la corte sua; ne ui ha ueua alcuno, che pur che potesse riceuere qualche danno, onon hauessi dato i malleuadori di rappresentarsi, ò che nai fosse scritto nel numero de gli buomini rei, et inquisiti. E cosi in questo modo anchora si ueniua aggiungendo una paura melto grande di pericoli al danno, & alla perdita delle cose domestiche & famigliari. Nacque da queste cagioni, che facendo ancho Longino Im peratore queste cose medesime, le quali hauea già fatte Questore, gli huomini della Provincia, cominciarono a trattar di nuovo fra loro di torgli la vita, E l'odio contra lui preso faceuan maggiore alcuni suoi samigliari, i quali tro uandosi di lui compagni in quelle pratiche di rubbamenti, odiauano nondime no fieramente colui, per lo quale essi faceuano l'errore; & tutto quello, che essi haueuan altrui tolto, si prendeuano per loro, & assegnauano a Cassio tutto quello, che s'era perduto, per non potersi riscuotere, dehe pure era andato inlungo. Fe di nuouo la quinta legione: & per mettere insieme tai soldati, & per la spesa dell'essersi accresciuta tal legione, uenne l'odio a dinenir maggiore:il numero de i caualli s'adempì per fino alla somma di tre mila, & faron grauati di grandissime spese, nè si lasciana la pronincia pure un poco quietare. Gli fu fra questo tempo scritto da Cesare, che douesse passare l'essercito in Affrica, & che passando per la Mauritania, arrivasse ne i confini della Numi dia, perche'l Re Iuba haueua mandato gran numero di gente in fauore di Gn. Pompeo, & appresso sistimaua, the fosse per mandarne molto maggior numero. Hauendo riceuute quelle lettere era ripieno d'uno insolente piacere, che gli si fosse offerta l'occasione d'andare in nuoue prouincie & in regno ueramente fertilissimo. Egli dunque se n'andò nella Lusitania per tor seco quindi le legioni, & condurre nuoue genti in suo sauore: diede la cura a certi, che prouedessero grani, & cento naui: che simettessero taglie, & granezze di danari, accioche ogn'hora, che esso fosse tornato, non conuenisse di perder tempo in cosa ueruna. Ora la tornata sua su molto di granlunga più presta che non era openione d'alcuna persona: perche non mancaua per dire il uero a Cassio ne l'affaticarsine l'esser desto, & massimamente qual hora egli era di quali he cosa disideroso. Raunato tutto in un luogo l'essercito, & fermato il campo sotto Corduba, chiamati i soldati a parlamento, raccontò loro, quanto ei doueua fare per commissione & ordine di Cesare; & promise loro, che ognihora, che esso gli bauesse passati nella Mauritania era per dar loro danari, e che la quin ta legione sarebbe nella Spagna. Licetiato il parlameto entrò dentro in Cordu ba, e quel medesimo giorno and ando là doue si amministraua ragione, un certo Minutio Silo seguace di I. Racilio; non altrimenti quasi, che se come soldato hauesse uoluto richiederlo di qualche cosa, gli presentò uno scritto; & di poi Recilio, percioche egli coprina Cassio da quella banda, come se quasi ei doman dasse da lui la risposta; datogli prestissimamente il luogo, essendosegli accosta to lo prese tosto con la manmanca, & con la destra gli diede due ferite col pu gnale. Leuatosi il romore i congiurati tutti si fecero con impeto auanti. Muna tio Flacco passò dall'altra parte con la spada un ministro di giustia, il quale gli era uicino: & hauendo morto costui, si uolto a dare delle ferite a Q. Cassio luo gotenente. Quiui mossi da una confidenza cosi fatta T. Vasio & L. Mergilio diedero aiuto a Flacco loro cittadino, perche tutti erano d'Italia. Corse nelocissimamente colà doue era esso Longino L. Licino Squillo, & trouatolo diste so per terra gli diede alcune ferite di poca importanza, Co sero intanto alla difesa di Cassio molti: Percioche egli era usato di menar sempre seco per sua guardia i Berom soldati di Spagna, & molti altri armati d'arme inhastate, & questi non lasciarono passare auanti gli altri, che ueniuano per ammazzarlo. Furono tra costoro Calfurnio Saluiano & Manlio Tusculo. Minutio fuggendosi uia fu fatto cadere da i sassi, che sitirauano mentre correua per lastrada; & essendo Cassio riportato a casa fu condotto auanti a lui. Racilio si tirò in una casa d'uno amico suo quiui uicina fino a tanto, che sapesse per certo se Cas sio fosse morto ò nò. Laterese non istando di ciò punto in dubbio corse tutto allegro alla uolta del campo, & quini si congratulana co' soldati del suo paese, & con quelli, della seconda legione (de i quali sapeua l'odio nerso Cassio esser ben grande) del caso successo. Fu costui dalla moltitudine posto in tribunale, & chiamate Pretore. Perche non ui haueua pure un solo soldato de' nati in quel la pronincia, ò pure di quelli della legione paesana, ò di quelli, che per esserui lugam etc habitati crano diuenuti di quella Prouincia, nel numero de i quali erano quelli della seconda legione; che non fosse d'accordo con tutta la Prouin cia in portare odio a Cassio. Percioche Cesare haueua consignato a Longino la trigesima legione & la xx1. fatte in Italia pochi mesi innanzi: & la quinta s'era fatta pur dianzi in quei luoghi. Venne fra questo mezo a Laterese la nuoua, come Cassio era ancora uiuo; egli più tosto prendendo di tal nuoua dolore, che tranaglio d'animo, in un subito si rihebbe, & andò a uisitare Cassio. Saputosi il tutto i soldati della trigesima legione spiegate l'insegne si mossero

Minutio Silio.

Munatio Flacco.

Vtrera.

L. Licinio

Beroni foldati di Spagna.

Laterese chiamato Pretore.

Quello, che Cefa re hauena confegna to a Longino. Soldati della seco da legione.

Inditii di Minutio.

Pena de' cogiurati

L. Merginio Squil lo.

Scudi 250 Scudi 1250.

Crudeltà con auari tia.

Casho or dina di fur nuoue genti.

alla uolta di Corduba per dar foccorfo all'Imperatore & generale loro. La uigesima prima anchora se quel medesimo; e anche la quinta seguitò queste due. Ora essendo restate al campo l'altre due legioni : i soldati della seconda dubitando di non restare soli, & che perciò si potrebbe conoscere quale fosse stato l'animo loro; seguitarono anch'essi, quanto, che haueuano fatto gli altri. La legione solamente de' soldati paesani stette forte, nè si mutò del suo proposito nè per paura di cosa ueruna si sbigotti punto. Comandò intanto Casso che fossero presitutti coloro, che si diceua, che erano consapeuoli della congiura. Eritenu ti seco trenta Cohorti, se tornare la quinta legione al campo. Per inditi di Minutio seppe come L.Racilio, & L.Laterefe, & anche Annio Scapula huomo di grandissima dignità, & molto fauorito, e di quella prouincia, & non meno famigliar suo, che Racilio & Latereses'era trouato anch'egli nella medesima congiura. Nè lo ritenne il suo dolore molto lungamente, si che non comandasse che costoro fossero fatti morire. V olle che Minutio fosse dato a tormentare nel le mani delli schiaui fatti liberi: & appresso Calfurnio Saluiano, ilquale con fessò tosto d'esserne stato consapeuole, & accrebbe il numero de' congiurati, e ueramente per quanto stimano alcuni; & come alcuni altri poi si lamentano per marcia forza. Per forza de i medesimi tormenti L. Mergilio Squillo nè co fessò molti, i quali tutti Cassio comandò, che fossero prinati della nita; fuor pe rò, che coloro, i quali si riscattarono con pagare danari. Percioche uenne a pat ti con Calfurnio, che per campare douesse pagare dieci sesterti, & con Q. Sestio, che douesse pagarne cinquanta: e se ben questi, anchor che l'error loro fos se granissimo, furono condannati in danari; il pericolo nondimeno della uita, & il dolore delle riceuute ferite tolto uia dal guadagno, dimostrana bene, come la crudeltà haueua con l'auaritia combattuto. Hebbe pochi giorni dipoi lettere da Cesare, per lequali intese, come Pompeo restato perdente nella gior nata, perduto l'essercito suo, se n'era fuggito. Hauuta questa nuoua ne prende ua piacere, ma mescolato con dolore; perche la nuoua della uittoria apportaua l'allegrezza; & la finita guerra gl'impediua la licenza del fare in que' tempi a suo modo. La onde staua l'animo suo dubbioso, se più tosto uolesse risoluersi a non temere alcuna cosa; ò che pure ogni cosa gli si conuenisse. Poi che le riceunte piaghe furon sanate, fe chiamare a se tutti coloro, iquali l'haueuano messo debitore di danari; & comandò che si chiamassero di hauer eli riceuuti; & a coloro, a i quali parcua che si fossero messi picciole grauezze, uolle far pagare maggior somme di danari. Egli nondimeno mosso da ragioneuole cagione, ordinò di fare nuoue genti; e quei soldati, i quali egli haueua già fatti di tutte quelle città d'intorno & delle colonie per essere bauentati dal douere passare oltra il mare, faceua, che con pagare danari si liberassero dal ciuramento già dato . Egli quiui fe una grossa raccolta di danari , ma s'acquistò bene un'odio molto maggiore. Hora poi che egli hebbe compiutamente

adempite queste cose tutte, se la mostra di tutto l'essercito. Mandò quelle legioni, lequali ei doueua condurre in Affrica al luogo, doue doueuano imbarcare; & con effe tutte l'altre genti uenute in soccorfo. Egli intanto se n'andò in Hispali per ueder l'armata, la quale e' metteua in ordine : e quiui si fermò, percioche haueua fatto mandare un bando per tutta la provincia, che tutti co loro a' quali haueua comandato, che pagassero danari, et non gli haucuano an chora pagati, lo douessero andare a trouare: e questo far cosi chiamare a se tai persone, arrecò grandissimo trauaglio & disturbo ad ogniuno. Fra questo tens po L. Titio, ilquale era stato Cohorte nella legione paesana in quel tempo; diede auuiso d'hauere inteso dire che la trentesima legione, laquale era insieme guidata da Q. Cassio luogotenente, trouandosi col campo sotto la terra detta Lepti essendosi ammutinata, & hauendo ammazzati alquati capitani, iquali non uolenano per niente che si toccassero l'insegne, s'era quindi partita; & era ita colà doue si trouauano i soldati della seconda le gione, la quale era con dotta per altre strade alla uolta del mare. Hauuta questa nuoua si mosse quin di la notte con cinque Cohorti di soldati della decimanona legione, & arriuò la mattina. E fermatosi quiui tutto quel giorno per uedere tutto quello, ehe ui si faceua, se n'andò alla uolta di Carmona. Et essendo raunati qui ui la trentesima legione, & la uent esimaprima, & cinque Cohorti della quinta, & appresso tutta la caualleria; intese come i soldati paesani haueuano sotto Obuca lo dato la stretta a quattro Cohorti, & che con queste erano arrivati alla seco da legione; e che quiui s'erano tutti congiunti insieme; & haueuano eletto per loro Capitano T. Turio Italicese. Raunato prestamente il consiglio, mandò to. sto Marcello a Corduba per tenerla, che non si ribellasse; & Q. Cassio luogotenente a Hispali. Non passarono molti giorni, che gli uenne auuiso come il popo lo di Corduba s'erano leuati dalla sua diuotioneze che Marcello mosso ò di sua uolontà, ò pure che gliene fosse forza, (che tal cosa si diceua in diuersi modi) era d'accordo co' Cordouesi. Che oltre a ciò due Cohorti di soldati della quinta legione, iquali eran quiui alla guardia, faceuano anco essi il medesimo. Cassio infiammato di sdegno per cosi fatte cose, mosse subito l'essercito; & il seguen te giorno si condusse a Segouia al fiume Selicese; e chiamati quiui a parlamen to i soldati, nolle far pruoua de gli animi loro; & accorsest che non per sua ca gione, ma di Cesare assente gl'erano fedelissimi; & che non erano per ricusare alcun pericolo, fino a che non hauessero fatto tato, che quella provincia fosse a Cesare restituita. Turio intanto condusse a Corduba le legioni antiche; et ac cioche non si paresse, che la cagione di cosi fatto amutinamento & seditione fosse nata dalla seditiosa natura de i soldati & sua; & insiememente per cagione di opporsi co pari gradezza et potenza cotra Q. Cassio, il quale per qua to si pareua, in nome di Cesare usaua molto maggiori forze et poteza, andaua publicamete dicedo, come e' uoleua riacquistare quella Prouincia per Gn. Po-

Cassio fa la mostra dell'eserci to.

L. Titio.

Lepti.

d'Vtrera.

Marcello mandato a Corduba. Siuiglia.

Selicefe

Turio códuce a Corduba le legioni. Turio odiau2 Ce fare.

I foldati di Turio portaua= no il nome di Gn. Pom peo scritto sopra le rotelle.

Beti fiu-

Soldati di Marcello.

peo. E forse anchora che egli haueua ciò fatto per l'odio, che portaua a Cesare, T per l'amore, che haueua a Pompeo, il nome del quale poteua molto appres so quelle legioni, le quali haueua gid tenute M.V arrone: ma da quale animo mosso egli ciò facesse non si può per congiettura sapere. Certa cosa è, che Turio dimostrana che l'animo suo fosse questo. I soldati in ciò si dimostranano di si fatta maniera, che portauano il nome di Gn. Pompeo scritto su le rotelle. V scirono incontro alle legioni tutti gli huomini della terra insieme, & anche tutte le donne maritate, & i fanciulli, et i giouanetti, strettamente pregando, che non volessero (venendo come nimici) cercare di mettere a sacco la città di Corduba. Percioche anch'esserano d'accordo contutti gli altri a essere contra Cassio:gli pregauano bene, che non uolessero fare loro forza d'essere contra Cesare. Ora l'essercito commosso dalle lagrime & dai preghi di si gra mol titudine di gente, uedendo come non faceua loro niente di bisogno per perseguitare Cassio, il nome & la memoria di Gn. Pompeo, e che Longino era non meno odiato dalle genti, che fauoriuano Cesare, che da quelle, che seguiuano la parte di Pompeo, e che non poteuano indurre quel popolo, nè meno M.Marcello a nolcre esser contra la causa di Cesare; lenarono tutti il nome di Pompeo di sule rotelle; quindi elesscro per loro capo Marcello, il quale affermana di nolere esser difensore della parte di Cesare; lo chiamarono Pretore, of gli aggiunsero quel popolo, & fermarono il campo sotto Corduba. Cassio in que' due giorni fe fermare il suo campo di quà dal fiume Beti, in un luogo rileuato a punto a fronte alla città, lontano da essa intorno a quattro miglia: scrisse al Re Bogude nella Mauritania, & a M Lepido Procosolo nella Spagna di quà; che quanto prima, douesse uenire in fauor suo, & in soccorso di quella Prouincia per amor di Cefare. Egli intanto a guisa di nimico cominciò a dare il guasto pel contado de' Cordouesi, & faceua mettere il fuoco ne gli edifici. Mos si da tal cosa brutta, uituperosa, & indegnamente fatta i soldati delle legioni, che s'haueuano preso Marcello per Capitano, corsero a gara tosto dauanti a lui, pregandolo, che gli mandasse fuori a combattere, & che ordinasse di ueni re al fatto d'arme, & gli la sciasse andare a far giornata, ananti che fossero tutte con tanto uituperio loro, tante bellissime & nobilissime possessioni de' Cordouesi in presenza loro consumate dal fuoco, da i rubbamenti, & dal fer ro. Giudicando Marcello, che il uenire al fatto d'arme fosse cosa di grandissima compassione, perche il danno & del uincitore, & del uinto tornerebbe tut to sopra esso Cesare, & che tal cosa non era in poter suo; se passare le legioni di là dal fiume Beti, o mise l'essercito tutto in battaglia. V edendo poscia come Cassio d'altra parte haueua messo l essercito inbattaglia a punto dauanti a i ripari del suo campo in luogo rileuato & alto, trouando cagione, che egli uon discendeua in luogo che sosse al pari & senza uataggio; persuadette Mar cello a i soldati, che si ritirassero dentro a' ripari; e cosi cominciò a far ritirare

l'essercito. Cassio in quello, che le forze sue erano maggiori, & che sapeua, Marcello esser maco potente, assaltando con la caualleria i soldati delle legio ni, mentre si ueniuano ritirando, n'amazzò nelle ripe del fiume molti de gl'ul timi, che passauano. Ora conosciutosi per il riceuere di questo danno, quanto fosse pericoloso & dissicile il doucr passare il siume, Marcello se fermare il ca po di là dal fiume Beti, e l'uno, & l'altro spesso cavaua fuori de gli alloggiamenti l'effercito in battaglia; non si uenne nondimeno mai al fatto d'arme rispetto alla malageuolezza de'luoghi. Era Marcello molto più potente nelle fanterie, perche egli haueua seco le legioni de i soldati ueterani sperimentati già inmolte, & molte guerre. Cassio si fidaua molto più nella fedeltà, che nel ualore de i foldati delle sue legioni. Ora stando in tal guisa l'un campo all'incontro dell'altro , & hauendo Marcello prefo un luogo a propofito molto per fare un forte, onde potesse impedire a i soldati di Casso l'andare a tor del l'acqua; temendo Longino di non effere riferrato, come quafi in un certo modo di assedio in paesi stranieri, & di nationi a lui nimiche, si parti chetamente la notte del campo & con presto camino se n'andò alla uolta di Ulla; la qual ter ra credeua egli, che gli fosse fedele: e fermò quiui il campo si uicino alle mura della terra, che saua da ogni banda sicura da ogni assalto, & pericolo, e ri spetto al sito naturale del luogo; percioche Vlla è posta sopra la cima d'un'alto monte, & rispetto all'esser guardato dalla terra. Marcello, lo uenne seguitando, & pose il campo all'incontro al campo di Cassio, quanto pote più ui cino a Vlla, & riconosciuta ben la natura di que luoghi, fu tirato dalla neces sità condurre la cosa a quel termine, che più disideraua; si che non uenisse al fatto d'arme:percioche se ue ne fosse stata commodità, non harebbe potuto re sistere a'soldati accesi di uolontà di far tal cosa;nè meno sopportare,che Cassio potesse andare largamente scorrendo il paese; accioche più altre città non patissero di quelle cose, le quali haueuano già sopportate quei di Corduba. Ha uedo poi fatti de i forti in luoghi a proposito & tirate le tele de ripari in giro d'attorno alla terra; serrò con le munitioni la terra, & Casso; & auanti che fossero, interamente fornite, Longino spinse fuori tutta la sua caualleria: per che credeua, che gli douesse essere di gran giouameto se uietassero a Marcel lo il potere andare a prouedersi di strami, & di grani; doue d'altra parte giu dicaua che gli douesse essere danno so & d'impedimento, se fosse richiuso con assedio, e non potesse seruirsene in nulla, & egli fosse conuenuto di consumare quel grano, che gli era necessario. Intanto il Re Bogude pochi giorni dopò, che egli hebbe riceuute le lettere di Cassio, uenne uia con l'essercito suo, & congiunse ad esso quella legione, laquale egli haueua menata seco, & molti Cohorti appresso di gente Spagnuola fatti per soccorrere. Percioche si come fuole au uenire nelle discordie civili, cosi nella Spagna in que'tempi, u'erano alcune città, che fauoriuano la parte di Cassio, ma erano poi molte più quelle,

Marcello piu poten te nelle fanterie.

Longino alla uolta di Vlla.

Marcello rifiuta il fatto d'arme.

Bogude Re.

Città che fauoriua no la partedi Caf sio.

Bogude fi appresenta có lo est fercito a ripari di Marcello. Lepido ar riuato ad Vlla.

Pensiero di Cassio.

Le genti del Re at saltano il forte di marcello.

Lepido e Marcello uanno alla uolta di Corduba. che fauoriuano la parte di Marcello. Si presentò con l'essercito suo Bogude a i ripari di Marcello, done più si distendenano in fuori; & quini si combatte fieramente dall'una parte & dall'altra, & bene spesso, come suole quasi sempre auuenire, la fortuna trapportando la uittoria dall'una all'altra parte, no fu mai nondimeno Marcello cacciato dal lauoro. Arriuò fra questo mezo ad Ulla Lepido della Prouincia di quà, con trentacinque Cohorti di soldati legio nary, & gran numero di caualli, & altre genti fatte oltra quelle per supplimento, con fermo proposito di fare ogni diligenza, che s'accordasse la disserenza & discordia, ch' era fra Cassio, & Marcello; Marcello si sidò interamen te di costui uenuto che fu, et fessigli incontro liberamente senza dubitare d'al cuna cosa. Cassio d'altra parte non si mosse niente da suoi ripari & dalle sue guardie; ò ueramete mosso da questa cagione, che gli paresse di essere di mag gior giurisditione & auttorità di Marcello, & di hauer piùragione, ò pure che dubitasse, che l'animo di Lepido p l'ufficio fatto prima da Marcello fosse riuolto a fauorir lui. Fermò Lepido il campo uicino a Ulla, ne teneua niente partito da Marcello; quindi fè comandare, che non si douesse per niente co battere; fè chiamar Cassio, che uscisse fuori, & egli sitramise fedelmente in tutte le cose . Poi che Cassio fu lungamente stato in dubbio di quello, che far douesse, & di quanto douesse credere a Lepido, e fidarsi di lui; e uedendo, che se eglistaua fermo nel suo proposito, il disegno suo non riusciua a fine alcuno; domado; che si guastassero i ripari, & che gli fosse lasciato libero il passo da potersi partire. Ora essendo non solamente fatta la trezua, ma essendo quasi, che spianati i già fatti bastioni, & trincee; & essendo leuate le guardie da'ripari, le genti del Re non ui pensando alcuno (se nel dire alcuno s'intende di Cassio; percioche la cosa era dubbiosa, se ciò fosse di sua saputa) assaltarono in un tratto quel forte di Marcello, che era uicino al campo del Re, & tolfe ro quiui la uita a molti soldati; e se non era, che in un tempo su posto sine a quella fattione dallo sdegno, & aiuto di Lepido, si sarebbe riceuuto molto maggior danno. Ora poiche Cassio hebbe il passo aperto, Marcello accozzò l'essercito suo con quello di Lepido. Et in uno istesso tempo Lepido, & Marcello con tutti i suoi se n'andarono alla uolta di Corduba. Arrinò in questo medesimo tempo a Narbona Trebonio Proconsolo per prendere il gouerno di quella provincia; & tosto, che fu uenuta la nuova a Cassio, come già era ue nuto costui, distribuì per le stanze i soldati di quelle legioni, le quali egli baueua seco, & tuita la caualleria appresso. Egli hauendo prestissimamente accommodate le sue cose tutte, se n'andò alla uolta di Malaca, e montò qui ui in naue in un tempo molto contrario da nauizare per non si mettere, per qua to egll andaua dicendo publicamente, nelle mani, e discrettione di Trebonio. di Lepido, & di Marcello: & per quanto diceuano gli amici suoi, per non pasfare per quella Prouincia (della quale s'era gran parte ribellata da lui ) con

minor grandezza, & dignità; e per quanto poi stimauano gli altrì; perche non uenissero nelle mani d'alcuno quei danari, iquali egli haueua con infiniti modi di rubbare insieme raunati. Et andato auanti col tempo fauoreuole in quanto si può hauere nel tempo del uerno; & essendosi tirato dentro nel fiume Ibero per fuggir la notte; essendo poscia cresciuta alquanto la fortuna, e giudicando di non douer nauigare con punto maggior pericolo, andando con l'onde contrarie uerso la bocca del siume contra'il corso dell'acqua; ne si possendo in essa bocca del fiume rispetto alla furia dell'acque riuoltare la naue,nè meno tenerla diritta p la forza grande dell'onde; & andando la naue sotto, uenne quiui a perire. Ora essendosi Cesare partito dell'Egitto, & uenuto in Soria, & intendendo da coloro, che di Roma ueniuano a trouarlo, & per lettere della città auertendo, come molte cose in Roma si gouernauano male, & senz'alcuno utile; & che la Republica non era gouernata punto bene, ne come si doueua: perche ui nasceuano molte dannose discordie, & seditioni, per le differenze de i Tribuni, & per l'ambitione, & licentioso uiuere de i Tribuni de' foldati; e che quelli, che haueuano il gouerno delle legioni faceuano molte cose contra il costume, & uso della guerra, lequai cose erano cagione di guastar l'arte, & disciplina militare, & la seuerità; e uedendo che tutte queste cose richiedeuano, che e'u' andasse; egli nondimeno giu dicò, che fosse da tardar ciò in altro tempo, & di prima lasciare di si fatta maniera fermate, & ordinate le cose di quelle provincie, nelle quali egli era andato, che fossero libere affatto dalle domestiche discordie; che esse prendes sero le leggi, & il modo del uiuere, & che stessero sicure, & senzatimor alcuno di nimici stranieri. Speraua egli di potere in breuissimo tempo mettere ad effetto queste cose tutte nella Soria, nella Cilicia, & nell' Asia; perche non crano queste provincie da nessuna guerra molestate. V edeua che u'era poi molto più da fare nella Bithinia, et in Ponto; percioche egli haueua già in teso, che Farnace non era anchora partito di Ponto, nè meno stimaua, che sosse per partirsene; conciososse cosa, che l'essergli succeduta con selice fine la già fatta battaglia con Domitio Caluino, l'hauesse fatto diuenire molto super bo & animoso.Dimorato alquanto in quasi tutte quelle città, ch'erano di mag giore auttorità & grandezza, fè molti doni; & particolarmente, & in publi co a tutti coloro, che per essersi portati bene lo meritauano. Volle udire tutte le già inuecchiate liti e discordie, & diede sopra tutte sentenza. E riceuuti alla fede, & diuotione i Re, Signori, & Prencipi delle prouincie, & tutti i popoli uicini, iquali erano ricorsi a lui; & ordinate alla Provincia le conditioni per difesa d'essa, & ch'ella stesse sicura, gli lasciò a se, & al popolo Romano amicissimi. Hauendo consumati alquanti giorno in quella provincia, diede a Sesto Cesare amico suo, et suo famigliare il gouerno delle leggioni del la Soria; & egli se n'andò alla nolta della Cilicia sopra quella istessa ar-

lbero fiu=

Deliberatione di Cefare.

Seditioni e discordie in Ro

Auertimë to di Cefa re.

Cefare dà a Sefto Ce fare il gouerno del le legioni della SoTempio di Cappa docia dedicato alla Dea Bel lona.

Ariarate fratello d'Ariobar zane.

Deiotaro.

Deiotaro in habito humile niene dinăzi a Ce fare.

mata, nella quale egli era già uenuto, e fè chiamare le città tutte di quella prouincia a Tarso, che è una terra nobilissima, o fortissima, quasi sopra tutte l'altre di quella provincia. E dato qui ui ordine alle cose tutte, & del paese, o ditutte le nicine città; tratto dal disiderio grande dell'andare al far guerra, non si fermò quiui troppo a lungo; & caminando a gran giornate per la Cappadocia, & fermatosi due giorni a Mazzaca, andò a Comana in un Tempio antichissimo & santissimo della Cappadocia, dedicato alla Dea Bellona, nel quale si offerua una religione si grade, che il Sacerdote di quella Dea per commune uolere di tutte quelle genti è tenuto il primo di grandezza, di dignità & potenza dopò il Re. Diede per sua sentenza questo sacerdotio a Ni comede nobilissimo huomo della Bithinia, ilquale disceso della stirpe Reale di Cappadocia per la mala & contraria sorte de i suoi passati, & per la mutatione della natione, con chiarissima ragione, ma bene rispetto al lungo tem po già tralasciata, ridomandaua questo Sacerdotio. Il fratello di Ariobarzane Ariarate, essendost l'uno & l'altro di loro portato molto bene uerso la Republica, accioche il pensiero del succedere nella heredità del Regno non sti molasse Ariarate, ò che ueramente l'herede del Regno non lo sgomentasse; lo concesse ad Ariobarzane, facendo, che eglistesse sotto la sua giurisdittione, & alla diuotione sua; & egli con quella prestezza di dianzi si mise a ire seguitando il già cominciato viaggio. Ora, poiche e' si su fatto più vicino al Regno di Ponto, & a i confini della Ga'logrecie, Deiotaro Signore della quar ta parte di essa, & allhora di quasi tutta, perche gli altri Signori erano in con tesa con esso, con dire, che nè per leggi, nè per costumi se gli douea ceder punto; & d'altra parte chiamato chiaramente dal Senato Re della minore Armenia; posto giù l'habito, & ornamenti reali uenne dauanti a Cesare, non solamente uestito da huomo prinato, ma etiando con habito di citato in giudi cio, a pregarlo supplicheuolmete, che uolesse pordonargli, ch'essendo posto in quella parte del mondo, doue no erano per Cesare alcuni soldati, sosse co gli es serciti suoi, et con le sue forze and eto nel campo di Gn. Pompeo in suo fauore: perche per dir il uero, e no doueua mai uolere esfere egli giudice delle discor die del popol Romano, ma bene ubidire a chi li comadaua. Et hauedo Cesare al l'incotro ricordati molti benefici fattigli con publiche diliberationi, allbora che egli era Consolo; & hauendogli apertamente fatto uedere, che di quanto cercaua scusarsi, & allegaua per sua difesa, no si poteua prendere alcuna scu sa della sua poca prudenza, perche un'huomo tanto prudente quato egli era, & cost diligente, haueua molto bene potuto sapere, & conoscere chi teneua la città & tutta Italia, con chi s'accostasse il Senato e popolo Romano, et co chi la Republica; & chi dipoi fosse Cosolo dopò L. Lentulo & M. Marcello. Che no dimeno egli imputaua quato intorno a ciò hauca fatto a' passati suoi benefici, all'effer stato già riceunto da lui, & alla necchia amicitia, alle dignità altresi, et all'età di colui, et a preghi di coloro, iquali erano come amici, & stati già ri ceuuti da Deiotaro, in gran numero concorfi a pregarlo. Disse poscia, come egli era per uoler dare il giudicio suo sopra le differenze & le liti di que' Prencipi; & esso fè riuestire de' panni & habito di Re. Comandò bene, che menasse se co a quella guerra quella legione di foldati, laquale Deiotaro hauea fatta de' suoi giouani cittadini, & essercitata ne' nostri costumi, e nel modo nostro del guerreggiare, & tutta la caualleria anchora. Ora poi che e' fuin Ponto, & heb be quiui fatta la massa di tutto l'essercito in un luogo solo, ch'erano gente, & per numero, o per effercitatione di guerra mezane : perche fuor che la sesta legione di ueterani, laquale egli hauea menata di Alessandria, passata per molti pericoli, & fatiche, era si scema di huomini, e rispetto alle malageuolez ze de uiaggi, & delle nauigationi, & per le spesse fatte guerre; che non erano in essa mille soldati. L'altre poi erano tre legioni, una di Deiotaro, e due quel le, c'habbiamo scritto essersi trouate in quella giornata, che si sè tra Farnace & Gn. Domitio. V ennero intanto auanti a Cesare gli ambasciadori di Farnace, & da prima lo pregarono, che egli non uolesse andargli contra, come nimi co:perche Farnace era per far quanto gli fosse comandato: & sopra tutto ricor dauano, come Farnace non haueua mai uoluto dar gente a Pompeo contra Ce sare; doue Deiotaro, il quale gliele hauea data, haueua nondimeno a lui sodisfatto. Cesare rispose loro, che egli era per mostrarsi giustissimo uerso Farnace, done e' fosse per mettere ad effetto, quanto egli offerina. Ricordò bene, si come e' solena, con parole piaceuoli a gli Ambasciadori, che non uolessero più rimprouerargli Deiotaro, ò ueramete troppo uanagloriarsi di quel beneficio, che non hauessero mandato gente in fauore di Pompeo: percioche ueramente e'no faceua alcuna cosa più uolentieri, che perdonare a coloro, iquali lo pregauano, & che non poteua perdonare l'ingiurie publiche delle prouincie a coloro, i quali non haueuan fatto il debito loro ufficio uer so di lui. E che quato afferma uano Farnace hauer fatto per far buono officio uerfo di lui, erastato di maggior utile ad esso Farnace, poi ch'egli haueua proueduto di no esser uinto; che a se, a cui gli immortali Dei haueuano conceduta la uittoria. Che egli dunque perdonaua uolentieri a Farnace le grandi, & segnalate ingiurie fatte a' citta dini Romani, che negotiauano in Ponto, poiche egli non poteua fare altramen te, ch'essi non l'hauessero riceuute. Percioche non poteua rendere la perduta uita a coloro, iquali erano stati ammazzati; nè meno a coloro a i quali era stato tagliato il membro uirile l'esser huomo; che i cittadini Romani haueua= no sopportato tal supplicio, che era loro vie più grave, che la morte. Che doves se ben partirsi quato prima di Ponto, & che la liberasse dalle famiglie de pu blici Camarlinghi, & esattori; & che oltre a ciò restituisse à cofederati del po pol Romano, et a' Romani cittadini l'altre cose, lequali egli hauea appresso se. Doue se egli ciò facesse, gli madasse allhora a presentare e donare que' doni, i

Cefare fa riuestire Desouro di habito Reale.

Sesta legione di Cesare.

Tre legioni e di cui fossero. Ambascia dori di Farnace uengono inazia Ce fare.

Perche Cesare pdonasse = Farnace le ingiurie fatte a' Cittadini Romani. Speranza di Farnace.

Cefare p molte cagioni richiamato a Roma.

Zela terra in Ponto.

Luogo preso da Farnace.

Bastioni fatti da Cesare.

Valle tra il campo de' nimi ci e quel lo di Ce fare.

quali sogliono gli Imperadori riceuere da gli amici ogn'hora, che hano condot to a buon termine le cose fatte da loro. Perche Farnace gli haueua mandato a donare una corona d'oro. Hauedo in tal guisa risposto agli ambasciadori gli rimadò a lui. Ora Farnace haucdo largamete promesso di uoler fare queste cose tutte, stado co speraza, che Cesare essedo sollecito molto et prescioloso d'andarsi co Dio, fosse per dar fede molto più age uolmete a quato e' prometteua, che no richiedeuatal cosa, per condursi uie piu prestamente, & piu honoratamente a far quanto gli era necessario; percioche ciascuno sapea molto bene che Cesare era per molte & molte cagioni richiamato a Roma; cominciò a ire lentamente, a domandare il giorno della partita, a frammetter patti piu lunghi, & più lunghe conventioni; & in somma cominciò a farsi di tutto beffe. Cesare accortosi della costui malitia, fe allhora, stretto dalla necessità, quello, ch'egli soleua in altro tempo fare di sua natura per uenire alle maui auanti, che alcuno ui pë sasse. Zela è una terra in Ponto molto forte per lo sito del luogo, doue è posta in un piano; perche le sue mura son fabricate sopra d'un monticello naturale, che par quasi fatto quiui dalle mani de gli huomini, rileuato d'ogn'intorno dal piano assai bene: ha poscia d'attorno certi colli grandi & molti, spiccati dalle ualli, uno de' quali, che è altissimo, e di gran nome, e molto nobile in que' paesi per la uittoria di Mithridate, e per l'infelicità et mala sorte di Triario, et pel danno grande dell'essercito nostro; & dalla banda di sopra, & dalle più alte frade si congiunge con le mura della terra, & non è molto più che tre miglia lontano da Zela. Prese Farnace con tutte le sue genti questo luogo, rifacedoui tutti i ripari del felice campo stato già di suo padre. Cesare hauendo fermato il suo campo lontano cinque miglia dal nimico, & uedendo quelle ualli per le quali il campo del Reera forte & guardato, che harebbono fatto forte il cam po suo ancora col medesimo spatio, se non fossero stati primi i suoi nimici a pre der que' luoghi, ch'erano uie piu di gran lunga uicini al campo del Re; coman dò tosto, che dentro a i ripari si portasse della terra da far bastioni; & essendo ciò con prestezza molta stato fatto, la notte, che uene subito dopò la meza not te con tutte le legioni spedite & in ordine, lasciate dentro de' ripari del campo tutte le bagaglie, su l'apparire dell'alba, no ui pensando nulla i soldati, pre se quel luogo medesimo, nel quale haueua Mithridate, combattendo con Tria rio, hauuta la uittoria. Fe Cesare portar quiui tutta la materia da far bastioni del campo, & andarui gli schiani alauorare: accioche niun soldato si partisse dal lauoro; percioche una ualle, ch'era quiui assai profonda di no più larghezza che un miglio, partiua il campo de i nimici dal cominciato lauoro del capo di Cesare. Farnace all'apparire del nuouo giorno accortosi in un subito di questa cosa, mise tutte le sue genti in battaglia suor de i ripari del suo campo. Cesare uedendo questo anisana pin tosto, che ciò facessero per un certo lor nol gar costume di guerra essendo fia l'uno, e l'altro campo i luoghi cost strani e

difficili;







Nu. 343.

KK E

A Zela città di Ponto.

B Alloggiamento di Farnace.

C Alloggiamento di Cesare.

D Carrifalcati di Farnace.

E Essercito di Farnace.

F Sesta legione di soldati uecchi di Cesare nel corno destro.

G Corno sinistro.

H Legione in meZo l'essercito.

difficili; à ueramente per impedire l'opera da lui cominciata, accioche stessero maggior numero di soldati in arme; ò pure per una certa dimostratione d'un'ardire e fidanza del Re,acciò si paresse, che Farnace non difendesse quel luogo più co' ripari che con l'armi. La onde non perciò si sbigottì punto, si che egli messo in battaglia uno squadrone de' suoi auanti a' bastioni, non seguitasse di lauorare. Ma Farnace, ò ueramente spinto dalla felicità del luogo, ò pur mosso da gli auguri, & da osseruanza di religione, alle quai cose habbiamo poscia inteso costui essere stato ubidiente molto; ò ueramente che sapesse il pic ciol numero de i nostri soldati, che stauano in arme, hauendo creduto egli, che secondo il costume del lauorare d'ogni giorno, quella moltitudine grande di schiaui, che attendeuano al portare le cose da i bastioni, fossero soldati; ò pure anchora per la fidanza, che già lungo tempo haueua nell'essercito suo, che i luoghitenenti suoi si gloriauano hauer già fatto giornata con la xxy.legione; & perche oltre a ciò faceua pochissimo, ò niun coto dell'essercito nostro; il qua le sapeua essere stato già da lui rotto allhora, che n'era Capitano Domitio; riso lutosi di fare fatto d'arme, cominciò a scendere per la dirupata ualle. Cesare per alquanto si fe beffe della sciocca sua dimostratione, e del confortare, & mettere animo a i soldati in quel luogo, nel quale niun nimico, che fosse sauio sarebbe passato mai. Ma poi, che Farnace fra quel tempo con quel passo mede simo, col quale era smontato per uenire a combattere, cominciò a salire la ual le uer so un'aspro & malageuole colle, con l'essercito tutto in battaglia; Cesare mosso, dalla incredibile temerità, ò dal troppo ardire di costui, nè per esser col to improviso & in disordine, somentato punto; fe in un tempo levare i soldati dal lauoro, e comandò che prendessero l'armi; fe che le legioni si uenissero a opponere, & mise le genti in battaglia. Il subito timore di questa cosa arrecò à nostri non picciolo spauento. Non erano le compagnie anchora in battaglia a i luoghi loro, che le carrette del Re armate di falci, et altre armi, i soldati in sieme mescolati misero a sbaraglio. Tuttauia queste surono atterrate dal numero grande dell'armi tirate lor contra. K Erano queste seguitate dalla battaglia de' nimici, che alzando le grida s'attaccarono co' nostri, aiutati mol to dal sito naturale del luogo, ma molto più ancora dalla benignità de gli immortali Dei, iquali oltra, che si trouano presenti in tutti i casi delle guerre; si trouano sopra tutto a quelli, ne' quali non si puote gouernare con buon' ordine alcuna cosa. Essendosi già combattuto per buona pezza molto sieramente, ma più alle strette di uerso il destro corno, là doue s'era fermata la sestalegione di soldati uecchi & sperimentati; cominciò quiui hauer principio la uittoria, perche i nimici furono quiui ributtati giu per le uicine piagge. Col fauor poscia de i medesimi Dei, tutte le genti del Re di uerso il corno sinistro molto doppò furono sbaragliate e rotte, & ancho nel mezo della battaglia; e co quella facilità, che saledo s'erano presetate in luogo sinistro, et disa

Farnace religic so.

Farnace discende al fatto d'arme.

Spauento
a' Cefaria
ni.
Carrette
armate di
falci.

KK

Auuerti della benignità de gli Iddii. Vittoria de' Cesariani.

Fuga di Farnace.

Allegrezza di Cefare.

Camino di Cefare, e quello, che e, ife ce.
Stretto di Coffantinopoli.
Mithrida te Pergameno cie ato da Cefare Re di Bosforo.

Cesare in Italia.

uantaggiofo; così prestamente cacciate da'luoghi loro, rispetto alla malageuolezza del luogo, si trouauano a strano partito. E cosi essendo gran parte de sol dati morti, & gran parte mal capitati per la ruina de i loro stessi, quelli, che p la destrezza loro haueuano potuto fuggendo campare, gettate nodimeno uia l'armi, passati la ualle, e rimasi senz'arme no poteuano in que' luoghi alti far cosa ueruna di buono. Doue i nostri d'altra parte insuperbiti per la uittoria, non furono da sospetto ucruno ritenuti, sì che non salissero que' luoghi dirupa ti & difficili, & che oltre a ciò non assaltassero i ripari de'nimici. Mastando alla difesa del campo que' Cohorti di soldati, iquali Farnace u'haueua lasciati alla guardia; prefero fenza che ui correfse molto tempo il capo de' nimici. Far nace morti qualitutti, e fatti prigioni i suoi si suggi uia, accompagnato da pochi caualli solamente. E se non che l'attedere i nostri al saccheggiare gli allog giamenti de'nimici gli diede più libero il potersi fuggire, era dato uiuo nelle mani di Cesare. Ora Cesare già tante fiate uincitore prese di questa cosi satta uittoria incredibile allegrezza:poiche con tanta prestezza hauea condotto a fine una guerra cost grandezen era molto piùlieto anchora ripensando al subi to pericolo, poiche d'una difficilissima impresa gli era succeduta cosi ageuole la uittoria. Ora riceunta alla sua dinotione la pronincia di Ponto, & donato à soldati il bottino tutto, che s'era fatto delle cose del Re; egli il giorno dipoi caualtò via con tutti i caualli leggieri: & impose alla sesta legione, che partë do quindi se ne tornasse in Italia: per riceuer quiui secondo i meriti i premij & gli konori. Rimandò al paese loro tutte le genti, c'haueua hauute da Deiotaro, & lasciò in Ponto con Cecilio Vintiano due legioni. Et in tal guisa passando per la Gallogrecia, & per Bithinia se n'andò in Asia; e per tutte quelle prouincie nolle udire le liti & differenze, & fe leggi sopra i Prencipi & Re, e distribuì le città. Creò Re di Bosforo, che già era sotto l'Imperio di Farnace, Mithridate Pergameno; il quale come già scritto habbiamo, fu cagione, che l'impresa dello Egitto passasse felicemente, & con prestezza; nato di reale stir pe, & alleuato con creanze reali; percioche Mithridate Re di tutta l'Asia, rispetto alla nobiltà sua l'haueua seco condotto di Pergamo fanciulletto in cam po, & haueualo tenuto molti anni; & hauendo fermato quiui un Re amicissimo, uenne a far sicure, e guardate, le prouincie del popol Romano da'Re Barba ri er nimici suoi. Ad esso cocesse il principato della quarta parte del regno, & per le leggi di que' popoli, & per natural ragione, & per successione a lui dounta; & occupata, & posseduta pochi anni auanti da Deiotaro. Non si fermò nondimeno in alcun luogo più lungamente di quello, che la necessità delle discordie di Roma coportassero. E cost recate, & felicissimamente, & con mol ta prestezza le cose tutte a fine, se ne uenne in Italia molto più tosto, che alcuno non istimaua. Il fine de' Commentari della guerra Alessandrina.

COM-

## COMMENTARI DIC GIVLIO CESARE

DELLA GVERRA AFFRICANA

DI AVLO HIRCIO OVERO OPIO.



ESARB fatti ragioneuoli uiaggi, senza mai fermarsi punto pure un disolo; arriuò in Lilibeo alli x i x. di Decembre, et subito sè dimostratione di uoler montare in naue, non hauen do seco altro, che una legione di soldati nouellamente satti, & apena seicento cauai leggieri. Fermò la tenda sua sula riua del mare; di maniera, che ueniua ad esser percossa dal-

l'onde. E fè questo con questa intentione, che non ui hauesse alcuno, che potesse hauere speranza di punto d'indugio, & accioche tutti stessero apparecchiati a di per di, & hora per hora. Auuenne a punto in quel tempo, che rispetto alle tempeste, no si potè nauigare. Faceua nondimeno star sopra le naui la ciurma, & i soldati; & non lasciaua indietro occasione alcuna dell'andar uia; & massi mamente che gli era fatto intendere dalle genti di quel paese come gli esserciti de gli auuersary erano gradi, infinito il numero de caualli, quattro legioni del Re, gran numero d'armati alla leggiera, dieci legioni di Scipione, cento uenti Elefanti, & che oltre a ciò u'erano molte armate in mare; ma egli non perciò si spauentaua punto, nè meno mancaua d'animo, ò di speraza. V eniuansi in tanto ogni giorno accrescendo le naui lunghe, & quiui oltre a ciò ne concor reuano molte di quelle da carico, & ui si ragunauano molte legioni di nouelli soldati. Etra costoro ui fu la quinta legione di soldati ueterani, & uicino a due mila caualli. Raunate sei legioni, & due mila caualli, ciascuna legione secondo, che erastata prima ad arrivar quivi, era fatta montare sopra le naui lunghe, & la caualleria nelle naui da carico; & intal guisa fe passare auatila maggior parte delle naui, & comadò, che se n'andassero alla nolta dell'I sola Apeniana, laquale è lontana da Lilibeo & fermatosi quiui sè uendere in publico i beni d'alcuni. Quindi lasciò ad Allieno Commissario, ilquale staua al gouerno della Sicilia, gli ordini & le commissioni di quanto uoleua che intorno ad ogni cosa si facesse, Edi mettere in naue con prestezza il rimanente tutto dell'essercito. Lasciate queste commissioni montò in naue alli xxv i i di Decembre, & seguito subito l'altre naui. E cosi portato da un uento fermo so pra un ueloce legno, arriuò dopò il quarto giorno co alquate naui lughe là, do ue si scopriua all'incotro l'Affrica. Cociosia cosa che tutte l'altre nani da cari co, fuor che alcune poche andarono errado, cacciate da i ueti in diuersi luoghi.

Capo Po

Cefare fe ce porre il suo padiglione uicinissi mo al ma re.

Quinta le gione de' foldati di Cefare.

Ouero Paconia Pantalarea.

Allieno lasciato commissa rio da Ce sare. Coros. Napoli d'Affrica. Toulba.

Numero dell'effercito fceso in terra di Cesare.

Assedio di Cesare ad Adrumeto.

Lucio Planco uà a Cefare.

Parole di Confidio có un prigione di Cefare.

Passò con l'armata sua sotto Clupea, & quindi di là da Napoli: & oltre a | ciò si lasciò adietro molte terre er castelli non molto lungi dal mare. E poiche e' si su condotto ad Adrumeto là done erano le genti de gli aunersary alla guardia, delle quali era capo C. Considio; & Gn. Pisone con forse tre mila Mori, & con la caualleria di Adrumeto si scoperse di Clupea lungo la riua del mare. Quini fermatosi Cesare alquanto auanti al porto per fino a tanto, che fossero arrivate tutte l'altre navi, fe smontare in terra l'essercito. Il numero, che per allhora scese in terra, su di tre mila fanti, & di cento cinquanta caualli. E fatto qui in fermare il campo a fronte alla terra, senza fare alcun dispiacere, a persona, fermò quiui gli allo ggiamenti; & probibì a ciascuno l'andare a far preda. Gli huomini della terra in tanto hebbero di presente ripiene le mura d'armati, & in grosso numero si presentarono al porto a far difesa; di quelli che erano dentro, il numero era di due legioni. Cesare caualcando d'intorno alla terra, & riconosciuto il sito de'luoghi, se ne tornò al suo alloggiamento nel campo. Vi haueua alcuno, che al mancamen to di lui, & alla sua poca prudenza imputaua, che egli non hauesse dato a i capi, & gouernatori commissione d'alcun luogo certo, doue si douessero presentare; e che meno, si come era stato suo costume ne' passati tempi, non baueua dato loro i bollettini, accioche a coueneuol tempo poi, letti quelli, tutti uni uerfalmente n'andassero a un luogo fermo: ne s'era Cesare in ciò punto ingan nato, percioche e'dubitaua, che nella terra d'Africa non ui hauesse alcun porto, doue l'armate si potessero ritirare, che sosse al certo sicuro, che non ui scor ressero le genti nimiche; ma eglistaua attendendo, che la fortuna gli offerisse qualche occasione di dare a terra. Fra questo mezo L. Planco luogotenente andò da Cesare, & pregollo, che nolesse contentarsi, che è potesse andare a negotiare con Considio; per uedere, se potesse in alcun modo recarlo alle cose del douere. E così datagli di ciò la licenza, scrisse una lettera, & diedela a un prigione, che la portasse a Considio nella terra. Et subito che il prigione su quiui giunto, & che cominciò a uoler presentar la lettera a Considio, si come eli erastato imposto, auanti, che egli la uolesse prendere, d'onde uien questa? disse. Io (rispose il prigione) uengo da Cesare. Soggiunse Considio. Noi habbiamo un solo Imperadore in questi tempi del popolo Romano, e non più, che è Scipione: quindi comandò subito, che'l prigione in presenza sua fosse mortore la lettera cosi sigillata come era senza uolerla legger altramete diede a un sidato, che la portasse a Scipione. Poiche su passato un di, et una notte, che si trouauano sotto la terra, & che non haueuano anchora hauuto alcuna rispo sta da Considio, & che l'altre sue genti non ueniuano anchora, & non haueua molti caualli, & non haueua tanta gente, che fosse basteuole per dar l'assalto alla terra, et quelle crano di soldati nuoni; & non nolena a prima giunta, che i soldati suoi fossero offesi, & perche la terra era ben fornita, & guar

data of l'andare a dare l'assalto era difficile; o si diceua, come gran numero di caualleria ueniua in soccorso di que'di dentro; non giudicò, che fosse per alcuna ragione da fermarsi più qui per combatter la terra, accioche metre Cesare fosse in tal cosa occupato, non uenisse la caualleria de'nimici, ép lo to gliesse in mezo, & hauesse, assaltato da loro di dietro, a combatter con essi. E cosi uolendo muouere il campo, saltò in un subito fuor della terra un buon numero di soldati, & in un medesimo tempo fu inloro fauore a sorte la caualleria, la quale haueua mandata Iuba a prédere la paga; e presero tosto gli alloggiamenti, d'onde Cesare partendo haueua cominciato a marciare; et cominciarono a seguitare la retroguarda della sua battaglia. Ma subito che s'aunidero di questo i soldati legionari, secero alto, & la caualleria, come che fosse picciolo numero, si uoltò nondimeno ad affrontare arditamente il numero grande de caualli nimici. Ora egli auuenne quiui cosa da non credere quali, che manco di trenta cavalli Francesi costrinsero due mila cavalli Mori aritirarsigo gli diedero si fatta carica, che si suggirono dentro la terra. Poi che costoro furon ributtati, & cacciati dentro a'ripari, Cesare seguitò il suo già cominciato camino. E seguitando essi tutta uolta di fare il medesimo, che hora ueniuano seguitando i nostri, & hora eran di nuouo ributtati da nostri caualli nella terra; hauendo messe alquante compagnie di soldati uecchi, le quali egli hauea seco, nella coda della battaglia, & parte appresso della caualleria; cominciò a seguitare di marciare pian piano co gli altri. Et così qua to più si ueniuano allontanando alla terra, tanto ueniuano ad essere più lenti que'di Numidia uenire i nostri seguitando. Ora, mentre, ch'essi intal quisa marciauano, ueniuano dalle terre, & da'castelli gli ambasciadori a presentar sia Cesarezad offerirgli uittouaglia, & dire come erano pronti di far quanto che esso comadasse loro. E cosi egli quel giorno s'accapò sotto una terra detta Ruspino, che su apputo il primo di di Genaio. Mossesi poscia quindi, & arriuò sotto Leti città libera, et esenta. V sciron tosto gli ambasciadori della terra ad incotrarlo, et si offersero di voler fare molto voletieri, quato fosse il voler suo. Messi adunque i Capitani alle porte, & le guardie nella terra, accioche niun foldato u'entrasse dentro, à facesse dispiacere ad alcuno de'terrazzani; fè fare i loggiamenti poco lontano alla terra lungo la riua del mare. Arriuarono a sorte quiui le naui da carico, & alcune delle lunghe. L'altre (per quanto gli fu detto) erano state uedute, (non sapendo alcun certo luogo doue s'andassero)nauigare alla uolta di Utica. Cesare intanto non si ueniua scostando dal mare, e per cagione dell'andar le naui sen za saper doue, non passaua pe'luoghi di fraterra, & tutta la caualleria faceua star denero le naui, accioche (per quanto io stimo) non andassero scorrendo, & dando il guasto al paese: & fe portare dell'acqua dolce dentro le naui. Ora la ciurma,i quali erano usciti delle naui per andare a tor dell'acqua; assaltati in un subito da' caualli

Caualleria mãdata da Iuba-

Caualli leggieri Francesi animosi & ualoro

ambascia tori a Cesare.

Ruspina città do= ue si acca pò Cesare.

Biferca.

Prouedi= menti di Gefare. Lettere mandate da Cefare nell'Ifola di Sardi-gna.

C. Saluitio Crifpo. Ifola Cer cinna.

Sciocchezza di alcuni cit tadini Ro mani.

Letti. Saserna. Ruspina.

Sulpitio. Vatinio.

Mori, non ui pensando nulla i nostri, ne furon feriti molti con le frizze e alcuni ammazzati. Perche si stauano con caualli imboscati fra certe ualli, & usciuano in un tratto alla campagna, non già per cagione di uenirsi affrontan do alle strette da presso. Mandò in tanto Cesare molti con sue lettere nell'Isola di Sardigna, & nelle uicine prouincie, che subito lette le lettere ordinassero di mandargli gente, uittouaglia, & grano; & allegerite in parte dal peso loro le naui lunghe; mandò Rabirio Posshumio nella Sicilia a far quindi condurre altra uittouaglia. Comandò poscia, che fra quel mezo con dieci naui lunghe s'andasse cercando di quell'altre naui da carico, là doue erano scorse errando; & per cagione insiememente di tener sicuro da nimici il mare. Impose medesimamente a C. Salustio Crispo Pretore, che con parte delle naui se n'andasse uerso l'Isola Cercinna, tenuta da gli auuersary, perche haueua inteso, come u'era una quantità grande di grano. Et in tal guisa comandaua queste cose, & a ciascuno commetteua di sorte, che se fosse stato possibile, non s'arrecasse scusa ueruna, che fosse accettata; nè meno il dar di palle mettesse indugio. Hauendo egli intanto per uia di coloro, che s'erano fuggiti, & de'paesani altresi saputo lostato, nelquale si trouaua Scipione; & chi fossero quelli, che si trouassero con esso lui per far guerra contra esso, haueua loro compassione. Percioche Scipione gouernaua nella Prouincia d'Affrica la caualleria del Re. Et erano tali huomini incorsi in si grauc er. rore, & intatasciocchezza, che amauano molto meglio d'esser tributarii del Re, che stare in libertà co i loro cittadini nella patria loro, a godersi i lor beni. Mosse il campo alli tre di Gennaio, & hauendo lasciato alla guardia di Letti, sei Cohorti sotto il gouerno di Saserna; egli prese di nuovo la volta di Ruspina, d'onde il giorno dauanti era uenuto con tutto il rimanente dell'essercito; & fatte posar quiui tutte le bagaglie del campo, egli con le zenti spedite andò per le uille d'intorno a far provisione di grano, & faceua coman damento a i terrazzani, che douessero seguitarlo con tutti i carri, & con tutte le bestie da soma. E cosi trouata gran quantità di grano, se ne tornò a Ruspina. Oraiostimo, che e'facesse questo per cagione di non lasciare adietro le terre maritime sfinite, & per fornire i luoghi guardati, doue si potesse riparare l'armata. E lasciato quini P. Saserna fratello di quello, il quale egli haueua lasciato con una legione a Letti terra uicina; se portare dentro nella terra quella maggior quantità di legne, che si potè. Et egli uscito di Ruspina con sette Cohorti, i quali tolti dalle legioni de' soldati necchi, s'erano trouati nelle fattioni fatte nell'armata con Sulpitio, & con Vatinio; se n'andò al porto, che è due miglia lontano dalla terra. E quiui con quel numero di soldati sul tramontare del Sole entrò nell'armata, non sappiendo di ciò nulla alcuno dell'essercito; & ricercando ciascuno qual fosse stato il disegno del general loro, erano gli animi loro trauagliati da gran sospetto,

& dolore; percioche si uedeuano messi in terra con pochissimo numero di foldati, & quelli non usati nelle guerre, & non messi interra tutti, e contra esserciti grandi, & dinatione falsa & traditora, & contra caualleria senza numero; ne poteuano allhora conoscerenelle cose, che si uedeu no, ne piacere alcuno, ne meno aiuto o fauore nel consilio de i loro, se non solamente nella fronte, & nel uolto dell'Imperador loro, & nel suo uigore, & nella cera sua ridente, & marauigliosamente licta. Percioche e'dimo-Araua ueramente di fuori l'altezza, & la grandezza dell'animo suo. In lui si posauano gli huomini & di esso stauano contenti, & sperauano tutti, che ogni cosa col sapere di lui, & col gouerno fosse loro ageuole. Poiche Cesare su stato in naue una notte intera, cominciando già scoprirsi l'alba, & imbiancarsi il cielo, facendo egli forza di andare auanti, uide in un tratto comparir quiui quella parte delle naui, delle quali e'dubitaua, che erano andate scorrendo senza saper doue. Tosto che Cesare si fu di tal cosa auneduto, comandò, che prestamente tutti smontassero in terra, & che armati attendessero sopra il lito gli altri soldati, che allhora souragiugneuano. Riceutte dunque senza indugio le naui in porto, & le fanteric & la caualleria, altresi portate dall'armata; tornò di nuono sotto la terra detta Ruspina, e fermato quiui il campo, egli con trenta Cohorti di soldati sediti andò nia a far pronisione di grano. Ecco da quello, che su conosciuto qual fosse il disegno di Cesare, ch'egli haueua uoluto con l'armata ire in soccorso delle naui da carico traportate per mare errando, senza che inimicine potessero spiar nulla, accioche le naui sue non ui pensando, non si dessero per isuentura nell'armata de' nimici: & non haueua uoluto, che tal cosa sapessero i soldati lasciatida lui alle guardie: accioche per essere i suoi pochi, & inimici in gran numero, essi non mancassero d'animo. Essendo in tanto Cesare allontanatosi d'intorno a tre miglia dal campo, fu aunisato da coloro ch'eran iti a far la scoperta, e da i canalli stracorritori, come haueuano ueduto non molto quindi lontano il campo de' nimici: & eccoti, che all'hauer della nuoua si cominciò a ueder di lontano un gran poluerio leuarsi in aria. Cesare haunta questa puona, se subito chiamare a se tutta la caualleria, de' quali allhora non haueua il numero molto grande, & gli arcieri de i quali erano usciti seco pochi fuor del campo, & gli fè mettere in battaglia; si fè uenire dietro l'insegne pian piano, & egli andaua innanzi con alquanti armati: Ora poiche si cominciò a ueder d'appresso l'essercito nimico, comandò, che tutti i soldati s'armassero la testa, & che stessero pronti ad affrontarsi co' nimici: era il numero loro a punto di Coborti trenta, con quattro cento caualli, & arcieri. I nimici intanto, c'haueuano per loro capi Labieno con due Pacidi, si misero in battaglia con ordine di marauigliosa lunghezza, & non era la battaglia ri-

Asturia di Cesare

Ordini di Cesare .

Disegno di Cesare conosciu to.

Cesare auuisato della uenuta de'ni mici.

Labieno Capitano de'nimici Ordine de'soldati di Cesare

Prudéza di Cesare

Battaglia tra Cesare, & i ni= mici.

Prouedimento di Cesare.

ELL

Necessità de'soldati di Cesare

Parole di Labieno a foldati di Cefare piena di fanti a piedi, ma più tosto di caualleria & fra loro haueuano messo i N umidi armati alla leggiera, & gli arcieri a piedi; & eransi stretti di si fat ta maniera, che i soldati di Cesare uedendogli di lontano stimauano, che fosse ro tutti a piedi. Haueuano poi fatti gagliardi il destro e sinistro corno, con fer marui buoni squadroni di caualli. Fè Cesare intanto, de' suoi una battaglia semplice, nel modo a punto, che rispetto al poco numero de' soldati poteua; fe star dinanzi alla battaglia gli arcieri, & dal destro e sinistro corno mise all'incontro i caualli, & impose loro che uedessero in tutti i modi, che la caualle ria de' nimici per lo numero loro grande non gli togliessero in mezo; percioche esso stimana di donere nel fare la giornata uenire alle mani con la fanteria. Orassando l'una & l'altra parte aspettando, ne si rimouendo Cesare, e uedendo come doueua con picciolo numero de' suoi far fatto d'arme contra gran dissimo numero di nimici più tosto con arte, che con la forza; subito la caualle ria de nimici cominciò a uenirsi allargando, & abbracciare le colline uicine, e a uenire indebolendo la caualleria di Cesare, & ad apprestarsi di torgli in me 20. Poteuano mala geuolmente i caualli di Cesare stare a fronte alla moltitudi ne grande di costoro. Facendo intanto forza di dar dentro, le squadre del mezo, si fecero tosto auanti, saltando fuori di quell'ordinanza stretta gli armati alla leggiera di Numidia co' cauai leggieri, & tirarono i dardi, & freccie lo ro, tra'fanti delle legioni. Et essendo i soldati di Cesare mossi contra costoro; i lor caualli si ritirarono, ma la fanteria fra quel mezo staua loro a fronte, men trei caualli tornauano di nuouo correndo a soccorrere i loro. Ora accorgendosi Cesare, che da questo nuouo modo di combattere nel correre auanti sirom peua l'ordine de i suoi, perche, mentre i pedoni scorreuano seguitando, i caualli nimici lontano dall'insegne; restando scoperto il fianco della battaglia, erano da' soldati di N umidia uicini con le freccie feriti, e che i caualli nimici schifauano agenolmente nel correre il colpo dell'armi inhastate de' soldati; se per tutte le compagnie mandare una grida, che non ui hauesse alcun soldato che partisse dal suo luogo più lontano, che quattro braccia. L' Ora la caualleria di Labieno confidandosi nel numero grande, che erano, faceua forza di tor re in mezo i pochi caualli di Cesare. S'l picciolo squadrone de' caualli di Cesare stanchi per lo numero grande de' nimici, hauendo i caualli feriti si ueniuano a poco a poco ritirado; & i nimici allhora tuttauolta ueniuano più loro addosso. Ecosi trouandosi in un tempo tutti i seldati legionarii tolti in mezo, ele genti di Cesare ristrette a forza inbattaglia tonda, erano forzati, ributtati dentro certi ripari, a menar quiui le mani. Labieno caualcando con la testa disarmata, e scorrendo per la prima squadra, ueniua esfortando in un tempo i suoi, & chiamando talhora i soldati di Cesare, parlando loro in questa guisa. E perche sei tu cosi brauetto, ò soldato nouello? Ha egli costui fatto con le parole sue impazzare anchor noi? E u'ha pur condotto per Dio in

gran

Nu.350.

LL

A Soldati di Cesare, ch'erano trenta cohorti.

B Armati alla leggiera innanZi all'essercito.

C Caualli dugento, ch'eran nel destro corno di Cesare.

D Caualli dugento, ch'eran nelsinistro corno di Cesa-

E Fronte dell'essercito di Labieno.

F Corno destro della caualleria nimica.

G Corno sinistro della caualleria dell'essercito nimico.

H Essercito di Cesare messo in battaglia tonda con gli armati alla leggiera, Es la caualleria in mezo.

I Armati alla leggiera

K Soldati Legionarij di Cesare.

L Essercito di Labieno, che circondaua l'essercito di Cesare con caualleria, Esfanteria.













Na. 351.

MM

€.

A Fronte delle genti di Cesare, divise in due parti, che fugano i nimici.

B Essercito di Labieno separato dalle genti di Cesare, che sugge, cioè la caualleria, ch'erane' corni.

C Genti di Labieno, che fuggono, hauendo Cesare fat tala battaglia tonda, ouer quadrangolare.

gran pericolo, & io ui ho compassione. Disse allhora un soldato. Io Labie. no non son mica soldato nuouo, anzi che sono soldato uecchio, e della decima legione. Disse Labieno. Io non conosco già quiui l'insegne della decimalegione. Tu mi conoscerai, soggiunse allbora il soldato, testè. Et a un tratto gettò giù la celata, che haueua in capo, accioche egli lo potesse conoscere, e cosi sforzandosi di tirargli contra d'un pezzo d'arme con tutte le forze sue, diede a punto nel petto del cauallo, che gli staua all'incontro, & disse. Sappi Labieno, che colui, che cerca ferirti, è un foldato della decima legione. Bene è uero nondimeno che gli animi di tutti i soldati, & massimamente di que' nuoui, crano in gran timore & sospetto. Perchetutti guardauano uerso Cefare, ne faceuano più altro, che schiuare l'armi da' nimici tirate. Cesare intanto conosciuto il disegno de' nimici, comandò tosto, che la battaglia si dilungasse quanto maggiormente si potesse, hauendo satto riuoltare le compagnie l'una contraria all'altra sì, che l'una dopò l'altra si uenisse distendendo dinanzi all'insegne. M M Et in tal guisa & col destro corno, & col sinistro sparti per lo mezo la battaglia de'nimici. Et assaltando di dentro con la caualleria l'una parte cosi separata dall'altra, & fatto tirare da i pedoni l'armi, la ruppe e uoltò in fuga: & non iscorrendo per sospetto de gli inganni troppo auanti, si ritirò a' suoi. L'altra parte anchora de' caualli di Cesare, & delle fanterie fe questo medesimo. Fatte queste cose, & fatti da loro discostare i nimici afsai bene, & feritone molti, cominciò cosi in ordinanza come erano, a fargli ritirare uerfo i luoghi, che si quardauano per lui. Vennero intanto incontro a i loro per loro aiuto M. Petrcio, & Gn. Pisone con mille cento causi leggieri di Numidia eletti daloro, & con buon numero di si fatta sorte di fanteria; & gl'incontrarono nel uiaggio. Onde quelle compagnie ripreso animo & ardire, senza più temere, uoltando adietro i caualli cominciarono ad affrontare l'ultime compagnie de i soldati legionary, che si ueniuan ritirando, & impedir loro l'andare auanti si che non potessero ritirarsi al campo loro. Accortosi di ciò Cesare, sè tosto uoltar l'insegne contra costoro, & nel mezo di quel piano rappiccare la battaglia; uededo che i nimici teneuano nel combattere quel l'istessa maniera; e che non si ueniua quiui alle mani d'appresso; e che i caualli di Cesare, & l'altre bestie per lo fresco fastidio, & per la sete, per esser lan quidi, e pochi, & dalle riceunte ferite stanchi, dell'andar i nimici seguitando & del perseuerare, erano lenti troppo nel corso; & che già era uicina la se ra; comandò tosto alle compagnie & a i caualli tolti in mezo, che facessero uno sforzo grande, & che non si fermassero mai fino a tanto, che non hauesseroributtati i nimici di là dall'ultime colline, & che non gli hauessero uinti. E cosi dato il segno hauendo già i nimici cominciato a tirare l'armi loro al la stracca, & con poca diligenza; spinse subito auanti le compagnie, & la battaglia de i suoi; & hauendo senza alcuna fatica cacciati in un tempo i

Animolie tà d'un foldato di Cefare.

MM Gefare fa ritirare i nimici.

Soccorso giunto a i nimici.

Cesare di nuouo fa ritirare i nimici. Prigioni

Promesse di Labie-

Quello, che haue ua inteso Labieno.

Géti, che si trouaua no có La-bieno.

Giornata.

Cesare sa fortificare il capo.

nimici della campagna, & ributtatigli di là dal colle; trouato luogo a proposito; & quiui fermatisi alquanto, cosi come erano in battaglia, si uennero ritirando passo passo a i ripari del lor campo. Là onde i nimici così mal trattati, si uennero finalmente ritirando là doue i luoghi erano guardati per loro. Ora fatta questa fattione, & staccata questa battaglia, molti fuggiti del campo de gli auuersarii di più nationi; & oltre a ciò molti de i caualli loro, or anche de i fanti a piedi rimasero prigioni, da i quali s'intese quai fossero i disegni de i nimici; come esserano uenuti con animo, & con isforzo, che i soldati nuoni, & i pochi soldati legionary tranagliati dal nuono, & non più usato modo del combattere, con l'essempio di Curione telti in mezo da loro, fossero tutti tagliati a pezzi. Eche haueua detto Labieno nel parlamento fatto ai soldati, che era per mandare a uolta per uolta tanto numero di gente in soccorso a i suoi contra gli auuersary, che anchora mentre uenissero ferendo nella uittoria, stanchi dal combattere, resterebbono uinti, e sarcbbono superati da i suoi: che certa cosa era, ch'egli non haueua più credenza, che alcun di loro si potesse saluare. Percioche primieramente haue ua inteso come a Roma le legioni de i soldati necchi erano in disparere, & non uoleuano per niente passare in Affrica: perche poi hauendo già tre anni ritenuti i suoi soldati in Affrica seco secondo il costume, se gli haueua fatti fedeli, & haueua grandissimo essercito di soldati di Numidia in fauore, & gran quantità di cauai leggieri. Et oltre a ciò que caualli Tedeschi, & Fran cesi, che raccolti dell'essercito rotto di Pompeo, egli partendo da Brindesi baueua condotti seco. Quindi baueua messo insieme gente nata di schiaue, & di liberi, & di schiaui altresi solamente, & haueuagli dato l'arme, & insegnatogli a caualcare i caualli frenati. Haueua poscia seco le genti del Re, cento uenti Elefanti, & caualli senza numero. Oltra questi haueua legioni di più di dodicimila soldati, raccolti di più & diuerse nationi. Ora, Labieno infiammato da questa speranza, & ardire; con ottocento cauai leggicri Francesi & Tedeschi, & ottomila di Numidia senza freni; & accresciuto in suo fauore l'aiuto di Petreio di mille cento caualli, e di fanterie, & di armati alla leggiera quattro uolte tanti; con grosso numero d'arcieri, di frombolieri, & di balestrieri a cauallo; con tutte queste genti a di quattro di Gennaio, il terzo giorno dopò che egli fu arrivato in Affrica, fu fatta la giornata in una campagna pianissima, & spazzatissima, che durò dalla quinta hora del giorno per fino al tramontare del Sole. Petreio grauemente ferito in questa fattione si parti dalla battaglia. Cesare in tanto faceua con uie maggior diligenza fortificare il campo; rinforzaua le guardie accrescendo molto il numero delle genti; & faceua tirare una tela di bastioni dalla Città di Ruspina per sino al mare; & un'altra tela dal campo fin colà; affine di potere uie più sicuramente scor-

rere di quà alà, & che le genti potessero senza pericolo alcuno uenire in fauor suo. Faceua dalle naui portare al campo armi, & machine; armaua gran parte della ciurma dell'armata Francese, & della Rhodiana; & i soldati delle armate, gli faceua andare al campo, affine, che se possibil fosse nel medesimo modo, che gli auuersary frametteuano gli armati alla leggiera, si mettessero fra la sua caualleria: To hauendo condotto in campo gran nu mero d'arcieri dalle naui Ithirce, Soriane, & di qual si uoglia altra natione; andaua scorrendo, & riuedendo tutto l'essercito. Percioche haueua inteso come dopo'l terzo di da quello, nel quale era stata fatta la giornata, si ueniua aunicinando Scipione, & che ueniua per accozzare l'essercito suo eon quello di Labieno & di Petreio. Intendeuasi come il suo campo era d'otto legioni. & quattro milla caualli. Faceua Cefare ordinare fabriche & botteghe da lauora re d'armi:ordinaua, che si fabricassero saette, & armi da lanciare in gran nu mero; faceua far palle di piombo da tirare; metteua in ordine quantità di per tiche; spedina lettere & messi in Sicilia, che gli mandassero delle grati, & altre materie da fare de gli Arieti, perche nell'Affrica u'era di tai cose gran carestia. Che oltre a ciò gli mandassero del ferro, e del piombo. Consideraua medesimamente, come non si poteua seruire in Affrica d'altro grano, che di quello, ch'egli ui faceua condurre. Percioche l'anno passato no s'era quiui fatta la ricolta per cagione dello hauerui gli auuersary fatto gente: Onde i contadini & lauoratori prezzolati de i terreni erano diuenuti tutti soldati . Et oltre acciò gli auuersarii haueuano raunato il grano del paese tutto dell' Affrica in alcuni castelli forti & ben quardati, onde haueuano sfinito tutti que' paesi di grano; & le terre altresi, suor però, che alcune, le quali e' poteuano con tenerui dentro i presidu diffendere, haueuan fatto smantellare, & affatto spianare; haucuano oltre a ciò costretto d'esse gli habitatori a partirsene; e fat tigli andare fra i loro presidis; e le uille tutte erano abbandonate, & in esse s'era dato il guasto. Ora trouandosi Cesare in cosi fatta necessità & strettezza, andando quà, & là intorno a ciascuno, & piaceuolmente chiamandogli bauena raunato ne' luoghi guardati da lui alcuna quantità di grano, & era nel seruirsi di quello molto parco & ritenuto. Egli intanto andaua tutto di in torno riuedendo doue silauorana, & mettena altre compagnie in guardia, ri spetto al numero cost grande de' nimici. Fe Labieno portare i suoi feriti tutti (il numero de' quali era grandissimo) sopra de' carri ad Adrumeto. E fra que Ro tempo le naui da carico di Cesare errando per lo mare, scorreuano come perdute, non sapendo ne doue s'andassero, ne doue fosse il campo; & in ciascuna da molte scafe de gli auuersary, che l'andarono ad assaltare, fu messo soprail fuoco, & furon prese. Hauuta di tal cosa la nuoua Cesare, se stare l'armate d'intorno all'Isole, & a i porti vicini, assine che le vettovaglie potessero piu sicuramente uenire. Intanto M. Catone, ilquale si trouaua allhora al go

Scipione uentua p congiun-- gerfi con Labieno.

Penuria di grano.

Cura e prudenza di Cefarc.

Labieno fa portare i feriti ad Adrumeto Toulba. Biferta. catone ri prendeua il figliuolo di Popeo.

Prodezze di Popeo Magno.

Pompeo giouane entra nel Regno di Bogude.

Maiorica & Minorica.

Camino di Scipio ne.

tuerno di Vtica, non restaua mai di riprendere, & conmolte parole, e spesso Gn.Pompeo il figliuolo; dicendogli.Tuo padre, quando era nell'età, che sei tu hora, e che uedeua, che la Republica era mal trattata da certi cittadini teme rarii, go huomini ucramente scelerati; e che gli huomini da bene, ò ueramente erano fatti morire, ò cacciati in bando, & che loro era tolta la patria & la città; inalzato dalla gloria, e dalla grandezza dell'animo, effendo priuato & giouanetto, raccolte le genti, che si trouauano dell'essercito stato già di suo padre, rimise nella sua libertà l'Italia quasi atterrata, & cacciata interamen te al fondo, & la Romana città parimente. Et egli medesimo con l'armi in ma no riacquistò la Sicilia, l'Asfrica, la Numidia, & la Mauritania con maraui gliosa prestezza; o in tal guisa uenne a guadagnarsi quella dignità o quella grandezza, che è tra le genti chiarissima, et notissima, nel fare di cosi fatte cose: & cosigiouanetto & caualier Romano trionfo. Et egli non per le cosi gran cose fatte dal padre; ne meno per hauer acquistato una grandezza di ta ta eccellenza de' passati suoi;ne per tanti fauori & si gran seguito;ne per esse re ornato di tanta fama, si mosse mai a fare contra la sua Republica. E tu all'in contro, ornato della nobiltà di tuo padre, & della fua grandezza, & per te stesso altresi di grandezza d'animo, & di diligenza; non ti sforzi, & non cer chi i fauori, & seguito già di tuo padre, dall'aiuto richiesto a te, alla Republica, & a ciascun'huomo da bene, & ottimo cittadino? Tutto infiammato il giouanetto dalle parole di cosi fati buomo, e di tanta gravità, con trenta legni di più forti essendone quiui pochi che hauessero gli sproni; partendo da Vtica se n'andò in Mauritania, & entrò nel Regno di Bogude. E fattoui un essercito di due mila schiaui fatti liberi, parte de i quali erano disarmati, & parte ne haucuan l'armi; cominciò a marciare alla uolta d'una terra detta Ascuro, nella quale era già la guardia del Re. Accostandosi Pompeo, gli huomini del la terra hauendo atteso, che si facessero più uicini per fino a tanto, che si furono condotti alle porte & sotto le mura, saltando subito fuori, rotti i soldati di Pompeo, & ripieni d'alta paura, gli fecero ritirare alla uolta del mare, et entrare in naue. Et in tal guisa Gn. Pompeo il figliuolo rinscitagli male tale impresa, fe dare de' remi in acqua, nè uolle mai dare a terra da indi innanzi; e prese a nauigare alla volta dell'Isole Baleari. Scipione intanto con quell'es fercito, che poco fa dicemmo; lasciata buona guardia in Vtica, & andando auanti, sermò primieramente il campo sotto Adrumeto; quindi fermatosi in tal luogo pochi giorni, partendo la notte, si uenne a congiungere con gli esserciti di Petreio & di Labieno. Et hauendo fatto di tutti un campo solo, si fermarono lontano tre miglia. Giua in tanto la caualleria loro scorrendo d'intorno alle trincee di Cefare, & faceuano prigioni tutti coloro, i quali trouauano fuor de' ripari; usciti per cagione d'andar per acqua, ò per strame; si che faceuano star dentro a' bastioni tutti gli auersarii loro.La onde i

soldati di Cesare cominciarono a patire grauemente, perche non erano ancho ra uenute le uittouaglie ne della Sicilia, ne della Sardigna;ne poteuano l'armate rispetto alla stagion dell'anno andare scorrendo il mare senza pericolo: & essi no teneuano del paese d'Affrica maggiore spatio, che di sei miglia per ciascun uerso: onde patinano molto per mancamento di strame. Stretti da cost fatta necessità i soldati neterani, & i canalli anchora ignali, per mare, et per terra s'erano già trouati in molte querre, e bene spesso erano stati sbattuti da cotai pericoli, & da somigliante carestia; cogliendo su per la marina l'alga, & lauandola con aqua dolce, & mettendola cost dinanzi a' caualli affamati, manteneuano lor la uita. Mentre che le cose passauano in questa guisa il Re Iu basaputo in quante dissicultà Cesare si trouasse, & il picciolo numero delle se genti; non gindicò, che fosse da dargli tempo di riprender forza, or che le forze & ricchezze sue s'accrescessero. Messo dunque insteme un grosso esser cito di caualleria & di fanteria, uscito del Regno sollecitò l'andare in sauore de' suoi. Ora, fra questo tempo P. Sitio, c'y il Re Bogude accozzati gli esser citi loro, inteso come il Re Iuba s'era partito del Regno, si nennero con gli esserciti loro facendo al suo Regno uicini; & assaltando Cirtha città ricchissima di quel Regno, in pochi giorni combattendo la presero, & oltre a ciò due terre de' Gettuli, & trattando con essi d'accordo, e che douessero partirsi della terra & lasciarla uota, & non uolendo essi accettare tal con litione, suron poscia presi da loro, o prinati della nita. Quindi passando più adentro, non si restauano di molestare i contadi, & le terre. Onde Iuba intese queste cose essendo arrivato poco lontano da Scipione, & da' suoi Capitani, prese per parti to, che fosse molto il suo meglio di far per se, & soccorrere il suo Regno, che mentre andasse per soccorrere altri, egli cacciato del suo Regno, fosse poscia scacciato forse dall'una & dall'altra impresa. Et intal quisa si uenne riducen do alla uolta del suo paese, & menò seco ancora genti di Scipione in fauor suo, temendo di se stesso, & delle cose sue; e lasciati trenta Elefanti, se ne andò per dar soccorso al suo paese, & alle terre sue. Ora Cesare, perche della uenuta sua era fra quel mezo nato sospetto grande per tutta la prouincia, nè ui haueua alcuno che credesse che sosse uenuto egli,ma qualche Luogotenen te con l'essercito in Affrica, scritte più lettere le mandò per tutte le città del la Prouincia, affine, che fossero certi della uenuta sua. In tanto i gentilhuomini, & nobili si fuggiuano delle terre loro, & andauano nel campo di Cesare, & quini cominciarono a raccontare le crudeltà, & le stranezze de gli auuersarii suoi, & lamentarsi di ciò. Cesare mosso dalle lagrime loro, & da loro lamenti, essendosi da prima fermato nel campo doue baueun fato fare bastioni e ripari, al principio della state, messe insieme tutte le fanterie sue, & uenute in suo fauore, diterminò di affrontarsi con gli anuersarii suoi, & hauendo prestissimamente scrit-l

Sofferéza & accortezza de foldati di Cefare. cannucia

Iuba si moue co tra Cesare. Cirtha presa da P.Sitio.

Iubaritorna indietro.

Cesare di uulga la sua uenu ta.

cefare de libera de affaltare i nimiei. Danni fatti a diuerfi

Seipione fece ammaestrare gli Elefan

Virgilio Petronio.

to in Sicilia ad Allieno, & a Rabirio Postumio, & mandato loro le lettere per uia d'una fregata; fe saper loro, che quanto più tosto potessero senza metter punto di tempo, & posta da banda la scusa del uerno, & de' uenti, facessero passar da lui gli esserciti. Perchetutto il paese dell'Affrica andaua male, & era da' nimici suoi disfatto, & affatto rouinata. La onde se non si desse tosto soccorso a i consederati, non sarebbe più da indi innanzi securo, non che il pae se dell'Affrica dalle sceleranze loro, & da' loro inganni; ma non pure una casa,nelato alcuno doue si riparassero. Et egli haueua cosi gran fretta, & cosi era disideroso, che il giorno dopò quello, ch'egli spedì le lettere, e i mandati in Sicilia, diceua, che l'armata & l'essercito, indugiana già troppo a uenire, & baueua gli occhi & la mete riuolti interamete nel mare non meno la notte, che il giorno. Ma non dee già tal cosa arrecare meraviglia, percioche e' uede ua molto bene come si bruciauano le uille, si daua pel paese il guasto, si preda ua il bestiame, & si ammazzana; si rouinanano le terre e i castelli, & restana no abbandonati. Che i Signori delle città, ò ucramente erano fatti morire, ò eran tenuti prigioni, e i loro figliuoli erano menati in seruitù sotto nome di ostaggi. E, che non poteua, rispetto al poco numero delle genti, che haueua, dare alcuno aiuto, ò fauore a questi meschinelli, che ricorreuano a lui. Non restaua intanto, che esso non facesse continuamente lauorare i soldat, per esser citargli, & che non sacesse fortificare il campo, sartorri, e fossi, & che non sa bricasse de' moli nel mare. Disegnò intanto Scipione di fare ammaestrare gli Elefanti in questa guisa. Fe fare due battaglie di soldati, una d'huomini dalle frombole che fossero contra gli Elefanti, & che stessero appunto come se fosserostati gli auuersary loro, e che tirassero picciole pietre contra loro percoten dogli pella testa. Quindi fe fermare tutti gli Elefanti per ordine. Dopò loro fe poi stare l'altra sua battaglia, accioche ogn'hora che gli auuersary cominciassero a tirare que sassi, & che gli Elefanti spauentati si riuoltassero contra i loro, fossero di nuono dalla sua battaglia contirar loro de' sassi fatti contra i nimici riuoltare:ma tal cosa si faceua maluolentieri, & alla lenta. Perche gli Elefanti a pena per esser loro insegnato molti anni, & per esser per lungo uso ammaestrati, sogliono essere arditi di ciò; si menano nondimeno con ugual pericolo d'amendue le parti nelle fattioni. Ora, mentre l'uno e l'altro Capita no de gli efferciti si gouernaua di questa maniera sotto Ruspina, C. Virgilio Petronio, ilquale era al gouerno di Tasso città di mare, essendost accorto come alcune naui scappolate con la gente di Cesare sopra, andauano girando per lo mare fenza saper doue s'andassero, per non hauere alcun luogo certo, ne sapere doue fosse il campo; offertasigli questa occasione empi di soldati un nauilio manesco, mettendoui su de gli arcieri; & a questo aggiunse alcune scafe, & cominciò a correre dietro a ciascuna delle naui di Cesare; & bauen done assaltate alquante, & essendosi (ributtato & cacciato da loro) ritirato,

e non per questo restando di tentare; si diede perauentura in una naue, nella quale erano due giouani Spagnuoli chiamati amendue del nome di Tito, Coĥorti della quinta legione; il padre de' quali erastato da Cesare eletto nel Se nato, & con ess T. Labieno, uno de capitani della medesima legione, ilquale haueua già tenuto assediato M. Messala dentroldi Messina, & haueua appo lui fatto un parlamento ueramente seditiosissimo; & il medesimo haueua cercato, che si ritennessero & guardassero i danari, & gli ornamenti del trionfo di Cesare; onde per cosi fatte cagioni dubitaua di se medesimo. Questi, rimorden do la conscienza de' peccati suoi, sisforzò di persuadere a que' giouani, che non cercassero di combattere, e di resistere, e che si uolessero rendere a Virgilio.La onde essendo cosi presi condotti da Virgilio a Scipione furon consegna ti alle guardie, & il terzo giorno dipoi furon fatti morire. Et quando essi era no codotti al luogo, done doucuano lasciar la uita; dicesi, che Tito quello mag giore di età, chiese di gratia a que' capitani, che uolessero far prima morir lui, che'l fratello, & che ciò gli fu da loro agenolmente conceduto, & che in tal guisa gli fu tolta la uita. Le squadre intanto de' caualli, che soleuano stare alla guardia dauati a' bastioni del capo; tenutiui dall'uno, et dall'altro capo di quelli esscreiti, non restauano mai, che e' non si uenissero ogni di affrontando, & combattendo insieme. Et era molte uolte che i caualli Tedeschi, & Francesi di Labieno datasi la fede coni caualli di Cesare, ueniuano a parlamento tra loro. V enne fra questo mezo Labieno con parte della caualleria per combattere la città di Letti, nella quale era dentro alla guardia Saferna, con tre Cobortize cercò di entrarui dentro per forza; ma fu da que' che ui stauano al la difesa, perche la terra era fortissima, & ripiena di tutte l'armi necessarie, ageuolmente difesa, & senza pericolo alcuno. E perche la sua caualleria non si restaua di ciò far bene spesso, & essendosene una grossa squadra fermata per auuentura dinanzi alla porta, tirato con diligeza un colpo di balestra detta Scorpione, & ferito un Capitano, & gettatolo per terra, gli altri pieni di spauento si ritirarono alla uolta del campo. E da quel caso in poi non hebbe ro piu ardire di prensentarsi a tentar la terra. Usaua intanto Scipione di met ter quasi ogni giorno in battaglia le sue genti non più lontano da i ripari del campo, che trecento braccia; e confumando quini la maggior parte del giorno, se ne tornaua poscia a gli alloggiamenti. Et facendo questo bene spesso, e non uscendo alcuno fuor del campo di Cesare, nè si uenendo alcuno piu accostare alle sue genti; disprezzando la patienza di Cesare, cauate suori tutte le compagnie dell'essercito suo; & fatti fermare auanti alla battaglia Elefanti trenta con le torri su'l dosso, hauendo fatto distendere tutte le fanterie, & la caualleria quanto più possibile fosse, & in un tempo facendosi innanzi, si fermò quini nel piano, non molto discosto dal campo di Cesare. Cesare uedendo queste cose, comandò tosto, che que' soldati, i quali erano usciti fuori de' ripa-

Giouani fpagnuoli prefi da Virgilio.

I medefimi fatti morire.

Labieno ua per cobatter la città di Letti.

Scipione come gouernauale fue genti.

Quello, che coma dò Cefare Cefare pratichiffimo nel= l'arte del la guerra.

Nome & grādezza di Celare

Cefare fi mostrata timoro fo, e fanio.

Intente di Cefire ri, & quelli altresi, che erano andati a far delle legna, & per lo strame, e per fortificare i bastioni, con tutte quelle cose, che faceuano a tal cosa di mestiero, a poco a poco modestamente, or senza far tumulto, or senza paura alcuna finenissero ritirando, o si fermassero al lauoro. Quindi comando a quei caualli, ch'erano stati di quardia, che prendessero quel luogo per fino doue s'era no poco prima fermati, & stessero sin'a tanto, che giungesse a loro una dell'ar mi tirate da' nimici: doue, se pure e' si uenissero più accostando, si ritirassero dentro a' ripari, quanto più honoratamente fosse loro possibile. Impose a gli altri caualli ancora, che ciascuno si douesse trouare a' luoghi suoi pronto, & in arme. Ma queste cose non le comandaua egli in persona, stando sopra i bastioni a considerare il tutto; ma essendo pratichissimo nell'arte della guerra, & intendendola marauigliosamente; standosi a sedere nel suo padiglione, faceua comandare quanto e' uoleua che si facesse da coloro, iquali e' mandana ri uedendo, & che da' suoi erano mandati. Percioche e' consideraua, che se bene i nimici suoi haueuano in fauore il numero grandissimo delle genti; nondime no essendo stati spesse uolte rotti da lui, & messi in suga, & spauentati, era sta ta perdonata loro la uita, & gli errori commessi; onde per queste cagioni non harebbono mai per lo poco saper loro, & per lo rimor so della conscienza, tan ta fidanza di poter ottenere la nittoria, si che hauessero preso ardire d'assaltare il suo campo. Et oltre a ciò il nome suo, & la sua grandezza scemaua in gran parte l'ardire dell'essercito loro. Et appresso, i gran ripari del campo, & l'altezza del bastione, & la profondità de i fossi, & le nascoste punte di ferro acconcie quini maranigliosamente insieme, senza che ui fosse stato gen te alla difefa nietanano il passo a gli annersary. Hanena gran quantità di ba lestre & di dardi, & d'altre armi da difendere, che si sogliono in simili casi tenere apprestate per difesa. Et haueua egli fatto prouisione di queste, si per eser l'essercito suo picciolo, & si anchora di soldati nuoni. Et si dimostrana (al giudicio de i nimici) non già perche la forza, & paura loro gli hauesse da to trauaglio, ma piu tosto come saggio timoroso, & sauio. E non restaua per questa cagione, che non cauasse fuor de' ripari le sue genti; auuega che il numero loro fosse picciolo, & di soldati nuoni, che egli diffidasse della uittoria de' suoi;ma e' giudicaua, che sosse di grand'importanza di che qualità doues se esser questa uittoria. Perche, per dire il uero, egli stimaua, che a lui fosse uituperio, hauendo fatte cosi honoratamente, & contanta lode tante imprese, bauendo superati tanti esserciti, o acquistate tante o si famose & bonorate uittorie, che si slimasse, che combattendo con il rimanente 'delle gentianuer sarie, raccolte insieme dopò le riceunte rotte, hauesse haunto la nittoria sanguinosa. La onde haueua nell'animo suo fermato di sopportare la gloria, o il uantarsi, e far festa di costoro, per fino atanto, che nel secondo passuggio dell'armata arrivasse con essa qualche parte de i soldati delle legioni ueterane. Fermatosi intanto, si come babbiamo poco fa derto, Scipione alquanto in quel luogo, siche quasi si paresse che egli hauesse tenuto pochissi mo conto di Cefare; ridusse a poco a poco le sue genti ne' loggiamenti; e chia mato il parlamento, ragionò a lungo del terrore arrecato da lui all'effercito di Cesare, & della loro disperatione. Quindi confortati i suoi, promise loro di uolergli dare in breuissimo tempo la uittoria in mano. Cesare se di nuono tornare i soldati a lauorare, & non lasciò, per cagione delle munitioni e ripari, che non desse a' soldati nuoui delle fatiche assai. Si fuggiuano intantò del campo di Scipione ogni giorno i soldati di Nu nidia, & i Getuli, & parte di loro ne tornauano al Regno, & parte perche & esh, & i passati loro haue. uano già riceuuto benefici da C. Mario, & intendeuano come Cefare era di lui parente da lato di donna, passauano a schiera a schiera nel suo campo. Et eletti alcuni buomini del numero di questi scriuendo a' loro cittadini, et essor tandogli, che messo insieme buon numero di gente, difendessero loro, & le lor genti, & che non uolessero ubidire a' nimici, & auuersarii suoi, & a quanto comandassero loro; mandò uia con esse i primi, & più illustri, che fossero fra Getuli. Ora, mentre sotto Ruspinale cose passauano in questa guisa uennero ambasciadori dalla città di Acilla, città per ancora libera d'ogni intorno, a trouar Cesare, offerendosi pronti a ubidire, e far molto uolentieri quel tanto, che da esso fosse loro comandato; & richiedendelo & strettamente pregandolo d'una sol cosa, che mandasse loro gente in fauore, affine, che uie più suramente & più ageuolmente ciò far potessero; & ch'essi erano per aintarlo di grani, & the tette quelle cose, che gli facessero di bisogno. Cefare hauendo con agenolezza conceduto loro questo, & dato loro alla guardia C. Messo, ilquale era giàstato Edile: gli impose, che se n'andasse ad Acilla. Saputo questo Considio Longo, ilquale staua con due legioni, & settecento caualli alla guardia di Adrumeto; lasciata quiui parte delle sue genti si mosse prestamente alla uolta d'Acilla con otto Coborti. Messio spedito quel camino con molta prestezza, arrivò prima di lui ad Acilla con le sue compagnie. Ora essendosi presentato Considio alla Città con le sue genti, & auuedendosi come gia u'era dentro la guardia di Cesare; non hauendo ardire di mettersi con suo pericolo a tale impresa, non hauendo potuto rispetto al numero grande de gli huomini, far cosa ueruna; si ritirò tosto ad Adrumeto. Quindi a pochi giorni menando seco da Labieno alcune compagnie di caualli, accampatosi sotto Acilla, cominciò di nuouo a tenerla assediata. Arrino fra questo tempo a Cercinna C. Crispo Salustio, ilquale era stato mandato pochi giorni adietro, si come habbiamo poco fa dimostrato, da Cefare con l'armata. Alla cui uenuta C. Decio Questore, ilquale era quiui con la sua guardia commessario delle uittouaglie, trouato un picciolo legno, ui sali sopra, & dicdesi a suggire. Ora Salustio riceunto

Vanità di Scipione.

Soldari, che fug giuano dal cam po di Scipione.

ambascia tori di Acilla a Ce sare.

Confidio Longo.

C. Crispo Salustio arriu2 3 cercinna. Allieno Proconfo lo, quello, che operò

Soccorso giunto a Cesare.

Soldati Getuli mă datı nel că po di Cefare. Parole de' Getuli a Cefare.

Marco Ca tone le operationi che faceua. come Pretore da gli huomini di Cercinna, trouata quantità grande di grano, n'empitutte le naui da carico delle quali troud quiui gran numero & mandollo a Cesare nel campo. Fra questo mezo Allieno Proconsolo fe a Lilibeo montare su le naui la terza decima & la decima quarta legione, con ottocento caualli Francesi, mille fra frombolieri, & arcieri, & mandò a Cesare in Affrica la seconda mandata delle genti. Queste naui hauendo il uento fanore uole, arrivarono il quarto giorno a salvamento nel porto di Ruspina, là doue Cefare haueua già hauuto il campo. La onde Cefare allegratosi in un medesimo tempo per doppio piacere, & allegrezza, e scaricatosi al fine de pensieri l'animo per le genti uenute, & per l'hauuto grano, tolto uia da se ogni traua glio di mente, fe smontare in terra le legioni, & uolle, che i caualli usciti delle naui si rinfrescassero, & si ricreassero: perche il mare haueua dato loro fastidio; onde haueuano patito; gli altri soldati scesi, distribui pe' forti & pe' ripari. Ora molto per queste cose si marauigliaua Scipione, & scco i com= pagni suoi ch' erano con esso lui, & cercanano di sapere qual fosse la cagione, che C.Cesare, ilquale era sempre usato di molestare altrui, & prouocare al combattere, fosse cost in un subito mutato; & baueuano sospetto non esso lo facesse con qualche gran discorso & consiglio. Entrati dunque per lo suo tanto supportare in gran sospetto, mandarono tosto nel campo di Cesare due soldati Getuli, iquali per quanto giudicauano, erano loro fidatissimi: promettendo lo ro premy & offerte grandi, che n'andassero per ispie, come fuggiti del campo loro. Questi subito, che si furono condotti auanti a Cesare, domandarono di poter dire alcune cose senza pericolo alcuno: & essendogli stato ciò conceduto; Bene spesso dissero, d Imperatore grandissima parte de Getuli, perche siamo affettionati a C. Mario, & oltre a ciò tutti que' cittadini Romani, che si tronano nella quarta, e nella sesta legione, habbiamo uoluto passare a noi nel campo uostro; ma siamo stati sempre impediti dalla guardia de' caualli di Nu midia, si che non habbiamo mai possuto farlo senza pericolo. Ora, che noi habbiamo possuto, mandati da Scipione per ispie, ui siamo uenuti certissimamente uolentieri per cagione di poter considerare, e ueder molto bene, se uoi haueste per auentura fatto sare auanti a' uostri bastioni, ò fossi, ò altri inganni contra gli Elefanti: & per sapere altresi quai fossero i disegni uostri contra i me desimi animali, o quai siano gli apparecchi da uoi fatti per combattere, o riferire poscialoro il tutto. Cesare hauendo commendato molto costoro. co dato loro la paga, gli fe menare fra gli altri fuggiti nel suo campo, & quanto estibaueuano detto, si uenne prestamente a uerificare. Percioche il giorno seguente molti soldati di quelle legioni, che haueuano essi detto suggendo da Scipione passarono nel campo di Cesare. Mentre sotto Ruspina le cose passauano in tal guisa, M. Catone, ilquale era al gouerno di Vtica seguitaua di mettere ogni giorno insieme soldati, raccogliendo schiani faiti liberi,

O Villa, che non lasciò uedere a nimici la caualleria di Cesare.

P Essercito di Cesare messo in battaglia.

Q Caualleria di Cesare, che toglie in mezo quella di Scipione & di Labieno.





NN

A Ruspina città occupata da Cesare

B Porto di Ruspina.

C Trincee tirate dal porto alla città.

D Alloggiamento di Cesare fatto nel primo passaggio

in Africa.

E Trinceatirata dall'alloggiamento di Cesare alla città, acciò che potesse sbarcar gente, Esuettouaglia, non potendo essere impedito da'nimici.

F Alloggiamento di Scipione, Es di Labieno.

G Essercito di Cesare, che uà ad occupare il monte per farsi piu uicino a nimici.

H Torre ch'erasul detto monte.

I Trincea che tirò Cesare su per il monte, & dal monte alla città.

K Caualli posti da Cesare in guardia, quando ei face ua le dette trincee.

L Caualleria & fanteria di Scipione, c'haueuano occupato un colle non molto distante da Cesare.

M Essercito di Scipione messo in battaglia per disturbar Cesare, accioche non tirasse le trincee.

N Caualleria di Scipione per aiutare i suoi, che suggiuano.

Villa,

Affricani, & schiaui, & in somma qual si uoglia sorte d'huomini, purche fossero in età di portar arme, & gli mandaua nel campo sotto il gouerno di Scipione. Vennero in tanto a Cesare gli ambasciadori della città di Tisure, dentro della quale erano stati ridotti da gli, huomini d'Italia, che ui negotiauano, & da' lauoratori delle terre trecento mila moggi di grano, & gli mostrarono la quantità del grano, che appo loro si trouaua, & lo pregarono appresso, che uolesse mandarui la guardia assine, che con più securezza si guardasse il grano, & le genti sue. Cesare rese a costoro presenti molte gratie, & disse loro, che ui manderebbe tosto la guardia, & confortatigli con belle parole gli rimandò a i loro cittadini. Entrato intanto P. Sitio con l'essercito suo dentro a' consini della Mumidia, combattendo un Castello posto soura un monte in luogo forte, & ben guardato, nel quale il Re Iubahaueua satto portare del grano, & altre cose, che sogliono essere alla guerra necessarie, per cagione di far guerra; lo prese per forza.

N N Orapoiche Cefare nel secondo passaggio delle genti hebbe accresciu to l'essercito suo di due legioni di soldati necchi, di canalleria, & d'armati alla leggiera; comandò tosto, che si mandassero a Lilibeo sei naui da carico per portar quiui il rimanente dello essercito. Egli intanto alli x v 1 1.di Gennaio commandò, che tutte le spie e stracorridori si done sero al principio della notte presentare auanti alui. E cosinon ne sapendo nulla alcuno, nè meno sospettando di ciò persona, dopò la meza notte commandò che tutte le legioni si cauassero suori de' ripari del campo, & che seguitassero lui uerso la città di Ruspina, done esso tenne già la guardia, & che fula prima a darsi alla sua dinotione. Quindi passato ananti una picciola spiaggetta, canò fuori del campo le legioni della banda sinistra lungo la marina. E quiui la campagna di marauigliofa pianura di larghezza di quindici miglia, quiui ha un gran monte, che ha il nascimento suo nel mare, e non è molto alto, che fa quasi quiui la forma di un teatro. Sono sopra questo monte alcune colline di grande altezza, sopra di ciascuna delle quali erano fabricate certe torri, che scopriuano il paese d'intorno, e moito antiche, uicino all'ultima delle quali si fermò già la gente & la guardia di Scipione. Poi che Cesare su salito sopra il monte, che habbiamo dimostrato, cominciò a far fare sopra ciascuna di quelle colline un forte uicino alle torri, & auanti, che fosse passata una mez'hora, hebbe ciò fatto compiutamente. E poi che si troud poco lonta. no dall'ultima collina & dalla torre, che u'era, ch'era uicina al campo de gli auuersary, là doue ho dimostrato, che era la guardia, & la stanza di que' di Numidia; Cesare sermatosi alquanto, e considerato il sito naturale del luozo, messala canalleria in guardia; diede da fare alle legioni; comandò, che pel mezo del monte si prendesse a dirittura un braccio di esso; cominciando dal luogo, dous egli era giunto, per fino a quello d'ondes'era già par-

Ambascia dori di Tis dre nenna ti a Ce sare.

P.Sitio en tra ne'e o fini della Numidia.

S NN

Cefare co mãda che i foldati lo feguano uerfo la città di Ruspina.

Monte e qualità fua.

Forti fatti daCefare. Cefare eforta i fol dati che nó restino di lauora re.

Spagnuoli ottengo no il luogo coman dato da Cefare.

Villa mol to grande

Caualli di Numidia fuggo no.

Francesi e Tedeschi tagliati 2 pezzi.

Corpi di Francesi morti.

tito, & che si fortificasse. Tosto che Scipione e Labieno si furono di tal cosa accorti, cauando fuori tutta la caualleria, & messala in battaglia, scorsero auanti intorno a un miglio lontano alli ripari del campo loro. Quindi fecero fermare la battaglia delle fanterie manco di mezo miglio lontano dalle loro trincee. Cesare essortaux i suoi soldati, che non si restassero di lauorare, nè si muoueua punto per cazione delle genti de gli auuersary. Essendosi intanto accorto come fra i suoi ripari, et la battaglia de nimici non u'era luogo di maggior patio che di un miglio e mezo; & bauedo inteso come l'esfercito nimivo ueniua per impedire a' suoi soldati il lauorare, & per cacciargli da quel lauoro, & bisognandogli a forza leuare da l'opera le legioni, comandò tosto a un squadrone di Spagnuoli, che corressero al colle uicino, e che per forzane cacciassero la guardia, & prendessero il luogo; quindi co. mandò, che in soccorso loro ui corressero alquanti armati alla leggiera. Ora, costoro che furon così mandati assaltando in un tratto i soldati di Numidia, parte ne ferono pri zioni; diedero delle ferite a certi canalli, che si fuzgiuano, Fottenero il luogo. Tosto, che Labieno si auuide di questo, per poter con uie maggior prestezza soccorrere i suoi, leud della battaglia quasi che interamente lo squadrone de i caualli, ch'erano nel destro corno; & con essi si mosse per soccorrere i suoi, che rotti ueniuano suggendo. Ma non si tosto si fu Cesare auueduto, che Labieno s'era discostato molto dalla battaglia, che spin se auanti lo squadrone de caualli della banda manca della sua battaglia, assi ne diserrare a'nimici il passo.

Era su quella campagna doue si faceuan queste cose una uillata molto gran de, doue erano edificate quattro torri, che toglieuano a Labieno il poter nedere, & accorgersi come gli erano dalla caualleria di Cesare serrati i passi. Egli dunque non uide mai le squadre di Cesare prima, che quando senti, che i suoi erano assaltati, e feriti dalla banda di dietro. Onde Bunentati in un tempo per questa cagione i caualli di Numidia, si misero tutti a suggire dirittamente alla uolta del campo. I caualli Francesi & i Tedeschi. iquali erano restati assaltati dalla banda di sopra, & di dietro le spalle, gagliardamente resistendo suron tutti tagliati a pezzi. Si che tosto che i soldati delle legioni di Scipione, iquali stauano dinanzi al campo in battaglia; di tal cosa si auuidero, accecati dal sospetto, & dalla paura grande; cominciarono a fuggire per tutte le porte dentro a i ripari del loro campo. Ora, poiche Cesare, cacciato Scipione e le sue genti a forza del colle, & della campagna, & ributtato dentro a i ripari, hebbe fatto fo nare a raccolta; & hebbe ridotto dentro a' suoi ripari tutta la caualleria; spazzatala campagna, uide quiui marauigliosi corpi de' Francesi, & Tedeschi, parte de iquali haucuano partendo di Francia lui seguitato per la sua grandezza, & partetratti dal pagamento, & dalle offerte, s'erano

ad esso presentati, & alcuni che fatti prigioni nella giornata fatta con Curione, & campati haueuano, nel mantenere la fedeltà loro uoluto non meno dimostrarsi. Giaceuano quà e là per tutta quella campagna i maraui. gliosi corpi di costoro combattendo morti, si che arrecauano una maravigliosa mostra a' riguardanti. Dopò questa fattione, Cesare il di seguente cauò fuori le copagnie di tutti i luoghi, ne i quali erano le guardie, & mise tutte le sue genti in battaglia su quella campagna. Scipione essendo i suoi stati maltrattati morti e feriti, cominciò a starsi dentro ai ripari. Cesare con le genti cost com'erano in battaglia, si uenne pian piano lungo le radici del monte accostando a iripari, & già s'crano le legioni di Giulio appressate a manco d'un miglio ad Uzita città tenuta da Scipione, quando Scipione dubitando di non perder quella terra, d'onde l'essercito suo soleua hauer dell'acqua, & esser sounenuto d'ogn'altra cosa; fatte uscir fuor de iripari tutte le sue genti, & fatte di esse quattro battaglie, & secondo il costume suo fatto stare la prima di caualli per drittura, & framessiui Elefanti conletorri; uolle mouersi per ire a soccorrere gli armati. Veduta tal co. sa Cefare, giudicando che Scipione pronto di uenire alla giornata seco, andasse con animo fermo uerso quel luogo, che poco fa dicemmo; si fermò dinanzi allaterra: & con la terra uenne a tener difesolo squadrone del mezo. Quindi fe fermare il destro corno, & il sinistro anchora in luogo largo a fronte a i nimici uerso doue erano gli Elefanti. Ora, poiche Cesare fustato aspettando per fino al tramontar del Sole; uedendo che Scipione non ardiua di passare più auanti, che il luogo, doue s'era già fermato, e che più tosto cercaua di difendersi in quel luogo (quando pure gli fosse stato forza di uenire alle mani) che saltare in campagna a combatter più alle strette; non giudicò, che fosse bene di farsi più quel giorno nicino alla terra; perche haueua già inteso, come u'era gran gente di Numidia alla guardia, e che gli auuersarij haucuano la battaglia del mezo coperta dalla terra: Gintese come sarebbe molto difficile impresa di combattere in uno istesso tempo la terra, & nella campagna, in luogo disauantaggioso, e dal destro, & dal sinistro corno altresi; e massimamete, che i soldati crano stati sepre in arme dall'apparir dell'alba fino allhora, et erano anchora diziuni, et affatica ti. Fatte dunque ritirare le sue genti detro a i bastioni, si diliberò di sar alluga re il di seguere i ripari; si che si uenissero a far più uicini alla battaglia de i ni mici. Considio intanto ilquale teneua co le genti di Numidia, & di Getulia as sediata Acilla, et otto Cohorti di soldati pagati, che u'erano, doue si trouaua ca po C. Messochauedo lungamete tentato, et fatte molte gran prone et accostato spesso alle muramachine gradi, & essedoui stato in esse da quei della terra get tato sopra il fuoco;no ui facedo cosa buona,trauagliato nella mete dalla subita nuona haunta della fatta battaglia fra la canalleria ; fatto brufciare il grano

Vzita città tenuta da Scipio ne.

Pensiero & giudicio di Ce sare.

Cősidiosi parte dall'assedio di Acilla. Naue mã data da Allieno smarrita.

Galea pre fa dall'armata di Varo.

Parole di Varo.

Scipione.

Risposta de' prigio ni.

Prigioni priuati della uita.

che egli haucua nel campo che ue n'haucua gran quantità; & guastato il uino l'olio, & tutte l'altre cose, che si sogliono apprestare per lo ninere humano, si parti dall'assedio di Acilla done s'era fermato; e marciando nia per lo paese del Re Iuba, (dinise le sue genti con Scipione) si riparò dentro di Adrumeto. Vna naue in tanto della seconda mandata delle genti, che erano mandate della Sicilia da Allieno, sopra della quale era Q. Comminio, & L. Ticida caualier Romano, essendost smarrita dall'altre dell'armata, & portata dal uento alla città di Taffo; fu da Virgilio con alcune scafe, & piccioli legni affaltata & presa, & condotta a Scipione. Vn'altra galea anchora scorrendo smarrita dal l'altre, e dalla tempesta portata ad Egimuro, fu quiui presa dall'armata di Va ro, & di M.Ottauio, sopra della quale si trouauano molti soldati ueterani con un Capitano, & alquanti soldati nouelli, iquali tutti Varo, senza che fosse fatto dispiacere ueruno ad alcuno, mandò a Scipione. E gli dopò, che essi furono ar riuati da lui, e che si furono auanti al cospetto suo fermati; Io son certissimo, disse, che uoi no di uostro uolere, ma forzati dallo scelerato Imperator uostro, & per suo commandamento, andate contra ogni douere, Fragione perseguitando i cittadini, & gli huomini da bene: ora poi che la sorte ha uoluto, che ui siate datinelle man nostre, e nelle nostre sorze, se uolete difendere la Republi ca, & ciascuno ottimo cittadino, ilche douete fare in ogni modo, certa cosa è, che ui camperemo la uita, & sarete da noi ben pagati; fauellate dunque aper tamente qual sia l'animo uostro. Scipione hauuto cosi fatto rispetto, stimando per cosa certa, che costoro per lo benesicio lor fatto fossero per rendergli molte gratie, diede loro licenza di poter parlare. Di costoro il Capitano della decimaquarta legione. Io disse, ò Scipione ti ringratio sommamente per lo beneficio grande da te riceuuto. Non ti chiamo già Imperatore, poiche tu mi promet ti uolermi donar la uita, & faluarmi seruando le leggi della guerra; & io per auentura mi seruirei di questo beneficio, se non si aggiungesse ad esso una gra dissima sceleraggine. Io dunque anderò con l'armi in mano contra Cesare n.io Signore & Imperatore, sotto cui sono stato fatto Capitano, & contra l'esserci to suo, per la grandezza & uittorie del quale ho già combattuto più di tren tasei anni? Non sono già per far mai tal cosa; anzi che essorto te quanto più posso maggiormente, che ti tolga da questa impresa. E se non hai anchora prouate contra le genti, di cui tu combatta, bora ne puoi far la pruoua; prendi un poco delle tue compagnie di soldati un Cohorte intiero, & quello, che tu tieni migliore, & più brauo, & mandalo contra me; doue io d'altra parte non uò prender meco più che dieci soli de' miei soldati che tutieni nelle forze tue e non più, e uedendo il ualor nostro, conoscerai quanto tu dei sperare nell'essercito, che hai teco. Poiche questo Capitano hebbe cost animosamente contra l'o penione di Scipione in tal guifa parlato, acceso d'alto sdegno, & preso da dolor grande nell'animo suo, se cenno a i Capitani di quanto uoleua, che si facesse, e cosi sè tor la uita a quel Capitano dinanzi a' suoi piedi; quindi sè separare gli altri soldati neterani da i nonelli. Conducete un pò quà, disse egli, que sti buomini macchiati di cosi brutta sceleraggine, & ingrassati nelle occisioni de i cittadini. E cosi furonmenati fuori de' bastioni e priuati con moltistratu della uita. Comandò bene, che i nouelli soldati sossero spartiti fra quelle compa gnie delle legioni, e non uolle per niente, che nè Comminio; nè Ticida gli si con ducessero auanti. Cesare turbato di questa cosa sè uituperosamente cassare come poltroni per la loro negligenza coloro, iquali egli hauea fatto stare a Tas so alla quardia con le naui lunghe, accioche potessero andare a dar soccorso al le sue naui da carico, & alle lunghe parimente; & oltre acciò uolle, che hauessero un gravissimo bando adosso: Auenne quasi in quel medesimo tempo all'essercito di Cesare una cosa tale, che ad udirla non è da credere; che passato il se gno delle stelle dette Virgilie, cioè al cominciar del uerno, d'intorno alla muta della prima sentinella della notte, uenne in un subito una pioggia grandissi ma, con una grandine di sassi. Aggiungeuasi a questo gran danno, che Cesarc non come sole uano i passati Imperatori; usaua di tenere l'essercito suo al tempo del uerno alle stanze; ma uenendosi ogni terzo & quarto giorno più al nimico uicino accostando, & andando auanti, fortificaua il campo, e non poteua noi soldati attendendo a lauorare tutta uia, uedersi l'un l'altro. Haueua poscia trapportato di sorte l'essercito leuato della Sicilia, che non haueua permesso che si mettesse in naue oltra la persona del soldato, & l'armi sue, ne bagaglie ne ragazzi, ne di quelle cose altresi alcuna, delle quali i soldati si sogliono servire. E nell'Affrica poi non solamente non haueuano guadagnato co sa ueruna, ne meno d'alcuna s'erano proueduti; ma perche la carestia era gra de haueuano già finito di consumare interamente tutte quelle, che prima ha ueuano quadagnate. Onde da cosi fatte cose indeboliti molto, pochissimi di loro sistauano a riposarsi sotto le tende di pelli. Gli altri hauendo satte certe tende co'uestimenti loro; & copertele con canne & con coiame, sotto queste si staua no.Là onde nata quella subita pioggia & tal grandine; grauati dal peso; & dal le tenebre & acqua, tutti mal conci, & rouinati; & spenti i fochi nel più scuro della notte, & corrotte & guaste affatto tutte le cose da mangiare andauano quà & là errando per lo campo, & con le rotelle si copriuano il capo. Arsero per se medesime quell'istessa notte le pute dell'armi inhastate della quinta legione. Hauendo il Re Iuba in tanto hauuta la nuoua della fattione, che s'era fatta da i caualli di Scipione, & da esso chiamato per lettere, lasciato Sa bura suo luogotenente con parte dello effercito contra Sitio; uolendo egli andare con qualche gradezza, accioche l'effercito di Scipione restasse libero dal terrore di Cesare; uscito del regno suo contre legioni, co ottocento caualli fre nati, e con gran numero di caualli di Numidia alla sfrenata, & con fanteria di simile armatura, & con trenta Elefanti, se n'andò a trouare Scipione. Ora

Prouedimento di Cesare.

Pioggia e grandine di fassi nel campo di Cesare.

Incómodi di foldati di Ce fare.

Le punte delle hasti de' soldati di Cesare arsero. Soldati di Cefare ri pigliano ardire.

Cesare na marchian do per la cima del monte.

Disegno di Labicno. Valle per cui era bi sogno, che Cesare passale Aguato di Labieno.

Ignoratia di coloro che staua no nell'a guato.

poiche ei fu arriuato colà, doue egli era, fatto fermare in disparte il capo del Re, si pose con le genti che poco fa dissi, poco lontano da Scipione. Era nel capo di Cesare per fino allhora stato sempre gran terrore, & perche si attendeua la uenuta delle genti del Re, l'effercito suo staua con l'animo vie più sospeso & am biquo auanti, che fosse arrivato Iuba. Done poi che esso hebbe fermato il suo campo all'incontro di quello; facendo poco coto di quelle genti, cacciarono uia da loro ogni terrore. Et intal guisa con la presenza sua uenne a perdere tutta quella grandezza che haueua; mentre stana lontano. Quindi auuenne, che age uol cosa fu a ciascuno di conoscere, come per la uenuta del R e si accrebbe a Sei pione, e l'animo, e la speranza. Percioche quel giorno, che segui poi, mise in bat taglia con quella più bella mostra, che potè, tutte le sue genti & quelle del Re con Elefanti sessanta, cauandole fuori a squadra a squadra: & alquanto disco statosi da' suoi ripari, non si essendo però fermato intal guisa molto lungame te siritirò a gli alloggiamenti. Poiche Cesare si fu auneduto come quelli aiuti, che Scipione haueua aspettati gl'erano uenuti quasi tutti; e che non si poteua più metter tempo di far fatto d'arme; cominciò a marciare con l'essercito su per la cima del monte, e di far tirar le tele de bastioni in lungo, & fortisicare con trincec, & uenendo tutta uolta a farsi più uicino a Scipione, prende ua tutti i luoghi più alti.Gli auuer sari rifidando nel numero grande delle gen ti, prefero la collina, che era appresso, & in tal guisa gli uennero ad impedire il poter condursi più auanti. Haucua disegnato Labieno di prendere quella collina medesima, e perche e' si trouaua più uicino, era con molta più prestezza corso auanti. Vi haueua una ualle assai ben larga, e profonda & dirupata, e in fessi luoghi bauea certe rouine fatte a guisa di pelunche, laquale facena di mesticro, che sosse da Cesare passata auanti, che egli arriuasse alla collina, che esso uoleua pigliare; & di là dalla ualle u' cra un'oliueto antico con gli alberi molto spessi & intricati. Ora considerando Labieno, che se Cesare uoleua prender quelluogo, gli bisognaua di passar la ualle e l'oliueto, essendo molto ben pratico per que luoghi, si mise in aquato con parte della caualleria, er con gli armati alla leggiera: & oltre a ciò haueua fatto fermare dopò il monte & la collina la caualleria in luogo coperto: accioche ogn'hora, che egli hauesse all'improuiso assaltato i soldati delle legioni, i caualli si mostrassero di su il colle, affine che Cesare trauagliato da due cose, e cosi anche l'essercito suo, essendogli tolto ilpoter tornare in dietro, & il poter passare più auanti, colto nel mezo fosse quini tagliato a pezzi. Cesare mandata la caualleria innanzi, non sapendo nulla dell'imboscata, arrivato al luogo, coloro fuor di proposito non bene ofseruando, ò pure foordati delle commissioni date loro da Labieno, ò che pure hauessero sospetto, che que' caualli non gli malmenassero in que' fosfi, sciuano a poco a poco, & a uno, a uno suor di quella ripa, e prendeuano la uolta della cima del colle. I caualli di Cefare seguitandogli parte n'ammaz-

zarono, & parte ne presero uiui: quindi seguitarono di scorrere su per la collina, e cacciata quindi la guardia di Labieno, se ne feron padroni. Labieno con parte della caualleria si potè a pena suggendo saluare. Poiche i caualli hebbero fatta questa fattione, sparti Cesare il lauorare fra i soldati delle legioni, e fe fortificare il campo sopra quel colle, il quale egli haucua preso. Ordinò poscia, che si tirassero per lo mezo di quella campagna due tele di bassio ni dal suo campo maggiore all'incontro a punto della città di Uzita, laquale era posta nel piano fra il campo suo, & quello di Scipione, e teneuasi per Scipione, e di sorte diritte, che si conuenissero a punto col destro cantone & co'l sinistro della terra. Faceua egli fare tale opera in cost fatto modo, affine che ogni hora, che egli hauesse fatto più accostare le sue genti sotto la terra, & ha uesse cominciato a combatterla, fosse da ogni banda sicuro, co difeso da i suoi ripari si che non fosse poi (tolto in mezo dal numero grande de caualli nimici) forzato per sospetto leuarsi dall'impresa. Et oltre a ciò affine, che si potesse nie piu ageuolmente uenire a parlamento, e che se ui hauesse alcuno, che nolesse fuggirsi nel suo campo (laqual cosa per lo passato auueniua bene sesso co gra dissimo loro pericolo) potesse allhora farlo agenolmente & sicuro da ogni pericolo. Volle etiandio far pruoua, poiche ei s'era accostato più al campo nimico, se essi hauessero in animo di uenire al fatto d'arme ò nò. Azziungeuasi pa rimente all'altre cagioni questa, che il luogo quiui era molto basso, e ui si poteuano fare alquanti pozzi, percioche gli conueniua d'andar molto lontano p l'acqua, & trouauasene scarsamente. Oramentre i soldati delle legioni er no intenti a' lauori, che poco fa dicemmo, e parte delle genti loro stauano in batta glia dinăzi al lauoro a punto sotto a i nimici;i caualli Barbari 👉 gli armati alla leggiera ueniuano appiccando d'appresso leggieri scaramuccie. Et facen do Cesare ritirare uerso la sera alla uolta del capo le sue genti leuate dall'ope ra, Iuba, Scipione, e Labieno uennero con impeto ad affrontare i soldati delle legioni co tutta la caualleria, & armati alla leggiera. I caualli di Cefare ribut tati a forza da tutta quella gran caualleria, si ritirarono alquanto a dietro; ma bene auuenne altramente a gli auerfari, percioche Cefare fatte riuoltare le sue genti nel mezo del camino, diede tosto soccor so ai suoi caualli. Et i caual li allhora ripreso animo all'arriuare delle legioni, riuoltando i caualli contra quei di Numidia che ueniuano loro sieramente addosso senz'ordine & spars, diedero conimpeto dentro, e feritigli glitributarono a forza uerfo il capo del Re, e molti ne privaron della vita. E se no fosse stato che la sopravegnete notte impedì la battaglia, & che la poluere gettata dal soffiare de'ueti, offendeua la uifta d'ognuno, certa cosa è, che Iuba e Labieno eran presi, & dati nelle forze di Cesare, e tutta la caualleria con gli armati alla leggiera crano affatto spë l ti, che no ue ne sarchbe restato pur uno. Si suggirono intato della quarta e sesta legiõe di Scipiõe tati soldati, che no è cosa credibile; parte nel capo di Cesare e

Cesare sa fortificareil capo sopra il colle da lui preso

Intéto di Cesare.

Scaramuc

Iuba eSci pione eLa bieno affrótano le legioni di Cesare.

Valore de i Cesariani.

Soldati fuggono da Scipio ne. Legioni uenute a Cefare.

Parlamëto di Cefare a foldati.

Capitani cassi da Cesare.

Tito Allieno. M.Tirone e Caio Clusiano.

parte uerso quel paese, che poteua ciascuno. I caualli anchora, che erano già stati di Curione, diffidandosi di Scipione, & dell'effercito suo, passauano in buon numero anch' essi nel medesimo luogo. Mentre i Capitani dell'uno & dell'altro campo si gouernauano di questa maniera d'intorno ad Uzita, uenute per mare di Sicilia due legioni, la nona & la decima, su le naui da cari co, poiche furono arrivate non molto lontano dal porto di Ruspina, hauendo uedute le naui di Cesare le quali stauano alla guardia uicino a Tasso, dubitan do di non si dare nell'armata de gli auuersari, che fossero fermati quiui, come in aquato, algaron le uele scioccamete in alto, e lungamente sbattuti mol to, arrivaron finalmente a Cefare, molti giorni di poi mal condotti dalla sete, & dal mancamento delle cose necessarie. Messe queste legioni interraricordandosi della licentiosa uita di soldato, che teneuano già in Italia, & delle prede & bottini d'alcuni huomini, Cesare hora offertaglisene una picciola cagione, che Auieno Cohorte de' soldati della decima legione haueua preso per se solo & per la sua famiglia, & per le sue bestie una naue, e che non haueua leuato pur un soldato solo di Sicilia: fatti chiamare a se il seguente gior no i Cohorti di tutte le legioni, & i Capitani anchora, di luogo rilenato. Io uorrei certissimamente, disse, & sopramodo desidererei, che gli huomini hauessero posto una uolta fine all'importunità loro, & alla troppa libertà, & hauessero hauuto rispetto alla mia piaceuolezza, alla modestia, & patienza mia. Ma perche non tengono per se alcuna regola ne termine alcuno, accioche gli altri predendo da loro l'essempio non tengano cosi fatto modo di ui uere, io medesimo sarò quello, che come è costume di soldato, ne darò l'ammae stramento. Perche tu, ò C. Auieno operasti di far leuare su in Italia soldati del popolo Romano contra la Republica; & facesti molte prede e rubbamenti per le terre, che riconoscono il Romano Imperio; e perche fosti dannoso a me & alla Republica, & hai portato nella tua naue in cambio de' soldati la famigliatua, & i tuoi bestiami, si che la Republica nel tempo de i suoi bisogni non si può seruire nè dell'ufficio tuo, nè de' tuoi soldati; per queste cagioni per tuo uituperio ti casso dell'essercito mio, e ti comando che hoggi ti parta del l'Affrica, & ti discosti quanto più lontano tu puoi. Casso medesimamente del mio campo te A. Fonteo, perche tu sei stato Cohorte di soldati, scandaloso e e ditioso, & anche cattino cittadino. Giudico poi, che uoi, ò T. Allieno M. Tirone, e C. Clusiano, che sete stati eletti al grado nell'essercito mio non per lo ua lore, & uirtù uostra, ma per beneficio; e ui sete portati di sorte, che no sete sta tinebraui,ne ualorosi nelle guerre,ne buoni nelli pace, ò d'utile alcuno, & hauete maggiormente cercato le seditioni, e solleuamenti de i soldati dell'Im peratore de gl'auersarij nostri, che la modestia & il rispetto, non siate degni d'essere più ufficiali nel mio campo, e cosi ui dò licenza, facendoui intendere, che quanto più potete, u'allontanate dall' Affrica. Et cosi gli diede a i

Capitani; e non hauendo ueluto dare in compagnia di ciascun di loro, che un solo seruitore, uolle, che separatamente fossero fatti montare in naue. Quei Getuli fuggiti intato, i quali si come habbiamo già detto poco adietro, erano stati mandati da Cesarc con lettere & commissioni, arrivarono a i loro cittadini, i quali ageuolmente mossi dalla costoro auttorità, & in nome di Cesare persuasi, si ribellarono al Re Iuba, & prese prestamente l'armi, non hebbero sospetto alcuno di muouersi contra del loro Re. Intesa questa cosa Iuba hauendo da fare in tre guerre, stretto dal bisogno grande, mandò tre Co borti di quei soldati, iquali egli haueua menati contra Cesare ne' confini del suo Regno, pche stessero quiui alla difesa di quei luoghi contra i Getuli. Ora, Cesare recate a fine le due tele di bastioni, & tiratele tanto innanzi, quanto non ui potesse arrivare un'arme tirata dalla terra, fè fortificare il campo; & bauendo dalla banda dinanzi del campo messo i balestrieri, & archi spessi a punto all'incontro alla terra, non restaua di leuar le difese di su le mura; con dar loro spauento: & fe fermar quini cinque legioni, lequali ui condusse dal campo più alto. Là onde offertasigli questa facultà, i più nobili & illustri, & quelli, che ui erano più conosciuti, domandauano di uedere gli amici & parenti loro, & parlar loro: & cosi ueniuano fra loro a parlamento. Egià Cefare sapeua molto bene quanto fosse utile & gioueuole tal cosa. Percioche i piùnobili Getuli, che fossero fra la canalleria del Re, & i Capitani de i caualli, i padri de' quali erano stati già soldati sotto Mario, & haucuano da lui dopò la uittoria di Silla per gratia sua hauuto in dono il paese & confini: & erano stati dati sotto la potestà del Re Hiensale; presa l'occasione in tempo di notte co'lumi accesi ne passarono intorno a mille co'loro caualli & saccomanni nel campo di Cesare; il quale era posto nella campagna uicino a Uzi ta. Si che tosto che Scipione, & quelli, ch'erano seco, hebbero ciò saputo, baue do una si fatta perdita dato loro disturbo, uidero quasi in quell'istesso tempo M. Aquinio, che ragionaua con C. Saferna. Mandò, dicendo, Scipione ad Aqui nio, che non era cosa punto conueneuole, che esso facesse parlamento con gli auuersari. Tornando nondimeno il messo a riferire quanto egli gli haueua detto, e dicendogli, che egli attendesse a fare altro se unlesse; su poi mandato quiui dal Re Iuba un corrière, che gli dicesse, udendo ciò Saserna, il Re ti comanda, che tuti leui da questo ragionamento. Intejo questo, temendo si partì, & ubidì a quanto gli comandana il Re. Hora molto mi maraniglio, che auuenisse un caso somigliante a un Cittadino Romano, & a uno, che haueua ri ceunto dal popolo Romano honori e gradi; e che essendo la patria sua libera, e i suoi beni tutti salui, fosse più tosto ubidiente a Iuba huomo di natione Bar bara, che uolesse ubidire al mandato di Scipione, ò che uolesse più tosto essendo stati morti i cittadini di quella medesima fattione, ritornar saluo. Arreca mi etiandio marauiglia non picciola il superbissimo atto di Iuba non gid uer-

Genti ribellate a Iuba.

Parlamen to tra l'un campo e l'altro.

Getuli passano nel capo di Cesare.

Aquinio ragiona con Safer na.

Auerti.

Arrogantia di Iuba. Giuba su perbissio mo &igno rătissimo

Auedimé to di Cesare.

Ordine della battaglia di Scipione.

Difegno di Scipio-

so M. Aquinio huomo poco nobile, & Senatore di poco coto, ma bene uerso Sci pione huomo della casa, che era, & di tata gradezza & cosi honorato. Concio fosse cosa, che essendo usato Scipione di portar sempre indosso auati, che il Re uenisse, la ueste di porpora, dicesi, che Iuba trattò co esso, che non bisognaua, che egli usasse di portare quella medesima sorte di uesti, che portaua egli. Là onde sè si,che Scipioe cominciò a ir nestito di biaco, et ubidina a Iuba huomo ueramete superbissimo, Fignoratissimo. Il seguete giorno cauaron poi fuor di tutti i capi tutte le geti d'ognuno, e trouato un certo luogo molto rileuato no molto lotano dal capo di Cesare, misero quiui le geti tutte in battaglia, & qui ui si fermarono. Cesare d'altra parte cauò fuori anch'egli le sue genti, gordi natele prestissimamete, si fermò dinazi a suoi ripari, che erano nella capagna, giudicado risolutamete fra se, che gli annersarij suoi phanere cost gradi esser citi, & le geti del Re in fauore & essere usciti con tata prontezza, fossero p dar detro prima di lui op uenirsi accostado; e caualcado quà o là plo capo a mettere animo a i soldati delle legioni, dato il segno staua attendendo, che i nimici si mouessero a dar detro. Perche no senza razioneuole cazione e'no si discostana troppo da' suoi ripari, pche nella terra di Vzita, che si tenena p Sci pione u'erano copagnie in arme. Bene è uero che all'incontro della terra staua uolto il destro corno della sua battaglia. Et egli dubitana, che se fosse scorso auanti, non fossero saltati fuori que della terra, & assaltandolo per fianco, no lo rompessero. Lo ritenne oltre a ciò quest'altra cagione anchora, percioche dinanzi alla battaglia di Scipione ui haueua un luogo molt'alto & difficile, il quale ei giudicaua, che douesse impedire i suoi di potere correre innanzi. Io non giudico già, che sia da lasciare adietro il modo, nel quale amendue gli essercitistauano ordinati. Hauca Scipione ordinata la battaglia di questa ma niera. Haueua messo alla testa le sue legioni e quelle di Iuba, e di poi i soldati di Numidia nella battaglia da soccorrere, ristretti si fattamente, & per lun zhezza dirizzati, che di lontano pareua a i soldati delle legioni, che la battaglia fosse semplice solamente. Bene è uero, che si stimaua, che di uerso le corna fosse doppia; haueua nel destro e nel sinistro corno parimente messo gli Elefanti l'un dall'altro con pari distanza separati. Haneua poscia dopò gli Elefanti messo gli armati alla leggiera, et gli aiuti uenuti di Numidia; hauea messo nel suo destro corno tutti i caualli frenati, percioche la terra di Vzita serraua il smistro, ne ui hauca quiui luogo di tanto spatio, che ui si potesse ma neigiar la caualleria: et per cosi fatta cagione hauea messo all'incontro della destra parte quei di Numidia co infinito numero di armati alla leggiera: framessoui lo spatio di un miglio ò circa; & più tosto gli hauea fatti accostare al cominciar del mote, & spingeuagli auanti lontano dalle sue genti, et da quelle de gli anuersary anchora. Faceua questo egli con un cotale disegno, che ogn'hora, che le due battaglie si fossero affrotate insieme, nel cominciarsi a me R Seconda battaglia delle prime legioni co-foldati nouelli.

S Terza squadra de' Triary nel corno sinistro.

T Caualleria di Cesare nel corno sinistro congli armati alla leggiera fra i caualli.

V Quinta legione per aiuto de' caualli.

X Vzita città tenuta da Scipione.

Y Alloggiamento di Cesare su'l monte.

Z Trincee di Cesare, che s'uniuano con la città.

AA Alloggiamento secondo di Cesare presso la città d'Vzita.





A Fronte dell'essercito di Scipione, doue erano le sue le gioni, es quelli di Iuba.

B Soldati di Numidia nella battaglia da soccorrere.

C Elefanti nel destro corno.

D Elefanti nel sinistro corno.

E Armati alla leggiera, Saiuti uenuti di Numidia, messi nel destro corno dietro a gli Elefanti.

F Armati alla leggiera,& aiuti di Numidia, messi

nel corno sinistro a gli Elefanti.

G Caualli frenati, messi nel destro corno: percioche la città d'Vzita serraua il sinistro.

H Caualleria di Scipione, lontana un miglio dall'esser

cito per torre in meZo Cesare.

I Armati alla leggiera per lo medesimo effetto.

K Legione nona, Es settima di Cesare nel corno sinistro del suo essercito.

L Legione trentesima.

M La uent esima non a legione.

N LaterZadecima.

O La quarta decima.

P La uentesima ottaua.

Q Lauentesima sesta.

Seconda

nar le mani; la sua caualleria uenendo alquato di lotano all'improviso, per essere gran numero, serrasse l'essercito di Cesare, & ognihora che sosse sbaragliato, ferissero i soldati con le frezze. E tale fu quel giorno la memoria del combattere di Scipione. Ora la battaglia di Cesare era ordinata in questa gui sa, per cominciare dal corno suo sinistro, e uenire al destro. Mise la nona legio ne e la settima nel sinistro corno. Mise nel mezo della battaglia la trentesima; la uentesimanona, la terzadecima, la quartadecima, la uentesimaottana, es la uentesimasesta. O O Et baueua messo poi esso destro corno, che era la seconda battaglia quasi che attaccato a i Coborti di quelle legioni. Haueuaui olere a ciò aggiunto alcune legioni di foldati nouelli. Haueua poscia fermato la terza squadra nel corno suo sinistro, & l'haueua distesa per sino al mezo della legione della sua battaglia, & l'hauea di maniera tale ordinate, che'l corno suo sinistro era di tre ordini. Haueua ciò fatto, che'l destro suo siaco era aiutato molto da suoi ripari. S'affaticaua poi che il sinistro potesse resistere al numero grande della caualleria de'nimici, & haueua fermata quiui tutta la sua caualleria; e perche non haueua in essa una gran fede, haueua ordinato, che la quinta legione douesse correre in fauore de i caualli, e fra essa caualle ria haueua messo gli armati alla leggiera. Haueua posti dinersamente quà e là in luoghi fermi gli arcieri, e massimamente nelle corna della battaglia. Et cosi amendue gli esserciti messi di tal maniera in battaglia, non essendo divisi l'un dall'altro da maggiore spatio che di trecento passi(ilche non era perauen tura mai pe'tempi passati altre uolte auuenuto) slettero fermi, che non si uen ne al menar delle mani, dalla mattina per fino a hore dieci del giorno. Ora ha uendo già cominciato Cesare a far ritirare l'essercito suo dentro a'ripari, tut ta la caualleria di là de' Numidi & Getuli, senza freni, cominciò in un subito di uerso la mandritta a muouersi, & a presentarsipiù sotto l'capo di Cesare, che era su nel colle. Stauano bene fermi ne i lati loro i caualli frenati di Labieno, et teneuano le legioni più distese et impedite; et allbora saltado in un të po auati parte della caualleria di Cesare, seza che gli fosse stato comesso, et te merariamete; et scorredo troppo auati; passati di là da una palude, no potero no essedo pochi, stare a frote al numero grade de i nimici; et abbadonati da gli armati alla leggiera, et ributtati et riceunte di molte ferite co pdita d'uno de' caualli, et co molti feriti, et morti uetisei de gli armati alla leggiera, fuggedo siritirarono a'loro. Scipione pla fattione prosperamete succedutagli tra caual li allegromolto, ridusse la notte tutte le sue geti a gli alloggiamenti. Ma la Fortuna no hauca diliberato di cocedere a quei guerrieri questa allegrezza p ferma. Percioche il giorno, che seguì poi, Cesare madado parte della sua caual leria a Lettipcagione di prouedere del grano, et hauendo pel uiaggio assaltati intorno a cento caualli di quei di Numidia, & Getuli, che scorreuano predando senza che essi ui pensassero nulla; parte ne amazz arono, & par-

Ordine della battaglia di Cesare.

6

Auerti.

Auerti prudenza di Celare

La caualleria de Numidia e de Getu li fi moue

Temerità di alcuna parte della caualle ria di Ceafare.

Fortuna nimica a Scipione. Ripari di Cefare e di Scipione.

Varo mo ue la sua armata.

Q.Aquila mandato in Adrumeto.

Prodezze nauali di Varo.

Cesare uà a Letti.

Varo fug ge sopragiuto dalla psona di Cesare

te ne fecero prigioni. Non si restaua punto fra questo mezo Cesare di cauare ogni al le legioni in campagna e di far lauorare de i ripari, & di tirare per lo mezo della campagna i bastioni e'l fosso, & d'impedire a i nimici le strade di potere andare ogni giorno scorrendo. E Scipione d'altra parte faceua anch'egli far de' ripari all'incontro, e cercaua quanto più poteua di salire sopra la cima del monte, per non esserne cacciato da Cesare. Et in tal quisa amendue i Capitani erano parimente occupati nel far lauorare, & pure nondimeno si faceuano ogni di delle fattioni fra i caualli. Hauendo intanto V aro saputo come la settima & ottana legione erano di Sicilia arrinate, canò subitament e fuori l'armata, laquale egli per cagion del uerno hauea già fatto fermare a V tica, e quiui riempì i legni di Getuli a remare, & di foldati usi a combattere in mare; quindi scostatosi da V tica per mettersi in agguato, arriuò con cinqua tacinque naui ad Adrumeto; ne sapendo Cesare alcuna cosa della uenuta sua, mandò L.Cispio alla uolta di Tasso con una armata di uentisette naui, che si ser masse quiui per sicurezza delle sue uittouaglie. Mandò medesimamente Q. Aquila ad Adrumeto con tredeci naui lunghe per la medesima cagione. Ar riuò prestissimamente Cispio colà, doue egli era stato madato: ma Aquila sbat tuto dalla tempesta grande, no pote mai passare un monte, che sporgeua in ma re; & abbattutosi in un certo canto sicuro dalla tempesta, si discostò con l'arma ta molto da' luoghi, doue potesse esser ueduto. L'altra armata poi vicino a Letti, essendo la ciurma data in terra, & andando a spasso quà e là sparsamente su per lo lito, & essendone parte andati alla terra a comprarsi robbe necessarie per lo nitto, si stana là nota d'huomini, che la difendessero. Varo saputo tai cose da coloro, che si suggiuano, offertasegli tale occasione, uscito del porto di Adrumeto nell'hora che si muta la prima sentinella, passando su l'alba sopra Letti, con tutta l'armata, fè dar fuoco alle naui da carico, lequali stauano ferme in mare lontano dal porto; e prese due galee da cinque ordini di remi uote d'huomini, che le difendessero, senza, che gli fosse ciò contradetto da persona ueruna. Cesare intanto mentre andaua intorno al campo riuedendo i luo ghi, doue si lauorana; annisato con prestezza di queste cose per più mandati; essendo que luoghi a punto sei miglia lontani dal porto, allentando la briglia al cauallo, & ne' fianchi stringendolo, lasciato da banda ogn'altra cosa, fuin un tempo a Lettize fermatosi quinizaccioche tutte le naui lo seguitassero, egli montò primieramente sopra un legnetto picciolo; & datosi nel corso in Aqui la tutto pieno di spauento per lo numero grande de i ueduti legni, & quasi tre mante; cominciò a seguitare l'armata de i nimici. V aro intanto mosso dalla pre stezza & ardire di Cesare, si sforzaua di suggire con tutta l'armata, bauendo fatte rinoltar le naui alla nolta di Adrumeto. Cesare seguitatolo intorno a quattro miglia, racquistato una galea con tutti i soldati dentro, & fatti prigioni cento trenta de' foldati nimici, mesh in essa per guardia, prese una delle

galee de' nimici uicino a quella, laquale s'era fermata a difenderla, carica di buomini da remo, & di soldati altresi di mare. L'altre naui tutte de i nimici passarono il monte, che sporgeua nel mare, & tutte insieme si tirarono a salua mento dentro nel porto di Adrumeto. Non pote Cesare altramente con quel uento modesimo passare il monte, & fermatosi in alto mare per quella notte sul'anchore, all'apparir dell'alba si presentò ad Adrumeto; & fatto quiui dar fuoco alle nau: da carico, ch'erano fuor del porto, & tirate fuori tutte l'altre, ò ueramente ributtatele a forzanel porto, fermatosi quiui alquanto per uede re se coloro hauessero per auuentura uoluto uenir seco a battaglia nauale, se ne tornò di nuouo alla uolta del campo. Futra gli altri fatto prigione in quel la galea P. Vestrio caualier Romano, & P. Ligario stato già soldato di Afranio, il quale era flato lasciato andar uia da Cesare con gli altri già nella Spagna, & era dipoi andato a trouar Pompeo. S'era poi fuggito della battaglia, & era andato in Affrica a trouar V aro. Cesare comandò tosto che costui per hauer uiolato il giuramento & per la suamalignità & perfidia fosse priuato della uita. Perdonò poi a P.V estrio, perche il suo fratello haueua pagato in Roma quella somma di danari, che gli era stato commandato, e perche s'era bene giullificato appresso a Cesare, come egli era stato fatto prigione dall'armata di Nassidio, e ch'essendo condotto a morire per beneficio di Varo gli fu saluata la uita; e che dallhora in poi non gli era mai stato dato facultà di potersi partire. E'nell' Affrica una usanza, che i paesani hanno pei campi & in quasi tutte le uille certe buche, à fosse, nascoste sotto terra per riporui il grano, & che ciò apprestino sopra tutto per cagione delle guerre, & delle subite scorrerie de nimici. Cesare haunto di ciò contezza per mezo d'huomini, che lo sapeuano, mandò a punto passata la meza notte due delle sue legioni, e la caualleria dieci miglia discosto al campo, & indi carichi di gran quantità di grano gli riceuette ne' loggiamenti. Labieno saputo questo, discostatosi sette miglia dal suo campo su per la cima del poggio; & per la collina, d'onde prima era possato Cesare, sermò quiui il campo di due legioni, & egli giudicando, che Cesare fosse per passar quindi spesso per andare a far provissione di vittouaglia, si ueniua ogni giorno fermando, quiui imboscato, in luoghi a proposi to con gran numero di caualli & di armati alla leggiera. Cesare intanto bauendo inteso da certi suggiti dell'imboscate di Labieno; fermatosi quiui alquanti giorni, mentre i nimici facendo ogni giorno il medesimo, si come erano usati, uenissero a farsi in ciò negligenti; commandò subito, che otto legioni di soldati neterani, con parte della canalleria uscendo del campo per la porta Decumana lo seguitassero, & fatti scorrere auanti i caualli, colti impenfatamente quei dell'imboscata, che stauano nascosti di là dalla collina, ammazzò d'intorno a cinquecento armati alla leggiera, o gli altri tutti ruppe, o uoltò uituperosamente in fuga. Venue intanto Labieno contutta la caualleria in

Prodezze di Cefare.

Prigioni.

Cefare fa prinar di uita P Ligario.

Vîanza nell'Affri ca.

Au so uano di Labieno.

Auiso pru détissimo di Cesare Prudentia diuina di Cesare.

Agar cit-

Cefare fa prouifione di gra=

Scipione feguita Cefare. Zetta cit tà.

Zetta pre fa da Cefa re.

Prigioni fatti da Cefare:

Biserta.

soccorso de i suoi, che si suggiuano, e non potendo i pochi caualli di Cesare sta re a petto alla furia grande del grosso numero de caualli suoi; fè Cesare uedere a'nimici le sue legioni in battaglia. Spauetato Labieno, & rattenuto dal uede re tal cosa, fè ritirare i suoi caualli a saluameto. Iuba il seguete giorno fè met tere in croce tutti que'soldati di N umidia, iquali cobattendo haueuano perdu to i luoghi loro, o fuggedo s'erano ritirati nel capo. Cefare intanto pche haue ua granmancamento di grano, ridusse tutte le sue genti nel capo, e lasciato Ci spio alla guardia di Letti, di Ruspina, & di Acilla; & data ad Aquila l'armata; accioche l'un di loro assediasse p mare Adrumeto, & l'altro Tasso; egli poco auanti al giorno fatto mettere il fuoco ne gli alloggiameti cole genti tutte in battaglia, messe tutte le bagaglie nella sinistra parte, si parti quindi, garriuò alla terra di Agar, laquale era stata p l'adietro spesse fiate cobattuta da Getuli, & ualorosamente difesa da terrazzani. E fatto fermare quiui nella campa gna il capo in un luogo solamente, & egli andato con parte dell'essercito per le uille d'interno a fare provisione di grani, trouata gran quantità di orzo, di ui no, d'olio, e di fichi, ma poco grano, e rifrescato l'essercito, se ne tornò al capo. Scipione intanto saputa la partita di Cesare, cominciò a seguitarlo contutto l'effercito su per lo monte, & poi si fermò lontano dal suo campo sei miglia, ha uendo di tutte le sue genti satto tre campi separati. Haueuaui una terra il cui nome era Zetta, che era appunto dieci miglia lontana da Scipione, & era po-Sta all'incontro di lui & di parte del suo capo. Doue d'altra parte era molto lo tana da Cesare, & per altro uerso; perche Cesare era fermato discosto da essa diciotto miglia. Scipione ui mandò due legioni per proueder quiui del grano. Cesare tosto, che da alcuni, che si suggiuano da Scipione intese tal cosa, fatto fermare il campo (diloggiando della campagna) sopra la collina, & in luoghi uie più sicuri, & lasciatoni una buona guardia; egli partendosi alquanto auan ti all'apparire dell'alba, con le genti sue, trapassato il campo de'nimici, prese quella terra. Troud quiui, che le legioni di Scipione s'erano allontanate per le uille a buscare il grano, & uolendo egli andarui, s'auuide come l'effercito nimico ueniua loro in soccorso, laqual cosa uenne a ritardar l'impeto suo. Et bauendo preso prigione C. Biotio Regino caualier Romano famigliarissimo di Scipione, ilquale era al gouerno della terra, & appresso P. Atrio caualier Ro mano, & della città di Utica, & menatine xxy. Cameli del Re, lasciato nella terra Opio suo luogotenente con buona guardia, egli si cominciò a uenire ritirando alla uolta del campo. Et essendo già fatto uicino al campo di Scipione, done gli facena di mestiero di passare, Labieno, & Affranio saltando fuori del l'imboscata con tutta la caualleria, & armati alla leggiera, & assaitandoli si presentarono alla retroguarda della sua battaglia, e di su le colline ai primi si presentarono. Onde tosto che Cesare s'accorse di tal cosa, opponendo alla su ria de i nimici la sua caualleria, comandò a i soldati delle legioni, che di tutte,

le cose che portauano, si scaricassero facendone un monte, e che presissimamen te uoltassero l'insegne contra i nimici; doue tosto, che si cominciò a far questo, al primosforzo de soldati della legione, cacciati i caualli & gli armati alla leggiera da' luoghi loro; furon ributtati di sul colle. Ora hauendo già Cesare stimato, che i nimici stati ributtati, & sbigottiti non fossero per dargli più noia, & hauendo cominciato a seguitare per lo uiaggio suo, saltando in un tem po fuori delle uicine colline, e nella medesima maniera, che poco fa dissi uennero furiosamente affrontando i soldati delle legioni di Cesare i caualli di Nu midia e gli armati alla leggiera, huomini in uero uelocissimi, che cobatteuano sempre fra la caualleria, & erano usati di correre auanti insieme co caualli, & di ritirarsi etiandio con essi. E ciò facendo bene spesso, & seguitando tuttauolta i foldati di Cefare, che ueniuano marciando, of fuggendo, ogn'hora che si fermauano, & non si accostando loro troppo, & usando una singolare maniera di cobattere, e credendo che bastasse loro di ferire con l'armi che tirauano, co nobbe Cesare come e'no cercauano di fare altro, che costringerlo a fermare il capo quiui, doue no era fermamente punto di acqua, affine che l'essercito suo digiuno anchora; perche non baueuano da poco auanti al giorno per fino a bo re dieci di esso gustato cosa neruna; & le bestie parimente si morissero della sete. Ora essendo già vicino al tramotare del Sole, no essendo anchora in quat tr'hore di termine andato innazi ceto passi interi, leuata la sua caualleria dal la coda della battaglia rispetto alla mortalità de caualli, faceua passare le levioni scambieuolmente alla coda; e cost andando auanti piaceuolmete & lentamente ueniua co' soldati legionarij a sostenere l'impeto de nimici. Correnano intanto su per le colline il destro, & sinistro squadrone de'caualli di Numidia, La guisa di corona attorniauano l'essercito di Cesare p essere il numeroloro grade, e parte di loro ueniua cobattendo co la retroguarda sua. E se intato de soldati di Cesare non più che tre ò quattro ueterani si uoltauano uer so i nimici, & tirauano a Numidi l'arme inhastate con forti braccia, ne faceuano uoltare le salle a più di duemila in un tratto, & di nuouo ritenuti a poco a poco i caualli tornauano ad affrontare la battaglia, & si raunauano insieme, & tira uano l'armi a' foldati delle legioni. Et in tal guifa Cefare hora marciando au.i ti, & hora fermandosi a combattere se ben tardi, ridusse all'una hora di notte tutto l'essercito a saluamento ne' loggiamenti, essendone stati feriti apunto dicci. Labieno perduti intorno a treceto de' suoi, & feritine molti, & stracchi tutti per lo uenire combattedo tuttania; si ritirò a' suoi. Intato Scipione fe pas sare dentro a'ripari le legioni cauate fuori, & gli Elefanti, iquali egli per ca gione di arrecare spauento a Cesare hauena fatto stare in battaglia, dinanzi a'ripari del campo, a fronte apunto di Cesare; contra cosifatta sorte di nemici Cesare ammaestrana l'essercito e i soldati suoi, non a guisa d'Imperatore un'essercito di soldati pratichi è sperimentati, e uincitore di molte grandissime

Cesare ri batte i nimici.

Cauall di Numi dia affaita no Cefare

Camino di Cefare.

Caualli di Numi dia attorniano l'efercito di Cesare.

Danno di Labieno.

Cefare ammae = straua i Soldati nella guifa che ha ueisero a ferire i ni mici.

Quello, che traua gliasse Ce fare.

Rimedio trouato da Cesare contra gli Elefanti.

Cefare piu lento diuenuto.

Valor de' foldati di Cesare.

guerre: ma più tosto come un mastro di schrima suole am naestrare i nouelli soldati e combattenti, insegnaua loro come douessero ritirarsi dal nimico; come douessero andar contra gli auuersarii; in quanto poco spatio resistessero; che, bora andassero inanzi, bora si ritirassero; bora minacciassero di dar dentro, in che luogo & come anchora douessero tirar l'armi: percioche gli armati alla leggiera de' nimici teneunno marauigliosamente trauagliato l'essercito nostro, & molto gli dauano da pensare: perche arrecauano spauento di sorte alla caualleria, che non ardiuano d'andare a combattere; perche gli ammazzanano sotto i canalli con tirargli dell'armi, & per esser si ueloci, stancheggiauano i soldati delle legioni. Conciosia che i soldati di Ce sare armati d'armi graui, subito che erano affrontati da questi, & che si fermauano, e si uoltauano lor contra, essi col ueloce correr loro ageuolmente schi uauano il pericolo. Dauano a Cesare queste cose gran trauaglio di mente; percioche qualunche fattione ogn'hora che si faceua dalla sua caualleria senza i soldatidelle legioni, non poteua in modo alcuno stare al pari alla caualleria de'nimici, & a gli armati alla leggiera. Gli dauano da pensare molto queste cose, percioche ei non haucua ancora hauuto contezza delle legioni de'nimici, o in che modo si potesse difendere dalla loro caualleria o armati alla leg giera, i quali erano marauigliosi se ui fossero andati i soldati delle legioni anchora. Aggiungeuasi etiandio un'altra cagione, che la grandezza de gli Elefanti, & il numero loro grande teneua in gran terrore gli animi de' soldati. Egli tuttania hanena atal cosa pur tron ato un rimedio; percioche haueua fatto per naue portare de gli Elefanti in Italia, accioche i nostri soldati potessero conoscere la forma & la uirtù di cosi fatto animale, & a qual parte del corpo suo si potesse tirando con ageuolezza ferire: & essendo lo Elefan te ornato Farmato, qual parte del corpo si lasciasse nuda & disarmata, acciò che a quella si tirassero l'arme. Et oltre a questo accioche i caualli non si sauë tassero per l'odore, per lo stridere, per la forma, & per la pratica di cotali ani mali. E per così fatte cagioni haueua largamente messo ad effecto quanto esso cercana. Cociosia cosa, che i soldati maneggianano co le mani cosi fatte bestie, e sapeuano quanto fossero lente, e i cauai leggieri tirauano loro l'armi inhastate; et oltre a ciò haueua auuezzi i caualli a non si curare di questi animali. Ora' Cesare era nell'animo suo trauagliato per le cagioni, che habbiamo detto poco fa, et era più leto diuenuto, o andaua più consideratamete; et haueua in tutto lasciato il solito suo modo del guerreggiare, & la sua tata prestezza. Ma no è già marauiglia, percioche egli haueua l'essercito suo usato di far quer rain Fracia in capa ne, & luoghi scoperti, & co' Fracesi huomini schietti, & non soliti a combattere con inganni; iquali sono usati di fare le fattioni co'l ua lor loro, et no con fraudi, & tradimenti. Doue allhora gli bisognaua di durar fatica in aunezzare i soldati a conoscere gli inganni, le malitie & l'arte de'

nimici,

nimici, o quanto douessero seguire, o da quello altresi, che si douessero quar dare. Là onde accioche con maggior prestezza essi apparassero queste cose tut te, cercaua sempre di non tener fermi in un luogo i soldati delle legioni, ma che scorressero quà & là per cagione di andar buscando del grano. Eperciò perche egli stimaua, che le genti nimiche no fossero mai per discostarsi da lui, ne da suoi uestigi. Et hauendo dopò il terzo giorno cauato suori l'essercito suo alquanto più accortamente ordinato in battaglia, come già fatto haueua, paf sato di là dal campo de' nimici, gli chiamaua in luogo conueneuole a far la giornata. Ma poscia, che uide come essi fuggiuano tal cosa, su la sera ricondus= se le genti dentro a' ripari del campo. Vennero in tanto gli ambasciadori da Vacca terra, che era usina a Uzita, laquale Cesare come habbiamo già detto baueua presa, pregandolo strettamente che mandasse loro genti alla guardia, che erano per aiutarlo inmolte cose gioueuoli per quella guerra. In quel tem po a punto un fuggitino fè sapere ai suoi cittadini quanto costoro cercassero, e quanto fossero inchinati uerso Cesare, & come il Re Iuba auanti che le genti mandateui da Cesare ui arriuassero, era prestissimamente corso co i suoi soldati alla uolta della terra, & giunto quiui cintala d'intorno col numero gran de delle genti & presala, & mandatitutti gli huomini di essa ugualmente a filo dispada, haueua dato la terra a sacco & in preda a i soldati. Cesare in tan to fatta la mostra generale dell'essercito alli xxi.di Marzo, e il seguente gior no discostatosi dal suo campo con lo essercito tutto in battaglia per ispatio di cinque miglia, si fermò cosi in battaglia com'era d'intorno a due miglia lonta no a Scipione. E poscia che esso uide che gli auuersarii suoi chiamati da lui ba steuolmente & a lungo, che uscissero a combattere, non curauano d'uscirui; sè ritirare l'essercito a i loggiamenti. Il giorno dipoi se muouere il campo, e pre se a marciare alla uolta di Sarsura città, done Scipione tenena la guardia de' Numidi, & u'haueua fatto rimettere assai grano. Tosto che Labieno si fu di questo accorto, cominciò a uenire affrontando con la caualleria & armati alla leggiera la retroguarda, e cosi ritenute, & prese le some de uiuandieri e mer catanti, che portauano le mercatantie loro su i carri; preso più ardire si uenne a far più uicino & più animosamente alle legioni; perche stimana, che i soldati affaticati dal portare le cose loro non potessero altramente combattere. Cefare non s'era punto in questo ingannato, percioche haucua di ciascuna legione fatto restare trecento soldati senza al cuno impedimento, en fatti uoltare costoro contra la caualleria di Labieno, gli mandò in fauor de i suoi. Labieno allhora spauentato per ueder quell'insegne, uolti indietro i caualli si mise uituperosamente a suggire, essendo statimorti molti de suoi, & buona parte feriti. I soldati delle legioni si uennero ritirando all'insegne & a i luoghi loro, e seguitarono il cominciato loro viaggio. Non restò Labieno diseguitare i soldati dalla lunga, su per la cima del poggio di nerso la ban-

Prudenza di Cesare.

Ambafciadori di Vac ca uenuti a Cefare.

Sarsura citrà, doue Scipione teneua la guardia de 1 Numidi.

Fugo di Labieno. Morte di Cornelio Scipione.

Tabenesi.

Marco Crispo co horte. Thabena

città.

Tegea ter ra di qua dal campo di Scipione.

Pacidio fa difegno di torre i me zo le squa dre madate da Cefa re.

da destra. Poiche Cesare su arrivato alla terra di Sasurna, ammazzati in presenza de gli auuersary tutti i soldati della guardia di Scipione, non bauendo est ardire di andare a soccorrere i loro, difendendosi gagliardamente P. Cornelio Scipione, il quale era quiui al gouerno, & tolto in mezo dalla torma del le genti & da esse morto; ottenne la terra; & dato quiui il grano a i soldati, arriuò il di dipoi alla terra detta Tisdra, nella quale si tronaua allbora Confi dio con buona guardia, & con le sue compagnie de i gladiatori. Cesare consi derato il sito naturale della terra, & il mancamento, non gli bastando l'animo di combatterla, discostatosi da essa intorno a quattro miglia, fermò il cam po uicino all'acqua; & partitosi il quarto giorno quindi, tornò di nuouo col căpo in que' luoghi sotto Agar, doue già altre voltre s'era fermato. Scipione an che egli fe il medesimo, & ridusse tutte le sue genti nel campo, done egli altra uolta già s'era accampato. Ora i Tabenesi, quali soleuano essere sotto la giuridittione del Re Iuba, che erano a punto ne gli uli imi termini del suo Regno, hauendo ammazzata la guardia del Re, mandarono ambasciadori a Cesare, mostrandogli l'errore commesso da loro, & ricercandolo & pregandolo, che uolesse essere presto in fauorire l'impresa loro, perche s'erano portati be ne. Cefare commendato il partito preso da loro, mandò M. Crisso Color. e con alcune compagnie, & con arcieri & machine, alla guardia di Thabena. Vennero in questo tepo medesimo a Cefare que foldati di tutte le legioni, iquali ò impediti dall'infirmità, ò per hauere hauuto licenza di partirsi per alquanto; non haueuano potuto prima passare in Affrica con l'insegne loro; e furono in questo passaggio intorno a quattro mila fanti, quattrocento caualli, e mille fra arcieri & huomini dalle frombole. Egli dunque cauate fuori de i ripari al lhora queste genti, & tutte le legioni altresi, così com'era in battaglia, si andò a fermare nella campagna lontano dal suo campo otto miglia, & quattro da quello di Scipione. Era di quà dal capo di Scipione, una terra il cui nome era Tegea, la doue ei soleua tenere una guardia di circa quattroceto caualli. Ora bauendo messa questa caualleria per dirittura de' canti della terra da ma drit ta, & da man manca. Egli cauate fuori de' ripari del campo le legioni, & mes sele tutte in battaglia sopra la cima del poggio piu basso, non si essendo discostato da' suoi ripari quasi più d'un miglio, si fermò quiui in ordinanza. Cesare, poi che Scipione staua cosi lungamente fermo in un luogo, & che il tempo di quel di se n'andaua uia senza sar nulla; comandò che certe squadre delle sue affrontassero la caualleria de'nimici, la quale staua in battaglia uicino alla terra; & dietro loro mandò poi gli armati alla leggiera, gli arcieri, e quei dalle frombole. Doue tosto, che fu cominciata questa factione, & che i soldati di Cesare Bingendo auanti, i caualli diedero dentro, cominciò Pacidio a far distendere in lungo la sua caualleria, accioche potessero torre in mezo le squa dre mandate da Cesare, & che tuttauia combattessero ualorosissimamente &

con fierezza. Tosto, che Cesare s'auuide di ciò, comandò, che della legione, che cra quiui in battaglia uicino a lui, si mouessero quei trecento soldati, iquali ei soleua sempre tenere in ordine di menar le mani fra le legioni, & dessero soc corfo alla caualleria. Ora Labieno mandana nuoni canalli a foccorrere i fuoi caualli, & faceua andare de i freschi in luogo de glistracchi dal combattere, & de i feriti. Poiche i quattrocento caualli di Cefare non poteron piu reggere alla furia de i caualli di Scipione, che erano intorno a quattromila, & che gli armati alla lezgiera di Numidia ne feriuano molti, & che a poco a poco ueniuano macando; subito Cesare ne madò un'altro squad cone, i quali fossero tosto in soccorso a coloro, che n'haueuano già di bisogno. I suoi allhora per tal cofa ripreso animo e forze, riuoltandosi tutti contra i nimici, & con sierezza assaltandogli; fecero uoltare gli aunersary in fuga; e ammazzatine molti & feritine affaissimi, hauendogli seguitati tre miglia, & fatti a forza suggire su le colline, si ritirarono uer so i loro. Cesare fermatosi quiui fino a hore dieci, si ritirò con le genti sue cosi com'erano in battaglia a saluamento a gli alloggiamenti. In questa fattione fu Pacidio ferito grauemente nella testa da un colpo d'arme inhastata, che passò la celata, & molti capitani & ciascun follato ualorofo ui furon morti, ò ueramente feriti. Ora poi che egli non haue ua in alcun modo potuto far tanto, che gli auuersarij scendessero in luogo pari e conueneuole, e che uenissero a far prouz delle legioni, e conoscendo molto be ne di non si potere accampare piu uicino a i nimici, rispetto al mancamento dell'acqua; s'auuide come gli auuersarii teneuano poco conto di lui: non già perche la speranza loro fosse ripostanel proprio lor ualore e uirtù, ma perche si confidauano nel mancamento, che i nostri haueuano dell'acqua. Uscito una notte a di quattro c'i Aprile di Agar dopò la meza notte, & hauendo caminato xvj.miglia auanti, s'accampò sotto Tasso, la doue si trouaua con buona guardia Vergilio, e quel giorno medesimo cominciò a fare intorno alla terra bastioni e ripari, & à prendere molti luozhi commodi & a proposito, e metterui le guardie, accioche i nimici non potessero passare da lui, & impadronirsi de' luoghi piu a dentro. Ora Scipione conosciuti i disegni di Cesare, uede dosi condotto a termine, che gli era forza di far la giornata, assine di non per dere con grandissimo uituperio suo gli buomini di Tasso a lui sidelissimi, & Vergilio appresso; seguitado con prestezza Cesare su pe' luoghi piu alti, si fer mò con tutte le sue genti in due campi otto miglia lontano à Tasso. E ui haue uano quiui le fosse dal sale, & tra queste & il mare u'erano certi stretti, che non erano di maggiore distaza che d'un miglio e mezo; e Scipione cercana di quini passare, & andare a soccorrere quei di Tasso; onde Cesare, che haucua già pensato, che tal cosa douesse cosi succedere, non s'era in ciò punto ingannato. Percioche hauendo quiui il giorno dauanti fatto fabricare un forte. & lasciatani in tre partiti la guardia; esso cingena la città di Tasso con tutto il

Labiero mada nuo ui caualli a foccorre re i fuoi.

Pacidio fe

In che si confidauă i nimici.

Cesare si accapa sot to Tasso. Efercito di Cefare ordinato a guifa di Luna.

Afprenato Viceco folo lafciato da Cefare in guardia del capo.

PP

Ing egno, prudeza, & induthria diCe fare.

Cefare conforta

rimanente dello effercito ordinato a punto a quisa di Luna con farui bastioni e trincee. Ora Scipione non potendo seguire altramente il cominciato niaggio; fermatosi sopra quello stagno tutto il giorno, che seguì poi, e la notte altresi; co minciando già ad apparire l'alba, si fermò col campo uerso il mare non piu lontano dal campo di Cesare, & dai ripari, che habbiamo detto poco fa, che un miglio e mezo; & quiui cominciò a far fortificare il campo. E tosto, che fu detto a Cesare, come i soldati erano stati leuati da i lauori, lasciato alla guardia del campo Asprenato Viceconsolo con due legioni; egli tosto con le sue gen ti in ordine se n'andò uerso quel luogo, & lasciata una parte dell'armata a Tasso, comandò che gli altri legni tutti andassero, quanto più possibile fosse lu go la marina doppo le spalle de' nimici, e che tenessero sempre gli occhi al segno, che darebbe; & che subito ueduto dare il segno, leuando in un tempo le grida, arreccassero all'improviso terrore a i nimici volti in altra parte, accioche tutti trauagliati, e ripieni di spauento fossero forzati di riuoltarsi a guar dar dietro le spalle loro. P P Ora, poi che Cesare su colà giunto, & pose cura come la battaglia era fermata dauanti a i bastioni di Scipione, & all'incontro gli Elefanti nel destro & nel sinistro corno, e che nondimeno parte de i soldatisi maneggiauano sieramente nel fortisicare il campo; egli fatte tre battaglie di tutte le sue genti, e messa la decima legione, e la seconda nel destro corno, la ottaua e la nona nel sinistro; & poste all'incontro cinque legioni; nella quarta battaglia a fronte alle due corna di quella di Scipione contra gli animali mes se d'ogni legione cinque compagnie, & in amendue le corna messi gli arcieri, & quei dalle frombole, & frala caualleria tramessi gli armati alla leggiera, scorrendo a piede quà, e là d'intorno a i soldati, e ricordando a i ueterani il ualor loro, & le tante battaglie da loro fatte, & amoreuolmente chiaman do ciascuno per nome metteua loro animo. Confortaua poi i nouelli soldati, i quali non s'erano piu altre uolte trouati in alcun fatto d'arme, che uolessero garreggiare con i ueterani nel ualore, e nella uirtù, e che fossero disiderosi di guadagnarsi (ottenuta la uittoria) fama, gloria, e luogo uguale a loro. Ora e' s'accorse mentre e' giua cosi girando quà & là fra l'essercito, come i nimici stauano quasi, che tremanti intorno a i bastioni; & che pieni di paura andauano quà e là scorrendo hor l'uno l'altro; & che talhora passauano per le porte dentro a i ripari, & talbora senza alcuna fermezza e senz'ordine n'usciuano fuori. Et hauendo oltre a ciò molti altri cominciato ad auuedersi di questo me desimo; subitamente i luogotenenti, & altri graduati cominciarono a pregare estrignere Cesare, che non tardasse più a dare il segno del dar dentro, che gli immortali Dei già gli promettenano la uittoria certa. E stando Cesare in dubbio, & resistendo al desiderio & uolontà grande loro; e con alta noce dicendo spesso come non gli piaceua di uenire alla giornata con esfere i primi a correre cosi a dare dentro furiosi; e sforzandosi più e più uolte di ritener la PP

A Lacittà di Tasso in Africa.

B Alloggiamento di Cesare.

C Trincee in forma di Luna, con le quali Cesare circonda la città di Tasso.

D Caualleria di Scipione, messa nel destro, & nel si-

nistro corno.

E Elefanti messi dinanzi a'caualli nel destro corno, Enel sinistro.

F Galee di Cesare, madate per far paura a nimici.

G Decima legione, & seconda nel destro corno.

H Legione ottaua, Enona nel corno sinistro

I Legioni cinque poste fra le due corna

K Quarta battaglia fatta di cinque compagnie d'ogni legione, poste nelle due corna contra gli Elefanti.

L Arcieri, Equelli dalle frombole in amendue le

corna contra gli Elefanti.

M Caualleria di Cefare insieme con gli armati alla leggiera in amendue le corna.

N Alloggiamento di Scipione.







battaglia; in un tempo il trombetta di uerfo'l destro corno, senza hauerne hauuta da Cesare la commissione, ma sforzatone da i soldati, cominciò a sonare all'arme. Subito dopo tal fatto tutte parimente le compagnie con l'insegne spiegate si mossero contra i nimici, anchor che i capitani fermandosi nel mezo sisforzassero di ritenergli & di far star a forza fermi i soldati, che non desserodentro senza la commissione dell'Imperator loro, & che perciò non facessero frutto alcuno. Doue poiche Cesare conobbe come non si poteua in alcun modo resistere a gli infiammati animi de' soldati; dato il segno della felicità, spingendo il cauallo corse contra i capitani delle legioni del campo nimico. Gli arcieri intanto e quei dalle frombole nel destro corno tirauano bene spesfol'armi loro contra gli Elefanti: onde per tal cagione quegli animali fo.tuentati e dallo stridere delle frombole, & dal rombo de' sassi: si noltarono in dietro, & atterrando i loro, che gli erano dietro in gran numero, & calcati si sforzauano di ruinosamente entrar dentro le porte de i bastioni per anchora mezo fatti. Icaualli Mori anchora, iquali erano con gli Elefanti nel medesimo corno; abbadonati dalla guardia loro, furono i primi a mettersi in fuga. E cosi i soldati delle legioni tolte prestamente in mezo quelle bestie, presero il bastione de' nimici; & ammazzati alcuni, che fieramente faceuano resistenza, gli altri seguitati si suggirono alla uolta del campo, d'onde s'erano il giorno dauanti partiti. Ora io non giudico, che sia da lasciar andar uia una pruoua del ualor d'un soldato ueterano di quei della quinta legione. Percioche essendo uno Elefante nel sinistro corno per una ferita riceuuta (cacciato dal dolore)mosso con impeto contra un seruitore, che non haueua al cun'arme, e gettatosclo sotto i piedi, quindi calcandolo con le ginocchia col peso del corpo suo, & alzato il muso, & con alte strida premendolo, e la uita togliendogli, non pote questo soldato sopportare, che armato non si presentasse all'animale: tosto che lo Elefante s'accorse che costui gli ueniua addosso con l'arme per offenderlo, lasciato colui morto in terra, cinse il soldato col muso, & cost armato lo leuò in alto; egli uedendo come in cost fatto pericolo gli bisognaua d'esser forte, non si restaua punto di ferire con la spada sopra'l muso, che lo cingeua contutte le forze sue, onde lo Elefante per lo dolor grande gettato giu il soldato, con alte strida noltosi a correre, si condusse là, douestauano gli altri cosi fatti animali. Ora, quelle genti, che sitrouauano alla quardia in Tasso, saltaron fuori per la porta di nerso l mare, & uscirono della terra, ò ueramente per cagione di dar soccorso a i loro; ò ueramen te per cagione di cercare, (abbandonata la terra) con fuggire di saluare la ui ta; & cost and and o per lo mare con l'acque sino all'ombelico correuano per dare a terra. Et impediti co sassi, et armi da seruitori, et da fanciulli del capo di passare in terra, se ne tornarono di nuono detro la città. Ora, essedo le geti di Scipione gettate per terra, et fuggedo quà e là per lo campo; subito le genti

Il trobetta di Cefaro fenza fua liceza fona all'arme.

Cefare fprena il cauallo contra i nimici.
Fuga de gli Elefan

Caualli Mori posti in fuga

Valore di un foldato Vetera no della quinta legione.

Le géti di rasso esco no suori.

Le géti di Scipione fuggono. Il campo del Repre fo da foldati di Ce fare.

Morte di TullioRuf

Pompeo Ruffo faluato da Cefare.

Soldati di Scipione tutti prina ti della nita. Cefare no perdè piu, che cinquanta de' fuoi folda

Cefare prende fef fantaquattro Elefan ti.

prudenza di Cefare.

di Cesarc corsero lor dietro, & non gli dauano punto di tempo di rimettersi insieme; & est subito che furono arrivati a quei ripari, verso i quali eran sug gendo, dirizzati, accioche di nuouo rifatto il campo si potessero difendere; cercauano fra loro di eleggere un capo, alquale bauessero risguardo, e con l'auttorità, & gouerno di cui si maneggiassero in quella impresa. Ma poscia, ch'est uidero come non ui haueua alcuno, che loro potesse dare aiuto; gettate tosto giu l'armi cercarono di fuggire uerso'l campo del Re. Ne furono prima giunti quiui, che uidero anchor quello da i soldati di Cesare esser preso. La onde perduta ogni speranza di potersi saluare, si fermarono sopra certa col lina; e posate l'armi salutarono i nostri, secondo che è costume di guerra; ma tal cosa a questi poueretti giouò poco. Conciosia cosa che i soldati ueterani infiammati dalla rabbia & dallo sdegno, non s'erano non solamente potuti recare a perdonare a'nimici, ma etiandio ferirono, & ammazzarono molti nobili & illustri cittadini dell'essercito loro, i quali essi chiamarono capi & aut tori di tale impresa. Fra i quali fu Tullio Russo Questorio, il quale percosso a bella posta da un soldato d'un pezzo d'arme, e passato dall'altra banda sinì qui ui la uita.Vi restaua medesimamente morto Pompeo Russo, ferito con la spada in un braccio, se prestissimamente correndo non si conduceua da Cesare. Spauentati per questa cosa molti cauallieri Romani e Senatori, per non esser anch' essi ammazzati da i soldati, iquali per cosi gran uittoria s'haueuano pre so una arrogante licenza d'errare straboccheuolmente, senza temer gastigo per cazione di tante grandissime imprese daloro fatte, si tolsero dalla battaglia. In tal guisa dunque i soldati tutti di Scipione pregando di darsi a Cesare, e sotto la fede sua, in presenza d'esso Cesare; e pregando esso i suoi soldati, che uolessero loro perdonare, furono ugualmente tutti senza che ue ne campasse alcuno privati della vita. Cesare presi tutti tre i campi, amazzati diecimila fanti nimici, & molti uoltine in fuga, non bauendo perduti piu che cinquanta de' suoi soldati & pochi feriti; si ritirò a' suoi loggiamenti. E marciando subito si fermò dinanzi alla città di l'asso, e prese sessantaquattro Elefanti ornati, & armati con le torri, & altri ornamenti, e così presi & in ordine gli fe fermare all'incontro della terra. Fe questo egli con questo disegno, che Vergi lio, & quelli che seco si trouauano assediati, considerando a tale inditio il cat tiuo successo de i loro, dalla pertinacia loro si togliessero. Quindi se chiamare esso Virgilio, & essortollo, che si nolesse rendere, ricordandogli quanto es so fosse piaceuole e clemente. Ma poscia che e' nide come e' non rispondena nulla, si discostò dalla terra. Il giorno, che seguì poi, fatti i sacrifici, & raunato il parlamento, commendò molto in presenza di quei della terra, i soldati: et atutti i ueterani dell'essercito de' premy & guiderdoni; & in publico in luogo rileuato donò a ciascun ualoroso, y che si era portato bene, secondo i meriti suoi. E partitosi senza indugio quindi, lasciato C. Rebillo Viceconsolo con

tre legioni sotto Tasso, e Gn. Domitio con due sotto Tisdra; al cui gouerno era Considio, che le tenessero assediate; mandato prima M. Messala alla nolta di Vtica con la caualleria, si mosse per andarui anch'egli. Ora quei caualli di Scipione, i quali s'erano fuggiti della battaglia, marciando alla uolta d'Vtica, arriuarono a una terra detta Parada. Doue perche i terrazzani non uolfero riceuergli nella terra, percioche già u'era corsa la fama della uittoria di Ce sare, presala terra per forza, e fatta nel mezo della piazza una catasta di le gne, & messe quiui tutte le cose loro, ui diedero il fuoco: & tutti gli huomini e donne della terra di qual si noglia età e stato gettarono a forza nini su quel fuoco, e cosi gli tolsero con un'asprissima sorte di morte la uita. Quindi subito arrivarono a V tica. Ne i passati tempi M. Catone perche giudicava, che gli buomini di Vtica rispetto al beneficio riceunto dalla legge Giulia, non fossero per fauorire le cose sue; haueua cacciato fuor della terra tutta la plebe disar mata, & haueuala per cagione della guerra fatta fermare dinanzi alla porta, & con ripari & picciol fosso solamente fortificatala; & quiui la faceua per forza habitare, hauendole messe buone guardie d'intorno. Egliè ben uero, che teneua dentro la terra il Senato per guardia di quella. I caualli di Sci pione assaltado il campo di costoro, cominciarono a uolere per forza entrarui, percioche sapeuano, come costoro haueuano fauorito la parte di Cesare; accio he ammazzati costoro col danno loro facessero uendetta del dolore preso da loro. Gli buomini d'Utica preso animo dalla uittoria di Cesare ributtarono con sassi, pertiche i caualli, La onde, poiche essi non poteron prendere quei ripari, corsero dentro la terra d'Vtica, er quiui ammazzarono molti di quei della terra, & entrati per forza nelle case loro le misero a sacco. E non poten do Catone in alcun modo persuadere a costoro, che insieme con esso uolessero quella terra difendere, & che si restassero dall'occisione & dal saccheggiare; e sapendo quanto e' uol essero, per fermare la importunità loro, diede a cia scun di loro dieci Ducati. E Fausto Silla fece anche egli il medesimo, & donò loro de' suoi danari, & insieme con esti si parti di Vtica, & uolle andarsene al la uolta del Regno di Iuba. Arrivarono intanto a Vtica molti di coloro, i quali fuggiuano del campo, & bauendo gli Catone ragunati tutti insieme con que' trecento c'haueuano dato danari a Scipione per fare quella impresa; gli confortò, che nolessero sar liberi gli schiani, e che difendessero quella terra; & bauendo conosciuto come parte di loro ui confentiuano, & parte bauenano gli animi sbigottiti, o tutti interamente uolti al fuggire; non uolle seguitar piu di trattare altramente di tal cofa, & a coloro confegnò delle naui afine, che ciascun di loro se ne potesse andare uerso quella parte, che piu gli sosse a grado. Egli hauendo con grandissima diligenza dato ordine a tutte le cose, & raccomandati i suoi figliuoli a L. Cesare, ilquale era allbora quini in luogo di comissario; senza dare alcun sospetto di se con quella medesima cera,

Biserta.

Parada città. Genti di Scipione abbrucia no i terraz zani di pa rada.

Biserta.

Caualli di Scipione fanno gra danno in Viica.

Fausto Sil

Catone in Viica.

Morte di Catone

Gli huomi ni di Vtica fanno a Ca tone hono reuole fepoltura.

L.Cefare uà ad inco trar Cefare.

Messala in Viica.

Celare uà aViceta, & perdona a Q. Ligario & ad altri.

Par'améto di Cefare.

& con quel parlare, che era usato di fare ne tempi adietro, andandosene a dormire portò nascosomente seconella camera la spada, e cosi per se medesimo si diede nel uentre. Et essendo caduto giù senza hauer anchora finito di madar fuori lo spirito, fatto romore pel cader del letto, bauendolo il medico e' famigliari suoi per sospetto leuato su, & cominciato a legargli la ferita, egli con le proprie mani si squarciò crudelissimamente la piaga, & con animo inuitto sitolse da se stesso la uita. Gli huomini di Utica, anchor che l'odiassero per cagione della parte, che fauoriua, per la sua nondimeno singolar bontà, e perche esso erastato molto dissomigliante a gli altri Capitani, e perche haueua fortificato Vtica con maravigliosi ripari, & accresciute in essa le torri, gli fecero borreuole sepoltura.L. Cesare morto costui, per acquistarsi di tal cosa qualche fauore, raunato il popolo, & fatto il parlamento, confortò tutti, che si aprise ro le porte, con dire, ch'egli haueua grandissma speranza nella clemenza di Cefare. Ecosi aperte le porte, uscito d'Vtica, andò ad incontrare Cesare Impe ratore. Messala arriuò ad Utica nella maniera che gli erastato imposto, & a tutte le porte mise le guardie. Cesare, intanto discostandosi da Tasso, arrivò ad V sceta, doue Scipione haueua ridotto gran quatità di grano, d'armi, et d'ar mi da tirare, & d'altre cofe co picciola guardia; e subito che ui giunfe, la pre sentaindugio entrato dentro, considerate l'armi, il grano & i danari che u'erano perdonò la uita a Q. Liga rio figliuolo di C. Considio, il quale allbora quiui si trouaua. Quindi partendo quel giorno medesimo di Adrumeto, lasciato quiui Luneio Regulo con una legione, prese la uolta di Vtica, & L. Cesare lo uenne ad incontrare pel uiaggio, & subito se gli gettò dauati inginocchioni pregandolo solamente, che gli per donasse la uita; e Cosare ageuolmente, e per suo naturale istinto, e per suo costume gliela concesse. E medesimamente la diede secondo il solito suo a Cecinna,a Ceteio,a P. Atrio a L. Cella il padre, & al figliuolo,a M. Spio, a M. Aqui nio figliuolo di Catone, & a i figliuoli di Damasippo, e nel far della notte a lumi di torchi arrinò a V tica, e per quella notte uolle alloggiare fuori della terra. Entrò poi nella terra la mattina uenente; & chiamato il popolo a parlamen to, e confortati gli huomini d'Vtica co belle parole, rese loro molte gratic per le dimostrationi, c'haueuano fatto uerso di se. Hauendo poscia con molte paro le biasimati i cittadini Romani, che stauano quiui a negotiare, & quelli che con i trecento haucuano dati danari a Varo, & a Scipione, & hauedo lungame te nel parlameto suo ragionato delle scelerate opere loro; cochiuse in ultimo, che senza sospetto di cosa ueruna si scoprissero, ch'egli uoleua solamete perdo nar lor la uita, ma che era ben p far nëder tutti i lor beni. Che nodimeno ciò fa rebbe di sorte, che se alcun di loro i suoi beni ricomperare uolesse, egli fareb be loro sapere, quando gli uolesse uendere, e che era per prender quei danari in nome di multa, & condannagione, accioche essi potessero star salui. Ora stan do essi per la paura grande mezi morti, & fuori d'ogni speranza della ui-l ta per l'errore da loro commesso, uedendosi cosi in un tratto saluati, tutti più uolentieri, & desiderosi accettaronil partito; e pregaron Cesare, che a tutti i trecento insieme ponesse una taglia di danari. Là onde messa loro la taglia di duemila sestertu, che gli pagassero fratre anni, in sei paghe, al popolo Ro mano, non ui hauendo tra loro alcuno, che ciò ricusasse, & oltre a ciò dicendo tutti publicamente, come quel giorno erano rinati, tutti lieti refero gratie a Cesare. Ora il Re Iuba, come di mezo giorno insieme con Petreio s'era della battaglia fuggito, e nascostosi in certe uille, arriuò finalmente caminan do la notte nel Regno, & andò a Zama, terra, doue egli haueua l'habitatio ne sua, la moglie e i figliuoli, & nella quale egli haueua fatto portare di tutto il Regno tutti i danari, e le più care cose; e la quale egli, poi che su co. minciata la guerra, haueua fatta molto fortificare. Gli huomini della terra udita la sama della disiderata uittoria di Cesare, prima ch'egli arrivasse, mossi da queste cagioni non uolfero lasciarlo entrare nella terra; perche hauendo rotta la guerra col popol Romano, hauendo in Zama fatto raunare una catasta di legne, haucua fatto fabricare nel mezo della piazza una gran dissima bara, accioche se per auuentura restasse nella guerra perdente, fatte raunar quiui tutte le cose, quindi fatti ammazzare tutti i Cittadini, & gettatili quiui, & datogli poscia fuoco, anch'egli finalmente s'ammazzasse da se steff, & ardesse insieme co figliuoli, con le mogli, con Cittadini, e contut. to it the foro Reale. Poiche Iubastando dauanti alle porte della terra hebbe buona pezza usato, come Signore con quei di Zamale minaccie, conoscendo poi come ciò giounua poco, & che non faceun nulla, & hauendo usato i preghi anchora, che si uolessero contentare, ch'egli entrasse a uisitare gli Dei di cafi sua; doue poscia e'uide come essi non si mutauano punto di proposito, e che nè per sue minaccie nè per suoi preghi si muoueuan, si che perciò lo uolessero riccuer dentro: gli prezò ch' almeno gli rendessero le mogli, e i figliuoli suoi, accioche gli potesse seco condurre. Ma poiche in somma ei uide, che gli huomini della terra non gli rispondeuano nulla non hauendo potuto impetrar da loro alcuna cosa si parti da Zama, & inseme con M. Petreio, or alcuni caualli se n'andò a una sua uilla. Ora quei di Zama mandarono ad Utica Ambasciadori a Cesare, con raccontargli tutte queste cose; e domandauano questo, che auanti che il Re mettesse insieme un'essercito, & che andasse a far loro guerra, uolesse soccorrergli, che nondimeno tutti erano pron ti di conservare se stessi, & la terra per Cesare, fino a tanto che bastasse loro la uita. Cesare hauendo commendato molto gli Ambasciadori, uolle, che se ne tornassero alla Cittàloro, & che facessero intendere, come tosto ui andreb be: F egli uscito di Vtica il di seguente con la caualleria si mosse alla uolta del Regno di Iuba. Vennero fra quel mezo a trouar Cesare per la Brada

Taglia mesta da Cesare.

Zama città oue il Re Iuba haueua la mogliere e'figliuoli.

Iuba non ericeuuto nella fua città.

Que'di Z ma māda no amba. fciadori a Cefare,a Biferta. I cauallie ri del Regno di Iu ba uengo no a trouar Cefare.

C. Vergi-

C. Vergilio si dà in poter di Caninio Viceconfolo.

P.Sitio.
Imboscatadi fau=
sto & Affranio.

molti de'Capitani di Iuba, & pregarlo che uolesse lor perdonare; & hauendo a costoro, che ne lo pregauano, dato perdono, arriuarono a Zama. Sparsassi in tanto intorno la fama della piaceuolezza sua, & della sua clemenza; uennero a Zama quasi tutti i Cauallieri del Regno atrouar Cesare, & furono da effo da ogni sospetto, & pericolo assicurati. Ora, mentre, che in amendue questi luoghi le cose passauano in questa guisa, Considio ilquale, e con la famiglia sua, e con buon numero di gladiatori, e di Getuli si trouaua al gouerno di Tisdrazintesa la rotta de'suoi, espauentato dalla uenuta di Domitio, & delle legioni; perduta affatto la speranza della salute sua, abbandonò la terra; & carico di danari si suggi con alquanti Barbari di nascoso; & uolle fuggendo andarsene nel Regno di Iuba. Quei Getuli, che si truouauano in copagnia sua, tratti dal disiderio grande della preda, l'ammazzarono per la strada, & essi s'andarono noscosamente suggendo in que'luoghi doue fulo ro possibile. C. Vergilio intanto, poi che, e per mare e per terra era richiuso & assediato; e che conobbe come non poteua far nulla; & che medesimame te i suoi erano stati morti, dueramente rotti; e come M. Catone in Utica si era per se stesso della uita priuato; e che il Re andaua errando, & abbandonato da'fuoi; et era da ciafcuna perfona disprezzato; che Sitio haueua rotto Sabura, & l'essercito suo; e Cesare essere stato senza indugio riceuuto in Vtica. Come etiandio non u'erano ptù reliquie alcune d'un' effercito cosi grande, che poressero giouare a se, & a figliuoli suoi; rendutosi sotto la fede di Caninio uice Consolo, che lo teneua assediato; diede liberamente in poter suo se medesimo, tutte le cose sue, & la terra altresi. Orail Re Iuba discacciato da tut te le città; perduta affatto ogni speranza di più potersi saluare; hauendo cercato a poter suo di far sì con Petreio, che si paresse che ualorosamente hauessero perduta la uita; uennero con l'armi tra loro alle mani; & Iuba ch'era più gagliardo & forte, ageuolmente con la spada sua tolse la uita a Petreio più di lui debole, & di minor forze. Cercando poi con la spada sua di passarsi per se stesso il petto, nè potendo altramente; pregando un suo servitore, che gli le ua se la uita, l'ottenne da lui. Publio Sitio intanto hauendo rotto, e cacciato l'effercito di Sabura Generale del Re Iuba, e morto lui; uenendosene per la Mauritania con pochi in sua compagnia a trouar Cesare, si diede a sorte in Fausto & Affranio, i quali haueuano con esso loro quelle genti, le quali ha ueuano saccheggiata Vtica, & marciauano alla uolta della Spagna, & erano intorno a mille cinque cento. E cosi la seguente notte messis prestissimamente in aguato, affaltatigli su l'apparire del nuouo giorno, fuor che alquanti ca ualli, i quali s'erano fuggiti del primo squadrone; gli altri tutti, ò ueramente prino della uita, o ueramente rendendosi fe prigioni; prese uiui. Affranio, e Fausto, con la moglie e co'figliuoli. Nata pochi giorni di poi una quistione nell'essercito, Fausto & Affranio furono amendue ammazzati. A

Pompea, & a' figliuoli di Fausto diede Cesare la uita, & tutti i loro beni. Scipione intanto con Damasippo, Torquato, & Pletorio Rustiano, combattuti molto, è lungamente dalla fortuna su le navi lunghe travagliati, navigan do uerfo la Spagna, furon portati ad Hippone reale, là doue all'hora si trouaua l'armata di P. Sitio. Quiui i più pochi legni attorniati dal maggior numero, furono affondati. E quiui morì Scipione, e quegli altri tutti, che poco fa nominammo. Cesare fra questo tempo fatti uendere all'incanto i beni del Re in Zama; uenduti i beni di coloro, iquali essendo Cittadini Romani, baueuano preso l'armi contra il popolo Romano; e premiati quei di Zama, c'haueuano preso il partito di cacciare il Re, e tolte uia le gabelle Reali; e di Regno fattala diuenir provincia; e lasciato quiui al governo Crispo Salustio Viceconsolo del Popolo Romano, con piena auttorità; partendo di Zama, se ne andò a Utica. Venduti quiui i beni di coloro, iquali haueuano hauuto carico sotto Iuba, & sotto Petreio; in nome di pena pose di taglia a que'di Tasso uentimila sestertij, & al dominio loro trentamila. A quelle di Adrumeto trenta mila sestertu, & al dominio loro cinquantamila. Assicurò e difese le città loro, e tutti i loro beni, che non bebbero nè danno nè dispiacere alcuno. Condannò gli huomini di Lettè, iquali erano stati saccheggiati pochi anni adietro da Iuba, & haueuano mandato ambasciadori al Senato a querelarsene, & dati dal Senato sopra ciò gli arbitri, haueano rihauuto le cose loro; a pagar ciascun' anno trecento mila libre d'olio, perche nel principio della guerra per la discordia de' principali haueuan fatto lega col Re Iuba, & l'ha ueuano fauorito con armi, genti, & danari. Volle che quei di Tifdra, perche la città loro era picciola, pagassero per pena solamente certa quantità di gra no. Fatto questo montò in naue a V tica alli x1 1 1. del mese di Giugno, et passato il terzo giorno arriuò a Caralli in Sardigna. Quini pose di

Jato il terzo giorno arriuo a Caralli in Sardigna. Quini polo taglia a Solcitani per hauer ricettato Nafidio con l'armata fua, & datogli gente, centomila festerty, & fè loro commandamento che pagassero per decime l'ottaua parte; & uendè i beni d'alcuni; poscia montò in mare alli xx x x.di

Giugno . Quindi nauigando da Caralli, costeggiando do sempre lungo

lamarina, dopò uentiot:o giorni, perche la fortuna lo faceua a forza fermare ne' porti, arriuò a Roma.

Il fine de' Commentari della guerra Affricana.

Morte di Fausto & Affranio.

Morte di Scipione.

Diuerse attioni di Cesare.

Caglieri.

Cesare giunto a Koma.

## COMMENTARI DICGIVLIO CESARE

DELLA GVERRA DI SPAGNA

DI AVLO HIRCIO OVERO OPIO.



INTO Farnace, & presa l'Affrica, essendo quelli, che s'erano saluati in queste guerre suggiti col giouane Gn. Pompeo,
hauendo egli ottenuta la Spagna di là, mentre Cesare era in
tento in Italia a donare, per cagione di più ageuolmei e metter gente insieme per guardia sua; Pompeo, cominciò a ricorrere a ciascuna città, & rimettersi alla sede loro. Et haue

do in tal guisa parte con preghi, e parte per sorza messo insieme un buono essercito; cominciò a uenir dando il quasto per la Provincia. Molti popoli di molte città si moueuano per loro istessi a dargli in cosi fatte cose aiuto, e fauore. Ve n'haueua medesimamente alcune, che gli serrauano le porte; e se di que ste auueniua, che egli prendesse qualche terra per forza, essendoui qualche cittadino, che si fosse portato bene uerso Gn. Popeo, era (per hauere gran quan tità di danari) imputato di qualche cosa, accioche fattolo morire, de i danari suoi si facesse liberal dono a gli assassini. E cosi confortando l'essercito con queste picciole commodità, ueniua ogni giorno a ingrossarsi il campo. Là onde hauendo per tal cagione sediti bene sesso mandati in Italia, le città che erano a Pompeo contrarie, domandauano, che si madasse loro soccorso. C. Cesare la ter za uolta Dittatore, & ordinato per la quarta; hauedo prima fatti molti uiag gi; uenuto prestissimamente nella Spagna per far quiui quanto più tosto potes se la guerra, gli Ambasciadori de Cordouesi, iquali s'erano pure hora partiti da Gn. Pompeo, uennero a incontrare Cesare per lo camino; da quali si faceua sapere come la città di Cordoua, and andoui di notte si poteua prendere, perche egli era entrato nella Provincia non ui pensando nulla gli auversari suoi. E perche parimente Pompeo haueua per tutto, ordinatamente messi i Corrieri, che gli dessero auniso della uenuta di Cesare; & oltre a ciò proponeuano altre cose molte al uero somiglianti. Mosso da queste cose diede ausso a Q. Pedio & a Q. Fabio Massimo, iquali egli hauena già lasciati luogotenenti suoi al go uerno dell'essercito della uenuta sua, accioche gli mandassero per sua guardia tutta quella canalleria, laquale essi hauenano per lui fatta nella Provincia. Arriuò egli da loro molto più tosto assai, che essi non stimauano, che uenisse; & hebbe appunto come nolse, i canalli alla guardia sua. Erani allhora Sesto Pon peo fratello di Pompeo, che teneua Cordona, Tui haueua la guardia, per

Tompeo.

C. Cefare ordinato la quarta uolta Dit tazore.

Cordoue fi madano ambafciarori a Cefare.

Sesto P. fratello di P opeo te-

che si giudicaua, che ella fosse il capo di tutta quella Provincia. Et esso Gneo Pompeo giouane combatteua la cità di Vlla, Gerafi già trattenuto quini alquanti mesi: & essendo usciti della terra, saputa la uenuta di Cesare, gli Am basciadori senza che le genti di Gn. Pompeo se n'accorgessero, & andati a tro uare Cesare; cominciarono a richiederlo, che ei uolesse dar loro soccorso, qua so più tosto potesse. Sapeua molto l'ene Cesarc, che quella città s'era sempre portata benissimo uerso il popolo Romano; comandò adunque, che su la meza notte, u'andassero de'suoi soldati sei Cohorti, e con esso loro altritanti caualli, & feloro generale Capitano L. Iunio Pattico, huomo del paese molto conosciu to, & digran sapere. Questi arrivato alle guardie di Gn. Pompeo auuenne, che appunto allhora fu dal tempo contrario, & dal uento crudelissimo molto sbattuto; & oscurauasi di si fatta maniera il tempo per la forza della tempesta, che appena si poteuano conoscer l'un l'altro coloro, che si stauano appresso; e questo disagio arrecana loro un'utile neramente grandissimo. Giunti dunque ad esso uicino, comado che i cauai leggieri andassero innazi a due a due, e che passando per lo mezo de' nimici n'andassero dirittamente alla uolta del la terra: e cesi cercandosi fra le genti del campo chi costoro fossero; uno de' no stri ristose, che colui si sesse cheto, & che non facesse più parola; percioche quel tempo richiedeua, che ne andassero uersole mura & prendessero la terra.Le guardie parte impedite dalla tempesta non poteuano usare la richiesta diligenza; parte arrecaua loro spauento cosi fattarisossa. Arrivati costoro ui cino alla porta, fatto il cenno, furon messi dentro da quei della terra; e tutte le fanterie, & la caualleria alzando le grida, messisi ordinatamente di loro quella parte, che rima sero, saltando suori corsero alla uolta del capo nimico. Onde accadendo tal cosa senza saputa loro, gran parte de gli buomini del capostimauano di esser poco meno, che fatti prigioni. Cesare madate queste gen ti alla guardia di Ulla, per leuar Popeo da quello assedio; se n'andò alla uol ta di Cordoua; & marciando mandò auanti alcuni ualenti huomini armati di celate & di corazze, insieme con la caualleria; iquali subito, che si furon presentati alla terra, furon tolti in groppa da' cauai leggicri; no potendo di ciò ac corgersi quei di Cordoua; & facedosi uicini, saltò di presente un gran numero di gente fuor della terra, per combatter con la caualleria; le fanterie armate (come poco fa dicemmo) smontarono a terra, & attaccarono quiui una ficra battaglia, di si fatta maniera, che pochi huomini dell'infinito numero, ch'erano usciti fuori siritirarono a saluameto dentro la terra. Mosso da questo sospet to Sesto Popeo scrisse al fratello, che prestissimamete nenisse a soccorrerlo, ac cioche Cesare no prendesse Cordoua auati che esso sosse uenuto. Gn. Popeo dun que hauendo già quasi, che presa Vlla, mosso dalle lettere del fratello, cominciò co l'essercito suo a marciare alla uolta di Cordona. Giunto Cesare al siume ! Beti, non possendo rispetto alla prosondità dell'acque, passarlo, gettò sotto l'ac |

neva Co

Pompeo comba te la città di Vlla.

L. Iunic

Oscurità di tempo

Cefare uà alla nolta di Cordo ua.

Pompco chiama il fratello. Qualachi bir. Cefare al flame Bes caramuc cie, e battaglie fatte per tenere il pó te del fu me Beti.

Ce'are
passa di là
dal fiume
Beti.
Atega cit
tà cobattuta da

Celare.

Nebbia.

Caualli di Cefare tagliati a pezzi.

Fiume detto Sal

que certi cestoni pieni di sassi, e cosi fattoui sopra un ponte passò di là le genti al campo in tre volte. Arrivavano all'incontro della terra appunto rimpetto al pote, si come habbiamo scritto adietro, certe traui sino al campo in due par titi. Arrivato quivi Pompco co l'essercito suo, fermò dall'altra parte co somigliate maniera il capo anch'egli. Cesare per serrargli i passi d'andare alla ter ra, et di potere hauere la uittouaglia, cominciò a tirare una tela di ripari per fino al pote. E d'altra parte Popeo fe nel medesimo modo. Fu fatta quiui tra i due Capitani gra fattione, uoledo l'uno & l'altro di loro essere il primo a pren dere il ponte; la onde tutto di si faceuano fra costoro delle scaramuccie, si che bora questi & bora quelli si partiuano col meglio. Ma uenuta poscia la cosa in maggior contesa, si fe da amendue le parti una crudel fattione, mentre troppo sieramente cercauano di tenere il luogo, & rispetto al ponte erano ristretti a combattere in luogo sinistro: & auuicinandosi a gli argini del fiume, essen do cosi ristretti, ui ueniuano a precipitare. Ora quiui non solamente gli uni arrecauano a gli altri morte sopra morte; ma ciascuna parte nello ammontare i morti corpi l'uno sopra l'altro, agguagliana l'altra parte. Cesare adunque baueua già molti giorni disiderato di tirare gli auuersary a cobattere in luogo conueneuole, & di uenire piu tosto ch'egli potesse alla giornata; & auuedutosi, che gli auuersarii suoi non ne uoleuano far nulla, i quali egli hauea tira ti fuori della strada solo per cagione di condurgli in luogo a proposito; passate le genti sue di là dal fiume, commandò, che la notte si facessero i fuochi grandi.Et egli con le migliori genti, che hauesse, andò a Ategua. Et hauendo Pom peo ciò saputo da coloro, che si fuggiuano nel suo campo; fe quel giorno medesimo attrauersare nelle uie piu strette molte carra, & mastri di scrima, & egli se n'andò in Cordoua. Cominciò Cesare a combattere Ategua con le munitioni, & a cingerla co' ripari e bastioni. Hauendo hauuto di ciò la nuoua Pom peo, si mise quel giorno in camino, nella uenuta di cui, Cesare per sua guardia prese molte castella, parte per la caualleria, & parte accioche le fanterie stan do quiui alle stanze, & facendo le guardie potessero andar a soccorrere il căpo. Auuenne che alla uenuta di Pompeo u'era la mattina quiui una spessissimanebbia. La onde in quella oscurità di tempo con alcune compagnie & certi [quadroni di caualli attorniarono i caualli di Cefare, & cosi gli tagliarono a pezzi; di si fatta maniera, che di questa fattione a pena ne campar ono alquan ti uiui.Pompeo la seguente notte fe mettere il fuoco ne gli alloggiameti suoi; & passato di là dal fiume Salso, fermò il campo sopra un monte tra certe ual li fra due Città Atequa & Ucubi. Ordinò in tanto Cesare oltra gli altri ripari, che faceuano di mestiero per combattere la terra, di fare i bastioni, & spin gere auanti le uinee. Son questi luoghi montuosi, & naturalmente fatti da guerra, che sono giù nel piano divisi dal sume Salso, vicino nondimeno a Ate qua di sorte, che non è piu lontano, che intorno a due miglia dal fiume. Pom-

peo s'era accampato da quella banda della terra sopra la montagna a front dell'una, & dell'altra città; e non hebbe ardire di andare a soccorrere i suoi. Si trouaua dell'aquile, & l'insegne di tredeci legioni. Benc è uero, che due solamente erano quelle, nelle quali egli haueua qualche poca di fede, & erano le due del suo paese; le quali erano suggite da Trebonio, & una fatta de gli babitatori del luogo, le quali erano state già in questi paesi: la quarta fu poi quella di Affranio, la quale hauca menato seco dell' Affrica: l'altre poscia era no di fuggitiui, & fatte per supplimento. Percioche i nostri erano, & per nu mero d'armati alla leggiera, 25 di caualleria, di gran lunga superiori. Aggiungenasi a queste cose, che Pompeo menana la guerra in lugo, per esser qui ui i luoghi alti & rileuati, & non poco a proposito, & accommodati a i ripari del campo. Conciosia cosa, che quasi tutto il paese della Spagna dilà, rispetto al l'essere i terreni fertilissimi, si può malageuolmente, & con difficultà i luoghi combattere, & assediare; e non è punto meno d'acque abbondeuole. Et appres so anche quiui per tutti i luoghi, che son lontani dalle città, son per guardia del paese le torri e i ripari, per cagione delle spesse scorrerie de' Barbari, e so no coperti si come in Affrica di calcestruzzo e non di tegoli : & parimente in esse ui sono delle guardiole ò picciole case: e perche sono alte molto, si può quindi er per larghezza, e per lunghezza scoprire molto paese. Et oltre a ciò gran parte delle terre di questa Prouincia sono da i monti fortificate, e son poste in luoghi naturalmente alti molto, si che & il salire ad esse, & lo entrarui è parimente difficile. La onde il sito naturale del luogo da impedimento all'assediare, di maniera, che le città nella Spagna malageuolmente si possono pigliare: e questo auuenne in questa guerra. Conciosia cosa, che doue Pompeo si fu accampato fra le due terre Ategua & Ucubi, delle quali dicemmo poco fa, ui ha quiui di esse a fronte un monticello lontano dal suo campo d'intorno a quattro miglia, che è naturalmente di grande altezza, che si chiama il campo Postbumiano. Haueua Cesare per sua quardia fatto qui ui un forte. Pompeo, il qual era su nel medesimo monte, e conosceua la disficultà del luogo, si per lo sito suo naturale, si ancho perche era discosto al campo di Cefare, e perche egli era riferrato dal fiume Salfo; confideraua, che Cefare no fosse per mai mandare gente a soccorrere in luogo tanto difficile. & cosi considandosi in questa openione sua, andato quiui dopò la meza notte, cominciò a dar l'assalto al forte, dital maniera, che potesse rinfrescare gli affaticati. Ora i nostri tosto, che uidero costoro farsi uicini, e per lo subito romore, & per le molte armi cominciarono a tirare di si fatta sorte, che feriron gran parte de gli buomini. Fatto questo, hauendo quei del forte cominciato a fare difesa, e uenuto a Cesare uno nel campo maggiore a portargli di ciò la nuoua; u'andò subito contre legioni. Et tosto che egli cominciò a farsi ui: cino a costoro, ripieni di spauento, fuggendo ne furono ammazzati mol-

Legioni di Popeo.

Perche Pompeo menaua la guerra in lungo.

Perche le città di Spagna difficilmé te fi posso no piglia re.

Forte fat to da Cefare.

Popeo affalta il forte di Cefare. A rguetio con la canalleria di Cefare. Di Monniedro. Indo Re.

Q. Martio palla nel= l'esser ito di Cesare, e Caio Fû danio canalier Ro mano.

Valore de i foldati Ce ariani

Bastioni fatti di Põ peo.

AuloVal-

ti, & assaissimi fatti prigioni, & gran parte de i quali sualigiati poscia aal l'armi loro si fuggiron via, e le rotelle che furon levate a costoro, si troud, che furono ottanta. Il seguente giorno arrinò d'Italia Arguetio con la caualleria, e portò seco cinque insegne di Saguntini, le quali e'tolse da terrazza ni. Questi hebbe sospetto anch'egli colà doue era, perche Asprenate era uenuto d'Italia con la caualleria atrouar Cesare; Pompeo intanto se quell notte mettere il fuoco ne gli alloggiamenti, & cominciò a marciar alla uol a di Cordoua. Un Re, il cui nome era Indo, il quale era uenuto con la sua ca ualleria, & baueamenato seco le fanterie; mentre troppo uo onteroso se ne giua seguitando le genti de gli auuersari, su da i soldati delle legioni paesane fatto prigione, & priuato della uita. Il seguente giorno i nostri caualli si discostaron molto uerso Cordona seguitando coloro, i quali portanano dal la terra la uittouaglia nel campo di Pompeo, & presi di costoro cinquanta con le bestie loro, furon tutti menati nel nostro campo. Passò quel giorn medesimo nell'essercito nostro Quinto Martio, il quale era Cohorte di soldat nel campo di Pompeo; I nella terra dopò la meza notte si combatte molto fieramente; & fu tirato molto fuoco gettandolo di tutte quelle sorti che si costuma di fare per gettare. Poco di poi passò nel nostro campo fuggendo dello esfercito di Pompeo Caio Fundanio Cauallier Romano. Furon presit giorno di poi due de' soldati della legione paesana da nostri caualli, i quali dissero come erano schiaui: e mentre ueniuano, furon riconosciuti da i soldati,i quali erano stati già con Babilio, et con Pedio, & erano suggiti da Tre bonio. Non ui fu ordine alcuno, che si potesse perdonare a costoro, ma fu rono amendue morti da soldati. Essendo in quello istesso tempo presi corrieri, the da Cordoua andauano a Pompeo, & erano scioccamente arrivati nel no stro campo, tagliategli le mani furon rimandati uia. E nel mutare della seconda sentinella, fu nel medesimo modo tirato della terra molto suoco, & gra quantità d'arme: & durò buona pezza, & ui restaron feriti molti. Passata quella notte saltaron fuori & assaltarono la sesta legione, essendo i nostri in tenti a lauorare di bastioni, & quiui si cominciò a combattere molto sieramente. Ma ributtando i nostri coloro, auenga, che q·e'della terra gli difendes sero con tirare di su le mura, che sopra faceuano; hauendo cominciato cinqua ta a dar dentro, furon da i nostri soldati collualor loro anchor, che combattessero in luogo disauantaggioso, nondimeno gli auuersari ributtati; bauendoni riceuute molte ferite, e si ritirarono nella terra. Cominciò Pompeo il di uenente a far tirare una tela di bastioni dal suo campo per sino al siume Salso; Fessendo i nostri caualli, che erano di guardia, pochi, trouati da un buon numero di nimici, furon cacciati del luogoloro, de ue ne restaron morti tre. Questo giorno A. Valgio nato di Senatore, il fratello del quale si trouaua nel campo di Pompeo, lasciate tutte le cose sue, monto a cauallo, &

si fuggi uia. Vno della seconda legione di Pompeo, che eraito a fare la scoperta preso da i soldati nostri fu da loro ammazzato. Fu appunto in questo tempo tirata una palla in campo, nella quale era scritto, che era per metter fuori una rotella quel giorno, che douessero andare a prendere la terra. Oramentre, che alcuni mossi da questa speranza teneuano per fermo di douere senza alcun pericolo salire su le mura & prendere la terra, cominciarono il seguente giorno a lauorare alle mura, e gettaron per terra gran parte della prima muraglia. E guardati in far questo da quei della terra non altramente che se sossero stati de i loro, pregauano Cesare di poter mandar fuori salui gli armati & i capi della guardia lasciataui da Pompeo. Cesare rispose a costoro, che egli era usato di dare altruile conditioni, & non di prenderle. Et essendo costoro tornati dentro la terra, riferita la rispo la hauuta, leuatosi il romor grande & cauate fuori tutte l'armi di qualunche sorte, cominciarono di sule mura per tutto a combattere. Là onde la maggior parte de gli huomini, iquali erano nel nostro campo, tennero per certo che fossero per saltare quel giorno fuori. Cinta dunque la terra con le gente recate in cerchio, si combatte per buona pezza fierissimamente; & insiememente uno strumento tirato da nostri gettò per terra una torre, e cinque de gli aunersari, che si trouauano nella torre, furon gettati giù d'essa & un fanciullo, che soleua stare a tener cura di quando i nostri uoleuano tirare. Pompeo dopò questo sè fare un forte di là dal siume Salso, e non essendo in ciò da nostri impedito, si uenne con quella falsa openione gloriando, di bauer tenuto un luogo quasi dentro a iluoghi guardati da noi. Et il giorno uenente anchora scorrendo (si come era usato i di passati) troppo auanti, in un luogo doue stauano alla guardia i nostri caualli, alcune squadre con gli armati alla leggiera mossesi contra, furon ributtate, & per il picciolo numero de' nostri caualli, & per essere mescolatitra le squadre de gli anuer. sari, gli armati alla leggiera; furono etiandio rotte. Faceuasi questa fat. tione in luogo, che si uedeua benissimo da amendue gli esferciti: e quelli di Pompeo faceuano tanto maggior festa, perche ritirandosi i nostri, iloro gli ueniuano tutt'hora più innanzi seguitando. Et essendo in qualche luogo chiamati a battaglia da i nostri, si come erano usati, per somigliante ualore leuato il romore, non uolsero uenire altramente a combattere. Suo. le il più delle uolte ne gli efferciti effer costume delle fattioni che si fanno tra canalli, che ogn'hora, che un huomo a canallo a lenta briglia niene alla nolta d'un fante a piede, non sitiene, che gli sia pari; & questo annenne in questa battaglia: perche uenuti a cobattere i fanti a piedi eletti, armati alla leggiera senza che i nostri caualli ne sapessero nulla, & essendosi di ciò accorti, mentre, che erano alle mani, ui furon molti, che smontaron a piedi. In picciol tempo dunque i canai leggieri cominciarono a com-

Palla tira ta nel căpo Cefariano.

Cesare usato di da
re altrui
le códitio
ni, e non
di prenderle.

Forte fate to da Pópeo di la dal fiume Salfo-

Costume delle sactioni de caualli ne gli esferciti.

Sceleratezza fat ta nella città.

Caualla= ro manda to da que' di Popeo a Cefaria ni.

Valore de' Cefariani.

Portughe fe.
Tullio

battere a piedi & i fanti a piedi cominciarono a combattere a cauallo, per fino a tanto, che uicino a i bastioni si sè l'occisione. Furon morti de gli auuer farii in questa fattione cento uentitre, molti sualegiati dell'armi loro, & mol ti se ne tornarono seriti nel campo. De i nostri ne moriron tre, ui furon feriti dodici fanti a piedi, & cinque caualli. Nel rimanente di quel giorno, sicominciò a combattere nel modo, che s'era fatto i di passati, alle mura. Et hauendo tirato contra i nostri, che combatteuano gran quantità d'armi, & di fuoco, si misero a fare una cosa scelerata, uituperosa, & ueramente crudelissima; che in cospetto di tutto l'essercito nostro, cominciarono a scannare sule mura e gettar suori della terra gli huomini, che u'erano dentro si come si costuma appo i Barbari, la qual cosa non è stata mai altre uolte (per quanto si truoua scritto) tra gli huomini fatta. Ora quei di Pompeo nel chiudersi di questo giorno mandarono secretamente un Cauallaro a i nostri dicen do, che quella notte farebbono mettere il fuoco alle torri, & a i ripari, & che dopò la meza notte salterebbono fuori della terra. Intal guisa dunque dato il fuoco, & tirata gran quantità d'armi, hauendo rouinato gran parte delle mura, apersero quella porta, che era a fronte appunto, & all'incontro del campo di Pompeo, e tutti i soldati saltaron fuori, portando con esso ioro materia da riempire i fossi, er uncini per cagione di roninare i capanni di strame fatti da i nostri per istarui dentro al tempo de'freddi, & per met terui il fuoco. Portarono etiandio con esso loro de gli argenti, e de panni affine, che mentre i nostri hauessero da fare intorno alla preda, essi hauendone ammazzati gran numero si ritirassero poi nel campo di Pompeo. Conciosia cosa che egli perche stimava, che essi potessero per loro stessi fare tale sforzo, se tutta la notte in battaglia di là dal fiume Salso. Et auenga che questa fattione fosse fatta contra l'openione de nostri, essi nondimeno aiutati dal proprio ualore hauendogli ributtati, & feritine gran parte, gli feron ritirare nella terra. Hebbero tutta la preda & armi loro, e presero alcuni uiui, i quali furon poscia priuati il di uenente della uita. Fuggitosi in questo medesimo tempo della terra uno, fè intendere come Iunio, il quale s'era trouato in una mina dopò la strage fatta de gli huomini della terra, haucua esclamato come s'era fatta una cosa ueramente nefanda & scelerata; perche per dire il uero, quelle genti non haueuano fatto cosa, per la quale ei meritassero di riceuere una cotal pena, poi che gli haueuano riceuuti ne'loro tempija i loro sacrifici, & ricettati nelle case loro, & hauere con la sceleranza loro contaminato la fede, & osseruanza, che si debbe a coloro che riceuono nelle cose loro, c che oltra queste hauea detto molte altre cose; onde spauentati dal dir suo, non haueano di poi seguitato di farne morire più nessuno. Ora il giorno, che segui poi, uenne a Cesare Tullio Luogotenente, con Catone Lusitano, e fece una oratione auanti a lui di questa maniera. Hauessero uoluto gli Dei immortali, che io fossi più tosto stato soldato uostro, che di Gneo Pompeo; & che io potessi dimostrare questa fermezza di ualore nella uostra uittoria, & non nella calamità sua; che le lodi miserabili & suneste sue, son certamente ridotte a tal forte, che i Cittadini Romani bisognosi di essere aiutati, e per cagione della luttuosa ruina della patria, siamo messi nel numero de i nimici, e non hauemo, mentre la battaglia sua era prospera, la prima fortuna, ne meno ottenuta nella contraria, la seconda uittoria; che sostenendo gli assalti di tante legioni, & aspettando nel lauorare cosi la notte come il giorno i colpi delle spade, & il tirare dell'armi; uinti, & abbandonati da Pompeo, supe rati dal ualor nostro, domandiamo alla clemenza nostra, che ne sia saluata la uita. E uorremmo che uoi foste uerso i Cittadini uostri, che a uoi si danno quale uoi stati siate uerso l'altre nationi. Mandati uia gli Ambasciadori. essendosi presentato alla porta Tiberio Tullio, & non l'hauendo nello entrar dentro C. Antonio seguitato, tornò uerso la porta, e preselo. Tosto che Ti. beriouide farsi questo in un tempo tratto fuori il pugnale, gli tagliò una mano, & correndo si fuggirono a Cesare. Si fuggi in quello istante uno de gli alfieri della prima legione, e disse come quel giorno, che fu fatta la fattione tra la caualleria sotto l'insegna sua, erano stati morti trentacinque huomini, e che egli no poteua far saper questo nel campo di Pompeo. nè meno si poteua dire, che ui fosse morto ueruno. Hebbeui un schiauo. il padrone del quale era nel campo di Cesare, & haucua nella terra lasciata la moglie e i figliuoli, che ammazzò il proprio padrone, & nascosamente fuggendo del campo di Cesare, saltò nel campo di Pompeo. e mandò scritto su una palla quanto si faceua: affine, che Cesare sapesse certo, tutto l'apparecchio, che si faceua nella terra per difenderla. E cost prese le lettere, essendo tornati alla terra quelli, che soleuano man. dare le palle scritte, che erano due fratelli Lustiani, dopò questo fuzgitisi aunisarono tutto il parlamento, che haueua fatto Pompeo. E che haueua fatto intender loro, che poi che egli non poteua andare altramente a dar loro soccorso, che una notte, si che non fossero ueduti da i nimici uscissero della terra . & n'andassero uerso il mare. E che quelli , che haueua cosi detto, era stato allhora, allhora morto. Presi in quel tem po medesimo i suoi corrieri, che andauano per entrare nella terra, Cesare mostrò a gli huomini della terra le lettere, & comandò a qual di loro che uolesse, che gli fosse saluata la uita, che mettesse il fuoco nel la torre di legno de i nimici, egli promise, che se ciò facesse, gli concederebbe quanto uoleua. Era cosa certamente difficile, che alcuno potesse senza pericolo, mettere il fuoco in quella torre. Ora colui che andaua per fare l'effetto della torre, tosto, che ui si fu bene auuicinato, fu morto da quei della terra. Venne quella medesima notte uno, che si fuggiua del campo ni-

nente par la a Cesa

Tiberio raglia una mano a GaioAn tonio fchiauo.

Portughe

Quello, che impo fe Cefare Torri di legno Ce fariane ruinano.

Scritti gettati nel capo di Cefare

ambascia tori della terra nenuti a Ce sare.

Fuggitino, quel lo, di che auilo Ce fare.

mico, & diffe come Pompeo & Labieno haueano preso molto sdegno della fat ta occisione de gli huomini della terra. La torre di legno intanto, che era de' nostri, su la meza notte per lo numero grande dell'armi da tirare cominciò a rouinare dalle fondamenta per fino al secondo & terzo palco. Combattes fierissimamente in quello istesso tempo alle mura: & perche la torre de nostri era di maggiore altezza, ui misero il fuoco, perche il uento su fauoreuole a quei della terra; e la seguente mattina si calò dalle mura una matrona, & passò nel nostro campo, e disse, come, che ella haueua determinato con la famiglia sua, che tutti insieme fuggissero nel campo di Cesare, & che tutti erano stati presi, & ammazzati. Furon poscia gettati certi scritti di su le mura, ne i quali fu trouato scritto questo. Lucio Minutio a Cesare: Se tu mi uuoi faluare la uita, perche mi truouo abbandonato da Pompeo, io mi sforzerò di portarmi teco di si fatta maniera, che si uedrà, che come mi son sempre portato seco, mostrerò non meno teco il ualor mio e la mia fermezza. V ennero in questo istesso të po a Cefare gli Ambasciadori de gli huomini della terra, iquali erano usciti in nanzi, dicendogli, che se uoleua saluar loro la uita, erano per dargli il di dipoi la terra nelle mani. Cesare rispose loro come egli era Cesare, & che ciò gli pro metterebbe sotto la fede sua. Et in tal guisa hauendo ottenuta la terra alli diciotto di Febraio fu chiamato Imperadore. Et hauendo intefo Pompeo da colo ro, iquali s'erano quindi fuggiti, come la terra s'era refa, mosse il campo alla uolta di V cubi; fè bene fare de' forti intorno a que' luogbi, & cominciò astarsi dentro a i ripari. Fe mouere anco Cefare il suo, & accamposti vicino al campo di Pompeo. Passò in questo tempo nel nostro campo uno armato di quei della legione Vernacola una mattina, & disfe come Pompeo haueua fatto ragunare gli huomini di Veubi, & haueua commandato loro, che messani ogni dilige za ricercassero tutti quegli huomini, che fauorissero la parte sua, & quelli altresi, che disiderassero e cercassero che Cesare ottenesse la uittoria. Fu dipoi trouato nascosto in una fossa sotterra nella città, che era stata presa, quel serui tore, ilquale habbiamo già detto hauere ammazzato il proprio padrone, & preso su abbruciato nino. Passarono nel medesimo tempo nel campo di Cesar otto Capitani della legione V ernacola armati di corazze fuggiti del campo di Pompeo, Fi nostri caualli uennero alle mani con la caualleria de gli auuersari, or alcuni armati alla leggiera feriti ui lasciaron la uita. Furon prese quella notte alcune spie, tre serui & un soldato della legione Vernacola. Que serui furon messi in croce, & al soldato su tagliato la testa. Passarono il di uenente fuggendo da Pompeo alcuni cauai leggieri de gli auuerfarii nel nostro campo. Scorfero in quel medesimo tempo d'intorno a undici caualli alla uolta di coloro, che andauano a portar dell'acqua pel nostro campo, & alcuni ne ammazzarono, & gli altri poi ne menaron uiui prigioni. E de i caualli ne furon presi etto. Pompeo il di seguente sè tagliar la testa a huomini settantaquat-

Pompeo fece amaz

tro, iquali per quello che si dicena, erano fanorenoli della nittoria di Cesare, & gli altri se condurre nella terra, de i quali se ne suggirono cento uenti, & andarono atronar Cefare. Dopò questo quei Bursauolesi, che furono tronati, & presi in Atequa, and arono Ambasciadori insieme co i nostri, per racconta re a Bursanolesi il successo della cosa, per mostrar loro, che speranza douessero hauere in Gneo Tempeo; ucdendo come faceua tor la uita a coloro, che l'haue uano riccuuto in casa. It oltre a ciò, che coloro, iquali erano ricettati da loro per loro guardia, faceuano molte scelerate cose. Questi, poiche furono arrinati alla terra, i nostri, che erano canallieri Romani, & Senatori, non hebbero altrimenti ordire d'entrarui dentro, fuor che que li, che erano di quella terra. Et essendosi di qua, & di la scambieuolmente riceuute, e date le risposte, tornando a inostri, iquali gli attendeuano fuori a lla terra, seguitandogli i soldati della guardia di nascoso, tolsero la uita a gli Ambasciadori. Due soli di loro, che fuggendo si saluarono, raccontarono a Cesare quanto era seguito, e mandarono alla città di Ategua le spie. Et hauendo trouato, che quanto gli Ambasciadori haueuano esposto, era uero, e che le cose eran passate appunto in quella guisa, che essi poco fa haueuano raccontato. Leuatisi a popolo i terraz zani cominciarono a lapidar colui, che haueua morti gli Ambasciadori; & a uolere mettergli le mani addosso dicendo, che egli era stato cagione che fossero morti. Et cosi a pena potendo suggire un tal pericolo, pregò gli buomini della terra, che gli fosse conceduto d'andare Ambasciadore a Cesare: e che farebbe si,che Cesare resterebbe sodisfatto di lui. Poi che ciò hebbe ottenuto, partitosi quindi, raccolta della gente, hauendo messo insieme buon numero di Ioldati, & essendo stato una notte ad inganno messo dentro la terra, se quini una grande occisione. Et ammazzati i primi huomini della terra, che gli era no stati contrary, si fè di essa padrone. Poco dipoi certi schiaui quindi fuggi ti, disfero, come e' uendeua i beni de' terrazzani; e che non cra conceduto ad alcuno di passare suori de' bastioni, se non a quelli che non portauano arme. Et auueniua quello per questa cagione, che da quel dì, che Atequa era stata presa, molti per lo terrore grande si fuggirono in Bethuria, o non teneuano speranza alcuna di uittoria; si che se si sosse suggito di là alcuno de i nostri, si daua nelle mani de gli armati alla leggiera, & esso maggior numero che di sedici non ne riceueua. Cesare nel temp o, che seguì poi, s'accampò all'incontro al campo di Pompeo; quindi cominciò a far tirare una tela di bastioni dal campo fino al fiume Salso. Ora mentre quini i nostri erano intenti a lauorare, simossero molti de gli auuersary di certi luoghi alti, correndo alla uolta de i nostri. Et non essendo da i nostri ritenuti; tirate loro contra molte armi, ne feriron molti. Tuttauia quiui (si come dice Ennio.) I nostri si tirarono al quanto adietro. Là ende anuedutifi i nostri, come fuor dell'usato si ueniuano ritirando; ¿ che due Capitani della quinta legione di là dal fiume passauano, se-

zare fetti taquattro

Spie man date alla città di Ategua.

Ambaiciatori mandati a Cefare.

Bethuria

Detto d

Valore di due Capi tani della quinta legione.

Clodio Aquitio.

Aspauia castello:

Quanti furono de nimici morti. ron rimettere i soldati in battaglia & far testa, e combattendo sieramente, & con estremo ualore ributtando molti per le molte armetirate da i luoghi più alti l'un di loro ui fu morto. E cosi l'altro hauendo cominciato si come il primo a menar le mani, & auuedendosi d'effer d'ogn'intorno tolto in mezo, entrato alquanto innanzi scapucciò con un picde. Sentitosi a poco a poco il caso della caduta di costui per tutto, correndogli molti de gli auuersari addos so, i nostri caualli trapassando più adentro cominciarono a ributtare gli auuer sari uerso i bastioni. Ora cercando troppo uolonterosi in uero di gire a torlo ro la uita dentro de i ripari, furon dalle squadre & da gli armati alla leggie ra tolti in mezo; & se'l ualore loro non era grandissimo, erano tutti fatti prigioni. Percioche si trouauano stretti di cosi fatta maniera da i ripari della guardia, che i caualli essendogli dato poco spatio di luogo da poter combattere, a pena si poteuano difendere. Et in amendue queste sorti di battaglia ui furon feriti molti, fra quali ui fu ancho Clodio Aquitio. E tra costoro si combatte quiui cosi alle strette, che non ui morì de' nostri alcun' altro, che i due Capitani, che troppo disiderosi di gloria si cacciarono auanti. Si raunarono il giorno dipoi amendue gli efferciti uenuti da Soricaria. Cominciarono i nostriatirar letele de i bastioni. Ora uedendo Pompeo, come se gli serraua il passo d'andare ad Aspania, castello lontano da Ucubi cinque miglia, questo lo Aringeua a uenir per forza a far la giornata; egli nondimeno non daua facul tà di uenire al fatto in luogo piano e conueneuole, ma di su quel monticello prendeua la cima d'un' alto monte, fino a che di condursi in luogo sinistro gli fosse forza. Et essendo amendue gli esserciti dopò ciò andati per salire sopra un'altamontagna; essi furono impediti da i nostri, & ributtati nel piano. Questa cosa daua cagione, che la battaglia fosse prospera pe i nostri; ma ritirandosi d'ogni parte gli auuersarij, i nostri ne faceuano grande occisione; & essi furono aiutati dal monte a saluarsi, e non dal ualor loro: & se non ueniua tosto la sera, erano da i nostri, di molto minor numero di loro, priuati affatto d'ogni aiuto. Percioche ne furon morti trecento uentiquattro de gli armati alla leggiera, cento trent'otto de i soldati delle legioni, oltra quelli de' quali si riportarono al campo le spoglie, & l'armi. E cosi la morte seguita il di dauanti de i due Capitani, fu pagata con pena cosi fatta de gli auuersaru. Essendo intanto il di dipoi nel medesimo modo uenute le genti al medesimo luogo, usauano il solito loro costume, & ordine usato. Percioche non s'arrischiauano altrimenti fuor che i caualli, di mettersi in luogo piano. Ora trouandosi inostri a lauorare, le squadre de i caualli cominciarono a scorrere alla nolta loro. Et alzando parimente le grida i soldati delle legioni, & cercando il luogo accioche coloro, iquali erano usati di uenire incalciando, potessero stimare, che fossero prontissimi di uenire alle mani, i nostri usciron su d'una ualletta uicina, & quindi allongandosi per assai buono spatio, si fermarono

in un luogo molto conuencuole nel piano. Essi nondimeno non furono mai si arditi, che uolessero condursi quiui a menar le mani, fuor però, che un'. Antistio Turpione, ilquale cominciò a pensare che tra gli auuersary non fosse per trouarsi alcuno che si tenesse di forze a lui pari. Dicesi questo essere stato uno affronto simile all'abbattimento di Mennone, e d' Achille. Saltò fuori della no. strabattaglia per combatter con costui Q. Pompeo N ero d'Italica, cauallier Romano, perche la ferocità di Antistio haueua fatto uoltare a risquardare gli animi tutti de i soldati, e tutti qu elli che lauorauano, lasciato stare il lauo ro, si uoltarono a ueder tal'abbattimento. Percioche fra que' due guerrieri, & dei primi de i campi era la uittoria dubbiosa di sorte, che si pareua quasi, che'l combattere di questi due douesse far fine a questa guerra. E così disiderosi & uolontarosi parimente ciascuno della parte sua, il desiderio de gli huomini sperimentati, e che fauoriuano, era inchinato uerso colui, che faccua per la parte sua. Ora poiche col ualor loro, si furono allegramente condotti in un pianetto per affrontarsi insieme, mostrandosi scolpito sopra le rotelle loro l'ope re loro degne di lode immortale; l'abbattimento loro si terminaua certamente, se non si fermauano, si come habbiamo poco fa dimostrato, gli armati alla leggiera uicino a ripari del campo per guardia, per cagione dello scorrere de i caualli, si che mentre la nostra caualleria si ueniua ritirando alla uolta de gli alloggiamenti, furono troppo fieramente in uero seguiti da gli auuersarij; onde tutti parimente leuato il romore diedero dentro. E così per la tema tutti spauentati, essendo uolti a fuggire si saluarono dentro a i ripari, hauendoui lasciati molti de iloro. Cesare donò alla compagnia di Cassio tredicimila, . . . & al Capitano due collane d'oro, & diecimila . . . . a gli armati alla leggiera. Passarono in quel dinel campo di Cesare A. Bebio. C. Flauio, et A.Trebellio d'Asta cauallieri Romani, con i caualli coperti quasi d'argento; e dissero come quasi tutti i cauallieri Romani haucuano insieme congiurato quelli, che si trouauano nel campo di Pompeo, di passare nel campo di Cesare; ma che scoperti da uno schiauo eran tenuti hora tutti da Pompeo con buona guardia; e che di costoro essi presa l'occasione s'erano quindi fuggiti. Furon prese medesimamente quello istesso di certe lettere, che Gn. Pompeo mandaua a Saone. S. V. G. E. V. Anchor che noi come uuole la felice nostra fortuna se condo la mente nostra habbiamo fino adhora cacciato il nimico nostro, se nondi meno e'uolesse far sì, che ci potessimo in luogo conuencuole affrontare insieme, hauerei posto fine a questa guerra molto più tosto, che uoi no hauete in openio ne.Ma essi no hanno ardire di mettersi in capagna co l'essercito di soldati nuoui; & confidando nelle nostre guardie menano in lungo la guerra Percioche si fermano intorno a ciascuna città, & quindi prendono le uittouaglie. E per questa cagione saluerò le città, che fauoriscono la parte nostra, et come prima potrò darò fine alla guerra:ho in animo di madare da uoi alcuni Cohorti.Cer-

Antifio Turpione

Verera. Q Popeo Nero.

Duello de detti.

Armati alla leggiera fi fermarono uicini a' ripari.

Doni da se ti da Cesa re alla có pagnia di Cassio.
Xerez.

Lettere di Ga. po peo. Siuiglia.

Luna.

Vcubi cit

Soldato preso da pompeo.

Piano fra l'un câpo e l'altro di miglia cinque. ta cosa è che ogni hora, che sarà leuato loro l'hauere delle uittouaglie nostre. sarà loro forza di uenire al fatto d'arme. Nel tempo che segui poscia trouandosi i nostri disordinatamente occupati nel lauorare, furono ammazzati alquanti caualli in uno oliucto mentre faceuano provisione di legne; scam: parono i servitori, & fecero intendere come alli cinque di di Marzo doueva farsi una fattione a Soricia, & tanto fu fatto, & che da quel tempo indietro u'era gran sospetto, & che Attio Varo si ueniua girando d'intorno a que' forti. Mosse Pompeo quel giorno il campo & accampossi in uno oliueto intorno a Hispali. Ora auanti che Cesare si susse quiui condotto, si era ueduta la Luna d'intorno a hore sei . E cosi mosso il campo commandò che si mettesse il fuoco in Ucubi, doue Pompeo haucua lasciata la guardia, & hauendo abbruciata la terra, si ritirassero nel campo maggiore. Hauendo poscia poco di poi cominciato ad assediare una terra detta Ventisponte, & a combatterla, poi che si furono a lui dati, se n'andò alla uolta di Carruca, & accampossi quini all'incontro del campo di Pompeo. Ora perche gli huomini della terra baueano già serrato le porte a i suoi soldati, Pompeo ui sè mettere il fuoco; e fu da i nostri preso un soldato, che haueua ammazzato in campo il fratello, & fu battuto con le uerghe. Partitosi quindi, poi che su giunto in una campagna nel Mundese, s'accampò quiui contra'l campo di Pompeo. Vo lendo Cesare il di dipoi marciare auanti con l'essercito, gli fu fatto intender da i stracorritori, come Pompeo dopò la meza notte hauca messo le sue genti in battaglia. Intefa questa cosa diede subito il segno della giornata cauan do fuoril'insegna. Perche Pompeo hauea cauato fuori le genti per questo, che haueua scritto prima a gli huomini di Versaone, i quali fauoriuano la parte sua, come Cesare no uoleua condursi con le sue genti giù nella ualle, per che la maggior parte de i soldati dell'essercito, il quale egli haueua, erano sol dati nuoui, et non più usati nelle guerre. Erano queste lettere cagione di con fermar molto gli animi de gli huomini della terra, si che stessero forti, di buo na uoglia, nel proposito loro. Egli dunque confidan do in questa sua openione, si dana ad intendere di poter fare ogni cosa. Perche si trouaua difeso e dal sito naturale del luogo doue era, & da i ripari di essaterra, là doue ei s'era ac campato. Percioche il luogo, si come habbiamo dimostrato più adietro, era di grande altezza, & eranui molti monticelli; hauui un certo interuallo, che di uide la Provincia. E non m'e già piaciuto in alcun modo di tacere una cosa, che auuenne appunto in questo tempo. Era un piano fra l'uno e l'altro campo di miglia cinque ò circa, di maniera, che le genti di Pompeo erano da due cose difesi, e dall'altezza della terra, e dal sito naturale del luogo; per di ritto poscia quindi si ueniua a fare uzuale alla uicina pianura, pel cui mezo passaua correndo un rio, che faceua che per andare a trouar costoro era il luogo ueramente malageuolissimo & di gran pericolo. Perche correua uerso

la parte de stra col fondo suo paludoso, & pieno di bocche & uoragini:e Cesare poi che hebbe ueduta la battaglia messa per dirittura, tenne per certo, che gli auuersary fossero per calare a combattere nel mezo del piano in luogo pa ri & conueneuole; e questo era nel cospetto di ciascuno. Aggiungeuasi a questo, che la caualleria faceua quiui quel piano adorno, & il giorno era chiaro e bello, & il Sole si mostraua sereno, si che si pareua, che gli immortali Dei hauessero loro conceduto quel tempo cosi marauiglioso & da essere disiderato, solo perche si combattesse. Stauano i nostri allegri, & alcuni ue n'erano iquali temeuano, perche in quel luogo si metteuano a rischio le cose, i beni, e la sorte d'ognuno; si che già era in dubbio quello, che douesse essere del campo, passato che fosse un hora. Ora i nostri si mossero per dar dentro, e questo medesimo giu dicauamo noi, che douessero fare gli auuersary nostri anchora. Essi nondimeno non ardiuano di discostarsi da i ripari e disesc della terra piu lontano, che un miglio; e quiui gli auuersarii si fecero come quasi un muro. Inostri dunque scorsero auanti, & talbora la conueneuolezza del luogo chiamana gli aunersary, che con cost fatte conditioni andassero a combattere per hauere la uittoria. Ma esfi non perciò usciuano dell'usato loro, si che si partissero ò di que' luo ghi alti,ò dalla terra. Ora poi che i nostri si furono aunicinati al rio, & che si cominciarono a ficcare fotto i piedi loro, non mancarono gli auuerfarii di seruirsi allhora dell'aiuto, e occasione, della stranezza del luogo. Era la battaglia di tredeci insegne con l'Aquila, & era dalle bande diffesa da i caualli, co sei mila armati alla leggiera. Seguiuano poscia quei soldati, che doueu ano corre re in aiuto, che erano quasi altretanto numero. Erano le nostre genti solamen. te ottanta Cohorti, & ottomila caualli. Poi che dunque i nostri al finire del piano furon gia uicini a quel luogo cattiuo & pericolofo, i nimici dalla banda di sopra stauano in punto, accioche la strada di andare piu alto, fosse di gra lunga piu pericolofa. Poi che Cefare si fu di questo accorto, accioche per suo diffetto non si facesse temerariamente qualche grande errore, cominciò a dare a i suoi quel luogo per termine. Et essendo tal cosa sentita da i soldati, la sopportanano mal nolentieri, & dispiacena loro molto d'essere impediti, si che non potessero condursi al menare le mani. Ora gli auucrsarii ueniuano a rallegrarsi molto nel uedere i nostri cosi fermarsi, stimando, che le genti di Ce sare fossero ritenute dalla paura d'andare a combattere. Facendosi dunque innanzi, ueniuano in luogo pericoloso a dare facultà al nimico d'andar loro cotra, ma l'andare nondimeno a trouargli era di gran pericolo. Quini i foldati della decima legione haueuano i luoghi loro nel destro corno della battaglia,nel sinistro staua la terza legione, e la quinta, or appresso l'altre genti ue nute in aiuto, & la caualleria: & alzatesi le grida s'attaccò la zuffa. Ora se ben quiui i nostri auanzauano nel ualore gli auuersarii; nondimeno per essere in luogo più alto si diffendeuano fieramente, & dall'una, & dall'altra par-

Giorno da cobat. tere bellis

Allegreza de' Ce fariani, e di che tea meuano.

Ordine della battaglia.

Vana credenza de gli anuerfarii.

Battaglia.

Valore de' foldati del la decima legione.

Verso di Ennio.

Numero di quegli, che mori, rono nel fatto d'arme.

Insegne tolte a gli auuersam.

te altresi si faceua gran romore, si tirauano molte armi, & correuasida amendue le parti di sorte, che inostri quasi, che già dissidauano dell'ottenere la uittoria; perche l'assalto, O le grida, le quai cose arrecano a i nimici grandissimo terrore, erano in questo affronto di pari conditione. Di amendue dunque le sorti della battaglia essendo il ualore nel combattere pari, il numero grande dell'armi, che furon tirate, fè morire gran moltitudine de' nimici, che ristretti insieme stauano forti ne'luoghi loro. Habbiamo già detto come i soldati della decima legione erano nel destro corno, & auenga, che fossero pochi, essi nondimeno arrecauano a gli auuersary col ualor loro grande spauento nel menar le mani; perche cominciarono dal loro lato a strignere gagliardamente i nimici, siche per souuenirgli, accioche i nostri non fossero offesiper fianco, cominciò a farsi passare una legione di nimici uerso il destro corno. Subito che si mosse questa, la caualleria di Cesare cominciò a strigner forte il corno sinistro; ma essi cominciarono con marauiglioso ualore a menar quiui le mani di maniera, che non si daua agio nella battaglia di poter uenire a dar soccorso. Et cost uedendost mescolati con le grida i pianti, & uedendost lo strepito dell'armi; ueniua a dar trauaglio a gli animi di coloro, che non erano usati di più trouaruisi. Ora quiui il piede (come dice Ennio) era da l'al tro piede calcato, l'armi erano fregate dall'altre armi; e i nostri cominciarono a far ritirare a forza indietro gli auuersary, che menauano branissimamente le mani; & a costoro se gran giouamento la terra; & cosi morti, & sbaragliati coloro, iquali si portauano cosi bene combattendo, gli altri rotti, & farsi non ui sarebbono restati uiui, se non si fossero saluati fuggendo nel luogo donde prima erano usciti. Morirono in questo fatto d'arme d'intorno a trentamila persone, & anche molto più. Et oltre acciò ui mori Labieno, & Attio Varo, a i quali cosi morti amendue suron satte l'essequie. Vi morirono etiandio de Cauallieri Romani parte della Città di Roma, parte di quella Provincia intorno al numero di tremila. Vi restarono morti intorno amille de inostri, parte fanti a piedi, & parte cauai leggieri, & i feriti furono intorno a cinquecento. Si tolfero a gli auuersary tredici insegne dell'Aquila, & gli ornamenti, & i fasci. Furono oltre acciò fatti prigioni dicesette Capitani, e cosi fatto sine hebbe questa guerra. Ora effendosi ritirati a saluamento dopò questa rotta coloro, i quali erano campati nella Città di Munda, erano i nostri necessariamente forzati di cingergli con bastioni, & in ciò si seruiuano dell'armi de i nimici, & in luogo di zolle di terra nimettenano i corpi morti, & in luogo di bastione le rotelle & l'armi inhastate. Et di più poscia metteuano i morti, & le hade e i pugnali, & le teste ordinatamente uolte uerso la terra tutte che arrecassero a i nimici terrore, e che uedessero, come quelle erano

le spoglie del ualor loro & che fossero intorno assediati, & serrati da i bastio ni gli auuer sarij loro. I Francesi dunque presero di sui morti corpi a combat tere con armi da tirare & dardi la terra, & cominciarono a darle l'assalto. Fuggendosi di questa battaglia Valerio giouanetto alla uolta di Cordona con alquanti caualli, raecontò quini a Sesto Pompeo, che si trouaua allhora in Cor dona il successo tutto della cosa. Haunta di ciò contezza, spartì tutta quella quătità di danari, che si trouaua fra quei caualli, & a gli huomini della terra disse di volere andare a trouar Cesare p trattar seco della pace, Sintorno alla meza notte s'uscì fuori della città. Ora Gneo Pompeo con alquanti caualli, & alcuni fanti a piedi andò dall'altra parte a Cartea all'armata, la qual terra è discosto da Cordoua cento settanta miglia. Et essendoui giunto uicino a otto miglia, P. Caluitio, il quale era stato già mastro di campo nell'essercito di Pompeo, mandò per sue parole un messo che sentendosi Pompeo poco bene gli fosse mandata una lettica, nella quale ei fosse portato nella terra; e spedite le lettere su Pompeo portato a Cartea. Ora gli huomini i quali fauoriuano la parte sua, si raunarono nella casa, nella quale egli era stato portato; e su giudicato da costoro che esso fosse uenuto di nascosto, accioche potessero intendere da esso quanto voleumo sapere delle cose della guerra: & essendo raunati quiui in gran numero,usci Pompeo della lettica, & uolle rimettersi alla fede loro. Cefare bauendo dopò la fatta giornata cintala terra con ripari, se n'andò uerso Cordona, e quelli, che suggendo di quella rotta s'erano qui ui saluati presero il ponte: e poiche ei ui su gianto, cominciarono a dire ingiuriose parole, e che noi eranamo pochi compagni campati in quella batta. gliaze doue and assimo suggendo? E cosi cominciarono a combattere il ponte. Passò Cesare il fiume & accampossi. Scapula capo di tutta quella gente della seditione de gli huomini fatti liberi, poi che fu arrivato a Cordoua, chiamò a se tutta la famiglia sua, & a i suoi schiaui fatti liberi, fè fare una bara; e commandò che s'apprestasse una sontuosissima cena; & messistindosso i migliori panni suoi, donò a i seguaci allbora i suoi danari, & l'argenteria. E cosi cenò al tempo debito; beuè uini preciosissimi & lauossi, or unsessi con unquenti elettissimi: & cost all'ultimo chiamato a se un suo schiauo, & uno liberato, il quale era stato sempre seco in casa, commandò che l'uno di loro gli togliesse la uita, e l'altro desse fuoco alla bara. Gli huomini della terra intanto, tosto che Cesare s'accampò intorno alla cit tà loro, cominciarono a contender fra loro, & di si fatta maniera, che le grida e romor loro si sentiuano fino nel nostro campo, che era quasi nel mezo tra i Cesariani, & quei di Pompeo. Ora quiui cominciarono le legioni che erano fatte di coloro, i quali se erano suggiti, & parte di schiani de i Terrazzani, i quali erano stati fatti liberi da Sesto Pompeo, nella uenuta di Cesare ad accostarsi a lui. La decimaterza legione cominciò a dif-

Prouedimento di S:sto Pom

Pompeo portato a Carthea. Tariffa.

Celare uà uerso Cor doua.

Scapula comanda a fuoi che l'amazzano. Cefare prende Cordoua.

Siuiglia. Ambascia dori d'Hi spali a Ce sare.

Portugallo.

Portugallesi.

Tariffa.

Portughefi.
Siniglia
Partuo
prefo da
Ccfare.
Portughefi.
B. ti fiume.

Xerez.

Congiura di queici Munda.

fender la terra, percioche hauendo essi già cominciato a ripugnare, presero da una banda le torri, & le mura altresi. Mandarono poi di nuono ambasciadori a Cefare, che mandasse loro delle sue legioni in aiuto dentro la terra. Poi che si furono accorti di tal cosa, quelle genti, che s'erano suggite qui ui cominciaron subito a dar fuoco alle case della terra; ma superati da i nestri, ui restarono morti di loro intorno a uentidue mila persone, oltra quelli, che morirono fuori delle mura. Ora poiche Cefare hebbe cosi prefa la terra, men tre che egli era quini trattenuto da tale impresa, quelle geti, che si come hab biamo già detto poco fa, erano cinte co i bastioni, saltaron fuori, & banendo tagliato a pezzi buon numero di soldati, furon ributtati dentro la terra.Essendo Cesare andato a Hispali, uennero gli ambasciatori a pregarlo.Ha nendo dunque detto come gli uolena diffendere e saluare ni mandò detro Caninio Luogotenente con la guardia. Egli intanto s'accampò fotto la terra. Era nella parte di Pompeo una buonissima guardio; questi si doleuano secretamen te molto, che si fossero messe dentro le genti di Cesare con un certo Filone, il quale era affettionatissimo a Pompeo, & fieramente difendena la parte sua. Era costui molto conosciuto intutta la Lusitania; esso secretamente se n'andò si che non ne sapessero nulla i soldati alla uolta della Lusitania; andò a Lenio a trouare Cecilio Negro, chiamato Barbaro, il quale haueua al gouerno suo un buono essercito, di soldati Lustani. Quindi se ne tornò alla città d'Hispali, doue fu messo una notte dentro per le mura, & ammazzarono tutta laquardia, e le sentinelle, serrarono le porte, & cominciarono a combattere dinuouo. Ora mentre le cose passauano in questa guisa, uennero gli ambasciadori di Cartea, & dissero come hauenano Pompco nelle mani, perche di prima baue uano serrate le porte a Cesare, e con fargli bora questo beneficio stimauano di compensare il male, che gli haueuano già fatto. Non si restauano punto i Lu sitani di combattere Hispali. Vedendo Cesare, che se egli hauesse cercato di prendere questa terra, che quegli huomini scelerati cercherebbono d'arderla, o di spianare le mura, prese per partito di sopportare, che i Lusitani la notte saltassero fuori, il che essi non giudicauano, che fosse fatto a posta, & pensatamente. Cosi dunque saltado fuori misero il suoco nelle naui, le quali erano nel fiume Beti. I nostri mentre che costoro attendeuano al bruciare le naui, se ne fuggirono, & furon tagliati a pezzi, dalla caualleria. Fatto questo, ricuperata la terra cominciò a marciare alla uolta d'Hasta, e di questa cit tà uennero gli ambasciadori a Cesare per darsi a lui. Et gli huomini di Munda, i quali s'erano fuggiti nella terra, seguitado d'esserne morti molti ue ne bebbe gran parte, che si diedero a Cesare; & essendo spartiti in una legione, fecero tra loro una congiura, che quella notte datosi tra loro il segno, quelli che erano nella terra saltassero suori, o essi tagliassero a pezzi quei del capo. Scopertasi questa cosa, la seguente notte su la terza sentinella dato il cen-

no tutti i Capitani de' Mundesi furono ammazzati skori de i bastioni. Combatteua Cefare mentre ueniua marciando tutte l'altre città, che truouaux, le quali per amore di Pompeo uoleuano star forti:bene è uero, che di loro ue ne hauen parte, che hauea mandato gli ambasciadori a Cesare. E parte ue n'era altres, che favorinano la parte di Pompeo. Nacque una gran quistione, e si le uarono le parti, el'occisione si fe grande, e Pompev ferito prese trenta naui lunghe, & fuggissi quindi. Didio, ilquale era al gouerno dell'armata de' Gadi tani, a cui uenne in un tempo la nuoua, senza indugio si mise a seguitarlo; e parte seguiua con le fanterie, & parte con la caualleria. Dopo'l quarto giorno anchora posto fine al nauigare, seguitarono quelli, che per commandamento erane partiti senza acqua da Cartheia, e presero terra. Mentre costoro sono andati a provedersi d'acqua, si presentò quini Didio con l'armata, & mise fuo co nelle naui, & alcune ne prefe. Pompeo si fuggi uia con alcuni, & fermossi in un certo luogo ben forte per lo suo suo naturale. Seppero questo i caualli, & le compagnie, che erano state mandate a seguitarlo, hauendo prima mandato auanti genti a far la scoperta, & attesero a marciare continuamente la notte & il giorno. Era grauemente ferito Pompeo in una spalla, & nella ga ba manca, aggiungeuasi a questo, che egli oltre a ciò s'hauea guasto un piede, laqual cosa gli daua grandissimo impedimento. Si faceua dunque portare su una lettica da quella torre doue prima era stato portato. Essendo poscia stato ueduto dalle genti di Cefare un Lusitano in habito di soldato, su prestissimamente dalla caualleria, Er da alcune compagnie tolto in mezo. Era il luo zo do ue egli s'era fermato tale, che l'andarui era difficile. Percioche perche egli era stato ueduto da i nostri per cagione de i suoi, s'era Pompeo con prestezza molta messo in un luogo per lo sito suo naturale molto forte, che a pen 1 l'harebbono potuto \* difendere per l'altezza sua grande gli huomini codottiui su di luogo piu alto Vi corsero tosto i nostri a piede allo arrivar loro, ma furono dall'armi ributtati. E mentre si ritirauano, gli auuersarii gli seguiuano troppo uolonteros, e subito ueniuano a ritardar loro l'andarui. Ora poi che si fu spesse volte fatto in questa quisa, ucdeuasi come questa cosa si faceua con nostro gran pericolo. Diterminò dunque di cingere il luogo d'intorno co i bastioni; con pari prestezza dunque e sollecitudine, fecero alzare intorno i ripari sulmonte, accioche quindi si potesse andare a piano ogn'hora che si doueua gi re ad affrontare i nimici. Et essi poi che si furono di ciò auueduti, cercarono di fuggendo saluarsi. Pompeo essendo come poco fa dicemmo ferito, gr col pie de guasto, craritenuto si che non potena suggire. Et oltre a ciò, non si potena saluare ne montando a cauallo, ne meno salendo in carretta, rispetto alla stranezza del luogo; e i nostri faccuano quiui per tutto grande occisione. Ora per duti i suoi ripari, y le sue genti, cominciò Pompeo a tirarsi uerso di una ualle,& in luogo dirupato, cercando di nascondersi in una grotta, si che i nostri

Didio.

Pompeo ferito in una spalla & in una "s gambas

Portughesi.

Luogo, one fi fer mò Sesto pompeo. Morte di Sesto Popeo.

Portughe

Morte di Didio.

Portughe fi. Siuiglia

Versaone.

renuria di acque.

Penuria di Zolle.

non poteuano ageuolmete ritrouarlo, se non era ciò loro scoperto da i prigioni. E cosi fu quini prinato della uita. Et andado Cesare a spasso per Hispali gli fu presentata auanti la testa di lui alli xii.d' Aprile, et su messo in luogo, che potesse esser ueduto da tutto'l popolo. Poiche fu morto Gn. Popeo il giouane. Didio di cui ragionammo poco fa, hauendo hauuto una tale allegrezza, se ne entrò in un Castello uicino, e fe trarre del mare alcune naui per farle rifare. Quei Lusitani intanto che poterono in quella battaglia saluarsi, stritirarono all'insegne, & hauendo raunato un buon numero di gente, se ne uennero ella uolta di Didio. Ora se bene egli usaua gran diligeza nel tenere ben guardate le naui, era nondimeno forzato talhora di saltar suor del Castello per cagione delle fesse scorrerie di costoro; e cosi in queste zuffe che ogni di finaniuano facendo, ordinarono alcune imboscate, & ferono stare l'insegne partite in tre la ti. Frano alcuni in punto per mettere il fuoco nelle naui, e quelli altresi, che do uessero ributtare le genti, che uenissero per soccorrerle; & erano questi ordinati cosi fattamente, che no poteuano andando a combattere esser ueduti ben bene da ogniuno. Essendo dunque Didio saltato fuori per ributtargli, sileuarono i Lusitani, & spiegate l'insegne diedero il cenno, onde subito su dato il fuoco alle naui; & in quello istesso tempo coloro, i quali erano usciti fuori a co battere, mentre che perseguitauano gli assassini, che si suggiuano, a quel mede simo cenno saltando fuori dopò le salle loro quei dell'imboscata, con alte grida furon tolti in mezo. Didio ualorosissimamente combattendo insieme con altri molti ni fu morto:in questa fattione alcuni corsero a certe scafe, ch' erano al lito & ui saliron sopra:molti altri medesimamente gettatisi in mare si con dussero notando alle naui, le quali erano in alto mare; èstacchate l'anchore co minciarono a dar de remi in acqua, e questo gioud loro per saluare la uita: i Lusitani fecero loro tutta la preda. Cesare di nuouo partendo da Gadi se ne ue ne in Hispali, Fabio Massimo intanto, il quale egli hauealasciato all'assedio, attendendo continuamente a lauorare, essendo i nimici d'ogn'intorno da esso serrati, diterminarono fra loro, hauendo fatta una strage d'huomini ben gran de, di saltar fuori a cobattere. No lasciarono i nostri andare l'occasione di po tere racquistar la terra, tutti gli altri presero uiui, e quindi marciarono alla uolta di Versaone, che era una terra molto fortificata e ben fornita, e di sorte, che questo luogo no solamente per i lauori fattiui, ma per essere etiadio natu ralmete in alto sito, richiedeua il capo che l'andasse a cobattere. Eraui questo di piu, che no si trouaua dell'acqua fuorche dentro la terra; percioche no si tro uaua girado intorno intorno, che ui corresse pure un rio per ispatio d'otto miglia. Arrecaua questa cosa gră giouamento a gli buomini della terra. Aggiun genasi etiandio a questo un'altra cosa, che non sitrouaua quiui a sei miglia ui cino zolle di terra, & altre materie delle quali si sogliono le torri fabricare: & oltre a ciò Pompeo per fare, che l'impresa di cobattere questa terra sosse

più dissicile, hauendo fatto tagliare tutti gl'alberi che si trouauano intorno in torno gli haueua fatti codurre detro la terra. Là onde pciò i nostri erano forza ri a discostarsi molto, & di andare alla città di Munda presa da loro non molto prima p portar quindi le cose, che d'intorno a ciò faceua loro di mestiero. Ora mëtre & a Munda & sotto Versaone le cose si trouauano in questi termini, essendo Cesare da Gadi andato a Hispali, fatto raunare il consiglio il di che seguì poi, disse loro come nel cominciare dell'ufficio suo quado e' fu Questore, egli ha ueua diterminato, che questa fra tutte l'altre Prouincie fosse la più sua famigliare, & che egli in quel tepo hauea fatto liberalmente loro tutti que' benefi ci,ch'egli hauea loro potuto fare. Che dipoi fatto Pretore accresciuto di horrevole dignità, hauea domadato al Senato le gabelle poste da Metello, & haue ua liberato la Prouincia dal pagare que danari. Che medesimamete hauendo preso la loro protettione, hauedo nel Senato fatte molte leggi, gli hauea nelle publiche & prinate cause loro diffest, & acquistate in ciò molte nimicitie.E che nel tepo etiandio ch'egli era Consolo, stadone assente, hauea fatto a quella Prouincia tutti que'benefici et piaceri, che hauea potuto, Shora et già, hauer conosciuto che essi no erano ricordeuoli in alcuna parte del bene riceunto. erano ingrati co esso lui, & uerso'l popol Romano in questa guerra. Voi hauuta cotezza delle leggi naturali, & di quelle della Romana Rep.hauete già, & una, & spesse uolte più poi, si come è costume de Barbari cercato di far forza co tra i sacrosanti magistrati del popol Romano, et hauete uoluto di bel mezo di torre sceleratamete la uita a Cassio su'l mezo della piazza. Hauete sempre di si fatta maniera odiata la pace, che'l popol Romano tiene in questa Provincia in ogni tëpo gli esserciti, & appò uoi i benefici si tengono per malefici, e i male fici all'incotro p benefici. Così dunque no hauete mai potuto in alcun tepo tene re,ne al tepo della pace la cocordia,ne al tepo della guerra il ualore. Fu da uoi ricenuto Gn. Popeo il gionane, huomo prinato quado si fuggina dalla ricenutarotta, & quando cotra'l douere stattribuila potestà e l'insegne Imperiali. Hauendo morti molti Romani cittadini, mise genti insieme a danni del popol Romano, & da uoi cosseliato & spinto, diede il guasto al paese uostro & alla no stra Prouincia. Et in che cosa, dite di gratia, ui giudicauate uoi uincitori? Ditemi un poco poi che uoi haueste morto me, non ui auuedeuate uoi che'l popol Romano hauea in arme dieci legioni? E che quelle potrebbono no solamete te nere a freno uoi, ma etiadio ruinare il cielo? Per le lodi et ualore dellequali.

Cefare di Gadi anda to a Hifpa li.

Parole di Cesare.

Riprenso ni graui di Cesare.

Quiui mancano alcune cose, per quello che si conosce.

Il fine de' Commentari di C. Giulio Cesare.

IN VENETIA, Appresso Pietro de Franceschi, & nepoti.

M D L X X I I I I.

. Carl Bustley Chy.





RARE 86B 2837

